













¥ ...

# I PROMESSI SPOSI

STORIA MILANESE DEL SECOLO XVII

SCOPERTA E RIFATTA

### ALESSANDRO MANZONI.

EDIZIONE RIVEDUTA DALL'AUTORE

STORIA

COLONNA INFAME

INCRET



MILANO DALLA TIPOGRAFIA GUGLIELNINI E REDAELLI. 1840

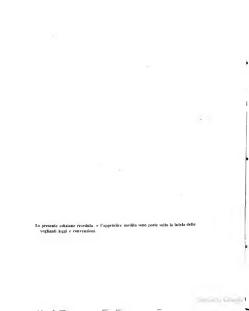



## INTRODUZIONE.



reramente defflaire vna guerra iliustre coniro ii Tempo, perebè togliendoll dimanogl' anni suoi prigionieri, anzi

httioria si puo

già fatti cadaueri, li richiama in vita, ii passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia. Ma gl'illusiri Campioni che in tal Arringo fanno messe di Palme e Il Mint I, raplacione solo che le volte que qui pri figiraze e telitenti, indubatsimular ci fori inchiariti le Imprese de Principi e Inteniati e, qualifient Premonego, e traqualmotos coll' app finisino dell'inogono fili divar ci il setto, che fromono na perpetro ricuso di Ultimo glarina. Prei alla mia debelezza non è che incollemna i al arragonarit, e nobimità pririodose, con applarati ira Labiriati de Putiti monego, di t'imidono de' telitici Oricalchi: nola che hameto havono mottita di Giul momenditi, e sei una mottati di con un sono con ma mone di con con con mottati di con che hameto hacapitorno a gente meccaniche, e di piceol affare, mi accingo di lasciarne memovia a Posteri, con far di tutto sebietta e genulnamente il Bacconto, onuevo sia Retatlone. Netla quale si vedrà in augusto Teatro tuttuose Trangedie d'hovrori, e Scene di malcaggità grandiosa, con intermezi d'Imprese virtuose e buanta angetiche, osposte alte operationi disboliche. E veromente, considerando che questi gostri climi sijuo volto l'amparo del Re Cattolico uostro Signore, che è quel Sole che mai tramonta, e che sopra di cisi, con riflesso Lume, qual Luna giamai culante, risplenda l'Heroe di nobil Protonia che pro tempore ne tiene te sne parti, e ql'Amphissimi Seuntor'i quali Stelle fisse, e ql'altri Spellabili Magistrati anal' ervanti l'iancti mandino la luce per uqui done, renendo con a formare an nobilissimo Cieto, attra consale trongr non si puo del rederlo tramutato in inferno d'otti tenebrasi, matenggità e seritie che dagl'haomini temerarij si ranno moltinlicando, se non se orte e fattura diabolica, attesoché t'humana matitia per sé sola bastar pon doarebbe a resistere a tanti Heroi, che con occhii il'Argo e bracej di Briarco, si conno troflicando per li mbblici emplumenti. Per tocehè descrinendo questo Hacconto conenuto ne' tempi ill mia verde staggione. abbenelië ta più parte delle persone chevi rappresentano le loro purti, stino sparite dalla Scena del Mondo, con rendersi tribatarij delle Parche, pare per degni rispetti, si tucerà il loro nomi, cioè la parenteta, et il metemo si farà de' Inochi, solo indicando li Territorij generaliter. Ne aleuno dirà ouesta sii imperfettione del

Racconto, elefarnità di questo niso rezio Parto, o ueno questo tute Critico non sti persona affatto diagnium della Fitosofia: che quanto agl'homini la csia cersati, besi vederanno nilla muneare alta sostanza sti detta Nurratione. Imperiocche, essendo cosa eridente, e da verna negata non essere i nomi se non puri partistini accistitti...."

— Ma, quando lo avrò durata l'erolea fatira dil frascriver questa storia da questa dilavoto e grafitato autografo, e l'avrò data, come si suol dire, alla luce, si troverà poi ridi duri lu fatica di leggeria?—

Questa riflessione dubitativa, nata nei travaglio del decitrare uno scarabocchio che veniva dopo accidenti, mi fere suspender la conia, e pensar più seciamente a quella che convenisse di fare. - Ben è vero, dicevo im me, scarlabellando II maposcritto, ben è vero else quella gramline di rencellini e di figure non continua cosi alia distesa per Iulia l'opera. Il Imon secentista ha voluto sul principio mettere in mostra la sua virto; ma pol, nel corso della narrazione, e laivolla per lunghi tralli, le silie cammina ben più naturale e più pionn. Si; ma com'è dozzinale! com'è squalato? com'è scorretto! Idiolismi tonibardi u lesa, frasi della lingua adoperate o surpposito, grammatica arbitraria, prriodi sgangherall. E poi, qualche eleganza spagnolo seminola qua e la; e pol, ch'è peggio, ne' luoghi più terribill o niù plelost della storio, a ogni occosione d'eccilar maraviglia, o di tar pensare, a lulli que' massi insomma che richiedono bensi un po' di rellarica, ma reflorica discreta, fine, ili buon gusto, restni non manca mai

di metterei di quella sna così fatta del procmio. E atlora, accozzando, con un'abitità mirabile, le qualità più opposte, trova la mantera di riuscir rozzo insieme e affettato, nella stessa pagina, nello stesso periodo, nello siesso vocabolo, Ecco qui: declamazioni ampoltose, composte a forza di solecismi pedestri, e da per tutto quelia goffaggine ambigiosa, ch'e II proprio carattere degli scritti di quel sceolo, in questo paese. In vero, non è cosa da presentare a lettori d'oggigiorno: son troppe animatiziatt, troppo disgustati di questo genere di stravaganze. Meno mate, che il buon pensiero m'è venuto sul principio di questo sciagurato iavoro: e me ne tavo le mani. --

Notifaits però di disidure le scartidacie, per l'apperi, an layera andré de mu ctorà coi letta devese rinassera italisie, comochia, prichi, in quanto solvir, può coserche al lettere nepita infrimenti, ma am ere para belli, come dies, modeli, può coserche al lettere nepita infrimenti, ma am ere para belli, come dies, modeli, belli,— Percisi mo si potrebbe, perosi, proceda secte dei dili da quoto manoscritto, e rifarre la diciturar — Son esection precentali somo delettor rapionerado, il portito fis subito abbrecciato, tal ecco l'origine del prevente l'iller-, queda cen un rispersatifa pari all'importanza del l'illera indecisiona.

Tatuai però di que fall, cerli costuni descritti dal nostro antore, c'eran sembrali così nuovi, così strani, per non dir peggio, che, prima di prestargit fede, alban voluto interropare altri telimoni; e ci siam messi a fragar nelle memorie di quel tempo, per chiarirel se veranente li mondo camminasse allora a quel modo. Cima tate Indagine dissipò lutti i nostri dubbi:

a ogni pawo ci abiativ ramo in cose conniuti, e in cose più fortii e, quetio che ci parve più devistvo, abbiana perfino ritrovati aleuni personaggi, de' quali mon svodo mai avuto noticin fiore che dalanstro manoceritto, eravano in dubbio se fossoro resimente estilli. E, ali occurrenza, citerono ateuna di quetle testimminare, per prosocciar cicle alte cose, alle upper la per la foro stranezza. Il tritore vareble più testio di mearia.

Ma, ridutando come intatterabite la dicitura dei nostro antore, ebe dicitura vi abbiam noi sastiiuita? Qui sta il junto. Chinnque, senzo esser pregato, s'intro-

mette a rifer l'opera altrui, s'espone a rendere uno stretto conto della sua, e ne contrac în cerio modo l'obbilgaziane: è questa una regola di fatto e di diritio, atta quale non pretendiam punto di sottrarei. Anzi, per conformarci ad essa di buon grado, avevam proposto di dar qui minutamente ragione del modo di serivere da nol tenulo; e, a questo fine siamo andati, per tutto il tempo del lavoro, cercando d'indovinare le crillehe possibili e contingenti. con intenzione di ribatterle tutte anticipalamente. Ne in questo sarebbe stata la difficattà; giacchè (dobbiam dirio a onor del vero) non ci si presentò alla mente una critica, che non le venisse Insieme una risposta trionfante, di quette risposte che, non dico risolvon le questioni, ma ie mulano. Spesso anche, mellendo due crittelie alie mani Ira toro, le facevam battere l'una dall'altra; o, esaminandole ben a fondo, risconirandole altentamente, riuscivanto a scoprire e a mostrare che, cusi opposte in apparenza, eran però d'uno

#### INTRODUZIONE.

stesso genore, nascevan tull' e due sail i anno badare si fulli e si principi su cui il giudizio doveve sever fandatoje, messele, con loro grao torpresa, Insieme, le mandavamo insieme a quasso, Non ci sarebbe mai stalo nibroce che provasse cosi ad exidenza d'aver fatto bene. Ma che? quando siamo stali al punto di rarcapeztar tulle delle oblivioni e ruposte, per disporte

con quadre ordine, miscricordia? venivano a fare un libro, vedula la qual rosa, abbiam asceso da parte il pensiero, per due razioni che il lettore trovera certamente lisone: la prima, che un libro a piegato a gividicare un attro. anzi lostile d'un altro, potrebbe parer rosa ridirola: la seronda, che di libri lasdanno per votta, quando non è d'a xuazo.





# I PROMESSI SPOSI.

#### CAPITOLO PRIMO



uel ramo del lago di Como, che volge a mezagolorno, fra dine vatere non interrotte di monti, tutto a seni e a gotti, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto, a ristingers, e a prender orso e figura di finme, tra un promontorio a destra, e un'ampia ecolera dall'atta parte; e. il ponte, che i vi congiunge le due rive, o a ponte, che i vi congiunge le due rive,

questa trasformazione, e segui il punto in eni il lago cessa, e l'Adda rincomincia, per ripigliar poi nome di lago dove le rive, altontanandosi di muovo, lascian l'acqua distendersi e rallentarsi in muovi godi e in nuovi seni. La custiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, seende appoggato a che monti contigui, l'muo deltte di san Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fauno somigliare a una sega: talché non é chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di su le mura di Milano che guardano a settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo, la costa sale con un pendio lento e contiguo; poi si rompe in poggi e in valloucelli, in erte e in ispianate, secondo l'ossatura de' due monti, e il lavoro dell'acque. Il lembo estremo, tagliato dalle foci de' torrenti, è quasi tutto ghiaia e ciottoloni; il resto, campi e vigne, sparse di terre, di ville, di casali; in qualche parte boschi, che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre, e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte, alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso, quando questo ingrossa: un gran borgo al giorno d'oggi, e che s'incammina a diventar città. Ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anelie un eastello, e aveva perció l'onore d'alloggiare un comandante, e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli, che insegnavan la modestia alle fauciulle e alle donne del paese, accarezzavan di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre; e, sul finir dell'estate, non maneavan mai di spandersi nelle vigne, per diradar l'uve, e alleggerire a' contadini le fatiche della vendenmia, Dall'una all'altra di quelle terre, dall'alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano, e corrono Intlavia, strade e stradelle, più o men ripide, o piane; ogni lanto affondate, sepolte tra due muri, donde, alzando lo sguardo, non iscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte: ogni tanto elevate su terrapieni aperti; e da uni la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa muovi. secondo ebe i diversi punti piglian più o meno della vasta secna eircostante, e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia. spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua; di qua lago. chinso all' estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un audirivieni di montagne, e di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano, a uno a uno, allo sguardo, e che l'aequa riflette capovolli, co' paesetti posti sulle rive; di la braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra'

monti ele l'accompagnamo, degradando via via, e perdendosi quasi amèt'esi nell'orizonte. Il luogo stesso di dove contrapulate que viarspettaroli, vi fa spettarolo da ogni parte: il monte di cui passeggiate le falde, vi svolge, al di sopra, d'intorno, le sue cinue e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo, aprendo el controradosi in giopti ciò che v'era sembrato prima un sol giogo, e comparendo in vetta ciò che poro innanti vi si rappresentata sulla costa: e l'ameno, il donostico di quelle falde tempera gradevolmente il selvaggio, e cun su ipiù il maggifico dell'altre vedulo dell'altre vedu



Per uma il queste stradicciole, tornava led hello dalla passeggiala verso casa, sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1028, don Abbondio, curato d'uma delle terre accennale di sopra: il nome di questa, nè il casalo del personaggio, non si trovan uel manoscritto, uè a questo luogo nè altrove. Diecea rampuillamente il suo ufizio, e alvolta, tra un salmo e l'altro, chindeva il breviario, tenendovi dentro, per segno, l'indice della mano destra, e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il sno cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano lucianno nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi all' intorno, li fissava alla parte d'un monte, dove la Ince del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali pezze di porpora, Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una voltala della stradetta, dov' era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e cosi fece anche quel giorno, Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un sessanta passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia d'un ipsilon: quella a destra saliva verso il monte, e menava alla cora: l'altra secudeva nella valle fino a un torrente; e da questa porte il nurro non arrivava che all'anche del passeggiero. I muri interni delle due viottole, in vece di rinnirsi ad angolo. terminavano in un tabernacolo, sul quale eran dipinte certe tigure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta, e che, nell'intenzion dell'artista, e agli occhi degli abitanti del vicipato, volevan dir tiamme: e. alternate con le fiamme, cert'altre figure da non potersi descrivere, che volevan dire anime del purgatorio; anime e fiamme a color di mattone, sur un fondo bigiognolo, con qualche scalcinatura qua e là. Il eurato, voltata la stradetta, e dirizzando, com'era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che nou s'aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due nomini stavano, l'uno dirimpetto all'altro, al confluente, per dir cosi, delle due viottole: un di costoro, a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro piede nosato sul terreno della strada: il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portanento, e quello elie, dal luogo ov'era giunto il curato, si poteva distinguer dell'aspetto, non lasciavan dubbio intorno alla lor condizione. Avevano entrambi intorno al capo moa reticella verde, che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva sulla fronte un cuorme ciuffo; due lunghi mustacchi arricciati in punta: una cintura lucida di enoio, e a quella altaceate due pistole: un piecol corno ripieno di polvere, cascante sul petto, conte una collana; un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonti calzoni, uno spadone, con una gran guardia traforala a lamine d'ottone,

congegnate come in cifra, forbite e lucenti: a prima vista si davano a conoscero per individui della specie de' bravi.

Questa specie, ora del tritto perduta, era allora floridissima in Lombardia, e già motto antica. Chi non ne avesse idea, eero aleuni squarei autentici, che potranno darue una bastante de'suoi caratteri principali, degli sforzi fatti per ispegnerta, e della sua dura e rigogliosa vitalità.

Fino dall' atto aprile dell' anno 1303, I Illustrissimo ed Ecvellentissimo signor dun Garlo d'Aragon, Principe di Gastlevitrano, Dura di Terramovra, Marchese d'Avola, Gaule di Burgeta, grande Ammiraglio, e gran Contestalide di Sicilia, Governatore di Miano e Capitan Generale di Sua Macsia Gattofica in Italia, picamorate informato della intollerabile miseria in che è civata e vice quarta Città di Miano, per cagione dei berni e ragolomi. I pubblica un bundo courtre di cost.



Dichiara chifiniace tatti coloro essere compresi in questo bando, e dorersi rituerce bravi e vagubondi,... i quali, essendo forestieri u del paese, non humo esercizio alcuno, od necudolo, una lo famo....ma, senza salaria, o pur cuo essa, s'appaggiaso a qualrite covaliere a gonthinone, officiale o mercante...pre family spalle e foxore, a veramente, come si può prenunere, per tendrer insidie ad altri... A tutti costoro ordinache, nel termine di giurni sei, abiano a sgomberrare il paese, intinula galera al renitenti, e di a tutti gli ufidati della giustinia le più stranamente ampie e indefinite facultà, per l'escenzione dell'ordine. Ma. nell'amno seguente, il 12 aprile, scorgendo il detto signore, che questo Città è tuttavia piena di detti bravi... tornati a vivere come prima riverano, non punto mattato il contanta lova, ni serunta il innuero, da fuori un altra grida, ancer più vigorosa e notabile, nella quale, tra l'altre ordinazioni, preserive:

Che qualisioglia persona, così di questa Città, come forsetiera, che per due testimoj construei esser tenuto, e comunemente riputato per formos, et aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno. per questa olar riputazione di bravo, senza attri indizi, pomo dati one si per posto alla corda et al tormonto, per processo informatico, e. et aucorché non confessi delitto di como, intutaria sia mandato alla galea, per detto trivanio, per la sola oppisione e nome di bravo, come di sopra. Tutto ciò, i ell i più che si tralascia, perché Sun Eccellenza è risoluta di voler essere obbedita da oppuna.

All'udir parole d'un tanto signore, così gagliarde e sienre, e accompagnate da tali ordini, viene una gran voglia di credere che, al solo rimbombo di esse, tutti i bravi siano scomparsi per sempre. Ma la testimonianza d'un signore non meno autorevole, nè meno dotato di nomi, ei obbliga a eredere tutto il contrario. È questi l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Juan Fernandez de Velasco, Contestabile di Castiglia, Cameriero maggiore di Sua Maestà, Duca della Città di Frias. Conte di Haro e Castelnovo, Signore della Casa di Velasco, e di quella delli sette Infanti di Lara, Governatore dello Stato di Milano, etc. Il 3 giugno dell'anno 1393, pienamente informato anche lui di quanto danno e rovine sieno.... i bravi e vagabondi, e del pessimo effetto che tal sorta di gente fa contra il ben pubblico, et in delusione della giustizia, intima loro di nnovo che, nel termine di giorni sci, abbiano a sbrattare il paese, ripetendo a un dipresso le prescrizioni e le minacce medesime del suo predecessore. Il 23 maggio poi dell'anno 1598, informato, con non poco dispiacere dell'animo suo, che... ogni di più iu questa Città e Stato va crescendo il numero di questi tali (bravi e vagabondi), në di loro, giorno e notte, altro si sente che ferite appostatamente date, omicidii e ruberie et ogni altra qualità di delitti, ai quali si cendano più facili, confiduti essi brazi d'essere vinata dai capi e fantori toro,..., preservive di nuovo gli stessi rimedi, acerescennlo la dose, come s'i ses nelle malative ostinate. Opinana diaque, cenerimie poi, uninhamente si quardi di castraccenire in parte alema alla grida presente, perche, in luogo di prosente la clemaca di Sua Excellenza, proceerà il rique, e l'ire sun.... essendo risoluta e determinata che unesta sia "I ultimo e perentoria monizione.

Non fu però il questo parrer l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Siguore, il Signo Don Pietro Euripaça de Accevolo, Canté di Funtes, Capilano, e Governatore dello Stato di Milano; non fu ili questo parere, e per buone ragioni. Pienamente informato dello miserio ia che vice questa Città e Stato per cogione del gran aumero di braci che in sono obbonda..... e risoluto di totalmente estirpare sense tento permiziono, da fiura i, la decembre estopo, una movaz grida piena ande 'esso di severissime comunicazioni, con ferno proponimento che, con opni rigure, e sexta a peranza di remissione, sinno ominamente eseguire.

Convien eredere però elle non ei si mettesse con tutta quella buona voglia che sapeva impiegare nell'ordir cabale, e nel suscitar nemiei al suo gran nemieo Enrico IV; giacché, per questa parte, la storia atlesta come riuscisse ad armare contro quel re il duca di Savoia, a cui fece perder più d'una rittà; come riuscisse a far congiurare il duca di Biron, a cui fece perder la testa; ma, per ciò che riguarda quel sense tanto pernizioso del bravi, certo è che esso rontinuava a germogliare, il 92 settembre dell'anno 1613. In quel giorno l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, Don Giovanni de Memlozza, Marchese de la Hynojosa, Gentilnomo etc. Governatore etc., pensó seriamente ad estirparlo. A quest'effetto, spedi a Pamiolfo e Marco Tullio Malatesti, stampatori regii camerali, la solita grida, corretta ed arcresciuta, perché la stanmassero ad esterminio de' bravi. Ma questi vissero ancora per ricevere, il 24 decembre dell'anno 1618, gli stessi e più forti colpi dall'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore, il Signor Don Gomez Suarez de Figueroa, Duca di Feria, etc. Governatore, etc. Però, non essendo essi morti neppur di quelli, l'Illustrissimo ed Eccelleutissimo Signore, il Signor Gonzalo Fernandez di Cordova, sotto il cui governo accadde la passeggiata di don Abbondio, s'era trovato costretto a ricorreggere e ripubblicare la solita grida contro i bravi, il giorno 8 oltobre del 1627, cioè un anno, un mese e due giorni prima di quel memorabile avvenimento.

No fa questa l'ultima pubblicazione; ma noi delle posteriori non revilano dovre far menzione, come di cosa che esee dal periodo della nostra storia. Ne accumerumo solitanto una del 13 febbria dell'anno 1633, nella quale l'Illustrissimo el Escelloritsimo Signore, d'Duque de Feria, per la secunda volta governatore, ci avvia et de nongojiri serlezogiai i precelson da quelli che chiamono bravi. Questo lasta ad assicurari et que de lempo di ciu inti trattimo, c'era de bravi tuttava.

Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspetlar qualeleduno, era cosa troppo evidente; no quel det più dispiangue a don Abbondio fin il dover aecorgersi, per certi atti, che l'aspetlato era lui. Per-che', al sono apquarier, coloro s'eran guardini in viso, abzando la testa, con un movimento dal quale si seopresa che tuffe dine na trattu cavean detto: é lui; quello che slava a evasleioni s'era alzato, tirando la sua gamba sulla strada t'allari o s'era slazato da muro; e tuff e



due gli 'avvisvamo incuttro. Egli tenerulosi sempre il herviario aperto dimunzi, cutus es legarose, spingueva lo sganarlo in su, per ispira le mosse di coloru; e, vederadoseli viviir proprio incontro, fu assalito a un tratto da milie pensieri. Domandò suldio in fretta a sè stress, se, tra i bravi e lui, ci fosce qualtele uselta di strada, a destra o a sinistra; e gli sovvenne subilo di un. Pere un rapido esame, se avesse precato contro qualche potentic, custro qualche vendicativo; ma, anche in quel turbamento, il teslimonio considante della coscienza lo rassi-curva adquanto: i bravi però s'avvienavamo, guardando fisso. Mise l'indice e il medio della namo sinistra nel collare, come per raccomodurie; e; girando le due dila interna al collo, oppera intanto in faccia all'indicire, torvendo insécure la bocca, e guardando con la coda dell'occini, fin dovo potera, se qualchelumo arrivasce: ma non side



nessum. Diede un ordinita al di supra del muriccino, ne empie unsume un'altra più modesta satia standa dimazi; ressum, funceltà i braxi. Che fure? formare indireto, mor era a tempe: darba a gaulle, era lo stesso dei dete, ineggiilento, o peggo. Nun potendo selviare il perivolo, xi conse incontro, perché i momenti di quell'incertezza eram albra così penusi per lui, che non desiderava altro che d'albrevi arti. Alfertò il pusso, reciti un versetto a sove più alta, compose la fecia a tutta quella quiete e l'abrità che poti, fece qui sforzo per preparare un surviva; quanda si trova à fordo dei due galantamini, disse murchalmente: ci siamo; e si fermi su che pirch. « Signor curato, » disse un di que' due, piantamologii di ocche iin faccia. a Cosa comanda? n rispose subito don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli resto spalaneato nelle mani, come sur un leggio.

« Lei ha intenzione, » prosegui l'altro, con l'atto minaccioso e iracondo di chi coglie un suo inferiore sull'intraprendere una ribalderia, « lei ta intenzione di maritar domani Reuzo Tramaglino e Lucia Mondella! »

« Goé ... » rispose, con voec tremolante, don Abbondio: « cioé. Lor signori son nomini di mondo, e sanno benissino come vanno queste facecade. Il povero curato non c'entra: fanno i loro pasticei tra loro, e poi... e poi, vengon da noi, come s'anderebbe a un banco a riscoterey; e noi ... noi s'anno i servitori del comune. »

« Or bene, » gli disse il bravo, all'orecelio, ma in tono solenne di comando, « questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai.»

« Ma, signori miel, » replicó don Abbondio, con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente, » ma, signori miei.



si degnino di mettersi ne' mici panni. Se la cosa dipendesse da me,... veilon bene che a me non une ne vien nulla in tasca.....

« Orsú, » interruppe il bravo, « se la cosa avesse a decidersi a ciarle, lei ci metterebbe in sarro. Noi non ne sappiamo, né vogliam saperne di più. Uomo avvertito.... lei c' intende. »

« Ma lor signori son troppo giusti, troppo ragionevoli.... »

« Ma.» interruppe questa volta l'altro compagnone, che non aveva parlato fin allora, « ma il matrimonio non si farà, o ...» e qui una buona bestemnia, « o chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà tempo, e...» mi altra bestemnia.

« Zitto, zitto, » riprese il primo oratore, « il signor curato è un uomo elle sa il viver del mondo; e noi siam galantuonini, elle non vogliam fargli del male, pureltè abbia gimlizio. Signor curato, l'illustrissimo signor don Rodrigo nostro palirone la riverisce caramente. »



Questo nome fu, nella mente di don Abbondio, come, nel forte d'un temporale notturno, un lampo che illumina momentaneamente e in confuso gli oggetti, e accresce il terrore. Fece, come per istinto, un grand'inchino, e disse: « se mi sapessero suggerire...»

- Olt; suggerire a lei che sa di latino! "interruppe aucora il brava, on un ris otr la o squaiato e il ferore. A lei force. E sopra futto, no, si lasci uscir parola su questo avviso che le abbian dato per suo bene altrimenti,.. chu ... sarodhe to besso che fare quel tal matrimoti. Un che vual che si dica in suo nome all'illustrissimo signor don Rodrigo? -
  - « Il mio rispetto . . . . r
  - « Si spieglii meglio! »
- a... Disposto... disposto sempre all'ubbidienza. E, proferendo queste parole, non sapeva nemmen lui se faceva una promessa, o un complimento. I bravi le presero, o mostraron di prenderle nel significato núi serio.
- » Benissimo, e buona notte, messere, « disse l'un d'essi, in atto di partir ed compagno, Don Aldondic, che potin inomenti prima avrebbe dato un occido per issenardi, allora avrebte voluto produngar la consensacione e le tradative, « Signori ... cominerio, chindendo il libro con le due mani; un quelli, sexua più dargli udicuza, preservo la strada dond' era lui venuto, e « allontanarono, cantando una canzonaren de non voglio trasserivere. Il porce don Aldondici rausa un momendo a borca aperta, cone incandato; poi prese quella delle due stradette deconduvera a casa vaa, nettenoti inmazir a selno una ganula dopo l'altra, che parevano aggranchiate. Come stesse di dentro, s'intenderi meglio, quando avrem detto qualche cosa del suo naturale, e del tempi in eni gli cria Occado di vivere.

Don Maloudio (il lettore se ti' e già avvidulo) non cra nato cou un coro di loue. Ma, fin da 'prini suoi anni, avexa dovuto comprendere che la peggior condizione, a que' l'empi, era quella d'un animale senza artigli e senza zame, e che pure non si sentisse inclinazione d'esser divorate. La forca legale non protegora in aleun conto l'unon tranquillo, inoffensivo, e che non avesse allei mezzi di far purra altrui. Non già che unancasero leggi e pene contro le violenze private. Le leggi anzi diluviavano; i delitti crano emmerati, e particolareggiati, con minuta profusidi; pene, pazzamente corditanti e, se non lassta, aumentalibit, quagi per oggi caso, ali arbitiro del legistator vessore si

di cento esecutori; le procedure, studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che potesse essergli d'impedimento a proferire nua condanna: gli squarei che abbiam riportati delle gride contro i bravi, ne sono un piccolo, ma fedel saggio. Con tutto ciò, anzi in gran narte a eagion di ció, quelle gride, ripubblicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l'impotenza de' loro antori ; o, se producevan umilehe effetto immediato. era principalmente d'aggiunger molte vessazioni a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano da perturbatori, e d'acerescer le violenze e l'astuzia di questi. L'impunità era organizzata, e aveva radici che le gride non toccavano, a non potevano smovere. Tali eran gli asili, tali i privilegi d'alenne elassi, in parte riconoscinti dalla forza legale, in parte tollerati con astioso silenzio, o impugnati con vane proteste, ma sostenuti in fatto e difesi da quelle classi, con attività d'interesse, e con gelosia di puntiglio. Ora, quest'impunità minacciata e insultata, ma non distrutta dalle gride, doveva naturalmente, a ogni minaccia, e a ogni insulto, adoperar unovi sforzi e unove invenzioni, per conservarsi. Così accadeva in effetto; e, all'apparire delle gride dirette a comprimere i violenti, questi cercavano nella loro forza reale i mnovi mezzi più opportuni, per continuare a far ció ele le gride venivano a proibire. Potevan ben esse inceppare a ogni passo, e molestare l'nome bonario, che fosse senza forza propria e senza protezione; perché, col fine d'aver sotto la mano ogni nomo, per prevenire o per punire ogni delitta, assoggettavano ogni mossa del privato al volere arbitrario d'escentori d'ogni genere. Ma chi, prima di commettere il delitto, aveva prese le sue misure per ricoverarsi a lempo in un convento, in un pafazzo, dove i birri non avrebber mai osato metter piede; chi, senz'altre precanzioni, portava ona livrea che impegnasse a difenderlo la vanità e l'interesse d'una famiglia potente, di tutto un ceto, era libera nelle sue operazioni, e poteva ridersi di tutto quel fracasso delle gride. Di quegli stessi ch'eran deputati a farle eseguire, alcuni appartenevano per nascita alla parte privilegiata, alcuni ne dipendevano per clientela; gli uni e gli altri. per educazione, per interesse, per consnetudine, per imitazione, ne avevano abbracciate le massime, e si sarebbero ben guardati dall'offenderle, per amor d'un pezzo di carta attaccato sulle cantonate. Gli nomini poi incaricati dell'escenzione immediata, quando fossero stati intraprendenti come eroi, ubbidienti come monaci, e pronti a sacrificarsi come marfiri, non avrebler però pottuto venirne alla fine, inferiori con'eran i con'eran di controli con'eran di sottomettere, o riori con'eran di sottomettere, o di controli con'eran di controli con'eran di sottomettere, o pero con una gran probabilità d'essere abbaro di controli con'eran di controli con controli con di controli controli con di controli controli

L' umo che vude offendere, o che teure, ogni momento, d'essere offecs, erera nattradiente allestie e compagni, finindi era, in que l'empi, portata a la massimo punto la tendeuza degl' individiri a tenersi collegati ni classi, a formare delle move, e a poventare aquimo la maggio peterna di quella a cui apparteneva. Il clevo veglisiva a sistenere e al restudere le sue immunità, la nobilità i soni privilegi, il militare le sue esenzioni. I mervanti, gli artiginai erano arrodati in maestranze e in confratente, il giurispetti fiormana no ma lega, il medici stessi ma



corporazione. Ognuma di queste piecele oligarchie avexa umassa forza speciale e propria; in ognuma l'individuo lorvasa il vantaggio di impiegar per se, a proporazione della sua autorità e della sua destrezza, le forze rimide di molti, più morsi si valevan di questo vantaggio a difesa soltanto; gli satuti e i facinorosi ne approfilixamo, per condurre a termine ribalderie, alle quali i foro mezzi personali non sarebiter lastala; e per assicurarsene l'impundia. La forze però di queste varie leghe eran molto disuguali; e, nelle campagne principolmente, il i nobelle dovizione e violento, con intorno uno stono di bravi, e una popolazione di condatini avvezi, per tradizione famigliare, e interessati o forzali a rigamarbasi quasi come antidii e sobiati de padorue, esercilava un polere, a cui difficilmente uessun' altra frazione di lega avreble i i polnto resistere.

Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dimique accorto, prima quasi di toccar gli anni della discrezione. d'essere, in quella società, come un vaso di terra cotta, costrello a viaggiare in compagnia di motti vasi di ferro. Aveva unindi, assai di buon grado, ubbidito ai parenti, che lo vollero prete. Per dir la verilà, non aveva gran fatto pensatu agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava: procacciarsi di che vivere con qualche agio, e mettersi in una classe riverita e forte, gli eran sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta. Ma una classe qualunque non protegge un individuo, non lo assicura, che fino a un certo segno: nessuna lo dispensa dal farsi un suo sistema particolare. Don Abbondio, assorbito continnamente ne' pensieri della propria quiete, non si curava di que' vantaggi, per ottenere i quali facesse bisogno d'adoperarsi molto, o d'arrischiarsi un poco. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar Intti i contrasti, e nel cedere, in quelli che non poleva scansare. Nentralità disarmata in Intte le guerre che scoppiavano intorno a lui , dalle contese, allora frequentissime, tra il clero e le podestá laiche, tra il militare e il civile, tra nobili e nobili, fino alle questioni tra due contadini, nate da una parola, e decise coi pugni, o con le coltellate. Se si Irovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retrognardia, e procurando di far vedere all'altro ch'egli non gli era volontariamente nemico: pareva che gli dicesse: ma perché non avele saputo esser voi il più forte? ch' io mi sarei messo dalla vostra parte. Stando alla larga da' prepotenti, dissimulando le loro soverchierie passagière e capricciose, currispundendo con sommissioni a quelle che venissera da mi intenzione più seria e più meditata, costringendo, a forza d'inchini e di rispettu gioviale, amete i più burberi e sdegnosi, a fargli un sorriso, quando gl'incontrava per la strada, il pover nomo era risiscito a passare i sessoni? ami, senza gran hurrasche;

Our è peri che nou avesce anethe hi il sun po' di fiele in curpo; e e quel continuo escritia la pazienza, quel dar così spessa ragione agli attri, que' tanti loceoni amari ingidottiti in silenzio, gifen avevann esceretata a segno che, so una vasse, di tanta in tanto, ponto dargii un po' di slago, la sua salute n'averbe certamente softenti. Na siscema Veran poi finalmente al mundo, e vicino a hit, persone cli egil conseva hou heme per incupaci di far mule, cuso poteva cun quelle singarre qualcie volta il unal muore lungamente represso, e cavarsi mede ini la voglia d'escre un po' fantalesjon, e di gicilare a totto. Era sia



un rigido censore degli nomini che non si regolavan come lui, quando però la censura potesse escreitarsi senza alcuno, anche lontano, pericolo. Il battuto era almeno almeno un imprudente: l'anunazzato era semore stato un uomo torbido. A chi , messosi a sostener le sue ragioni contro un notente, rimaneva col capo rotto, don Abbondio sapeva trovar sempre qualche torto; cosa non difficile, perché la ragione e il torto non si dividon mai con un taglio così netto, che ogni parte abbia soltanto dell'una o dell'altro. Sopra tutto poi, declamava contro que' suoi confratelli che, a loro rischio, prendevan le parti d'un debole oppresso, contro un soverchialore potente. Questo chiamava un comprarsi gl'impieci a contanti, un voler raddirizzar le gambe ai cani; diceva anche severamente, ch'era un mischiarsi nelle cose profane, a danno della dignità del sacro ministero. E contro questi predicava, sempre però a quattr'occhi, a in un piccolissimo crocchio, con tanto più di vecmenza, quanto più essi eran conosciuti per alieni dat risentirsi, in cosa ebe li toccasse personalmente. Aveva poi una sua sentenza prediletta, con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie : che a un galantuomo, il qual badi a sé, e stia ne' suoi panni, non accadon mai brutti incontri.

Pensino ora i miei ventieinque tettori che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto, quello che s' è raccontato. Lo spavento di que' visacci e di quelle parolacce, la minaccia d'un signore noto per non minacciare invano, un sistema di quieto vivere, ch'era costato tant'anni di studio e di pazienza, sconcertato in un punto, e un passo dal quale non si poteva veder come uscirne: tutti questi pensieri ronzavano tumultuariamente nel cano basso di don Abbondio. - Se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no, via: ma vorrà delle ragioni: e cosa bo da rispondergli, per amor del ciclo? E, e, e, anche costui è una testa; un agnello se nessun lo tocca, ma se uno vuol contraddirgli..... ih! E poi, e poi, perduto dietro a quella Lucia, innamorato come.... Ragazzacci, che, per non saper che fare, s' innamorano, voglion maritarsi, e non pensano ad altro; non si fanno carico de' travagli in che mettono un povero galantuonio. Oli povero nie! vedete se quelle due figuraece dovevan proprio piantarsi sulla mia strada, e prenderla con me! Che e'entro io? Son io che voglio maritarmi? Perchè non son andati pinttosto a parlare..... Oh vedete un poco: gran destino è il mio, che le cose a proposito mi vengan sempre in mente un momento dopo l'occasione. Se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portar la loro imbasciata.... - Ma, a questo punto, s'accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere e cooperatore dell'iniquità era cosa troppo iniqua; e rivolse tutta la stizza de'snoi pensieri contro quell'altro che veniva così a togliergli la sua pace. Non conosevva don Rodrigo che di vista e di fama, ne aveva mai avuto che far con lui, altro che di toccare il petto col mento, e la terra con la punta del suo cappello, quelle poche votte che l'aveva incontrato



per la strala. Gli era occoso di difendere, in più d'un'occosione, la ripulazione di quel signore, contro colore che, a bassa ovce, sopirando, e alzando gli occhi al ciele, unaledievano qualche suo fatto: a veva detto cento volte che un rispettabile exaliere. Ma, in quel momento, gli diede in canor suo tutti que' titoli che non avera mai mitio applicar-gil da altri, seuza intervonupere in fretta con un oilò. Giunto, tra il tumulto di quest pesseri, alla porta di casa sua, cifer sin fondo del paesello, mise in fretta nella toppa la chiave, che già teneva in mano; apri, cutrò, richies diffenettemente, e ansione, di trovara in una compagnia fudta, chiamò subdio: »Perpettua! Perpetua!-, a vviandosì pure verso il saltod, dove questa doveven esser estemante ad apparecchiar la tavola per la cena. Em Perpetua, como ognun se n'avvede, la serva di don Mobandoi: serva ficionata e fedele, che supeva albidire.

e comandare, secondo l'occasione, tollerare a tempo il brontolio e le fantasticaggini del padoro, e, fargili a tempo tollerar le proprie, che divenivan di giorno in giorno più frequenti, da che aveva passala l'edi sinodale dei quaranta, rimanendo cellle, per aver riflutati tutti i partiti che le si erano offerti, come diseva lei, o per non aver mai trovato un cane che la volesse, come dicevan le sue amishe.

» Vengo, » rispose, metlendo sul favolino, al luogo solito, il faschetto del vino predicto di don Aldondio, e si mose lentamente; na non aveva ancor toceata la soglia del salotto, eli egli v'entrio, con un passo coal legado, con uno sguardo così adombrato, con un viso così stravolto, che non el sarchebro nemunen hissognati giu corbi espertiti d'per petua, per iscoprire a prima vista che gli eva accaduto qualche cosa di straordinario davvero.

- « Misericordia! cos' ha, signor padrone? -
- « Niente, niente, » rispose don Abbondio, lasc'andosi andar tutto ansante sul suo seggiolone.



- " Come, niente? La vuol dare ad intendere a me? così brutto coni è? Qualche gran caso è avvenuto. "
- « Oh, per anor del ciclo! Quando dico niente, o è niente, o è cosa ehe non posso dire. »
- « Che non può dir neppure a me? Chi si prenderà eura della sua salute? Chi le darà un parere?....»
- « Ohimė! tacete , e non apparecchiate altro : datemi un bicchiere del mio vino. »
- « E lei nii vorrà sostenere che non ha niente! » disse Perpetua, empiendo il biechiere, e tenendolo poi in mano, come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare.
- a Date qui, date qui, a disse don Abbondio, prendendole il biechiere, con la mano non ben ferma, e votandolo poi in fretta, come se fosse una medicina.
- « Vuol dunque eli io sià costretta di domandar qua e là cosa sia accaduto at mio padrone? » disse Perpetua, ritta dinanzi a lui, con le mani arrovesciate sui fianchi, e le gomita appuntate davanti, guardandolo fisso, quasi volesse succhiargii dagli occhi il segreto.
- « Per amor del cielo! non fate pettegolezzi, non fate schiamazzi:
- ne va..., ne va la vita! »

  « La vita! »
  - " I'm vita.
- " La vita. "
- « Lei sa bene, ehe ogni volta che m' ha detto qualche cosa sinceramente, iu confidenza, io non ho mai.... »
  - « Brava! come quando.... »

Perpetua s'avvile d'aver toceato un tasto fator; onde, cambiando subito il tono, «signor padrone, « disse, con tovec commoses e da commovere, « io le sono sempre stata affezionata; e, se ora voglio sapere, è per premura, perché vorrei poterla soccorrere, darle un huon parere, solivearle f'animo...»

Il fatto sta che don Albonulo aveva fore lanta voglia di scariceral del suo doloros segreto, quanta ne avesee Preptenta di consecterò o onde, dopo aver respinit sempre più delomente I movi e più in-catanti assoli il eli, dopo averè fatto più d'una votta giurare che una fiaterebie, finatiunette, con molte sospensioni, con melli obinirè, il e racconti il mierabile caso. Quando si venne il none terrificio del mandante, bisognò che Perpetua proferisse un tuovo e più soleme giuramento e don Monnile, promunizato quel tome, si revecio sindi

spalliera della seggiola, con un gran sospiro, alzando le mani, in atto insieme di comando e di supplica, e dicendo: « per amor del cielo!»

- « Delle sue! » esclamò Perpetua. « Oh che birbone! oh che soverchiatore! oh che uomo senza timor di Dio! »
  - « Volete tacere? o volete rovinarmi del tutto? »
- " Oh! siam qui soli che nessun ci sente. Ma come farà, povero signor padrone? "
- « Oh vedete, » disse don Abbondio, con voce stizzosa: « vedete che bei pareri mi sa dar costei! Viene a domandarmi come farò, come farò; quasi fosse lei nell'impiecio, e toccasse a me di levarnela. »
  - " Ma! io l'avrei bene il mio povero parere da darle; ma poi.... -
- a Volete tacere? volete lacere? Son pareri codesti da dare a un pover nomo? Quando mi fosse toccata una schioppettata nella schiena. Dio liberi! l'arcivescovo me la leverebbe?-
- - m ridotti a segno che Iulti vengono, con licenza, a. « Volcle tacere? »
  - « lo laccio subilo: ma è perù cerlo che, quando il mondo s'accorge

  - « Basla: ci penserà questa nolte; ma intanto non cominci a farsi male da sè, a rovinarsi la salute; mangi un boccone. »
  - « Gi penseró io, » rispose, brontolando, don Abbondio: « sieuro; io ei penseró, io ei ho da pensare, » E s'alzò, condimando: « non voglio prender niente; niente; ho altra voglia: lo so anch'io che tocca a pensarei a me. Ma! la doveva accader per l'appundo a me. »
  - « Mandi almen giú quest altro gocciolo, » disse Perpetua, mescendo. « Lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco. »
    - « Eh! ci vuol altro, ci vuol altro, ci vuol altro. »

Gosi diceado, prese il lume, e, lovatolando sempre: « una piecolo logatella! a un galantuomo par mio! e domani con' andra!» e altre simili lamentazioni, s'avviò per salire in camera. Giunto su la soglia, si voltò indictro verso Perpetua, mise il dito sulla borca, disse, con tono lento e solenne: « per amor dei cieda!» e dispurve.





## CAPITOLO II.



Si recenta che il principe di Conde dorni profondamente la notte avanti la giornata di Rorotti na, in primo luogo, cra notto affateloto; secondariamente aveva già date tutte le disposizioni necessarie, e stabilito ciò rice dovesse fare, la mattina. Don Albomdio in vece non sapeva altro amoro se non che l'indonani sarchbe giorno di lottaglia; quindi una gran parte della notte fu spesa in consulte angosciose. Non far esso dell'intimazione ribalda, nè delle minacee, c

Onello che, per ogni verso, gli parve il meglio o il men male, fu di guadaguar tempo, menando Renzo per le hinghe. Si rammentó a proposito, che marcavan pochi giorni al tempo proibito per le nozze; - e, se posso tenere a bada, per questi pochi giorni, quel ragazzone, ho poi due mesi di respiro; e, in due mesi, può nascer di gran cose. ---Rumino pretesti da metter in campo; e, benehe gli paressero un po' leggieri, par s'andava rassieurando eol pensiero ehe la sua autorità gli avrebbe fatti parer di giusto peso, e che la sua antica esperienza gli darebbe gran vantaggio sur un giovanetto ignorante. - Vedremo, - diceva tra sė: - egli pensa alla morosa; ma io penso alla pelle: il più interessato son io, lasciando stare che sono it più accorto. Figlinol earo, se tu ti senti il bruciore addosso, non so che dire; ma io non voglio andarne di mezzo. - Fermato così un poco l'animo a una deliberazione, poté finalmente ebiuder occióo: ma elic somo! elie sogni! Bravi, don Rodrigo, Renzo, viottole, rupi, fughe, inseguimenti, grida, schioppettate,



Il primo sveglarsi, dopo mus seiagura, e in un impiecio, è un momento moto namo. La mente, appeni riscultà, riscreta il idee abituali della vita tranquilla antecedente; ma il pensievo del muvo stato di ceso le si alfacio saltio sparlamente; e il dispiarer ne è più vico in quel paragune istantanea. Assaporto dodorosamente questo momento, dom Aldondio riepiddo stabilo si uni disegni della notte, si conferioni in essi, gli ordino ineglio, Salaò, e stette aspettando Renzo con tinore e, ad un tempo, con impagienza. Lorenzo o, come dicevan tutti, Renzo non si feee molto aspettare.



Appena gli parve ora di poter, seuza indusevazione, presentaria il euretto, "ando, con la fieta furia d'un ionno di veni"ami, che deve in quel giorno sposare quella ele anna. Era, fin tall'adolescenza, rinasto privo del parenti, el careritara la professione di filatore di seta, ercoltaria, per dir così, nella sua famiglia; professione, negli anni indietro, assai lueroas; albora già in decadenza, una non però a segno che un alilio querian lora potesse avarre di che vivere onestionnel. Il lavoro andava di giorno in giorno secuanalo; ma l'emigrazione continua del lavoranti, attenti negli stati vienti da promoses, da privilegi e da grosse paghe, faceva si che non ne maneasse ancora a quelli che rimanevano in pasce. Offre di questo, possecleva Renza un poderetto che faceva lavorare e lavorava egli stesso, quando il filation stara fermo, di modo che, per la sua conditione, poteva direi agialo. E quantunque quell'annata fosse ancor più searsa delle antecedenti, e già si ominiciasse a provave una a vera carestia, puer o losso giovine, che, da quando aveva miesi gli occhi addosso a Lucia, era divenuto massaio, si trovava provvisio bastantemente, e non aveva a contrastar cou la fame. Comparve davanti a don Abbondio, in gran gala, con penne di vario colore al cappello, coi suo pugnale del manico bello, non tenne di vario colore al cappello, coi suo pugnale del manico bello, non tente del cappello, coi suo pugnale del manico bello, non tente del solo di braveria, comune allora anche agli uomini più quieti. L'accoglimento incerto e misterioso di don Abbondio fere un contrapposto singolare ai nodi giovali e risoluti del giovintoto.

- Che abbia qualche pensiero per la testa, argomentò Renzo tra sè, poi disse: « son venuto, signor curato, per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa. »
  - Di che giorno volete parlare? »
  - "Come, di che giorno? non si ricorda che s'è fissato per oggi? "
    "Oggi? " replicó don Abbondio, come se ne sentisse parlare per la prima volta. "Oggi, oggi.... abbiate pazicuza, ma oggi non posso."
- « Mi dispiace; ma quello che ha da fare è cosa di così poco tempo, e di così poca falica....»
  - « E poi, e poi, e poi....
  - « E poi che cosa? »
  - « E poi e' è degli imbrogli. »
  - « Degl'imbrogli? Che imbrogli ei può essere? »
- « Bissgnerebbe trovarsi nei nostri piedi, per conoscer quanti impieci nascono in queste materie, quanti conti s' ha da rendere, lo son troppo dobe di euore, non penso che a levar di mezzo gli ostavoli, a facilitar tutto, a far le cose secondo il piacere altrui, e trascuro il mio dovere; e poi mi tocean de 'improveri, e peggio. "
- « Ma, col nome del cielo, non mi tenga così sulla corda, e mi dica chiano e netto cosa c' è n
- « Sapete voi quante e quante formalità ei vogliono per fare un malrimonio in regola? »
- « Bisogna ben eh'io ne sappia qualehe cosa, » disse Renzo, cominciando ad alterarsi, «poiché me ne ha già rotta bastantemente la testa, questi giorni addietro. Ma ora non s' è sbrigato ogni cosa ? non s' è fatto tutto ciò che s' aveva a fare? »
- " Tutto, tutto, pare a voi: perché, abbiate pazienza, la bestia son io, che trascuro il mio dovere, per non far penare la gente. Ma ora....

basta, so quel che dico. Noi poveri curati siamo tra l'ancudine e il martello: voi impaziente; vi compatisco, povero giovane; e i superiori... basta, non si può dir tutto. E noi siam quelli che ne andiam di mezzo. "

- « Ma mi spieghi una volta cos' é quest'altra formalità che s'ha a fare, come dice; e sarà subito fatta. »
  - « Sapete voi quanti siano gl' impedimenti dirimenti? «
  - " Che vuol eh' io sappia d' impedimenti? "
  - 4 Error, conditio, rotum, cognatio, crimen,
  - Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis.....
- cominciava don Abbondio, contando sulla punta delle dita.
- « Si piglia gioco di me? » interruppe il giovine. « Che vnol ch' io faccia del sno latinorum?
- $\omega$  Dunque, se non sapete le cose, abbiate pazienza, e rimettetevi a chi le sa. "
  - « Orsů!..... \*
- « Via, caro Renzo, non andate in collera, che son pronto a farc.... tutto quello che dipende da me. Io, io vorrei vedervi contento; vi voglio bene io. Eh!.... quando penso che stavate così hene; cosa vi maneava? V è saltato il grillo di maritarvi.... »
- a Che discorsi son questi, signor mio? n proruppe Renzo, con un volto tra l'attonito e l'adirato.
- Dico per dire, abbiate pazienza, dico per dire. Vorrei vedervi contento.
   " In somma....
- In somma, figlinol caro, io non ci ho colpa; la legge non l'ho fatta io E, prima di couchindere un matrimonio, noi siam proprio obbligati a far molte e molte ricerehe, per assicurarei che non ci siano impedimenti.
  - Ma via, mi diea una volta che impedimento è sopravvenuto? Abbiate pazienza, non son cose da potersi decifrare così su due
- piedi. Non ei sarà niente, cosi spero; ma, non ostante, queste ricerche noi le dobbiam fare. Il testo è chiaro e lampante: antequam matrimonium denunciet....
  - Le ho detto che non voglio latino.
  - Ma bisogna pur ehe vi spieghi....
  - Ma non le ha già fatte queste ricerehe? -

- « Non le ho fatte tutte, come avrei dovuto, vi dico. »
- Ecco! mi rimproverate ta mia troppa bontà. Ho facilitato ogni cosa per servirvi più presto: ma ... ma ora mi son venute.... basta, so in ...
  - ... E che vorrebbe chi io facessi? --
  - . Che aveste pazienzo per qualche giorno. Figliuol earo, qualche giorno non è poi  $\Gamma$  eternità abhiate pazienzo. "
  - « Per quanto? »
- Siamo a bnon porto. pensó tra sé don Abbondio; e, con un fare più manieroso che mai. « via, » disse: « in quindici giorni cercheró..... procureró..... »
- Quindiei giornii, du questa si chè muva: S'efatto tutto ciò che ha voluto lei-s'è fesso il giorno; figurona crivia; con sei mi viene a dire che aspetti quindiei giorni! Quindiei... riprese poi, con voce più alla e sitzosa, siculacio il la mescio, e battendo il pugno nell'aria; e di isa qual disvoleria avrelhe allaceata a quel numero, se don Aldondio non l'avese interrolto, prendendogli fillar mano, con un'anorevolezza linida e prenurosa; svia, via, non v'alterate, per amor del ciós. Voció, cerrelero se; in una sellimana....



- « E a Lucia che devo dire? -
- " Ch' è stato un mio sbagtio. "
- « E i discorsi del mondo? »
- "Dite pure a tutti, che lo sbagliato io, per troppa furia, per troppo buon cuore: gettate tutta la colpa addosso a me. Posso parlar meglio? via, per una settimana, "
  - E poi, non ci sarà più altri impedimenti? »
  - « Quando vi dico.... -
- Ebbene: avvó pazienza per una settimana; ma ritenga bene ehe, passata questa, non m'appagheró piú di chiacchiere, Intanto la riverirsea. « E cosi detto, se n'antó, facendo a don Ablondio un inchino men profondo del solito, e dandogli un'occidata piú espressiva che riverente.
- Uscito poi, e camminando di mala voglia, per la prima volta, verso la casa della sua promessa, in mezzo alla stizza, tornava con la mente su quel colloquio; e sempre più lo trovava strano. L'accoglienza fredda e impicciata di don Abbondio, quel suo parlare stentato insieme e impaziente, que' due occhi grigi che, mentre parlava, eran sempre andati scappando qua e tà, come se avesser avuto paura d'incontrarsi con le parole che gli uscivan di bocca, quel farsi quasi nuovo del matrimonio così espressamente concertato, e sopra tutto quell'accennar sempre qualche gran cosa, non dicendo mai nulla di chiaro; tutte queste cirrostanze messe insieme facevan pensare a Renzo che ei fosse sotto un mistero diverso da quello che don Abbondio aveva voluto far eredere. Stette il giovine in forse un momento di tornare indietro, per metterlo alle strette, e farlo parlar più chiaro; ma, alzando gli occhi, vide Perpetna che camminava dinanzi a tui, ed entrava in un orticello pochi passi distante dalla casa. Le diede una voce, mentre essa apriva l'nscio; studió il passo, la raggiunse, la ritenne sulla soglia, e, col disegno di scavar qualche cosa di più positivo, si fermò ad attaccar discorso con essa.
- « Bion giorno, Perpetua: io speravo che oggi si sarebbe stati allegri insieme. »
  - « Ma! quel che Dio vuole, il mio povero Renzo. »
- « Fatemi nn piacere: quel benedet! uomo del signor curato m' ha impastocchiate certe ragioni che non ho potnto ben capire: spiegatemi voi meglio perchè non pnò o non vinde maritarei oggi. »
  - « Oh! vi par egli ch'io sappia i segreti del mio padrone? -

- L'ho detto io, che c'era mistero sotto. penso Renzo; e, per tirarlo in luce, continuo: « via, Perpetua; siamo amici; ditemi quel che sapete, aiutate un povero figlinolo. -
  - « Mala eosa nascer povero, il mio caro Renzo. »
- « É vero, » riprese questo, sempre più confermandosi ne' suoi sospetti; e, cercando d'accostarsi più alla questione, « è vero. » soggiunse, « ma tocca ai preti a trattar male co' poveri? »
- « Sentite, Renzo; io non posso dir niente, perelië... non so niente; ma quello che vi posso assienrare è che il mio padrone non vuol far torto, nè a voi nè a nessumo; e lui non ci la colpa. «
- a Chi é dunque che ci ha colpa? a domandó Renzo, con nu cert'atto trascurato, ma col cuer sospeso, e con l'orecehio all'erta.
- Prepotenti! birboni! pensò Renzo: questi non sono i superiori. « Via, » disse poi, nascondendo a stento l'agitazione crescente, « via, ditenii chi è, »



« Ah! voi vorreste farmi parlare; e io non posso parlare, perché....

non so niente: quando non so niente, é come se avessi giurato di lacere. Polreste demi la corda, de non ni caverse mila di bosca. Addie; è l'empo perduto per tutt' e due. « Così dicendo, entrò in feretta nell'orto, e chime l'useio. Reuzo, rispostole con un saluto, tornò indietro pian piano, per uon farla secorgere del cammino de peradeva; ma, quando li ture del tiro dell'orcetinò della binona donna, allimgò il passo; in un momento la ill'useio di don Abbandie; entrò, andò diviato al salotto dove l'aveva lasciato, ve lo trovò, e corse verso lui, co nu n'are ardito, e com gli cochi stralunati.

- " Eh! eh! ehe novità è questa? " disse don Abbondio.
- « Chi è quel prepolente, » disse Renzo, con la voce d'un nomo ch' è risolnto d'ottenere una risposta precisa, « chi è quel prepotente che non vuol ch' io sposi Lucia? »
- « Che? che? che?» Indhettó il povero sorpreso, con un volto fatto un islante bianco e floscio, come un ceneio che esca del bueato. E, pur brontolanto, spiccò un salto dal sno seggiolone, per lanciarsi all'ascio. Ma Renzo, che doveva aspettarsi quella mossa, e stava all'erta, vi batzò prima di lui, girò la chiave, e se la mise in tasca.
- « Ah! ah! parlerà ora, signor curato? Tutti sanno i fatti mici, fueri di me. Voglio saperli, per bacco, anch' io. Come si chiama colni?»
- « Renzo! Renzo! per carità, badale a quel che fate; pensate all'anima vostra. »
  « Penso che lo voglio saper subito, sul momento. » E, così dicendo,
- mise, forse senza avvedersene, la mano sul manico del coltetto che gli usciva dal taschino.
  - « Misericordia! » esclamó con voce fiora don Abbondio.
  - " Lo voglio sapere. "
  - " Chi v' ha detto .... "
  - « No, no; non più fandonie. Parli chiaro e subito. »
  - " Mi volete morto? "
  - « Voglio sapere ciò che bo ragion di sapere. »
  - "Ma se parlo, son morto. Non m' ha da premere la mia vita?"

    "Dunque parli."

    "Onel "dunque" fu proferito con una tale energia, l'aspetto di
- Renzo divenne così minaccioso, che don Abbondio non potè più nemmen supporre la possibilità di disubbidire.
- " Mi promettete, mi giurate, " disse " di non parlarne eon uessuno, di non dir mai....? "

- « Le prometto che fo uno sproposito, se lei non mi dice subito subito il nome di colui. »
- A quel nuovo scongiuro, don Abbondio, col volto, c con lo sguardo di chi ha in bocca le tenaglie del cavadenti, proferi: « don....»
- « Don? » ripetè Renzo, come per aiutare il paziente a buttar fuori il resto; e stava eurvo, con l'orecchio chino sulla bocca di lui, con le braccia tese, e i pugni stretti all'indietro.



- Don Rodrigo: - pronunzió in fretta il forzato, precipitatolo quelle pode sillado, e strisciando le consonanti, parte per il turbamento, parte perché, rivolgendo pure quella poca attenzione che gli rimaneva libra, a fare una transazione tra le due paure, pareva che volesse soltrarre e fare seemparir la parola, nel punto stesso ch'era costretto a metterla fine;

« Ah cane! » urb Renzo. « E come ha fatto? Cosa le ha detto per....? » Come eh? come? » rispose, con vore quasi sdegnosa, don Ahboudio, il quale, dopo un così gran sagrifizio, si sentiva in certo modo divenuto creditore. « Come eh? Vorrei ehe la fosse toceata a voi, come è toceata a ne, che non e' entro per nulla; che certamente non vi

saredater rimasti tanti grilli în capo. "E qui si fece a dipiager con celori terrilali îl brutlo incantri, c, nel discorrere, escorgendosi sempre più d'una gran cellera che aveva în corpo, e che fin allora era slata naecosta e învolta nella paura, e velendo nelos slesso tempo che Renzo, tra la rabbia e la confinsione, stava immobile, col cupo losso, continuo aliegramente: a avete fatta una lelta azione! M'avete reso un bel servizio! Di tiri odi questa sorte a un galantamona, al vostro curato! în casa sual în luogo saero! Avete fatta una hella prodeza: Per evavranti di bocca il nici malanno, il vostro malanno! ci-di ciri oi vi nascondevo per prudenza, per vostro hene! E ora che lo sapete! Voreri vedere che mi faceste... Il Per amor del ci-del: Nou si sherza. Non si tratta di torto o di ragione; si tratta di forza. E quando, questa mutina, vi davo un buon parere... edi salido nelle farie. lo avevo giudizio per me e per voi; ma come si fa! Aprite almeno; datemi la mia chaixe... \*

« Posso aver fallato, » rispose Renzo, con voce raddoleita verso don Abbondio, ma nella quale si sentiva il furore contro il nemico scoperto: « posso aver fallato; ma si metta la mano al petto, e pensi se nel mio caso....»

Così dicendo, s'era levata la chiave di tasea, e andava ad aprier. Don Abbondio gli ando dietro, e, mentre quegli giava la chiava nella toppa, se gli accastò, e, con volto serio e ansiono, atzandogli davanti agli occhi le tre prime dila della destra, come per aiutario anche lui dal canto suo, e giurate aluncou.... gli disse.

« Posso aver fallato; e mi scusi, » rispose Renzo, aprendo, e disponendosi ad uscire.

« Giurate....» replicò don Abbondio, afferrandogti il braccio con la mano tremante.

« Poso aver fallato, » ripeté Renzo, sprigionandosi da lui; e parti in furia, troncando cosi la questione, che, al pari d' nna questione di letteratura o di filosofia o d'altro, avrebbe potuto durar dei secoli, giacebé ognuna delle parti non faceva che replicare il suo proprio argomento.

« Perpetua! Perpetua! » gridó don Abbondio, dopo avere invano richiamato il fuggitivo. Perpetua non risponde: don Abbondio non sapeva più in che mondo si fosse.

È accaduto più d'una volta a personaggi di ben più alto affare che don Abbondio, di trovarsi in frangenti così fastidiosi, in tanta

6

incertezza di partiti, che parve loro un ottimo ripiego mettersi a letto con la febbre. Onesto ripiego, egli non lo dovette andare a cereare, perché gli si offerse da sè. La paura del giorno avanti, la veglia angosciosa della notte, la naura avuta in quel momento, l'ansietà dell'avvenire, fecero l'effetto. Affannato e balordo, si ripose sul suo seggiolone, cominciò a sentirsi qualche brivido nell'ossa, si gnardava le unghie sospirando, e chiamava di tempo in tempo, con voce tremolante e stizzosa: « Perpetua! » La venne finalmente, con un gran cavolo sotto il braccio, e con la faccia tosta, come se nulla fosse stato. Risparmio al lettore i lamenti, le condoglianze, le aceuse, le difese, i « voi sola potete aver parlato, » e i « non ho parlato, » tutti i pasticci in somma di quel collognio. Basti dire che don Abbondio ordinò a Perpetua di metter la stanga all'useio, di non aprir più per nessuna eagione, e, se alcun bussasse, risponder dalla finestra che il eurato era andato a letto con la febbre. Sali poi lentamente le scale, dicendo, ogni tre scalini, « son servito; » e si mise davvero a letto, dove lo lasceremo.

Renzo intanto camminava a passi infuriati verso casa, senza aver determinato quel elle dovesse fare, ma con una smania addosso di far qualeosa di strano e di terribile. I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro ehe, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi. Renzo era un giovine pacifico e alieno dal sangue, un giovine schietto e nemico d'ogni insidia; ma, in que'momenti, il suo euore non batteva che per l'omicidio, la sua mente non era occupata che a fantasticare un Iradimento. Avrebbe voluto correre alla easa di don Rodrigo, afferrario per il collo, e.... ma gli veniva in mente ch' era come una fortezza, guarnita di bravi al di dentro, e guardata al di fuori; che i soli amici e servitori ben conosciuti v'entravan liberamente, senza essere squadrati da capo a piedi; che un artigianello sconosciuto non vi potrebb' entrare senza un esame, e ch' egli sopra tullo.... egli vi sarebbe forse troppo conoscinto. Si figurava allora di prendere il suo sehioppo, d'appiattarsi dietro una siepe, aspettando se mai, se mai colui venisse a passar solo; e, internandosi, con feroce compiacenza, in quell'immaginazione, si figurava di sentire una pedata, quella pedata, d'alzar ehetamente la testa; riconosceva lo scellerato, spianava lo schioppo, prendeva la mira, sparava, lo vedeva cadere e dare i tratti, gli lanciava una maledizione, e correva sulla strada del confine a mettersi in salvo. - E Lucia? - Appena questa parola si



fu gettala a traverso di quelle bievlec fantasie; i migliori pensieri'a e ui era avveza la muneti di Renzo, "ventrarono in folla Si rammento degli ultimi ricordi de suoi pareuti, si rammento dei Dio, della Maloma e de Santi, pensò alla consolazione che avvea tante volte provata di trovarsi senza delitti, all'orvore che avvea tante volte provata di trovarsi senza delitti, all'orvore che avvea tante volte provato al racconto d'un omiciare. Ma il pensiero di la quel sogno di sangue, con isparavento, con rimorso, cinsieme con um specie di gioin di non avver fatto al-trev che immugianere. Ma il pensiero di lacia, quanti pressir titava sevo: Tante speranze, lante promesse, un avvenire così vagheggiato, e così etutto sicure, e quel giorno così sopriato! E come, on che parole cuttus ciscure, e quel giorno così sopriato! S come, con che parole cuttus ciscure, e quel giorno così sopriato! S come, con che parole ammunizarle uma tal misora? E poi, che partito prendere! Come farta sua, a dispetto della forza di quell' riinpo potente! E insiene a tutto

questo, non un sospetto fornato, na un'ombra tormentosa gli passava per la mente. Quella soverchieria di dua Bodrigo non poleva essermosso che da una brutate passione per Lucia. E Lucia? Che avesse data a colui la più piccola occasione, la più leggiera lusinga, non era un pensiero che potesse fernansi un momento nella testa di Reuzo. Na n'era informada? Poteva colui aver concepita quell'infame passione, senza che lei se n'avvedesse? Avrebbe spinte le cose tanto in la prima d'averla tentata in qualche mode? E Lucia non ne aveva mai detta una parola a lui! al suo promesso:

Dominato da questi pensieri, passò davanti a casa sua, elé era nel mezzo del villaggio, e, attraversaloso, a'surió a quella dilucia chi en in fanda, anzi un po finori. Aveva quella essetta un pievolo cortile dinanti, che la separava dalla strada, el era cinto da un nurettino. Renzo enteò nel cortile, e senti un misto e continuo ronzio che veniva da una stanza di supra. S'immaginò che sarebbero amiche e conari, vennte a far corteggio a Ludra; e non si volle mustrare a quel mercato, con quella muva in corpo e sul volto. Una fancialtetta che-si travava nel cortile, gil corse incontro gristaduci » lo sposoli losposo.<sup>5</sup> i

«Zilla, Bettina, zitta!» disse Reuzo. « Vien qua; va su da Lucia, itrala in disparte, e dille all'orcecinio.... ma che nessuu seuta, né sospetti di nulla, v.c'.... dille che ho da parlarle, che l'aspetto nella stanza terrena, e che venga subito. « La fanciulletta sali in fretta te scale, lieta e supreba d'avere una commission segreta da essegnire.

Lucia neciva în quet momento tutta attituta dalle mani della madre. Le anieles e irubanano la sposa, e le faceran forza perché si lasciases vedere; e lei s'andava schermendo, cou quella modestia un por guerriera delle contaline, facendos scudo alla foccia col gonito, chiandolo sul basto, e aggrottando i lunghi e neri sopraceigi, mentreperò la bocca s'apriva al sorrio. Lo neri e giovanili egaelli, spartili sopra la fronte, con una bianca e sottile dirizzatura, si ravvulgevan, dietro il repo, in erechi moltipici di trecere, trapassate da lunghi spilii d'argento, che si dividevano all'intorro, quasi a guissi de 'reggi' du' aureola, come aneora usano le contadine nel 'Dilances. Intorno al collo aveva un vezzo di granuti alternali con bottoni d'oro a filigrana portava un bel basto di broceato a fiori, con le maniche separate e allacciate da bei nastri una corta gomela di filiaterico di sca, a piege filte e misute, due calze vermiglie, due pianelle, di seta anch' esse, a ricuni. Oltre a questo, olt'era l'armanento particidente del giorno delle mi. Oltre a questo, olt'era l'armanento particidente del giorno delle mi. Oltre a questo, olt'era l'armanento particidente del giorno delle nozze, Lucia avexa quello quotidiano d'una modesta bellezza, rilevata allare a caerceita dalle varie affectioni che les i dipingevan sul viouna giola temperata da un turtamento leggiero, quet placido aecoramento che si moder ad i quandi ni quando sul volto delle spose, e, senza scompor la bellezza, le dà un carattere particolare. La pievola Bettina si caeció nel erocetio, s'accessó a Locia, le fece intendere accortamente che aveva qualcosa da comunicarle, e le disse la sua parolina all'orcechio.



- « Vo un momento, e torno, disse Lucia alle donne; e scese in fretta. Al veder la faccia mutata, e il portamento inquieto di Renzo, « cosa e' è? » disse, non senza un presentimento di terrore.
- « Lucia! » rispose Renzo, « per oggi, tutto è a monte; e Dio sa quando potremo esser marito e moglie. »
- « Che? » disse Lucia tutta smarrita. Renzo le raccontò brevemente la storia di quella mattina: ella ascoltava con angoscia: e quando udi il nome di don Rodrigo, « ah! » esclamò, arrossendo e tremando, « fino a questo segno! »
  - " Dunque voi sapevate....?" disse Renzo.
  - « Pnr troppo! » rispose Lucia; « ma a questo segno! »
  - « Che eosa sapevate? »

« Non mi fate ora parlare, non mi fate piangere. Corro a chiamar mia madre, e a licenziar le donne: bisogua che siam soli. »

Mentre ella partiva, Renzo susurrò: « non n'avete mai dello niente, «
Ah, Renzo!» rispose Lucia, rivolgendosi un momento, senza fermarsi. Renzo intese benissimo che il suo nome promuziato in quel
momento, con quel lono, da Lucia, voleva dire: potete voi dubitare
ch'i o abbia tacito se non per motivi ginsti e puri?

Intanio la huoma Aguese (così sì chianuva la madre di Lucia), messa in sospetto e in curiostià dalla pardima all' orrectilo, e dallo sparir della figlia, cra discesa a veler cosa c'era di muovo. La figlia la tascio un Reruzo, lorno alle donne rambunate, e accomodando l'aspetto e la voce, come pole ineglio, disce: a il signor curato è anumalato; e oggi un si fa nulla. – Giò detto, le staluti dutte in fretta, e sesse di morto, a como si fa nulla. – Giò detto, le staluti dutte in fretta, e sesse di morto.

Le donne sfilarono, e si sparsero a raccontar l'accaduto. Due o tre audaron fiu all'uscio del curato, per verificar se era ammalato davvero.

« Un febbrone, » rispose Perpetua dalla finestra; e la trista parola, riportata all'altre, troncò le congetture che già cominciavano a brulicar ne'loro cervelli, e ad annunziarsi tronche e misteriose ne'loro discorsi.





## CAPITOLO III.



ncia entrò nella stanza terrena, menire Renzo stava angosciosamente informando Agnese, la quale angosciosamente lo ascollava. Tutt'e due si volsero a chi ne sapeva più di loro, e da cui aspettavano uno schiarimento, il quale non poteva essere che doloroso: tutt'e due, lasciando travedere, in mezzo al dolore, e con

l'amore diverso che ognun d'essi portava a Lucia, un cruceio pur diverso perché avesse taciuto loro qualche cosa, e una tal cosa. Agnese, benché ansiosa di sentir parlare la figlia, non poté teuersi di non farte un rimprovero. « A tua madre uon dir niente d'una cosa simile! « « Ora vi diró tutto, » rispose Lucia, asciugandosi gii orchi col

grembiule.

« Parla, parla! — Parlale, parlate! » gridarono a un tratto la madre e lo sposo.

« Santissima Vergine". eschanió Lucia: a cli i sverble crecluto due te cose potessero arrivare a questo segno." E, con voce rotta dal planto, racecuto come, pochi giorni prima, mentre tornava dalla filtanda, ed era rimasta indictro dalle sue compagne, le era passato inmanzi don Rodrigo, in compagnia d'un altro signore, che il primo aveva cercalo di trattenerta con chiacethere, com ella dieva, non punto belle; ma essa, senata dargil retta, aveva affertato il passo, e ragginto le compagne; ci tanto aveva sentito quell'altro signore rider forte, e don Rodrigo dire: seomentiano. Il giorno dopo, coloro s'eran Irvatal auseros sulla strada; ma Lucia era nel mezzo delle compagne, con gi ocehi bassi; e l'altro signore sglianzarasa, e don Rodrigo diresa: voterno, voterno. Per grazia del cielo, « continuò Lucia, » quel giorno era l'ultino della filtanda. Io raccontali subilito.... «

a A chi hai raccontato? n domandò Agnese, andando incontro, non senza un po' di sdegno, al nome del confidente preferito.

Al nome riverito del padre Cristoforo, lo sdegno d'Agnese si raddolei. "Hai fatto bene, " disse, " ma perchè non raccontar tutto anche a tua madre? "

Lucia aveva avute due buone ragioni: l'una, di non contristare uè spaventance la buona danna, per cosa alla quale cesa non avrebde potuto trovar rimedio; l'altra, di non metter a rischio di vinggiar per motte bocette una storia dei voleva essere geboamente sepolia: tauto più che Lucia sperava che le sue nonze avrebber tronata, sul principiare, quell'abbominata persecuzione. Di queste due ragioni però, non allestà che la principare.

« E a voi, » disse poi, rivolgendosi a Renzo, con quella voce che vuol far riconoscere a un amico che ha avuto torto: « e a voi doveva io parlar di questo? Per troppo lo sapete ora! »

« E che t' ha detto il padre? » domando Agnese.

« M' ha delto che cereassi d'affrettar le nozze il più che potessi, e intanto stessi rinchiusa; che pregassi bene il Signore; e che sperava

« Ah birbone! ah dannato! ah assassino! » gridava Renzo, correndo innanzi e indietro per la stanza, e stringendo di tanto in tanto il manico del suo coltello.

« Oh elic imbroglio, per amor di Dio! » eselamava Agnese. Il giovine si fermò d'improvviso davanti a Lucia elic piangeva; la guardò con un atto di tenerezza mesta e rabbiosa, e disse: « questa è l'ultima che fa quell'assassino. »

"Ah! no, Renzo, per amor del cielo!" gridò Lucia. "No, no, per amor del cieto! Il Signore e'è anche per i poveri; e come volete che ci ainti, se facciam del male?"

" No, no, per amor del ciclo!" ripeteva Agnese.

« Renzo, » disse Lucia, con un'aria di speranza e di risolnzione più tranquilla: « voi avete un mestiere, e io so lavorare: andianto tanto lontano, ehe colui non senta più parlar di noi. » « Ah Lucia! e poi? Non siamo ancora marito e moglie! Il curato

war latera? e por com sanno ancora marito e mogne. Il curato vorrà faci la fede di stato tibero? Un uomo come quello? Se fossimo maritati, ob altora...! "

Lucia si rimise a piangere: e lutt' e tre rimasero in silenzio, e in

un abbattimento che faceva un tristo contrapposto alla pompa festiva de' loro abiti.

-Sentite, lightooli; date retta a me, e disse, dopo quadele momento, Agnese. « lo son vennta al monto peima di voj; e il mondo lo exnoseo un poco. Non bisogna poi spaventarsi fanto: il disvolo non è bratto quanto si dipinge. A noi poverelli ie matssea pation più introgliate, perché non sappiam trovarne il bandolo; ma alle volte un parere, una parolina d'un nonou che abbis studiato... so ben lo quel che vogdio dire. Pate a mio modo. Renzo; andate a Leves; cereate del dotto Azzevea-patugli, raveontalegli.... Ma non lo chianate cesì, ere anor dei cricio è un soprannome. Bisogna dire il signor dottor... Come si chiana, testi, o di home verse lo chianana troti se chiana, con si chiana.

quel modo. Basta, cereate di quel dottore alto, asciutto, pelato, colnaso rosso, e una voglia di lampone sulla guancia. n



Lo conosco di vista, » disse Renzo.

Bute, » continuò Aguses: « quello e una cinna d'usona! Ho visto lo pid d'uno de l'era più inspiccio che un pulein nella stoppa, e non sapexa dove laster la testa, e, dopo essere stato un'ora a quatt'oschi col dottor Aszeva-garbugi, (Ibadie le ned i uno chiamarlo così). Il ho visto, dico, riderseue. Pigliate quei quattro capponi, poveretti! a cui dovevo tirra il collo, per il banchetto di domenie, e, portate acui dovevo tirra il collo, per il banchetto di domenie, e, portate gibeli, perchè non bisogna mai andra con le mani vote da que' si-gmori. Raccontategli tutto l'accadulto; e vedrete des vi dirà, su due pindi, di quelle cose che a noi non verrebbero in testa, a pensarci un anno. »

Renzo abbracció moto volentieri questo parcre; Lucia l'approvò; c c Agnes, superla d'averlo dad, levió, a una a une, le povere bestie dallo stia, riuni le loro otto gambe, come se facesse un mazetto di fori, le avvode ce le strinse com mo spago, e le consegnó in mano a Remo; il quade, date e riecvute parole di speranza, usei dalla parte ediforto, per no neser veduto di ragazzi, che gii correctiberi direte, gridando: lo sposo! lo sposo! Cosi, attravversando i campi o, come dicon colà, i loughi, se n' andò per viotole, fremendo fripensando alla sua disgrazia, e ruminando il discorso da fare al dottor Azzeca-garbuigli. Lascio pol pensare al lettore, come dovesero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all' in giù, nella mano d'un unon il quale, agiato da tante passioni, accempagnava col gesto i pensieri che gli passavan a tunutlo per la mente. Ora stendeva il braccio per collera, ora i fazava per disperazione, ora lo distalteva in aria, come per minaccia, c, in tutti i modi, dava loro di fiere sosso, e faceva batzer quelle quatto teste spennalera, le quali intonto s'ingegnasano a heceasi l'una con l'altra, come accade troppo sovente tra campagni di secultura.



Ginnto al borgo, domando dell'abitazione del dottore; gli fi nidioda, e v'andi, All'entrare, si senti preso da quella suggezione dede i poveretti illetterati provano in vicinanza d'un signore e d'un dotto, e
dimentiche tulti i discorsi che avva prepurati; ina diche unocchiata
ai capponi, e si rincori. Kutrato in cucina, domando alla serva, se si
poteva pariare al signor dottore. Adorchio essa le bestie, e, come avvezza a songigianti doui, mise ione le mani adolssos, quantinupur
Remzo andasse tirando indictro, perchè volvea che il dottore velesse
e a sapese dei ggli portava qualette cosa. Capida appunto mentre la
donna dievexa: « date qui, e andate imanzia. - Renzo fece un grande
inchino: il dottore l'accobe umanunente, con un « venite, figliuo», e
lo fece entrar con sè nello studio. Era questo uno stanzone, su
tre pareti del quale eran distributii ii ritratti de 'dodici Cesari; la
tre pareti del quale eran distributii ii ritratti de 'dodici Cesari; la

quarta, coperta da un grande svafilad di libri vecebi e polverosi; met unezan, una lavosal agrendia di lagrazioni, di suppliche, di libelli, di grido, con tre o quattro seguiote al finterno, e da una parte un seguiotura e braccio, con una spatienta de quattra altra e quattra, terminata gali, estemata gali, atenniata gali, atenniata gali, atenniata gali, atenniata gali, este materia, terminata gali, este materia, terminata gali, este materia, le designa perta di varcebte, ca our grosse borchie, aleune delle quali, cantute da grann tempo, lasciavano in libertia gii angoli della copertura, che s'ane cartocciava qua e la li dottore e materia, che copertura, che s'ane cartocciava qua e la li dottore e materia, che copertura, che s'ane cartocciava qua e la li dottore e materia, che capita disparato, che gii avea servito, mol'anni addictro, per persorare, e digioni d'apparato, quando andeva a Miliana, per qualis che cause d'importanza. Chiuse l'escò, e feve animo al giovine, con queste parole: e falfundo, dificuit il vactor caso. "

- « Vorrei dirle una parola in confidenza. »
- « Son qui, » rispose il dottore: « parlate. » E s'accomodò sul seggiolone. Renzo, ritto davanti alla tavola, con una mano net cocuzzolo del cappetlo, che faceva girar con l'altra, riconúnció: « vorrei sapere da lei che ha studiato...»
  - Ditemi il fatto come sta, « interruppe it dottore,
     Lei m'ha da sensare: noi altri poveri non sappiano parlar bene.
- Vorrei dunque sapere....»

  « Benedetta gente! siete Intti eosi: in vece di raccontar il fatto,
- volete interrogare, perelle avete già i vostri disegni in testa.
- $\omega$  Mi sensi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minaceiare un enrato, perché non faccia un matrimonio, e' é penale. »
- Ho caplo, —disse tra sê îl doltore, che în verilă non aveva caplot. Ho caplo, E subbi si See serici, no d'una sericia mista di compassione e di peruntra; striuse fortemente le lablra, faccudore uscire un stono inatticulot che accentana un sentimento, espresso pi jini chiaramente nelle sue prime parole. « Caso serio, figliuolo; caso contemplata. Avete fatto bene a venir da me. È un caso chiaro, contempato in cento gride, e.... appunto, in una dell'anno secros, dell'attulasignor governatore. Ora vi fo vectore, e stecare con mno. »

Cosi dicendo, s'alzò dal suo seggiolone, e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandote dal sotto in su, come se mettesse grano in muo staio.

« Dov'é ora? Vien fuori, vien fuori. Bisogna aver tante cose alle mani! Ma la dev'esser qui sieuro, perché é una grida d'importanza. Alt! ecco, ecco. « La prese, la spiegó, guardò alla data, e, fatto un viso ancor più serio, esclamó: « il 18 d'ottobre 1627! Sienro; è dell'anno passato: grida fresca; son quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliuolo? »

- « Un pochino, signor dottore. »
- « Bene, venitemi dietro con l'occhio, e vedrete. »
- E, tenendo la grida sciorinata in aria, cominció a leggere, borbottando a precipizio in aleuni passi, e fermandosi distintamente, con graud' espressione, sopra aleuni altri, secondo il bisogno:



- « De lene, per la grida pubblicata d'ordine del aguno Dioca di Feria ai 14 di dicembre 1800, et confirmata dall'Illustriss. et Evellentiss. Siguare il Siguar Gonzala Fernandet de Cardova, excetera, la conveinedit stranctinarii e rigarosi procvitto alle oppressioni, concussioni et atti liramici che alcusii ardicono di commettere contra questi l'assalli tanto dissti di S. M., ad opsi modo la frequenza degli eccessi, e la madilia, excetera, è crescinta a sugua, che ha pusto in necessità l'Evell. Sua, excetera. Onde, col parere del Senata et di una Giunta, evvelera. Sua excetera. Onde, col parere del Senata et di una Giunta, evvelera. An risoluto che ai pubblichi la presente.
  - « E caminciando dagli atti tirannici, mastrando l'esperienza che

molte, cais nelle Cità, came aelle Fille.... scuitte? di questo Nato, con tirunnide escritano concausioni et opprimono i più aleboli in varii modi, come in operare che si facciano contratti violenti di compre, d'affitti... evertera: dove set? ah! evco; scutite: che seguano o non segnanu matrimonii. El

- « È il mio easo, » disse Renzo.
- a Sentite, sentite, c'é beu altro; e poi vodremo la pena. Ot testifiche con on it testifichei; che nuo si purta dal luogo dotre abita, exectera; che quello poghi un stebilo; quell'altro non lo molesti, quello ratia al suo molino; Intlo questo uco ha che far con mi. Ah ci siamo: quel prete non faccia quello che è abbligato per l'aficio nuo, o faccia cue che non gli foccano. Ell:
  - « Pare che abbian fatta la grida apposta per me. »

a El, 2001 è vrro' sentite, sentite et alter simili riolure, quali seguona la fendatarii, nobili, modori, rivil, e plache. Nou se ne sequezi ci son Intili: è come la valle di Giosafat. Sentite ora la pena. Tutte queste et altre simili unte attioni, benché simo problète, nomineros, concernendo metre mano a moggiar rigore, S. E. per la presente, non derogando, evectera, ordina e comenda che contra li contravendori in quotisorgia dei suddetti cupi, o altro simile, si preceda da tutti i giu-tici ardinarii di questo State a pena permineria e corporale, aucera di relegatione oli gulerta, e fino alla mostra... una piecola logatella: all'arbitrio dell' Eccellenza Sine, o del Sonato, secondo la qualità dei cui, persone e circustanze. E questo ir-re-mis-id-in-ante e con opii rigore, eccetera, Ce n'è della roda, ch'. E vedete qui le sattoreriami: Ganzalo Fernande: de Cordora; e più in gii: Platonas; e qui ancora: Pdili Ferrer: non e imanea indeva.

Mentre il dottore leggeva, Benzo gli andava dietro lentamente con l'occhio, ecerando di cavar il costrutto chiaro, e di mirar proprio quelle sacusante parole, che gli parevano dover essere il suo aiuto. Il dottore, velendo il nuovo cliente più attento che atterrito, si maravigiava. — (Be sia matricolo coettia. — persavar tra si. « Ali "si. gli di seso più ai sirte però fatto tagliare il eiuffo. Avete avuto prudenza: però, volendo mettevvi nelle mie mani, non faceva lesigno. Il caso è serio; ma voi nou specte quel che mi lasti l'autimo di fare, in un'escalone. Il un'occasione.

Per intender quest'uscita del dottore, bisogna sapere, o ranimentarsi che, a quel tempo, i bravi di mestiere, e i facinorosi d'ogni genere, nsavan portare un lungo ciuffo, che si tiravan poi sul volto, come una visiera, al'atto d'affrontar qualcheduno, ne casi in cui stimasser necesario di traissis, e l'impersa losse di quelle, che tribidevano nello stesso tempo forza e prudenza. Le gride non crano stale in silenzio su questa moda. Comanda San Ecreltera (il nureleose de la ll'yuposo), che di poterò i capelli di tal langhezra che copromo il fronte fan alti cogli exclusiramente, occero porterà la trezzo, o acanti o dopo le orocche, incorra I pena di trecento sendi; et in cano il inhabibità, di re anni di galera, per la prima valta, e per la seconda, olive la suddetta, mangiore nuocon, necusiario et corropte, al lurbicio di San Ecceltera.

Permette però che, per occasione di tevarari alcuno culvo, o per ultra ragionevole cana di segnale o ferita, possuno quelli tati, per nauguor decoro e suvità loro, portare i cupelli tauto lunghi, quanto sia bisogno per copirre simili mancamenti e siente di più, excertendo bene no eccelere il dovere e pura necessità, per (non) facorrere nella pena agli altri contraffichenti lunguata.

E pariamria comanda d'arctieri, acta pana di ceuto sculd o di ter tratti di conda de sare dati loro in pubblico, et moggiare anno corparule, all'urbitrio come sopra, che son fascino a quelli che toseranno, sorte alema di dette trezze, suffi, rizzi, nie capelli più fanapii dell'ordinaria, così sella fonate come alde banda; e dopo le orreccite, sun che siano tutti ugundi; come sopra, salvo uel caso dei catei, o altri digletosi, come si e detta. Il ciullo cra dunque quasi una parte dell'amatura, e un distintivo de bravacei c degli sespestrali; i quali piol da ciò venero commemente elisanti ciufil. Quesdo termine è rimasto e vive tuttavia, con significazione più mitigata, uel dialetto: e non ci sarà forse nessuno de' nostri lettori ulimes, de non i ramunetti d'aversentilo, nella sua fauciulteza, o i parenti, o il maestro, o qualete anteo di essa, qualete persona di servizio, di di higi è un cittifo, è un ciuffetto.

 $\omega$  In verità, da povero figlinolo, " rispose Renzo,  $\omega$ io non ho mai portato ciuffo in vita mia. "

» Non facciam niente, « rispose il dottore, scotendo il espo, con un sorriso, tra malizioso e impaziente. « Se non avete fede in me, non facciam niente. Gli dice le lugic al dottore, vedete figlinolo, è uno sciocco de dirà la verità a giudiea. Mi avvocato bisogna raccontar le cose chiavre: a not toca poi a imborgiariae. Se volete di o i valuti, bisogna dirmi tutto, dall'a fino alla zeta, col cuore in mano, come al consessore. Dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il mandato: surà naturalmente persona di rigunario; e, in questo esso, lo androi da cui avete avuto il mandato;

lui, a fare un atto di dovere. Non gli dirò, vedete, ell'io sappia da voi, che v'ha mandato lui: fidatevi. Gli dirò che vengo ad implorar la sua protezione, per un povero giovine calumniato. E con lui prenderò i concerti opportuni, per finir l'affare lodevolmente. Capite bene che, salvando sè, salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro; ho cavato altri da peggio imbrogli.... Purché non abbiate offeso persona di riguardo, intendiamoci, m'impegno a togliervi d'impiecio: con un po' di spesa, intendiamoci. Dovete dirmi chi sia l'offeso, come si dice; e, secondo la condizione, la qualità e l'innore dell'amico, si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le protezioni, o trovar qualche modo d'attaccarlo noi in criminale, e mettergli una pulce nell'orecchio; perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne starà zitto; se fosse nna testolina, c'è rimedio anche per quelle. D'ogni intrigo si pnò uscire: ma ei vnole un uomo: e il vostro caso è serio; serio, vi dico, serio: la grida canta chiaro; e se la cosa si deve decider tra la giustizia e voi, così a quattr'occhi, state fresco, lo vi parlo da amico: le scappate bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari e sincerità, fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito, »

Mentre il dottore mandava fuori tutte quieste parole, Renzo lo stava guardando en un'altenziane estaliarie, cone un materialeno sa sulla piazza guardando en un'altenziane estaliarie, cone un materialen sa sulla piazza guardando al giorator di bussolotti, che, dopo essersi carciata in boeva stoppa e stoppa e stoppa, ne cava nastro e nastro e nastro, che non finisce mui. Quanti c'hole price aguilo bene essa il dottore voci lesse dire, e quale equivoco avesse preso, gli trono il tuastro in boeva, dicendo : « oli signor dottore, come l'ha nitae-3 l'è proprio tutta al rovessio, lo non ho minaceisto nessuno; io non fo di queste cose, sie e domandi pure a tutto il mio comune, che sentirà che non ho mia avuto che fare con la ginsizia, la brivonoria l'hamo fatta o me; e vengo da lei per sapere come lo da fare per ottener giustizia; e son ben contento d'aver vivio quella giria. \*

« Diavolo! » esclamó il dottore, spalaneando gli occhi, « Che pasticci mi fate? Tant'é; siete tutti cosi: possibile che non sappiate dirle chiare le cose? »

« Ma mi sensi; lei non m' ha dato tempo: ora le racconterò la cosa, com' è. Sappia dunque ch' io dovevo sposare oggi, » e qui la voce di Renzo sì commosse. « dovevo sposare oggi una giovine, alla quale discorrevo, fin da quest'estate; e oggi, come le dien, era il giorno stabilito col signor curato, e s'era disposto ogni cosa. Eero che il signor curato contincia a cavar fuori certe seuse.....lasia, per uon tediara, io l'ho fatto parlar chiaro, contera giusto; e lui m'ha confessato che gli era stato prolibito, pena la vila, di far questo matrimonio. Quel propetente di don Rodrigo.....

- Els vial. \* interruppe salato il dottore, aggruttando le ciglia, aggrunando il nao rosso, e storendo la bacea, a el vial. Che ni venite a romprere il capo con queste fandonie? Fate di questi discorsi tra voi altri, che non sapete misurar le parule; e ano venite a farti con un gialatuomo che sa quanto valgona. Audate, andate; non sapete quel che vi dite; io non ni impiecto con ragazzi; non vagilo sentri discorsi di questa averte, discorsi in aria. \*



- Le giuro....

- Andate, vi dico: che volete ch'io faccia de' vostri giuramenti.' lo non c'entro: me ne lavo le mani. » E se le andava stropicciando, come se le lavasse davveru. « Imparate a parlare: non si viene a sorprender così un galantuomo. » « Ma senta, ma senta, « ripeteva indarno Renzo: il dottore, sempre gridando, lo spingeva con le mani vera l'uscio; e, quando ve l'ebbe cacciato, apri, eliamò la serva, e le disse: « restlimite subito a quest'uomo quello che ha portato: lo non voglio niente, non voglio niente. »

Quella donna non aveva mai, in tutto il tempo elè era stata in quella casa, seguito un ordine simile: na cra sato proferio con ma ida risoluzione, che non esitò a ubbidire. Prese le quattro povere bestie, e el cidice a Renza, con un'ordinata di compassione sprezzante, feb pareva volesse dire: bisogna che tu l'abbia fatta bella. Renzo voleva far ecrimonie; nal dottore fa inespungalite; e il sgiovine, più attonico e più stitzato che mai, dovette riperadersi e vittime rifinitate, e tornar al poses, a raccontar alle donne il bel cosstrutto della sua spedizione.



Le douire, nella sua assenza, dopo essersi ristamente levate il vestito delle feste e messo quetto dei giorno di lavoro, si insero a cusultar di nutoro. Lavia singhiazzando e Aguese ssopirando. Quando questa elde tantoro. Lavia singhiazzando e Aguese ssopirando. Quando questa elde tele parlato dei granui effetti de si doveyano sperare dai consigli del obtore, Jucia disse ele bisognava vecler d'alutarsi in tutte le maniere; per delle il parbe Cristoforo era unono non solo da consigliare, na di mette le il parbe Cristoforo era unono non solo da consigliare, na di mette le rel'opera sua, quando si trattase di sollevar poverelli; e che sarribe do una gran bella cosa noterali fir suavere si di clera accanitto. «Sicuro.»

disso Agnese: e si diedero a cereare Insieme la maniera; giacché audre esse al couvento, distante di la forse dun niglia, non so ne sendivano il coraggio, in quel giorno: e certo nessum uomo di giudito giene avrebde dato il parere. Ma, net mettre che biliaccivano i partiti, si senti un picchietto all'uscio, e, nello stesso momento, un sommeso un distinto . Dro gratiata - Lucia, immaghanados eti pioteva essere, corse ad aprire; e subito, fatto un piecolo inchino famigliare, venne avanti un laice everadore copspuercino, con la sua bisiceia penedire dal spalta sinistra, e tenendoue l'imboccatura attortigitata e stretta nelle due mani sul petendoue. L'imboccatura attortigitata e stretta nelle due mani sul petendoue.

" Oh fra Galdino! " dissero le due donne.



« Il Signore sia con voi, » disse il frate. « Vengo alla cerca delle noci. »

• Va a prender le noci per i padri, « disse Agnese. Lucia s'alzò, e suprissi d'attra shanza, ma, prima d'entravi, si tratteme dietro le spalle di fra Galdino, che rimaneva diritto nella unedesima positura, e, mettendo il dito alla bocca, diede alla madre un'occhiata che etiicdeva il segreto, con tenerezza, con supplicazione, e anche con una certa autorità.

Il cercatore, sbirciando Agnese cosi da lontano, disse: « e questo

matrimonio? Si doveva pur fare oggi: ho vednto nel paese una certa confusione, come se ci fosse una novità. Cos' è stato? n

- « Il signor curato è ammalato, e bisogna differire, » rispose in fretta la donna. Se Lucia non faceva quel segno, la risposta sarebbe probabilmente stata diversa. « E come va la cerca? » soggiunse poi, per mutar discorso.
- » Poco bene, buona donna, poco bene, Le son Iutte qui. » E, cosi dicendo, si levò la bisaccia d'addosso, e la fece sallar tra le due mani.
   Son Intle qui; e, per mettere insieme questa bella abbondanza, bo dovuto picchiare a dicci porte. »
- Ma! le annate vanno scarse, fra Galdino; e, quando s'ha a misurar il pane, non si può allargar la mano nel resto. "
- E per far tornare il bnon tempo, che rimedio c'e, la mia donna? L'elemosina. Sapete di quel miracolo delle noci, che avvenue, molt'anni sono, in quel nostro convento di Romagna? »
  - « No, in verità; raccontatentelo un poco. »
- « Oh! dovete dunque sapere che, in quel convento, c'era un nostro padre, il quale era im santo, e si chiamava il nadre Macario. Un giorno d'inverno, passando per una viottola, in un campo d'un nostro benefaltore, nomo dabbene anehe lui, il padre Maeario vide questo benefaltore vieino a un suo gran noce; e quattro contadini, con le zappe in aria, che principiavano a scalzar la pianta, per metterle le radici al sole. - Che fale voi a quella novera pianta? domandó il nadre Macario - Eh! padre, son anni e anni ebe la non mi vuol far noci; e io ne faccio legna. - Lasciatela stare, disse il padre: sappiate che. quest'anno, la fará più noci che foglie. Il benefattore, che sapeva chi era colni che aveva detta quella parola, ordinò subito ai lavoratori, che gettasser di unovo la terra sulle radici; e, chiamato il padre, che continnava la sua strada. — padre Macario, gli disse, la metà della raccolta sarà per il convento. Si sparse la voce della predizione; e tutti correvano a guardare il noce. In fatti, a primavera, fiori a bizzeffe, e, a suo tempo, noci a bizzeffe. Il buon benefattore non ebbe la consolazione di bacchiarle; perché andò, prima della raecolta, a ricevere il premio della sna carità. Ma il miracolo fu tanto più grande, come sentirete. Quel brav'uomo aveva lasciato un figlinolo di stampa ben diversa. Or danque, alla raccolta, il cercatore andò per riscotere la metà ch'era dovuta al convento; ma colni se ne fece miovo affatto, ed ebbe la lemerità di rispondere che non aveva mai sentito dire che

i cappaccini sapessero far noci. Sapete ora cosa avvenne? Un giorno, (sentite questa) lo scapestrato aveva invitato alcuni suoi autici dello stesso pelo. c. gozzovigliando, raccontava la storia del noce, e rideva



de frait. Que' giovinastri chber voglia fi andar a vedere quello steminato nunchio di meir; le li li mena sa in gramia. Ma suttle: apper l'usido, va verso il cantinedo dov'era stato ripodo il gran unnechia, e marcia gli stesso e vede... che cesa? Un tel munerho di figglia secche di noce. Pia un esempio quesele El ilevavento, in vece di sempliare, e ignadagalia; perche, dipo un cosi gram fatto, la cerra delle noci rendeva tanto, batto, che un benefattore, moso a consessione del povero cereatore, fece al convento la cristi di un saiso, che aintisser a portar le noci a casa. E si faceva tant'olio, che ogni povero veniva a prenderne, secondo il suo biosgono; perche i oni siam come il marce, the rieves acqua da futte le parti, e la torna a distribuire a butti i fimini.

Qui ricomparve Lucia, col grembiule cost carrico di noci, che lo reggeova a falica, Inendonale che nocce-che in alla, con le Deracia tese e allungate. Mentre fra Galdino, levatasi di muovo la bissecia, la metteva
gidi, e ne s'onigleva la locca, per intrudruri ri Balombatte e chuosian,
la madre fece un volto attonito e severo a Lucia, per la sua predigalità; na Lucia i deide un' occidiato, che volvea altre in giustificieva.
Fra Galdino prorruppe in clogi, in angiri, in promesse, in ringraziamenti,
e, rimessa la bissecia al posto, 'avviava. Na Lucia, 'inclimantodo, dissevurrei un servizio da voj; 'correi che diesete al padre Gristoforo, che
bo gran premura di padragli, che en in face la carità di veiral cha no
poverette, subilio sabito; perché non possimo analar noi alta chiesa. Non volte attro? Non mosseri un ora che il padre, Cristoforo sarie.

Non volte attro? Non mosseri un ora che il padre, Cristoforo sarie.

- il vostro desiderio. »
- « Non dubitate. » E cosi detto, se n'audò, un po' più curvo e più contento, di quet che fosse venuto.

Al vedere che una povera ragazza mandava a chiamare, con tanta confidenza, il padre Cristoforo, e che il cercatore accettava la commissione, senza maraviglia e senza difficoltà, nessun si pensi che quel Cristoforo fosse un frate di dozzina, nun cosa da strapazzo. Era auzi nomo di molta autorità, presso i suoi, e in tutto il contorno; ma tale era la condizione de' cappucciui, che nulla pareva per loro troppo basso, ne troppo elevato. Servir gl'intimi, ed esser servito da' potenti, entrar ne' palazzi e ne' tuguri, con lo stesso conteguo d'umiltà e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatempo, e un personaggio senza il quale non si decideva unlla, chieder l'elemosina per tutto, e faria a tutti quelli che la chiedevano al convento, a tutto era avvezzo un cappuccino. Andando per la strada, poteva ngualmente abbattersi in un principe che gli baciasse riverentemente la punta del cordone, o in una brigata di ragazzacci che, fingendo d'esser alle mani tra loro, gl'inzaccherassero la barba di fango. La parola « frate » veniva, in que' tempi, proferita col più grau rispetto, e col più amaro disprezzo: e i cappuccini, forse più d'ogni altr'ordine, eran oggetto de' due opposti sentimenti, e provavano le due opposte fortune; perchè, non possedendo nulla, portando un abito più stranamente diverso dal comune, facendo più aperta professione d'umiltà, s'esponevan più da vicino alla venerazione e al vilipendio che queste cose possono attirare da' diversi umori, e dal diverso pensare degli uomini.

Partito fra Galdino, « tutte quelle noci! » esclamó Agnese: « in quest'anno! »

« Manima, perdonatemi, » rispose Lucia; « ma, se avessimo fatta un' elemosima come gli altri, fra Galdinio averbbe dovuto girare aneora, Dio, sa quanto, prima d'aver la bissecia piena; Dio sa quando sarchibe tornato al convento; e, con le ciarle che avrebbe fatte e sentite, Dio sa se gli sarchbe rimasto in mente....»

« Hai pensato bene; e poi é tutta carità che porta sempre buon frutto, » disse Agnese, la quale, co' suoi difettueci, era una gran buona donna, e si sarebbe, come si dice, buttata nel fuoco per quell'unica figlia, in eni aveva riposta tutta la sua compiacenza.

In questa, arrivò Renzo, ed entrando con un volto dispettoso insieme e mortificato, gettò i capponi sur una tavola; e fu questa l'ultima trista vicenda delle povere bestie, per quel giorno.



« Bet parere che m'avete dato! « disse ad Aguese. » M'avete mandato da un buon galantiomo, da uno che aiuta veranente i poverelli! « E raccontò il suo abboccamento coi dottore. La donna, stupefatta di così trista rinseita, voleva mettersi a dimostrare che il parere però era buono, c che Renzo non doveva aver saputo far la cosa come andava fatta; ma Lucia interruppe quella questione, amunziando che sperava d'aver trovato un ainto migitiore. Renza accolse anche questa speranza, come accade a quelli che sono nella sventura e nell'impiecio. "Ma, se il padredisse, "non citrova un ripiego, lo troverò io, in un modo o nell'altro, -

- Le donne consigliaron la pace, la pazienza, la prindenza. « Domani, » disse Lucia, « il padre Cristoforo verra sicuramente; e vedrete che trovera qualche rimedio, di quelli che noi poveretti non sappiani memmeno immaginare. »
- « Lo spero; » disse Renzo, « ma, in ogni caso, saprò farmi rogione, o farmela fare. A questo mondo e'è giustizia finalmente. »
- o armera rare. A questo mondo e e giustizia iniamente. " Co' doltrosi discorsi, e con le andate e venute che si son riferite, quel giorno era pissato; e cominciava a imbrunire.
- "Bnoua notte, " disse tristamente Lucia a Renzo, il quale non sapeva risolversi d'andarsene.
  - « Bnona notte, » rispose Renzo, aneor più tristamente.
- Qualche santo ci ainterà, « replicò Lucia: « usate prudenza, e rassegnatevi. »

La madre agginuse altri consigli dello stesso genere; e lo sposo se n'ando, col enore in tempesta, ripetendo sempre quelle strane parole: « a questo mondo d'e giustizia, finalmente! « Tanti è vero che un mono sopraffatto dal dolore non sa più quel che si dica.





## CAPITOLO IV.



I sole non era aneco tutto apparso sull'orizzonte, quando il padre Cristoforo usci dal succonvento di Esseranico, per sulire alla casetta doi era sepetato. E Pescarucio, una terricciola, sulla riva subistra dell'Adda, o voglimu dire del lago, poco discusto dal ponte un gruppetto di case, abilate la prim parte da pescalori, e addoblate qua re la di trannagli e di reti tese ad asciugare. Be convento era situato (e la fibibiria ne

sussiste tuttavia) at fit funer, ein fueria all'entrata della lerra, condi inezzo la strada che da Lecco conduce a Bergamo. Il einte era tutto sereno: di mano in mano che il solo e'altava dielero il monte, al vedeva la sua luce, dalle sommità de' monti opposdi, seculore, come spiegandosi rapidamente, giù per i pondi, en ella valle. Un ventrielo di rattanno, stacendo dar ranni le foglie appassite del gebo, le portava a endere, quinche passo distatte dall'allarico. A destra e a sinistra, nelle vigne, sui tralei anore.

tesi, britlavan le foglie rosseggianti a varie tinte; e la terra lavorata di fresco, spiccava bruna e distinta ne' campi di stoppie bianeastre e luceicanti dalla guazza. La scena era lieta; ma ogni figura d'uomo che vi apparisse, rattristava lo sguardo e il pensiero. Ogni tanto, s'incontravano mendichi laceri e macilenti, o invecchiati nel mestiere, o spinti allora dalla necessità a tender la mano. Passavano zitti accanto al padre Cristoforo, lo guardavano pietosamente, e, benehè non avesser nulla a sperar da lui, giacché un cappuccino non toccava mai moneta, gli facevano un inchino di ringraziamento, per l'elemosina che avevan ricevuta, o che andavano a cereare al convento. Lo spettacolo de' lavoratori sparsi ne' campi, aveva qualcosa d'ancor più doloroso. Atcuni andavan gettando le lor semente, rade, con risparmio, e a malineuore, come chi arrischia cosa che troppo gli preme; altri spingevan la vanga come a stento, e rovesciavano svogliatamente la zolla. La fancinlla scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella magra stecchita, guardava innanzi, e si chinava in fretta, a rubarle, per cibo della famiglia, qualche erba, di cui la fame aveva insegnato che anche gli uomini potevan vivere. Questi spettacoli accrescevano, a ogni passo, la mestizia del frate, il quale camminava già col tristo presentimento in cuore, d'andar a sentire qualche sciagura.

— Ma perché si prendeva tanto pensiero di Lucia? E perché, al primo avviso, s'era mosso con tanta sollecitudine, come a una chiamata del padre provinciale? E chi era questo padre Cristoforo? — Bisogna soddisfare a tutte queste domande.

Il padre Cristoforo da "" era un uomo più vieino ai sessanta che ai cinquari amia. Il suo cepa rosa, salvo la piccola corona di cappelli, che vi girava intorno, secondo il rifo cappuccineco, « alzava di tempo in tempo, com un movimento che lasciava trasparire un non so che d'altero e d'iniquito; e subito s'abbassava, per rificesione d'umiliti. La barba bianca e lunga, che gli copriva le guance e il mento, fiecva ancor più risaltare le forme rilevate della parte superiore del volto, alle quali un'a sistenza, già da gran pezzo abiltuna, avva assa più sagnianto di gravità che tolto d'espressione. Due occhi incavati eran per lo più chianti a tera, ma talvolta soligoravano, con vivadità repentina; come due cavalli bizzarri, condotti a mano da un occebiere, col quale samo, per esperieza, che non si può vincerta, pure fanno, di tempo in tempo, qualche sgambetto, che scontan subito, con una buona tirata di morso.



Il padre Gristoforo nou era sempre stato cosi, ne sempre era stato Cristoforo: il suo nome di battesimo era Lodovico. Era figliuolo d'un mercante di "Questi asterischi regno tutti dalla ericospezione del nio anonimo) che, ne' suoi ultim'anni, trovandosi assai fornito di beni, e con quell'unico figliuolo, aveva rinunziato al traffico, e s'era dato a viver da signore.

Nel suo nuovo cuio, cominció a entrargil in corpo una gran vergogna di tutto quel tempo che aveva speso a far qualcosa in questo mondo, Predominato da una la fantasia, studiava tutte le maniere di far dimenticare ch'era stato mercante: avreibe voluto poterio dimenticare anche lui. Mai i fondoca, lo balle, i tibro, il braccio, gli comparivan sempre nella memoria, come l' ombra di Banco a Nachetth, anche tra la pompa delle mense, e il sorriso de' parassiti. En oni si potrebbe dire la cura che dovevano aver que' poveretti, per schivare ogni parola che potesse parere allusiva all'antica condizione del convitante. Un giorno, per recontarne una, un giorno, sati fair della tavela, ne' momenti della più viva e schietta allegria, che non si sarebbe potuto dire chi più godesse, o la brigata di sparecchiare, o il padrone d'aver apparecchiato, andava stuzzicando, con superiorità amichevole, uno di que' commensali, il più onesto mangiatore del mondo. Questo, per corrispondere alla celia, senza la minima ombra di malizia, proprio col candore d'un bambino, rispose: « ch! jo fo l'orecchio del mercante, » Egli stesso fu subito colnito dal suono della parola che gli era uscita di bocca; guardò, con faccia incerta, alla faccia del padrone, che s'era rannuvolata: l'uno e l'altro avrebber voluto riprender quella di prima; ma non era possibile. Gli altri convitati pensavano, ognun da se, al modo di sopire il piecolo scandolo, e di fare una diversione: ma. pensando, tacevano, e, in quel silenzio, lo scandolo era più manifesto. Ognuno scansava d'incontrar gli occhi degli altri; ognuno sentiva che tutti eran occupati del pensiero che tutti volevan dissimulare. La gioia, per quel giorno, se n'andò; e l'imprudente o, per parlar con più giustizia, lo sfortunato, non ricevette più invito. Così il padre di Lodovico passò gli ultimi suoi anni in augustic continue, temendo sempre d'essere schernito, e non riflettendo mai che il vendere non è cosa più ridicola che il comprare, e che quella professione di cui allora si vergognava, l'aveva pure escreitata per tant' anni, in presenza del pubblico, e senza rimorso. Fece educare il figlio nobilmente, secondo la condizione de' tempi, e per quanto gli era concesso dalle leggi e dalle consuetudini; gli diede maestri di lettere e d'esereizi cavallereschi; e mori, lasciandolo rieco e giovinetto.

Lodovico aveva contratte abitudini signorili; e gli adubiori, tra i qualici arc avessido, l'avevano avezzao da esser tatalo con moto ri-spetto. Ma, quando volle mischiarsi coi principali della sua città, trovò un fare hen diverso da quelo a cui era avesdiumato; e vide che, a voler esser della lor compagnia, couta evrebde desiderato, gli convenita fare una mova senola di pazienza e di sommissione, star sempre al di solo, e ingozzaro una, ogni momento. Una tal maniera di vivere non s'accordava, nè con l'educazione, nè con la matura di Lodovico. S'al-lottato de sai indispettito. Ma poin e stava tontane con ramunarico, perchè gli pareva che questi veramente avveldore dovulo essere i suoi orinagui; soltanto gli avrebbe volnti più trattabili. Con questo misto d'inclinazione e di rancore, non potendo frequentarifi famigliarmente, e vdendo pure avec che far con toro in qualche modo, s'era dato a competer con loro di soggi e di magnificenza, comparadosi così a

contanti inimicizie, invidie e ridicolo. La sua indole, onesta insieme e violenta, l'aveva poi imbarcato per tempo in altre gare più serie. Sentiva un orrore spontaneo e sincero per l'angherie e per i soprusi : arrore reso ancor più vivo in lui dalla qualità delle persone che più ne commettevano alla giornata; ch'erano appunto coloro coi quali aveva più di quella ruggine. Per acquietare, o per escreitare tutte queste passioni in una volta, prendeva volentieri le parti d'un debole sopraffatto, si piecava di farci stare un soverchiatore, s'intrometteva in una briga, se ne tirava addosso un'altra; tanto che, a poco a poco, venne a costituirsi come un protettor degli oppressi, e un vendicatore de' torti. L'impiego era gravoso; e non è da domandare se il povero Lodovico avesse nemici, impegni e pensieri. Oltre la guerra esterna, era poi tribolato continuamente da contrasti interni; perchè, a spuntarla in un impegno (senza parlare di quetti in cui restava al di sotto), doveva anche lui adoperar raggiri e violenze, che la sua coscienza non poteva poi approvare. Doveva tenersi intorno un buon numero di bravacci; e, così per la sua sieurezza, come per averne un ainto più vigoroso, doveva scegliere i più arrischiati, cioè i più ribaldi; e vivere co' birboni,



per amor della giustizia. Tanto che, più d'una volta, o scoraggito, dopo una trista riuscita, o inquieto per un pericolo imminente, annoiato del continuo guardarsi, stomacato della sua compagnia, in pensiero dell'avvenire, per le sue soslanze che se n'andavan, di giorno in giorno, in opere buone ci in braverie, più d'una volta gli era saltata la fatatasi di fast frate; che, a que fempi, era il rispeo più comune, per uscir d'impicei. Ma questa, che sarebbe forse stata una fantasia per tutta la sua vista, divene una risoluzione, a causa d'un accidente, il più sercio che gli fosse auror capitato.

Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due beavi, e accompagnato da una Id-risoforo, altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Era un uono di circa cinquant anni, affetionato, Alla gioventà, Lodovice, che avvav veduto nascere, e che, tra salario e regali, gdi dava non solo da vivere, na di che unatteurer e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntar da hontano un signor tale, arropante e soverviliatore di professione, col quale non avvea mai parlato in vita sua, ma che gli cra cordiale nemico, e al quale rendeva, puri di cuore, il contracembio: giacchè ci uno de vantaggi di questo mondo, quello di poter odiare cel esser obdiati, senza consocrati. Osduti, seguito da quattro bravi, s'a vanzava divitto, con passo superho, con la testa alta, cun la bocca composta l'alterigia e allo sprezzo. Tutti che camminavan resserte al muro;



ma Lodovico (notate bene) lo strisciava col lato destro; e ciò, secondo una consuctudine, gli dava il diritto (dove mai si va a ficcare il diritto) di non istavearsi dal delto muro, per dar passo a chi si fosse; cosa delta quale allora si faceva para ceso. L'altro pretendeva, all'opposto, che quel diritto competesse a lui, come a nobile, e che a Lodovico toveasse d'andar nel mezzo; e ciò in forza d'un'altra consuctudine. Perocele, in questo, come secade in motti altri affari, erano in vigore due consuctudini contrarie, senza de fosse deciso qual delle due fosse la huona; il che dava opportunità di fare una guerra, oppi votta che una testa dura s'abbatteses in un'altra della stessa tempa. Que' due si venivano incontro, ristretti alla miraglia, come due figure di basso rilievo anhubanii. Quando si trovarono a viso a viso, il signor tale, squadrando Lodovica, erapo alto, cul cipiglio imperioso, gli disse, in un lono corrispondente di voce: i fate luogo.

- « Fate luogo voi, » rispose Lodovico. « La diritta è mia. »
- « Co' vostri pari, è sempre mia. »
- Si, se l'arroganza de' vostri pari fosse legge per i pari miei. -I bravi dell'uno e dell'altro eran rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in caguesco, con le mani alle daglie, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là, si teneva in dislanza, a osservare il fatto; e la presenza di quegli spettalori animava sempre.
- più il puntiglio de' contendenti.

  « Nel mezzo, vile meccanico; o ch'io t'insegno una volla come si tratta co' gentilnomini. »
  - " Voi mentite ch'io sia vile. »
- « Tu menti ch'io abbia mentito. » Questa risposta era di prammatiea. « E, se tu fossi cavaliere, come son io, » aggiunse quel signore, « ti vorrei far vedere, con la spada e con la cappa, che il mentitore sei lu. »
- $^\omega$  È un buon pretesto per dispensarvi di sostener co' fatti l'insolenza delle vostre parole. "
- « Gellate nel fango questo ribaldo, » disse il gentiluomo, voltandosi a' suoi.
- « Vediamo! » disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro, e mettendo mano alla spada.
- "Temerario!" gridò l'altro, sfoderando la sua: " io spezzerò questa, quando sarà macchiata del tuo vil sangue."

Cosi s'avventarono l'uno all'altro; i servitori delle due parti si slanciarono alla difesa de' loro padroni. Il combattimento era disuguale, e per il numero, e anche perche Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi, e a disarmare il nemico, che al usciderlo; ma questo voleva la morte di lui, a ogni costo. Lodovico aveva già ricevuta al braccio sinistro una pugnatata d'un bravo, e una sgraffiatra leggiera in una guancia, e il nemico principale gli piondava adolesso per finirito quando Cristofror, vectorio il suo padavone nell'astremo pericolo, andio col pugnale adolesso al signore. Questo, rivulta tulta la sua ira coutro di lui, lo passò con la spada. A quella visla, Lodovico, come fuor di se, caecio la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto



col puero Cristofro. I bravi del gentlionno, visto elv'era finita, si diedero alla fuga, maleonei: quelli di Lodovico, lartassati e sfreginti auche loro, non essendovi più a chi dare, e non volendo trovarsi impieciati nella gente, che già accorreva, scantonarono dall'altra parte: e Lodovico si trovi solo, con que' due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla.

"Com'è andata? — È uno. — Son due. — Gli ha fatto un occhiello nel ventre. — Chi è stato ammazzato? — Quel prepotente. — Oh santa Maria, che sconquasso! — Chi cerca trova. — Una le paga

tutte. — Ha finito anche lui. — Che colpo! — Vuol essere una fare-cenda seria. — E quell'altro disgraziato! — Misericordia! che spetta-colo! — Salvatelo, salvatelo. — Sta fresco anche lui. — Vedele coni è concio! butta sangue da tutte le parti. — Seappi, scappi. Non si lasci perculere. »

Quede parule, che più di tutte si facevan sentire nel frashous conisso di quella Gila, esprimeza noi toso comune; ca consaigio, venue anche l'anito. Il fatto era aceaduto vicino a una chiesa di cappuccini, asilo, come ognun so, impeuetrabile altora al birri, ca tutto quel complesso di cose e di persone, che si chiamava la giustizia. L'uceisore ferifo fa quivi condotto o portato dalla folla, quasi fator di sentimento; c e i frati lo rievettero dalle mani del popolo, che gibio raccomandava, dicendo: «è un nomo dabbene che la fredulato un birbone superbo: Pha fatto per sua diffesa: cè stato tinto per i capelli. »

Lodovico non aveva mai, prima d'allora, sparso sangue; e, benebé l'omicidio fosse, a que' tempi, cosa tanto comune, che gli orecchi d'ognuno erano avvezzi a sentirlo raccontare, e gli occhi a vederlo, pure l'impressione ch'egli ricevette dal veder l'nomo morto per lui, e l'uomo morto da lui, fu nuova e indicibile; fu una rivelazione di sentimenti ancora sconoscinti. Il cadere del suo nemico, l'alterazione di quel volto. che nassava, in un momento, dalla minaccia e dal furore, all'abbattimento e alla quiete solenne della morte, fu una vista che cambió, in un punto. l'animo dell'necisore. Strascinato al convento, non sapeva quasi dove si fosse, nè cosa si facesse; e, quando fu tornato in sè, si trovò in un letto dell'infermeria, nelle mani del frate chirurgo, (i cappuecini ne avevano ordinariamente uno in ogni convento) che accomodava faldelle e fasce sulle due ferite ch'egli aveva ricevute nello scontro. Un padre, il cui impiego particolare era d'assistere i moribondi, e che aveva spesso avuto a render questo servizio sulla strada, fu chiamato subito al luogo del combattimento. Tornato, pochi minuti dopo, entrò nell'infermeria, e, avvicinatosi al letto dove Lodovico giaceva, « consolatevi » gli disse: « almeno é niorto bene, e m'ha incaricato di chiedere il vostro perdono, e di porlarvi il suo, » Questa parola fece rinvenire affatto il povero Lodovico, e gli risvegliò più vivamente e più distintamente i sentimenti ch'eran confusi e affoliati nel suo animo: dolore dell'amico, sgomento e rimorso del cobo che gli era uscito di mano, e, nello stesso tempo, un'angoseiosa compassione dell'uomo che aveva neciso. « E l'altro? » domandò ausiosamente al frate.

10

« L'altro era spirato, quand'io arrivai. »

Fratanto, gli accessi e i contorni del convento formicolavan di jopolo curinos i na, giunta la shirragila, fece smallir la folla, e si posòli a una certa distanza dalla porta, in modo però che nessuno potese uccinire inosservato. Un'intello del morto, due suio etguiti e un vescho zio, venuero pure, armati da capo a piedi, con grande accompaguamento di brasti; e si nisero a fa la ronda informo, guardando, con arla e con atti di dispetto nimaccioso, que' enriosi, che non osavan dire: gli sta lover; una Tavavano seritto in viso.



Appena Lodovice elhe potuto raccogliere i suni pensieri, chianato um frate confesser, lo pregic de recrasa ella vedova di Cristoforo, le chiefesse in suo nome perdono d'essere stato lui la cagione, quantunque hencerto involutaria, diquella desolazione, e, cuilo sesso tempo. l'assicurasse ch'egii prendeva la famiglia sopra di se Riflettento quiudi a' casi suoi, sorti frimsecre più de mi vivo e serio quel pensiero di farsi frate, che altre volte gli era passato per la mente; gli parve che Dio medesimo l'avesse meso sulla strada, e datogli im segno del suo.

volere, facendolo capitare in un convento, in quella conginutura; e il partifo in preso, Fece chianare il ganardiano, e gli annistrol il su ochiaderio. Ne dhe in risposta, e de hisognava guardarel dalle risoluzioni precipitate; ma che, se persietavo, non saredhe rifiutta o. Miora, fatto venire un notaro, detto una donazione di tutto ciò che gli rimaneva (che ra tuttava un bel patrimonio) alla famiglia di Grisdore: nos sonuma alla vedova, como se le costituise una cuntraddote, g il resto a uto figliuti dei Crisdore avera lasciati.

La risoluzione di Lodovico veniva molto a proposito per i suoi ospiti, i quali, per eagion sua, erano in un bell'intrigo. Rimandarlo dal convento, ed esporlo così alla giustizia, cioè alla vendetta de' suoi nemici, non era partito da metter neppure in consulta. Sarebbe stato lo stesso ehe rimmziare a' propri privilegi, screditare il convento presso il popolo, attirarsi il biasimo di tutti i cappuccini dell'universo, per aver lasciato violare il diritto di tutti, coneitarsi contro tutte l'antorità ecelesiastiche, le quali si consideravan come tutrici di questo diritto. Dall'altra parte, la famiglia dell'ucciso, potente assai, e per sé, e per le sue aderenze, s'era messa al nunto di voler vendetta; e dichiarava suo nemico chiunque s'attentasse di mettervi ostacolo. La storia non dice che a loro dolesse molto dell'uceiso, e nemmeno elie una lagrima fosse stata sparsa per lui, in tutto il parentado: dice soltanto ch'eran tutti smaniosi d'aver nell'unghie l'uccisore, o vivo o morto. Ora questo, vestendo l'abito di cannuccino, accomodava ogni cosa. Faceva, in certa maniera, un'emenda, s'imponeva una penitenza, si eliamava implicitamente in colpa, si ritirava da ogni gara; era in somma un nemico ehe depon l'armi. I parenti del morto potevan poi anche, se loro piacesse, eredere e vantarsi ehe s'era fatto frate per disperazione, e per terrore del loro sdegno. E, ad ogni modo, ridurre un uomo a spropriarsi del suo, a tosarsi la testa, a camminare a piedi nudi, a dormir sur un saccone, a viver d'elemosina, poteva parere una punizione competente, anche all'offeso il più borioso.

Il padre guardiano si presentó, con un 'unitiá disinvolta, al fratello del morto, e, dopo mile proteste di rispetto per l'Illustrisiaus case, e di desiderio di compiacre ad essa in tutto di che fosse fattibile, partò del pentimento di Lodovico, e della sua risoluzione, facendo garbatamente sendire che la cesa poteva esserme contenta, e insimunado poi savemente, evon maniera anoro più destra, che, piacesse o non piacesse, la cesa dovera esser. Il fratello delle in isamine, che eli capprecion a cesa dovera essere. Il fratello delle in isamine, che eli capprecion

lasció syaporare, dicendo di tempo in tempo: « è un troppo giusto dolore, " Feee intendere che, in ogni caso, la sua famiglia avrebbe saputo prendersi una soddisfazione: e il cappuccino, qualunque cosa ne pensasse, non disse di no. Finalmente richiese, impose come una condizione, che l'uccisor di suo fratello partirebbe subito da quella città. Il guardiano, che aveva già deliberato che questo fosse fatto, disse che si farebbe, lasciando che l'altro eredesse, se gli piaceva, esser questo un atto d'ubbidienza: e tutto fn concluso. Contenta la famiglia, che ne usciva con onore; contenti i frati, che salvavano un uomo e i loro privilegi, senza farsi alcun nemico; contenti i dilettanti di cavalleria. che vedevano un affare terminarsi lodevolmente; contento il popolo, che vedeva fuor d'impiecio un uomo ben voluto, e che, nello stesso tempo, ammirava una conversione; contento finalmente, e più di tutti, in mezzo al dolore, il nostro Lodovico, il quale cominciava una vita d'espiazione e di servizio, che notesse, se non ripurare, pagare almeno il mal fatto, e rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso. Il sospetto che la sua risoluzione fosse attribuita alla paura, l'afflisse un momento; ma si consolò subito, col pensiero che anche quell'ingiusto giudizio sarebbe nn gastigo per Ini, e un mezzo d'espiazione. Così, a trent'anni, si ravvolse nel sacco; e, dovendo, secondo l'uso, lasciare il suo nome, e prenderne un altro, ne seelse uno che gli rammentasse, ogni momento, eiò che aveva da espiare; e si chiamò fra Cristoforo.

Appena compita la cerimonia della vestizione, il guardiano gl'intimò che sarebbe andato a fare il suo noviziato a "", sessunta miglia lontano, e che partirebbe all'indomani. Il novizio s'inchinò profondamente. e chiese una grazia. « Permettetemi, padre, » disse, « che, prima di partir da questa città, dove ho sparso il sangue d'un nono, dove lascio una famiglia erudelmente offesa, io la ristori almeno dell'affronto. ch'io mostri almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno, col chiedere scusa al fratello dell'ucciso, e gli levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall'animo. » Al guardiano parve che un tal passo, oltre all'esser buono in sè, servirebbe a riconciliar sempre più la famiglia col convento; e andò diviato da quel signor fratello, ad esporgli la domanda di fra Cristoforo. A proposta così inaspettata, colui senti, insieme con la maraviglia, un ribollimento di sdegno, non però senza qualche compiacenza. Dopo aver pensato un momento, « venga domani, » disse; e assegnó l'ora. Il guardiano tornó, a portare al novizio il consenso desiderato.

Il gentinomo persò subito che, quanto più quella sodifishazione fossesoinen e clamoros, tanto più acrescrechte il suo creilio preso tutta la parentche, e pressò il pubblico; e sarebbe (per dirha cou un'eleganaz moderna) una bella pagina nella sotria della finaligia. Pere a vevetire in fretta tutti i parenti che, all'indomani, a mezzogiorno, restassero serviti (così si dieva allora) di venir da tui, a riccure una sodishacione comune. A mezzogiorno, il palazzo brulievas di signori d'opin cha e d'ogni sesso: cra un girare, un rimesedarsi di gran cappe, d'alte penne, di durindane puendenti, un moversi librato di gogiere inanistate e crespe, uno straseico intraleito di rabescate zimarre. Le auticanere, il cordi e al sarda formicolava un di servitori, di paggi, d'a muticanere, il cordi e al sarda formicolava un di servitori, di paggi, d'a



bravi e di curiosi. Fra Gristoforo vide quell'apparecchio, ne industino il motivo, e provio me leggier turbamento; ma, dopo un istante, disse tra sè: — sta bener: I ho ucciso in pubblico, alla presenza di tanti socio inemici: quello fu seandolo, questa è riparazione. — Così, con gli occhi bassi, e di padre compagno al flanco, passò la porta di quella casa, attraversò il cortile, tra una folla ethe lo squadrava con una en-riostil poco cerimonios; sali i sesde, e, di mezzo all'altra folla signo-rick, che fece ala al suo passeggio, seguito da cento squardi; giunse alla presenza del padron di casa; il quale, circondato da 'parenti ji dia presenza del padron di casa; il quale, circondato da 'parenti ji dia

prossimi, stava ritto nel mezzo della sala, con lo sguardo a terra, e il mento in aria, impugnando, con la mano sinistra, il ponto della spada, e stringcudo con la destra il bavero della cappa sul petto.

C'é talvolta, uel volto e nel contegno d'un nomo, un'espressione così immedita, si direbbe quasi un'effasione dell'amino interno, che, in una folla di spettatori, il giudizio supra quell'animo sarà un solo. Il volto e il contegno di fra Cristorio discor chiava gali astati, che non s'era fatto frate, ne' veniva a quell' unidiazione per timore unano: e questo comineià a cardiciaggileti tutti. Quanda via l'offoco, affertio il il passo, gli si pose inginorchima il pieti, inversolò le mani sul petto, e, chiamalo la testa rasa, disse queste parole: » io sono l'omicida di suos fratello. Sa biblio se vorrei restiturgile o a costo dei uni osague; ma, non potendo altra che farie inefficaci e tarde sense, la supplico d'ascettare per l'amor di Dio. "Tutti gii cecti erano inmodili



sul novizio, e sul personaggio a cui egli parlava; tutti gli orecchi eran tesi. Quando fra Cristoforo tacque, s'alzò, per tutta la sala, un mormorio di pictà e di rispetto. Il gentiluomo, che stava in atto di degnazione forzata, e d'ira compressa, fu turbato da quelle parole; e, chinandosi verso l'inginocchiato, « alzatevi, » disse, con voce alterata: « l' offesa.... il fatto veramente.... ma l' abito elle portate..... non solo questo, ma auche per voi... S'alzi, padre.... Mio fratello... non lo posso negare.... era un cavaliere ... era un uomo.... un po' impetnoso.... un po' vivo. Ma tulto accade per disposizion di Dio, Non se ne parti più... Ma, padre, lei non deve stare in codesta nositura. " E, presolo per le braccia, lo sollevò. Fra Cristoforo, in piedi, ma col capo chino, rispose: « io posso dunque sperare che lei m' albia concesso il suo perdono! E se l'ottengo da lei, da chi non devo sperarlo? Oh! s'io potessi sentire dalla sua bocca questa parola, perdouo!» « Perdono?» disse il gentiluomo. « Lei non ne ha più bisogno, Ma pure, poiché lo desidera, certo, certo, io le perdono di euore, e tutti.... »

"Tutti! tutti!- gridarono, a una voce, gli astanti. Il volto del frate s' apri a una gioia riconoscente, sotto la quale traspariva però ancora mi unulle e profonda compunizione del male a cui la remissione degli nomini non poteva riparare. Il gentiluomo, vinto da quell'aspetto, e trasportado dalla commozione generale, gli gettò le braccia al collo, e gli didee e un ricevette il laccio di pace.

Un « Luvave bene! » cooppió da tutte le parti della sala; tutti si massero, e si striacero intorno al frate. Inlanto venareo revitori, con gran
copia di rinfreschi. Il guilliumo si necostò al nostro Gristoforo, il quale
faceva segno di voteri licenziare, ggi disse: » padev, gudiesa quale
che cosi; mi dia questa perva d'amicinia. « E si mise per servito
prima d'ogni altre; ma egli, ritirandosi, con una certa resistenza cordiale, « queste cose, » disse, » uon fanto più per me; ma non sarà
mai d'io rifinti i suoi doni. Io sto per mettermi in viagori si degni
di farmi portare un pane, perche lo possa dire d'aver goduto la sua
carità, d'aver mangialo il suo pane, e avuto un segno del suo perdono. « Il genillomo, commoso, ordino che così a foresse; e venne
sultio un camerieree, in gran gala, porfando un pane sur un piatto
d'argento, e lo presentò al palere; il quale, presolo e ringratato, lo
mise nella sporta. Chiese quindi licenza; calibracciato di muovo il padrou di casa, e tutti quelli che, travandosi più vicina i alti, poternosi

impadronirscue un momento, si liberó da essi a fatica; ebbe a combatter nell'anticamere, per isbrigarsi da'servitori, e anche da' bravi, che gli baciavano il lembo dell'abito, il cordone, il cappuecio;



e si trovò nella strada, portato come in trionfo, e accompagnato da una folla di popolo, fino a una porta della città; d'onde usei, cominciando il suo pedestre viaggio, verso il luogo del suo noviziato.

Il fratello dell' uceiso, e il parentado, che s' crano aspettati d' assiporare in quel giorno la trista giolo dell'orgogio, is trovarouo in vece
ripieni della gioia serena del perdono e della benevolenza. La compagnia
si trattenea neuco quadete tempo, con una bonarietà e con una cordialità insolita, in ragionamenti ai quali nessano era preparato, andando la. In vece di sodifisziono prese, di soprato vendicati, d'inpegni spuntati, le lodi del novizio, la risonollizzione, la manuettullue
furno i teni della conversazione. E clutuo, che per la cinquantesiano
volta, avreble raccontato come il conte Muzio suo padre aveva saputo,
in quella famosa conginutura, far stare a dovere il nuneteree Stanissio,
ch' era quel rodomonte che ognun sa, parò in vece delle perimena
e della pazieram airiabile d' un fra Simono, monto molt'anni prima.
Partita la compagnia, il padrone, ancor tutto commesso, riandava tra sé,
con maravigin, o dice aveva intecci, cid er eji michesimo aveva delto;
con maravigin, o dice aveva intecci, cid er eji michesimo aveva delto;

e horbottava tra i denti: — diavolo d'un frate! (bisogna bene che noit trascriviamo le sue previse parole) — diavolo d'un frate! se rimaneva li in ginocribio, anteva per qualche momento, quasi quasi gli chiedevo seusa io, che m' abbia munazzalo il fratello. — La mostra storia nota espressamente che, da quel giorno in poi, quel signore fu un po' men peripitiose, e un po' più alla mano.

Il patre Cristoforo camminava, con una cousolazione che non aveva man idip provata, dopo quel giorno terrible; a de spisar el junde tutta la sua vita doveva esser conserta. Il silicazio el 'cra imposto a' no-cità, i' oscreva a, sena avvedesene, a ssorto com'era, nel pensiero delle fattebe, delle privazioni e dell'uniliazioni dele avvedue sofferte, per iscontare il son fallo. Fermandosi, all'ora della refezione, presso um benefattore, amagio, von una specie di voluttà, del pane del perdono: na ne serbò un pezzo, e lo ripose nella sporta, per tenerio, come un ricordo perneduo.

Non è nostro disegno di far la storia della sna vita claustrale: diremo soltanto che, adempiendo, sempre con gran voglia, e con gran cura, gli ufizi ehe gli venivano ordinariamente assegnati, di predicare e d'assistere i moribondi, non lasciava mai sfuggire un' occasione d'esercitarue due altri, che s'era imposti da sè: accoundar differenze, e proteggere oppressi. In questo genio entrava, per qualche parte, senza ch'egli se n'avvedesse, quella sua vecchia abitudine, e un resticciolo di spiriti guerreschi, che l'umiliazioni e le macerazioni non avevan potuto spegner del tutto. Il suo linguaggio era abitualmente umile e posato: ma, quando si trattasse di giustizia o di verità combattuta. l'uomo s'animava, a un tratto, dell'impeto antico, che, secondato e modificato da un'enfasi solenne, venntagli dall'uso del predicare, dava a quel linguaggio un carattere singolare. Tutto il suo contegno, come l'aspetto, annunziava una lunga guerra, tra un'indole focosa, risentita, e una voloutà opposta, abilualmente vittoriosa, sempre all'erta, e diretta da motivi e da ispirazioni superiori. Un suo confratella ed amico, che lo conosceva bene, l'aveva una volta paragonato a quelle parole troppo espressive nella loro forma naturale, che alcuni, anche ben educati, pronunziano, quando la passione trabocca, smozzicate, con qualche tettera mutata; parole che, in quel travisamento, fanno però ricordare della loro energia primitiva.

Se una poverella sconosciuta, nel tristo caso di Lucia, avesse chicsto l'aiuto del padre Cristoforo, egli sarebbe corso immediatamente.

## I PROMESSI SPOSI

Trattandosi poi di Lucia, accorse con tanta più sollecitudine, in quanto consecva e ammirava l'innocenza di lei, era gia in pensiero per i suoi pericoli, e sentiva un'indepazione santa, per la turpe persecuzione della quale era divenuta l'oggetto. Oltre di ciò, avendola consigliata, per il meno male, di non palesar nulla, e di starsene quieta, tenesar ora che il consiglio potessa aver prodotto qualche tristo effetto; e alla sollecitudine di carità, chi era in lui come ingenita, s'aggiungeva, in questo caso, quell'angustia serungolosa che spesso tornenta i buoni come inquesto caso, quell'angustia serungolosa che spesso tornenta i buoni.

Ma, intanto che noi siamo stati a raccontare i fatti del padre Cristoforo, è arrivato, s'è affacciato all'uscio; e le donne, lasciando il manico dell'aspo che facevan girare e stridere, si sono alzate, dicendo, a una voce: « oli padre Cristoforo! sia benedetto!»



and Goods



### CAPITOLO V



I qual podre Cristoforo si fermo ritto sulla soglia, e, appena elbe data un'occliata alle donne, dovette accorgersi che i suoi presentimenti non eran fisis. Onde, quel tono d'interrogazione che va lincostro a una trista risposta, alzando la barba con un moto leggiero della testa all'indietro, disse: «chène?» Laciar rispose, con es-

scoppio di pianto. La madre cominciava à far le seuse d'aver onato... man il fraje s'avanzò, e, messosi a socter sur un panetelto a rei peidi, troucò i complimenti, dienendo a Lucia: «quietalevi, povera figliuola. E voi, » disse poi ad Agnese, » raccontatemi cose è c'i. \* Mentre la buona donna faceva alla meglio la sua dolorosa relazione, il frate diventava di mille colori , e ora alzava gli occiti a diedo, ora balteva i piedi. Terminata la storia, si copri il volto con le mani, ed esclamò: « Dio benedetch fino a quando..." Ma ganza compile in frase, vol-tandosi di nuovo alle donne: « poverette! » disse: » Dio vi ha visitate. Povera Lucia! »

- « Non ci abbandonerà, padre? » disse questa, singhiozzando.
- « Abbandonari l' » rispose, « E con che faccia potrei to chieder a Dio qualcosa per me, quando v'avessi abbandonata? voi in questo stato! voi, el Egli nui conifad! Non vi perdete d'animo: Egli vassisterà: Egli vode tutto: Egli può servirsi anche d'un uomo da nulla come son to, per confondere un.... Vediumo, pensiamo quel che si possa fare, »

Cosi dicendo, appoggió il gomito sinistro sul ginocchio, chino la fronte nella palma, e con la destra strinse la barba e il mento, come per tener ferme e unite tutte le potenze dell'animo. Ma la più attenta considerazione non serviva che a fargli scorgere più distintamente quanto il caso fosse pressante e intrigato, e quanto scarsi, quanto ineerti e pericolosi i ripieghi. -- Mettere uu po' di vergogua a don Abbondio, e fargli sentire quanto manchi al suo dovere? Vergogua e dovere sono un untia per ini , quando ha panra. E fargli paura? Che mezzi ho io mai di fargliene una che superi quella che ha d'una schioppettata? Informar di tutto il cardinale arcivescovo, e invocar la sua autorità? Ci vuol tempo: e intanto? e poi? Quand'anche questa novera innocente fosse maritata, sarebbe questo un freno per quell' nomo? Chi sa a qual segno possa arrivare?.... E resistergli? Come? Alt! se potessi, pensava il povero frate, se potessi tirar dalla mia i mici frati di qui, que' di Milano! Ma! non è un affare comune; sarci abbandonato. Costni fa l'amico del convento, si spaccia per partigiano de'eappuecini: e i snoi hravi non son vennti più d'una volta a ricoverarsi da noi? Sarci solo in balto; mi buscherei anche dell'inquieto, dell'imbroglione, dell'accattabrighe; e, quel eti è più, potrei fors' anche, con un tentativo fuor di tempo, peggiorar la condizione di questa poveretta. - Contrappesato il pro e il contro di questo e di quel partito, il ntigliore gli parve d'affrontar don Rodrigo stesso, tentar di smoverlo dal suo infame proposito, con le preghiere, coi terrori dell'altra vita, anche di questa, se fosse possibile. Alla peggio, si potrebbe almeno conoscere, per questa via, più distintamente quanto colui fosse ostinato nel suo sporco impegno, scoprir di più le sue intenzioni, e prender consiglio da ciò.

Mentre il frate slava cesì meditando, Renzo, il quale, per tutte le ragioni che ognun può indovinare, uon sapeva star lontano da quella casa, era comparso sull'uscio; ma, visto il padre sopra pensiero, e le donne che facevan cenno di non disturbarlo, si fermò sulla soglia, in silenzio. Alzando la faccia, per conunicare alle domine il suo progetto, il frate s'accorse di lui, e lo salutó in un modo ch'esprimeva un'affezione consueta, resa più intensa dalla pietà.

u Le hanno detto..., padre? » gli domandò Renzo, con voce commossa.



- « Pur truppo; e per questo son qui. »
- « Che dice di quel birbone...? »
- Che vnoi ch'io dica di Ini? Non è qui a sentire: che gioverebbero le mie parole? Dico a te, il mio Renzo, che tu confidi in Dio. e che Dio non l'abbandonerà. »
- « Benedette le sue parole! » esclamó il giovane. « Lei non é di quelli che dan sempre torto a' poveri. Ma il signor enrato, e quel signor dottor delle cause perse.... »
- « Non rivangare quello che non può servire ad altro che a inquietarti inutilmente, lo sono un povero frate; ma ti ripeto quel che ho detto a queste donne; per quel poco che posso, non v'abbaudonerò, »

- Oh, lei non è come gii amici del mondo! Garboni! Chi avesses cereduta alle proteste che mi faceron costoro, nel homo tempo; è ne recuta alle proteste che mi faceron costoro, nel homo tempo; è ne tempo del accesi e sugue per me; mi avrebbero sostenuto contro tempo de mento. In classiva che mi lasciasa de mi lasciasa con come si ritirano. In activa come si ritirano del costi ai volto del costi ai vol
- « Cosa volexi dire? E elie? Un avexi dimupue continicato a guastar l'opera mia, prima che fosse intrapresa! Buon per te che sei stato disingamato in tempo. Che! Un anlavi in cerca d'amici... quali antie!... che non l'avrelder potuto aintare, ueppur volendo! E cercavi di perder Quel solo che lo può e lo vuele! Non sait ut ehe, biò e l'amico de tribodat, che confidano in Lai? Non sait ut che, a metter fuori l'unghie, il debolo e noi ej gaudagna! E quando pure... A questo punto, affervio fortemente il braccio di Reuzo: il suo aspetto, senza perder d'autorità, s' atteggiò d'una companzione solenne, gli occli s' abbassirono, la voce divenue lenta e come softerramea: « quando pure... e un terribile guadagno! Reuzo! vuoi tu confidare in me!... che dico in ne, onisétatio, frafetelo! Vuoi tu confidare in me!... che dico in ne, onisétatio, frafetelo! Vuoi tu confidare in me!... che dico in ne, onisétatio, frafetelo! Vuoi tu confidare in me!... che dico
  - « Oli si! » rispose Renzo. « Quello è il Signore davvero. »
- ${\scriptstyle \omega}$  Ebbene; prometti che non affronterai, che non provocherai nessuno, che ti lascerai guidar da me. "
  - « Lo prometto. »

Lucia fece un gran respiro, come se le avesser levato un peso d'addosso; e Aguese disse: « bravo figliuolo. »

« Seutile, figliuoti, « riprese fra Ortsforro: « io audero oggi a parlara e quell' tono. Se Dio gil toca il eurore, e da forza ala mie parole, hene: se no, Egli ei farà trovare qualebe altro rimedio. Voi intanto, statevi queli, rifirati, seansate le earler, no no vi fate vedere. Staseva, o domatitan a più tardi, mi rivedrete. » Delto questo, tronot tutti i ringrazionenti e le benedizioni, e parti. S'avviò al convento, arrivà a tempo d'andare in cova cantar sesta, daviò, e si mise subito in camunito, verso il covile della fiera che voleva provarsi d'automassare.

Il palazzotto di don Rodrigo sorgeva isolato, a somiglianza d'una

bieocca, sulla cima d'uno de' poggi ond'è sparsa e rilevata quella costiera. A questa indicazione l'anonimo aggiunge che il luogo (avrebbe fatto meglio a scriverne alla buona il nome) era più in su del paesello degli sposi, discosto da questo forse tre miglia, e quattro dal convento. Appiè del poggio, dalla parte che guarda a mezzogiorno, e verso il lago, giaceva un nucchietto di casupole, abitate da contadini di don Rodrigo; ed era come la piccola capitale del suo piccol regno. Bastava passarvi, per esser chiarito della condizione e de' costunti del paese. Dando un'occhiata nelle stanze terrene, dove qualche uscio fosse aperto, si vedevano attaecati al muro schioppi, tromboni, zappe, rastrelli, cappelli di paglia, reticelle e fiaschetti da polvere, alla rinfusa. La gente che vi s'incontrava erano omacci tarchiati e arcigni, con un gran ciuffo arrovesciato sul capo, e chiuso in una reticella; vecchi che, perdute le zanne, parevan sempre pronti, chi nulla nulla gli aizzasse, a digrignar le gengive; donne con certe facce maschie, e con certe braccia nerborute, buone da venire in aiuto della lingua, quando questa non bastasse: ne' sembianti e nelle mosse de' fanciulli stessi, che giocavan per la strada, si vedeva un non so che di petulante e di provocativo.

Fra Cristoforo attraversò il villaggio, sali per una viuzza a chioeciola, e pervenne sur una piccola spianata, davanti al palazzotto. La porta era chiusa, segno che il padrone stava desinando, e non voleva esser frastornato. Le rade e piccole finestre che davan sulla strada, chiuse da imposte sconnesse e consunte dagli anni, eran però difese da grosse inferriate, e quelle del pian terreno tant'alte che appena vi sarebbe arrivato un uonio sulle spalle d'un altro. - Regnava quivi un gran silenzio; e un passeggiero avrebbe potuto eredere che fosse una casa abbandonata, se quattro ereature, due vive e due morte, collocate in simmetria, di fuori, non avesser dato un indizio d'abitanti. Duc grand'avoltoi, con l'ali spalancate, e co' teschi penzoloni, l' uno spennacchiato e mezzo roso dal tempo, l'altro ancor saldo e pennuto, erano inchiodati, ciascuno sur un battente del portone; e due bravi, sdraiati, ciascuno sur una delle panche poste a destra e a sinistra, facevan la guardia, aspettando d'esser chiamati a goder gli avanzi della tavola del signore. Il padre si fermo ritto, in atto di chi si dispone ad aspettare; ma un de'bravi s'alzò, e gli disse: « padre, padre, venga pure avanti: qui non si fanno aspettare i cappuccini: noi siamo amiei del convento: e io ei sono stato in certi momenti che fuori non era troppo buon'aria per me : e se mi avesser tenuta la porta chiusa, la sarebbe andata male. » Così dicendo, diede due picchi



col martília. A quel suono risposer subito di dentro gli urli e le striba di mastini e di caguolini; e, poeti momenti dopo, giunse borbottamido un vecchio servitore; ma, veduto il padre, gli fece un grand' inchino, acquieto le bestie, con le mani e con la voce, introdusse l'ospite i nun angato cortile, e richiuse la porta. Accompagnatolo poi in un sabolto, e guardandolo con una cert'aria di naraviglia e di risestto, disse: u poni è fei... il a padre Cristoforo di Pevacrurico! y sesteto, disse: u poni è fei... il a padre Cristoforo di Pevacrurico! y

- « Per l'appunto. -
- Lei qui? +
- Come vedete, buon uomo. -
- Sará per far del bene. Del bene, n continuó mormorando tra i denti, e rincamminandosi, a se ne puió far per tutto, n Attraversati due o tre altri salotti oscuri, arrivarono all'uscio della sala del convito. Quivi un gran frastono confuso di forefætte, di cottelli, di biechieri, di

piatif, e, supra tutto di voci discordi, che cervavano a vicenda di soverchiaria. Il frate volvan rifiraria, e atava contrastando dierto l'uscio col servitore, per ottenere d'esser lasciato in qualche canto delle casa, fin che il pranzo fosse terminato; quando l'uscio è apri. Un certo conte Attilio, che stava seduto fin faccia (cra un cugino del padron di casa; e abbiam già fatti menzione di lui, iscana nominario), volutu una testa rasa e una tonaca, e accortosi dell'intenzione modesta del luono frate, e all' cibi i e gridiò: un uno di essepti, junder viercito; avanti, avanti.



Don Rodrigo, senza indoxinar precisamente il soggetto di quella visila, piure, per non so qual presentimento confinso, n'avrebbe fatto di meno. Ma, polsebe lo speniserato d'Attilio avvea fatta quella gran chiamata, non conveniva a lui di tirar-sene indietro; e disse: «venga, padre, venga. » Il padre s'avanzò, inchiamatosi al padrone, e rispondendo, a due mani, ai satti de commensati.

12

L'uomo onesto in faccia al malvagio, piace generalmente (non dico a tutti) immaginarselo con la fronte alta, con lo sguardo sicuro, col petto rilevato, con lo scilinguagnolo bene sciolto. Nel fatto però, per fargli prender quell'attitudine, si richiedon molte circostanze, le quali ben di rado si riscontrano insiente. Perciò, non vi maravigliate se fra Cristoforo, col buon testimonio della súa coscienza, col scutimento fermissimo della ginstizia della causa che veniva a sostenere, con un sentimento misto d'orrore e di compassione per don Rodrigo, stesse con una cert'aria di suggezione e di rispetto, alla presenza di quello stesso don Rodrigo, ch'era li in capo di tavola, in casa sua, nel suo regno. circondato d'amici, d'omaggi, di tanti segni della sua potenza, con un viso da far morire in bocca a chi si sia una pregluera, non che un consiglio, non che una correzione, non che un rimprovero. Alla sua destra sedeva quel conte Attilio suo cugino, e, se fa bisogno di dirlo. suo collega di libertinaggio e di soverchieria, il quale era vennto da Milano a villeggiare, per alcuni giorni, con lui. A sinistra, e a un altro lato della tavola, stava, con gran rispetto, temperalo però d'una certa sicurezza, e d'una certa saccenteria, il signor podestà, quel medesimo a cui, in teoria, sarebbe toccato a far giustizia a Renzo Tramaglino, e a fare star a dovere don Rodrigo, come s'é visto di sopra. In faccia al podestà, in atto d'un rispetto il più puro, il più sviscerato, sedeva il nostro dottor Azzecca-garbugli, in cappa nera, e col naso più rubicondo del solito: in faccia ai due engini, due convitati oscuri, de' quali la nostra storia dice soltanto che non facevano altro che mangiare, chinare il capo, sorridere e approvare ogni cosa che dicesse un commensale, e a cui un altro non contraddicesse.

« Da sedere al padré, » disse don Rodrigo. Un servitore presentó una sedia, sulla quale si mise il padre Cristoforo, faceudo qualebe scusa al signore, d'esser venuto in ora inopportuna. « Bramerei di parlarle da solo a solo, con suo comodo, per un affare d'importanza, » soggiunse poi, con voce più sommessa, all'orecchio di don Rodrigo.

 $\omega$ Bene, bene, parleremo ; » rispose questo:  $\omega$  ma intanto si porti da bere al padre. »

Il padre voleva schermirsi; ma don Rodrigo, alzando la voce, in mezzo al trambusto eli 'era ricominciato, gridava: « no, per bacco, non mi farà questo torto; non sarà msi vero che un cappuecino vada via da questa casa, senza aver gustato del mio vino, nè un ereditroe insolente, senza aver assognate le lecan del mio boschi. O Queste parole eccilarono un riso universale, e interruppero un momento la questione che s'agitava caldamente tra i commensali. Un servitore, portando sur una sottocoppa un'anpolla di vino, e un lungo blechiere in forma di calice, lo presentò al padre; il quale, non votendo resistere a un invito tanto pressunto dell'umon che gii premeva tanto di farsi propizio, non esitò a mescere, e si mise a sorbir lentamente il vino.

« L'autorità del Tasso nou serve al suo assunto, signor podestà riverto; anzi è contro di dei; » riprese a urbare il conte Attilio: » perede quell' suone crudio, quell' unono grande, che sepeva a menatibi tutte le regole della cavalleria, ha fatto che il messo d'Argante, prima d'esporre la sfida ai eavalleri cristiani, chieda licenza al pio Bugilone...»

« Ma quesdo » replicaxa, non meno urlando, il podesta, « quesdo è un di più, un mere di più, un romamento poetico, giacebè il messeggiero è di sua natura invisidalite, per diritto delle genti, jure gentium «, senza andur tanto a cercare, to diee anche il proverbio: ambascidor non porta pena. E, i proverbi, signor conta, sono la sapienza del genere umano. E, non avendo il messeggiero detto nulla in suo proprio nome, ma solomnete presentata la sidati in isritto...»

« Ma quando vorrà capire che quel messaggiero era un asino temerario, che non conosceva le prime...? »

« Con buona licenza di lor signori, » interruppe don Rodrigo, il quale non avrebbe voluto che la questione andasse troppo avanti: « rimettianola nel nadre Gristoforo; e si stla alla sua sentenza. »

« Bene, benissimo, » disse il conte Attilio, al quale parve cosa motto garbata il far decidere un punto di cavalleria da un cappuecion mentre il podestà, più infervorato di cuore nella questione, si chetava a stento, e con un certo viso, che pareva volesse dire: ragazzate.

" Ma, da quel che mi pare d'aver capito, " disse il padre, " non son cose di cui io mi deva intendere. "

« Solite scuse di modestia di loro padri; » disse don Rodrigo: « ma non mi scapperà. Eh via! sappiani bene che lei non è vennta al mondo col cappuecio in capo, e che il mondo l'ha conosciuto. Via, via: ecco la questione. »

« Il fatto è questo, » cominciava a gridare il conte Attilio.

« Lasciale dir a me, che son neutrale, eugino, » riprese don Rodrigo, « Ecco la storia. Un cavaliere spagnolo manda una sfida a un

#### I PROMESSI SPOSI

cavalier milanese: il portatore, non trovando il provocato in casa,

consegna il cartello a un fratello del cavaliere; il qual fratello legge ta sfida, e in risposta dà alcune bastonate al portatore. Si tratta...." « Ben date, ben applicate, » gridò il conte Attilio, « En una vera

ispirazione. » « Del demonio, » soggiunse il podesta, « Battere un ambasciatore!

persona saera! Anche lei, padre, mi dirà se questa è azione da cavaliere. »

« Si, signore, da eavaliere, » gridó il conte: « e lo lasci dire a me, che devo intendermi di ciò che conviene a un cavaliere. Oh, se fossero stati pugni, sarebbe un'altra faccenda; ma il bastone non isporca le mani a nessuno. Quello ette non posso capire è perchè le premano tanto le spalle d'un mascalzone, »

« Chi le ha parlato delle spalle, signor conte mio? Lei mi fa dire spropositi che non mi son mai passati per la mente. Ito parlato del carattere, e non di spatte, io. Parlo sopra tutto del diritto delle genti. Mi dica un poco, di grazia, se i feciali che gli antichi Romani mandavano a intimar le sfide agli altri popoli, chiedevan licenza d'esporre l'ambasciata: e mi trovi un poco uno scrittore che faccia menzione che un feciale sia mai stato bastonato. »



- « Risponda un poco a questo sillogismo. »
- " Niente, niente, niente, "
- "Ma ascolli, ma ascolli, ma ascolli. Percolere un disarmalo è atto proditorio; atqui il messo de quo era senz'arme; ergo ...."
  - Piano, piano, signor podesta. »
  - « Che piano? »
- Pino, le dice : cosa mi viene a dire? Atto prodificiré é ferire uno cen la spada, per di diérvo, o dargli ima schiopetata nella schiena; e, anche per questo, si possono dar certí casi... una stiamo nella questione. Concedo che questo generalmente possa chimanasi alto prodificiró; una appoggiár qualtro bastonate a un mascalzone? Sarabéa bella che si dovese direjte; guanda de ti lasslono: como si direda e an un galantumoro: mano alla spada... E lei, signor dollor riverto, in vece di faradi de soggificii, per farani capiter ciri é del no parere, peredie non sedienc le nie ragioni, con la sua buona fabella, per aintarmi a persuader unelse simpore?
- " Ia .... " rispose confinetto il dottore: " io godo di questa dotta disputa; e ringrazio il bell'accidente che la dato occasione a nua guerra d'ingegni cosi graziosa. E poi, a me non compete di dar sentenza: sua signoria illusfrissima la già delegato un giudire... qui il padre..."
- « È vero; » disse don Rodrigo: « ma come volete che il giudice parli, quando i liliganti non vogliono stare zitti? »
- a Ammutolisco, » disse il conte Attilio. Il podestà strinse le labbra, e alzò la mano, come in atto di rasseguazione.
- Alt sia ringraziato il ciclo! A lei, padre, n disse don Rodrigo, con una serietà mezzo canzonatoria.
   Ho già falte le mie scuse, col dire che non me n'intendo, n rispose
- fra Cristoforo, rendendo il bicchiere a un servitore.

  « Seuse magre: » gridarono i due cugini: « vogliamo la sentenza. »
- « Quand' é cos, » riprese il frate, « il mio debole parere sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori, né bastonate. »
  - I commensali si guardarono l'un con l'altro maravigliati.

- « Oh questa è grossa! » disse il conte Attilio. « Mi perdoni, padre, ma è grossa. Si vede che lei non conosce il mondo. »
- "Lui?" disse don Rodrigo: "me lo volete far ridire: lo conosce, engino mio, quanto voi: non è vero, padre? Dica, dica se non ha fatta la sua carovana?"



In vece di rispondere a quest'amorevole domanda, il padre disse una parolina in segreto a se medesimo: — queste vengono a te; ma risordati, frate, che non sei qui per te, e che tutto ciò che tocca te solo, non entra nel conto.

- " Sarà, " disse il cugino: " ma il padre... come si chiama il padre? "
  - " Padre Cristoforo » rispose più d' uno.
- « Ma, padre Cristoforo, padron mio colendissimo, con queste sue massime, lei vorrebhe mandare il mondo sottosqura. Senza sfide! Senza bastonate! Addio il punto d'onore: impunità per tutti i mascalzoni. Per buona sorte che il supposto è impossibile. »
- a Animo, dottore, « scappó fuori don Rodrigo, che voleva sempre più divertire la disputa dai due primi contendenti, « animo, a voi, che, per dar ragione a tutti, siete un uomo. Vediamo un poco come farete per dar ragione in questo al padre Cristoforo. «

#### CAPITOLO V

- In verità, rispose il dottore, tenendo brandita in aria la for-chetta, erivolgandosi al padre, ria verità io non so intendere come il padre Cristoforo, il quale è insieme il perfetto religioso e l'uomo di mondo, non abbia pensato che la sua sentenza, bonona, ottima e di giusto peos sul pulpito, non val niente, sia detto esi dovuto rispetto, in una disputa evaulererea. Ma la padre sa, megilo di me, ebe ogni cosa è buona a suo luogo; e io eredo ebe, questa volta, abbia voluto cavarsi, con une cella, addi 'mipercoo di proderire una sentenza.

Che si poteva mai rispondere a ragionamenti dedotti da una sapienza così antica, e sempre nuova? Niente: e eosi fece il nostro frate.

Ma don Rodrigo, per voler troncare quella questione, ne venne a suscitare un'altra. « A proposito, » disse, « ho sentito che a Milano correvan voci d'accomodamento. »

Il lettore sa che in quell'anno si combalteva per la successione al uneato di Mantova, del quale, alla morte di Vincenzo Gonzaga, che non aveva lasciala prole legitilitua, era entrato in possesso il duea di Nevers, suo parente più prossimo. Luigi XIII, ossia il eardinale di Richelicu, sosteneva quel principe, suo ben affetto, e naturalizzato franresse: Filipo IV, sosia il conde d'Olivares, comunemente chianato il



conte duca, non lo voleva li, per le stesse ragioni; e gli aveva mosso guerra. Sicono poi quel duesto car feuto dell'impero, coi e di l'impero, coi e la parti s'adoperavano, con pratiete, con islanze, con minaece, presso al l'imperato Fecdinanto II, la prima perche accordosse l'investitamento unioro duca; la seconda perche glicla negasse, anzi aiutasse a cacciarlo da quello stato.

- « Non son lontano dal eredere, » disse il conte Attilio, « che le cose si possano accomodare. Ho certi indizi.... »
- « Non creda, signor conte, non creda, » interruppe il podestà. « lo, in questo cantuccio, possa saperle le cose; perchè il signor castellano spagnolo, che, per sua bontà, ni vnole un po' di bene, e per esser figiliudo d' un creato del conte duca, è informato d'ogni cosa....»
- "Le dico che a nic accade ogni giorno di parlare in Milano con ben altri personaggi; e so di buon luogo che il papa, interessatissimo, com'è, per la pace, ha fatto proposizioni...."
- « Così dev'essere; la cosa è in regola; sua santità fa il suo dovere; un papa deve sempre metter bene tra i principi cristiani; ma il conte duca ha la sua politica, e . . . . "
- « E, e, e; sa lei, signor anio, conte la peusi l'imperatore, in questo momento? Cercle lei cle non et sia altre ette Mantova a questo mondo? Le cose a cui si deve pensare son molte, signor mio. Sa tei, per esempio, fino a elte segno l'imperator possa ora fidarsi di quel sun principe di Valdistano o di Vallistai, o come lo chiamano, e se....»
- « Il nome legittimo in lingua alemanna, » interruppe ancora il podestà, « è Vagliensteino, come l'ho sentito proferir più volte dal nostro signor castellano spagnolo. Ma stia pur di huon animo, che...»
- « Ni voole inseguare ....? « riprembera îl coute; ma don Ro-drigo gli dié d'occhio, per fargit intendere che, per amor son, cessasse di confraddire. Il coute tacque, e îl podestă, come un bastimento disinteregiato da una seeva, continuto, à vele goufle, îl corso della sun eloquenza. « Vagliensteino mi dă poco fastidici; perchê îl coute duca la l'ecchio a tutto, c per tutto; e va Vagliensteino vră fare îl lelfi -more, sapria len lui farlo rigar diritto, con le hume, o con le cutive. Ila Forchio per tutto, dico, e le man îl maghe; ç, se la fisso il citodo, come l' ha fisso, e giustamente, da quel grau politica che c, che îl signor duca di Nivers nom ente a reddic in Mattora, il signor duca di Nivers nom ente a reddic in Mattora, il signor duca di Nivers nom etc. Par quel caro signor cardinale, a volte une ori acque al Mattora di la fieri di tra un bron ent'acque, a Mi fa pur richere quel caro signor cardinale, a volte une cardinale, a volte.

cozzare con un conte duca, con un Olivares. Dico il vero, che vorrei



rinascere di qui a dugent'anni, per sentir cosa diranno i posteri, di questa bella pretensione. Gi vuol altro che invidia; testa vuol essere: e teste come la testa d'un conte duca, ce n'é una sola al mondo. Il conte duca, signori mici, » proseguiva il podestà, sempre col vento in poppa, e un po' maravigliato anche lui di non incontrar mai uno scoglio: « il conte duca è una volpe vecchia, parlando col dovuto rispetto, che farebbe perder la traccia a chi si sia: e, quando accenna a destra, si può esser sieuri che batterà a sinistra: ond'è che nessuno può mai vantarsi di conoscere i suoi disegni; e quegli stessi che devon metterli in esecuzione, quegli stessi che serivono i dispaeci, non ne capiscon niente. Io posso parlare con qualche cognizion di causa; perchè quel brav'uomo del signor castellano si degna di trattenersi meco, con qualche confidenza. Il conte duca, viceversa, sa appuntino cosa bolle in pentola di tutte l'altre corti; e tutti que' politiconi (che ce n' è di diritti assai, non si può negare) hanno appena immaginato un disegno, che il conte duca te l'ha già indovinato, con quella sua testa,

con quelle sue strade coperte, con que' suoi fili tesi per tutto. Quel pover'uomo del cardinale di Riciliù tenta di qua, fiuta di là, suda,



s'ingegna: e poi? quando gli è riuseito di scavare una mina, trova la contrammina già bell'e fatta dal conte duca....»

Sa il ciclo quando il podestà avrebbe preso terra; ma don Rodrigo, stimolato anche da 'versacci che Roseva il eugino, si volto all'imprevviso, come se gli venisse un' sipirazione, a un servitore, e gli accennò che portasse un certo fasco. « Signor podesta, signori mici a disse poi: « un brindial al conte duare; e mi sapranon dire se il vino sia degno del personaggio. » Il podestà rispose con un inchino, nel quale traspariva un sentimento di risonosenza particolare; perchè tutto ciò che si faceva o si diceva in onore del conte duca, lo riteneva in narte come fatto a sé.

"Viva mill'anni don Gasparo Guzman, conte d'Olivares, duca di san Lucar, gran privato del re don Filippo il grande, nostro signore!" esclamò, alzando il bicchiere.

Privato, chi non lo sapesse, era it termine in uso, a que' tempi, per significare il favorito d'un principe.

- " Viva mill'anni! " risposer tutti.
- « Servite il padre, » disse don Rodrigo.
- " Mi perdoni; " rispose il padre: " ma ho già fatto un disordine, e non potrei... ".
- « Conte! » disse don Rodrigo: « si tratta d' un brindisi al conte duca. Vuol dunque far eredere ch'ella tenga dai navarrini? »
- Cosi si chiamavano allora, per ischerno, i Francesi, dai principi di Navarra, che avevan cominciato, con Enrico IV, a regnar sopra di loro.

  A tale scongiuro, convenne bere, Tulti i commensali proruppero in
- esclamazion, e in elogi del vino; fuor che il dottore, il quale, col capo alzato, con gli occhi fissì, con le labbra strette, esprimeva molto più che non avrebbe potuto far con parofe.
  - " Che ne dite en, dottore? " domandò don Rodrigo.

Tirato fuor del biechiere un naso più vermiglio e più Incente di quello, il dottore rispose, battendo con enfasi ogni silhata: «dico proferisco, e sentenzio che questo è l'Olivares de' vini: censui, et in emi ris sentenzione, che un liquor simile non si trova iq tutti i ventidue regni del re notro signore, che lo guardi: dichiare o definisco che i pranzi dell'illustrissimo signor don Rodrigo vincono le cene d' Eliogabale; e che la carestia è bandita e confinata in perpetino da questo palazzo, dove siede e regna la sphendidezza. »

- Ben dettol ben definitol « gridarono, a una voce, i commensatir ma quella parola, carestia, dei il doltore avera butalta forri a coso, rivolse in un punto tutte le menti a quel tristo soggetto; c lutti parlarono della carestia. Qui andavan tutti d'accordo, almeno nel principale; ma il fracesso era forse più grande che se ci fose stato disparere. Parlavan tutti insieme. « Non c'è carestia, » dieva uno: « sono di intentatori ».
- « E i fornai, » diceva un altro: « che nascondono il grano. Impiecarli. »
  - « Appunto; impiecarli, senza miserieordia. »
  - « De' buoni processi, » gridava il podestà.
- « Che processi? » gridava più forte il conte Attilio: « giustizia soumaria. Pigliarne tre o qualtro o cinque o sei, di quelli che, per voce pubblica, son conosciuti come i più ricchi e i più cani, e impiecarli. » « Esempi! esempi! senza esempi non si fa nulla. »
  - « Esempi: esempi: senza esempi non si la nulla. »
  - " Impiecarli! impiecarli!; e salterà fuori grano da tutte le parti." Chi, passando per una fiera, s'è trovato a goder l'armonia che fa

#### I PROMESSI SPOSI

um compagna di cantambanchi quando, tra uma sonata e l'altra, ognuno accorda il suo strometo, facendolo striere quandi più più pai, affine di sentirlo distintamente, in mezzo al rumore degli altri, s'immagini che tale fosce la consonauza di quei, se si può dire, distorori. S'andava, in lanto nescendo e rimescendo di quel tal vino; e le lodi di essa venivano, comi era giusto, frammie-fistne ale sentence di giurispruterame economiera; sieche le parole che s' udivan più sonore e più frequenti, crano: antironia, e fingiccarii.

Don Rodrigo intanto dava dell'ecchiate al solo che stava zitto e lo vedeva surpre li fermo, senza da segmo d'impaciraca ne di fertta, senza far atto che tendesse a ricordare che stava aspettando; ma in aria di non voler andarene, prima d'essere stata oscoltata. L'avrebhe mandota a spasso volentieri, e fatto di meno di quel colloquio; ma congedare una capuneiro, senza avergli dato udienza, non era secondo le regole della sua politica. Poiche in secentara non si poteva sensore, si risol-vette d'affrontaria subito, e di liberarene; s'abo di tavola, e secondo le traje tutta la radiccorda pirigata, senza interrompere il chiasso. Clisicala poi licenza gali opidi, s'avvicinia, in atto cuntegono, al frate, che s'era subito attato con gli altri; gli disse: a eccomi a' snoi comandi; e e lo condosse in un'altra sala.







# CAPITOLO VI.



n che posso ubbidirla? « disse don Rodrigo, piantandosi in piedi nel mezzo della sala. Il suono delle parole era tale; ma il modo con cui cran proferite, voleva dir chiaramente, bada a chi sei davanti, pesa le parole, e shricati.

Per dar coraggio al nostro fra Cristoforo, non c'era mezzo più sieuro e più spedito, che prenderlo con maniera arrogante. Egli

che slata suspesa, cercando le parole, e faceudo scorrere tra le dila le are marie della croma che lerica a citola, come se in qualchetima di quelle sperasse di trovare il suo escutio; a quel fare di don Rotrigo, si scuti sattio verir sulle labbra più parole del biogno. Ma pensando quanto importasse di non guastare i latti suoi a, cò chi cra assai più, i fatti altria, corresse e temperò le frasi che gli si cran presentate alla mente, e disse, ron guardinga umilià: a vengo a proporte un atto di giustizia, a pregarta d'una carità. Cert'uomini di mal affare hanno messo innazzi il nome di vossigonica illustrissima, per fare puara nu

## I PROMESSI SPOSI

povero curato, e impedirgli di compire il suo dovere, e per soverchiare due innocenti. Lei può, con una parola, confonder coloro, restituire al diritto la sua forza, e sollevar quelli a cui è fatta una così crudel violenza. Lo può: e potendolo... la coscienza. l'onore.... n

« Lei mi parlerà della mia coscienza, quando verrò a confessarmi da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che il custode ne son io, e io solo; e che chiunque ardisce entrare a parte con me di questa cura, lo riguardo come il temerario che l'offende. »

Fra Grisdoro, avvertito da queste parote che quel siguore cercava di tirare al poggio le sue, per volgrer il discorso in contesa, e non dargli luogo di venire alle strette, s' impegnò tanto più alta sofireruas, risolvette di mandar giù qualunque cosa piacese al 'altro di dire, e rispose subito, con un tono sommesso: « se ho detto cosa che le displaccia, è stalio ertamente contro la mia intenzione. Mi correga pure, mi riperenda, se non so parlare cone si convicien; ma si degnì assoltarmi. Per annor del cielo, per quel Dio, a ui cospetto dobbàmi tutti comparire.... « e, coi dicenda, aveca preso tra le dia, e metteva dia vanti agli occhi del suo accigliato ascoltatore il teschietto di tegno al-tacuto la dia sua corona, « non s'ostini a negare una giustifia così laccalo all'assu av corona, « non s'ostini a negare una giustifia così



facile, e così dovuta a de' poverelli. Pensi che Dio ha sempre gli occhi sopra di loro, e che le loro grida, i loro gemiti sono ascoltati lassù. L'innocenza è potente al suo...."

« Eh, padre! » interruppe bruscamente don Rodrigo: « il rispetto ch'io porto al suo abito è grande: ma se qualche cosa potesse farmelo dimenticare, sarebbe il vederlo indosso a uno che ardisse di venire a farmi la sola in casa. »

« Sa lei, » disse don Rodrigo, interrompendo, con istiza, ma non senza quade he raceapriecio, » as el che, quando mi viene lo schiribizzo di sentire una predieta, so beuissimo andare in chiesa, come fanno di attir? Ma in casa mia! Oh! · e contilintò, con un sorriso forato di scherno: « lei mi tratta da più di quel che sono. Il predieatore in cass! Non l'hanno che i princia!, «

"E quel Dio che chiede conto ai principi della parola che fa loro sentire, nelle loro regge; quel Dio che le usa ora un tratto di misericordia, mandando un suo ministro, indegno e miserabile, ma un suo ministro, a pregar per una innocente...."

« In somma, padre, » disse don Rodrigo, facendo atto d'andarsene, « io non so quel che lei voglia dire: non capisco altro se non che ci dev'essere qualche fanciulla che le preme molto. Vada a far le sue confidenze a chi le piace; e non si prenda la libertà d'infastidir più a lumeo un gentilionno. »

Al moversi di don Rodrigo, il nostro frale gli s'era messo davanti, ma con gram rispetto ; c, altate le mani, como per supplicare e per trattenerlo ad un punto, rispose ancora: - la mi preme, è vero, ma mon più di lei; son due anime dei, 1 ma c l'altra, ni premon più del mio sangue. Don Rodrigo: lo non posso far altro per lei, che prepar Dio; ma lo farib en di coure. Non mi dica di no: non voglia tener nel ma lo farò ben di coure. Non mi dica di no: non voglia tener nel l'angoscia e nel terrore una povera innocente. Una parola di lei può far tutto.

- « Ebbene, » disse don Rodrigo, « giacehé tei erede eti io possa far molto per questa persona; giacehé questa persona le sta tanto a euore....»
- « Ebbene?» riprese ansiosamente il padre Cristoforo, al quale l'atto e il contegno di don Rodrigo non permettevano d'abbandonarsi alla speranza che parevano annunziare quelle parole.
- Ebbene, la consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. Non le manchera più nulla, e nessuno ardira d'inquietarla, o ch'io non son cavaliere. »
- A sidita proposta, l'indepazione del frate, rattenuta a stento fin altora, tralacció. Tulti que lei proponimenti di protenza e di pazienza andarono in fumo: l'unono vecchio si trovò d'accordo col nuovo; e, in que'casi, fin c'induforo vales a evaramente per due. La vostra prutezione': e sedamó, charlos indictro due passi, postandosi fieramente sul piede destro, mettendo la destra sull'ance, anando la sinistra con l'indice teso verso dom Rodrigo, e piantantogo, l'anando la sinistra con l'indice teso verso dom Rodrigo, e piantantogo, l'anando la sinistra can u a un tambiento del considera del considera protezione. E meglio che abbiate pariato cosi, che abbiate fatta a me un tale proposta. Acte e dominata la misura; e non vi temo più:
  - " Come parli, frate?.... -
- Pardo come si parla a chi è ablassidonato da Dio, e non può pin fae parare. La vostra protezione: Sapero heue che quella innocente è sotto la protezione di Dio; ma voi, voi me to fate sentire ora, con tanta certezza, che non ho più biosogno di riguardi a parlarvene, choica, dice: vedete come lo pronunzio questo nome con la fronte alta, e con gil ocetti immobili;
  - " Come! in questa casa....! "
- Ho compassione di questa casa: la maledizione le sta sopra so-speca. Salta a volere che la gissitia di Dio avrà riguardo a quattro pietre, e suggezione di quattro spherri. Voi avete erceluto che Dio alubia fatta mua creatura a sua immagine, per davri i piacere di formentarta! Voi avete erceluto che Dio non saprebbe difienderta! Voi avete disprezzato il suo avviso! Vi siete giudicato. Il cuore di Faraone era indurito quanto il vostro; e Dio ha saputo spezzario. Lucia è sieture da voi; ve lo dice io poverso frate; e in quanto a voi, sentite bene quel chi vi o promotto. Verrà un giorno....?
- Don Rodrigo era fin allora rimasto tra la rabbia e la maraviglia, attonito, non trovando parole; ma, quando senti intonare nna predizione, s' aggiunse alla rabbia un lontano e misterioso spavento.

Afferrò rapidamente per aria quella mano minacciosa, e, alzando la voce, per troncar quella dell'infausto profeta, gridò: « escimi di tra piedi, vittano temerario, poltrone incappucciato. »



Queste parole così chiare acquietarono in un momento il padre Cristotro. All'idea di strapaza e di viliania cen, ralla sua mente, così bene, e da tanto tempo, associata l'idea di sofirenza e di silenzio, elte, a quest complienco, gli cadde ogni spirito di ria e d'entaissimo, e non gli resbi altra risoluzione che quella d'unir tranquillamente cio che a con Bodrigo piacesse d'aggiungere. Onde, ritirata plastiomerte la nano ubgli artigli del gentiliumo, ablasso il copo, erimase immobile, come, al cader del vento, une forte della burrasea, un albro aggiato ricompone naturalmente i suoi rami, e riceve la grandine come il ciel la manda.

" Villano rincivilito! " prosegui don Rodrigo: " tu tratti da par tuo.

Ma ringrazia il saio che ti copre codeste spalle di mascalzone, e ti salva

14

dalle carezze che si fanno a' tuoi pari, per insegnar loro a parlare. Esci con le tue gambe, per questa volta; e la vedremo. »

Cosi dicendo, additó, con impero sprezzante, un useio in faceia a quello per cui erano cutrali; il padre Crisloforo chinò il capo, e se n' andò, lasciando don Rodrigo a misurare, a passi infuriali, il campo di battaglia.

Quando il frate ebbe serrato l'uscio dietro a sè, vide nell'altra slanza dove entrava, un uomo ritirarsi pian piano, slrisciando il muro, come per non esser veduto dalla stanza del colloquio; e riconobbe il vecchio servitore ch'era venulo a riceverlo alla porta di slrada. Era costui in quella casa, forse da quarant'anni, cioè prima che nascesse don Rodrigo; culralovi al servizio del padre, il quale era stato tult' un' altra cosa. Morto lui, il nuovo padrone, dando lo sfratlo a tutta la famiglia, e facendo brigata nuova, aveva però rilenulo quel servitore, e per esser già vecchio, e perchè sebben di massime e di costume diverso interamente dal suo, compensava però questo difetto con due qualità: un'alta opinione della dignità della casa, e una gran pratica del cerimoniale, di cui conosceva, meglio d'ogni altro, le più antiche tradizioni, e i più minuti particolari. In faccia al signore, il povero vecchio non si sarebbe mai arrischiato d'accennare, non che d'esprimere la sua disapprovazione di ciò che vedeva tutto il giorno: appena ne faceva qualche esclamazione, qualche rimprovero tra i denti a' suoi colleghi di servizio; i quali se ne ridevano, e prendevano anzi piacere qualche volta a toccargli quel tasto, per fargli dir di più che non avrebbe volulo, e per sentirlo ricanlar le lodi dell' antico modo di vivere in quella casa. Le sue censure non arrivavano agli orecchi del padrone che accompagnale dal racconto delle risa che se n'eran fatte; dimodochè riuscivano anche per lui un soggetto di seherno, senza risentiniento. Ne' giorni poi d'invito e di ricevimento, il vecebio diventava un personaggio serio e d'importanza,

Il padre Cristoforo lo guardò, passando, lo salulò, e seguitava la sua strada; ma il vecchio se gli accostò mistoriosamente, mise il dilo alla bocca, e poi, col dilo slesso, gli fere un cenno, per invilarlo a entrar con lui in un andito buio. Quando furon li, gli disse sotto voce: « padre, ho sentitlo tutto, e ho bisogno di parfarle. »

« Dite presto, buon uono. »

" Qui no: guai se il padrone s'avvede.... Ma io so motte cose; e vedrò di venir domani al convento. "

« C'è qualche disegno? »

- " Qualcosa per aria e è di sieuro: gia me ne son potuto accorgere.

  Ma ora staró sull'intesa, e spero di scoprir tutto. Lasci fare a me. Mi
  tocea a vedere e a sentir cose...! cose di fuoco! Sono in una casa...!

  Ma io vorrei salvar l'anima mia. "
- « Il Signore vi benedica! » e, proferendo sottovoce queste parole, il frate mise la mano sul capo del servitore, che, quantunque più vecchio di lui, gli stava curvo dinanzi, nell'attitudine d'un figliuolo.



- « Il Signore vi ricompenserà, » prosegui il frate: « non mancate di venir domani. »
- « Yerró, » rispose il servitore: « ma lei vada via subito «... fper amore del ciòn». non mi nomini. » Così dicento, e guardando intorno, naci, per l'altra parte dell'audito, in un salotto, che rispondeva nei chettie; e, viato il campo libero, chiamò fuori il buou frate, il volte del quale rispose a quell'ultima parada più chiaro che non avvelbe pulnto fare qualunque protesta. Il servitore gli additò l'uscita; e il frate, senuza di ratto, parti.

## I PROMESSI SPOSI

Que'll uman era stato a sentire all'usión del suo padrone; aveva fatto bene? E fra Gristoforo faceva bene a lodario di ciò? Secondo le regole più comuni e men contraddette, è cosa molto brutta; ma quel caso non poteva riguardarsi come un'eccezione? E ci sono dell'escezioni alle regole più comuni e men contraddette? Questioni importanti; ma che il lettore risolverà da sé, se ne ha voglia. Noi non intendiamo di dar siguidici: el basta d'aver dei fatti da raccondare.

Useio fuori, e voltate le spalle a quella esasecia, fra Gristoforo respiro più filteramente, e s'avviò in fertal per la secsa, tutto infocato in volto, commosso e sottosopra, come ognumo può immaginarsi, per quel che avvas centilo, e per quel dei avvas delto. Ma quella così imspettata esibizione del vecchio cra stata un gran ristorativo per fui: algi parvac he il ciclo pià avesa chao un segno ristilia della sua protezione. — Ecvo un filto, pensava, un filio che la provvidenza ni mette node mani. E in quella cosa medesimi E serua ch'io sognassi neppure di cercardo! — Così ruminando, aloì pli occhi verso l'occidente, vide il sole infiliato, che gii già tilcocava la cima del monte, e puno



elte rimaneva leru proco del giorno. Allora, benehé sentisse le cass gravi e flacesta di varsi strapazzi di quelta giornata, pure studió di più il passo, per poter riportare un avviso, qual si fosse, a' suo protetti, e arrivar poi al convento, prima di nolte; che era un delle leggi più precise, e più severamente mantenute del codice cappuecinesso.

Intanto, nella casetta di Lucia, erano stati messi in campo e venitlati disegni, de quali ci convinci niformare il lettore. Dopo la partenza del frate, i tre rimasti erano stati qualche tempo in silenzio; Lucia preparandu tristamente il desinare; Remo sul punto d'andarsene ogni momento, per levarai dalla vista di lel così accorata, e non sapendo staccarsi; Aguese tutta intenta, in apparenza, al'Assop che faceva girare. Ma, in realis, stava naturando un progetto; e, quando le parve maturo, ruppe il silenzio in questi termini:

» Sentite, figlinofi! Se volcle aver cuore e destrezza, quanto bisogua, se vi folta di vostra madre, a quel rotar Lucia si riscose. « lo m'impegno di cavarvi di quest'impiccio, meglio forse, e più presto del padre Cristoforo, quantimque sia quell' nono che è. » Lucia rimase li, e la guardio con un volto el "ceprimeva più maravigla che fiducia in una promessa tanto magnifica; e Renzo disce subitamente: « cuore) destreza di die, dite pure quel che si più fare. »

"Non è vero , " prosegni Agnese , " che , se foste maritati, si sarebbe già un pezzo avanti? E che a tutto il resto si troverebbe più facilmente ripiego? "

« Cé dubbio? e disse Reuxo: « maritati che fossimo... tutlo il unondo è passe; e, a due passi di qui, sul bergamasco, chi lavora seta è ricevuto a braceia aperte. Sapete quante volte Bortolo mio cugino m' ha fatto soliccitare d'andar la astar con lui, che farei fortuna, com' ha fatto ui e se non gli ho mai dato retta, gli c... che serve! perchè il mio cuore era qui. Maritati, si va tutti insieme, si mette su casa li, si vive in santa poec, faor dedi run gluifie di questo ribaldo, loutano dalla tentazione di fare uno sproposito. N'e vero, Lucia? «

- " Si, " disse Lucia: " ma come ....? "
- « Come bo detto io, » riprese la madre: « cuore e destrezza; e la cosa è faeile. »
- « Facile! » dissero insieme que' due, per cui la cosa era divennta tanto stranamente e dolorosamente difficile.
  - « Facile, a saperla fare, » replicò Agnese. « Ascoltatemi bene, che

vedró di farvela intendere. Io ho sentito dire da gente ebe sa, e anzi ne ho veduto io un caso, che, per fare un matrimonio, ci vuole bensi il enrato, ma non è necessario che voglia; basta che ci sia. »

« Come sta questa faccenda? » domando Renzo.

- Assollate e sentirete. Bisogna aver due testimoni ben lesti e ben d'accordo. Si va dal curato: il punto sta di chiapparlo all' improviso, che non albiti tempo di scappare. L'inomo dice: signor curato, questa è mia moglie; la donna dice: signor curato, questo è mio marito. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano; e il matrimonio è bell' e fatto, sacrosanto come se l'avesse fatto il papa. Quando le parole son dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo; è inutte; sicte marito e moglie. »

" Possibile? " esclamò Lucia.

« Come! » disse Agnes: « state a vodere che, in trent'anni che basseti in questo mondo, perima che nasceste voi altri, nou avrò imparato nulla. La cosa è tale quale ve la dico: per segno tale che una mia aniea, che vodva prender uno contro la volontà dei suoi parenti, facendo in quella maniera, ottennel il suoi intento. Il curavò, che ne aveva sospetto, stava all'erla; ma i due diavoli seppero far cosi ibene, che lo colsero in un punto giasto, dissero le parole, e furon marito e moglie: benehè la poveretta se ne peuti poi, in capo a tre giorni. «

Agnes dieva il vero, e riguardo alla possibilità, e riguardo al pericolo di moi e ri unicerie: chi, sicono no moi ricorvano a un tale espediente, se non persono che avesser trovato ostacolo o rifatto nella
via ordinaria, così i parrochi mettevan gran cura a senansre quella
cooperazione fornata; e, quando un d'essi venisse pure sorpreso da
uma di quelle copopie, accompagnata da testimoni, faeva di tutto
per iscapolarsene, come Proteo dalle mani di coloro che volevano
fanto vaticharare per forna.

« Se fosse vero, Lucia!» disse Renzo, gnardandola con un'aria d'aspettazione supplichevole.

"Come! se fosse vero! "disse Agnese. "Anche voi credete ch'io dica fandonie. Io m'affanno per voi, e non son creduta: bene bene; cavatevi d'impiecio come potete: io nie ne lavo le mani."

«Ah no ! non ci abbandonate, » disse Renzo. « Parlo così, perchè la cosa mi par troppo bella. Sono nelle vostre mani ; vi considero come se foste proprio mia madre. »

Queste parole fecero svanire il piecolo sdegno d'Agnese, e dimenticare un proponimento che, per verità, non era stato serio.

« Ma perché dunque, manma, » disse Lucia, con quel suo contegno sommesso, « perchè quesla cosa non è venuta in mente al padre Cristoforo? »

« In mente? » rispose Agnese: « pensa se non gli sarà venuta in mente! Ma non ne avrà volulo parlare. »

« Perchė? » domandarono a un tratto i due giovani.

" Perehè.... perehè, quando lo volete sapere, i religiosi dicono ehe veramente è cosa ehe non istà bene ".

« Come può essere che non istia bene, e che sia ben fatta, quand' è fatta? » disse Renzo.

« Che volete ch'io vi dica? r rispose Agnese. « La legge l' hanno fatta loro, come gli é piacitulo; e noi poverelli non possiamo capir tutto. E poi quante cose. .. Ecco; é come lasciar andare un pugno a un cristiano. Non istà bene; ma, dato ehe gliel abbiate, né anche il papa non glielo pub levare. «

« Se è cosa che non istà bene, » disse Lucia, « non bisogna farla. »
« Che! » disse Agnese. « ti vorrei forse dare un parere contro il

"Chei: "disse Agnese, " il vorrei lorse dare un parere contro il tinor di Dio? Se fosse contro la volonti de 'tuoi parenti, per prendere un rompicollo... ma, contenia me, e per prender questo figliuolo; e chi fa nascer tutte le difficoltà è un birbone; e il signor curado...."

« L'è chiara, che l'intenderebbe ognuno, » disse Renzo.

« Non bisogna parlarne al padre Cristoforo, prima di far la cosa, « prosegui Agnese: « ma, fatta che sia, e ben riuseita, che pensi tu che ti dirà il padre? — Ah figliuola l'è una scappata grossa; me l'avete fatta. — I religiosi devon parlar così. Ma credi pure che, in cuor suo, sarà contento anche lui. »

Lucia , senza trovar ehe rispondere a quel ragionamento , non ne sembrava però capacitala: ma Renzo, tutto rincorato, disse: « quand' è eosi , la cosa è fatta. »

» Piano, » disse Agnee. « E i testimon? Two ar due ele vogiano, e che intanto sappiano stare zitti! E poter ceglere il signor curato che, da due giorni, se ne sta rintanalo in casa? E farlo sta li? chè, benché sia pesante di sua natura, vi so dir io che, al volervi comparire in quella conformità, diventerà lesto come un gatto, e scapperà come il diavolo dall'acqua santa. » « L' ho trovato io il verso, l' ho trovato, » disse Renzo, battendo il pugno sulla tavola, e facendo balzellare le stoviglie apparecchiate



per il desinare. E seguitò esponendo il suo pensiero, che Agnese approvò in tutto e per tutto.

"Son imbrogli, " disse Lucia: "non son cose lisce. Finora albiamo operato sinceramente: tiriamo avanti con fede, e Dio ci aiuterà: il padre Cristoforo l' ha detto. Sentiamo il suo parere. "

"Lasciati guidare da chi ne sa più di te, " disse Aguese, con volto grave. " Che bisogno c'è di chieder pareri? Dio dice: aintati, ch'io t'aiuto. Al padre raccontereno tutto, a cose fatte. "

Lacia, a disse Renzo, a volete voi manearmi ora? Non avexano noi fatto tutte le coso da huon eristian? Non dorroumo esser gió marito e moglie? Il curato non ci avexa fissato lui il giorno e l'ora? E di chi è la colpa, se dobbiamo ora aiutarei von un poi d'ingegno? No, non mi manebrete. Vado e torno con la rispeta. E, salutando Lucia, con un alto di preghiera, e Agnese, con un'aria d'infelligenza, parti in fretta.

Le tribolazioni aguzzano il cervello: e Renzo il quale, nel sentiero retto e piano di vita percorso da lui fina altora, non s'era nuai trovato nell'occasione d'assottigliar molto il suo, ne aveva, in questo caso, immaginata una, da far onore a un giureconsutto. Ando addirittura, secondo che avvea disegnato, alla casetta d'un certo Tonio, ett'era li

peo distante; e lo trovò in encina, che, con un ginocchio sullo scalino del focolare, e tenendo, con una namo, l'ordo d'un paiolo, nesso sulle centrei calch, dimenava, od matterdo ricurro, una piecola polenta bigia, di gran saraceno. La madre, un fratello, la nuoglie di Tonio, erano a tavola; e tre oputtro ragazzeti, titti acento al babbo, stavano aspettando, con gli orchi fissi al paiolo.



che venisse il momento di scodellare. Ma non c'era quell'allegria che la vista del desinare suoi pur dare a chi se l'è meritato con ia fatica. La mode della polettia era in ragion dell'annata, e non del numero ce della homa voglia de' commensali: e ognum d'essi, fissando, con mon sguardo biero d'amor rabiboso, la vivanda comme, pareva pensare alla porzione d'appetito, che le doveva sopraviviere. Mentre Retuzo lavartatava i sianti con la famiglia, Tonio scodellò la polenta sulla tafferia di fiaggio, che stava apparevelnista a riecverta: e parve una pieroda luma, in un gran ceretioi di vapori. Nondimeno le dome disservo cortessemeta a Remo: « vodele resta servito » complimento che il contadino di Londardia, e chi sa di quant' altri paesi! non lascia mai di fare a chi lo Irvivi a manciare, mandi anche mesto. fosse un ricco epulone alzatosi allora da tavola, e lui fosse all'ultimo

« Vi ringrazio, » rispose Renzo: « venivo solamente per dire una parolina a Tonio; e, se vuoi, Tonio, per non disturbar le tue donne, possiamo andar a desinare all' osteria, e li parleremo. » La proposta fu per Tonio tauto più gradita, quanto meno aspettata; e le donne, e anche i bimbi (giacebè, su questa materia, principian presto a ragionare) non videro mal volentieri che si sottraesse alla polenta un concorrente, e il più formidabile. L'invitalo non istelle a domandar altro, e andò con Reuzo.

Giunti all'osteria del villaggio; seduti, con tutta libertà, in una perfetta solitudine, giacchè la miseria aveva divezzati Julli i frequentatori di quel luogo di delizie; fatto portare quel poco che si trovava; votato un boccale di vino; Renzo, con aria di mistero, disse a Tonio: a se tu vuoi farmi un piccolo servizio, io le ne voglio fare uno grande. »

«Parla, parla; comandami pure, » rispose Tonio, mescendo. «Oggi mi bulterei nel fuoco per te. -« Tu hai un debito di venticinque lire col signor curato, per fitto

del suo eampo, elie lavoravi, l'anno passato. » " Ah. Renzo, Renzo! tu mi guasti il benefizio. Con che cosa mi

vieni fuori? M'hai fatto andar via il buon umore. » « Se ti parlo del debito, » disse Renzo, « è perchè, se tu vuoi,

" Diei dayyern? "

io intendo di darti il mezzo di pagarlo. » " Davvero, Eh? saresti contento? "

« Contento? Per diana, se sarei contento! Se non foss' altro, per non veder più que' versacci, e que' cenni col capo, elie mi fa il signor curato, ogni volta che e' incontriamo. E poi sempre: Tonio, ricordalevi: Tonio, quando ei vediamo, per quel negozio? A tal segno che quando, nel predicare, mi fissa quegli occhi addosso, io sto quasi in timore elle abbia a dirmi, li in pubblico: quelle venticinque lire! Che maledette siano le venticinque lire! E poi, m' avrebbe a restituir la collana d' oro di mia moglie, che la baratterei in tanta polenta. Ma . . . . »

« Ma, ma, se lu mi vuoi fare un servizielto, le ventieinque lire son preparate »

« Di su. »

« Ma....! » disse Renzo, mettendo il dito alla boeca.

« Fa bisogno di queste cose? tu mi conosci. »

- « Il signor curato va cavando fuori certe ragioni senza sugo, per tirare în lungo il mio matrimonio; e io în vece vorrei spicciarmi. Mi dicon di sicuro che, presentandosegli davanti i due spost, con due testimoni, e dicendo lo: questa ê mis moglie, e Lucia: questo ê mio marifo, il matrinonio è bell'e fatto. M'hai tinteso?
  - " Tu vuoi ch' io venga per testimonio? "
  - " Per l'appunto. »
  - « E pagherai per me le ventieinque fire? »
  - " Cosi l'intendo. "
  - " Birba chi manca. "
  - " Ma bisogna trovare un altro testimonio. "
- L'ho trovato. Quel sempliciotto di mio fratel Gervaso far\u00e1 quello che gli dir\u00f3 io. Tu gli pagherai da bere? »
- « E da mangiare, » rispose Renzo. « Lo condurremo qui a slare allegro con noi. Ma saprà fare? »
- " Gl'insegnerò io: tu sai bene ch'io ho avula anche la sua parte di cervello. "
  - Domani .... "
    - a Bene. »
    - " Verso sera.... "
  - " Benone. "
  - " Ma!... disse Renzo, mettendo di nuovo il dito alla bocca.
- « Poh!...» rispose Tonio, piegando il capo sulla spalla destra, e alzando la mano sinistra, con un viso che diceva: mi fai torto.



- « Ma, se tua moglie li domanda, come ti domandera, senza dubbio.... »
- « Di bugie, sono in debilo io con mia moglie, e tanto tauto, che non so se arriverò mai a saldare il conto. Qualette pastocchia la troverò, da metterle il cuore in pace. »
- « Domaltina, » disse Renzo, « discorrereno con più comodo, per intenderei bene su lutto. »

Con questo, uscirono dall'osteria, Tonio avviandosi a casa, e studiando la fandonia che raccunterebbe alle donne, e Renzo a render conto de' concerti presi.

In questo tempo Agnese, s'era affaticata invano a persuader la figliuola. Questa andava opponendo a ogni ragione, ora l'una, ora l'altra parte del suo dileunma: o la cosa è cattiva, e non bisogna farla; o uon è, e perciè non dirla al padre Cristofovo?

Renzo arrivò tulto Irionfante, fece il suo rapporto, e terminò con un ahn? interiezione che significa: sono o non sono un nomo io? si poteva trovar di meglio? vi sarebbe vennta in mente? e cento cose simili.

Lucia tentennava mollemente il capo; ma i due infervorati le badavan poro, come si snol fare cen un fanciullo, al quale non si spera di far intendere tutta la ragione d'una cosa, e che s'indurrà poi, con le preshiere e con l'autorità, a ciò che si vuol da lui.

- "Va bene, " disse Agnese: " va bene; ma.... non avete pensalo a tutto, "
- « Cosa ei manea? » rispose Renzo.
- « E Perpetna? non avele pensato a Perpetua. Tonio e suo fratelo, fi lascerà enfrare; ma voi! voi due! pensate! avrà ordine di lenervi lonlani, più che un ragazzo da un pero che ha le frutte malure ».
  - « Come faremo? » disse Renzo, un po' imbreglialo.
- « Ecco: ei ho pensalo io. Verrò io con voi; e ho un segreto per attirarla, e per incantarla di maniera ehe non s'accorga di voi altri, e possiate entrare. La chiamerò io, e le toccherò una corda... vedrete.»
- « Benedetta voi! » esclanió Renzo: « l'ho sempre delto che siete
  uostro aiuto in tutto. »
- « Ma tutto questo non serve a nulla, » disse Agnese, « se non si persuade costei, che si ostina a dire che è peccato.»

Renzo mise in campo anche lui la sua cloquenza; ma Lucia non si lasciava smovere. « lo non so che rispondere a queste vostre ragioni, » diceva: « ma vecdo che, per fin questa cosa, come dite voi, biospan andra vanti a furia di sotterfugi, di bugle, di finzioni. Ah Renzo! non abbiam cominciato cosi. lo vogilo eserv vostra moglie, « ne noi era verso etc potesse proferir quella parola, e spiegar quell' intenzione, senza fare il viso rosse» « vogilo eserv vostra moglie, ma per la strada diritta; cel timor di Dio, all'altare. Lasciamo fare a Quello Issol. Non volete che sappia (trovaz Lui il Ibandolo d'aituarie, neglio che non possiomo far noi, con tutte codeste furberie? E perchè far misteri al padre Cristóro? ≀

La disputa durava tuttavia, e non pareva vieina a finire, quando un calpestio affrettato di sandali, e un rumore di tonaca shattuta, somigliante a quello che fanno in una veta allentata i soffi ripettui dei vento, annunziarono il padre Cristoforo. Si chetaron tutti; e Agnese chbe appera tempo di susurrare all' orecchio di Lucia: « bada bene, ve', di non dirgli milla. »





## CAPITOLO VII.



l padre Cristoforo arrivava nell' attitudine d'un buon capitano che, perduta, senza sua colpa, una battaglia importante, af fiitto ma non scoraggito, sopra pensiero ma non shalordito, di corsa e non in fuga, si porta dove il bisogno lo chiede, a prenumire i luogli minacciati, a raccoglier le truppe, a dar nuovi ordini.

La pace sia con voi , » disse, nell'entrare. « Non c'è nulla da sperare dall'uomo: tanto più bisogna confidare in Dio: e già ho qualche pegno della sua protezione. »

Schlene nessuno dei tre sperasse nollo nel tentativo del padre Cristoforo, gische ili vedere un potente rifirarsi da una sovernisria, senza esserci costrello, e per mera condiscendenza a prepliere diasrmate, era cosa piuttosto inaudita che rara; nulladimeno la trista certezza fu un colpo per tutti. Le donne abbassarono il capo; na nell'animo di Renzo, l'ira prevalse all'abbattimento. Quell'annunzio lo trovava già amareggiato da tante soprese dobrese, da tanti tentativi andati a voto, da tante speranze debuse, e, per di più, esservbato, in quel momente, dalle ripulse di Lucia.

- « Vorrei sapere, » gridò, digrignando i denti, e alzando la voce, quanto non aveva mai fatto prima d'allora, alla presenza del padre Cristoforo; « vorrei sapere che ragioni ha dette quel cane, per sostenere... per sostenere che la mia sposa non dev'essere la mia sposa. »
- « Povero Renzo!» rispose il frate, con una voce grave e pietosa, e con uno sguardo che comandava amorevolmente la paeatezza: « » ci il potente che vuol commettere l'ingiustizia fosse sempre obbligato a dir le sue ragioni, le cose non anderebbero come vanno. »
  - "Ha detto dunque quel cane, che non vuole, pereliè non vuole?"

    "Non ha detto nemmen questo, povero Renzo! Sarebbe ancora
- un vantaggio se, per commetter l'iniquità, dovessero confessaria apertamente. »
- « Ma qualcosa ha dovuto dire: cos' ha detto quel tizzone d'inferno? » « Le sue parole, io l'ho sentite, e non te le saprei ripetere. Le parole dell'iniquo ehe è forte, penetrano e sfuggono. Può adirarsi che tu mostri sospetto di lui, e, nello stesso tempo, farti sentire che quello di ehe tu sospetti è certo: può insultare e chiamarsi offeso, schernire e chieder ragione, atterrire e lagnarsi, essere sfacciato e irreprensibile. Non chieder più in là. Colui non la proferito il nome di questa innocente, nè il tuo, nou ha figurato nemmen di conoscervi, non ha detto di pretender nulla; ma..... ma pur troppo ho dovuto intendere eh'è irremovibile. Nondimeno, confidenza in Dio! Voi, poverette, non vi perdete d'animo; e tu. Renzo.... oh! eredi pure. ch' io so mettermi ne' tuoi panni, ch' io sento quello che passa nel tuo euore. Ma, pazienza! È una magra parola, una parola amara, per chi non erede; ma tu....! non vorrai tu concedere a Dio un giorno. due giorni, il tempo che vorrà prendere, per far trionfare la giustizia? Il tempo è suo; e ce n'ha promesso tanto! Lascia fare a Lui. Renzo; c sappi..... sappiate tutti ch'io ho già in mano un filo. per aiutarvi. Per ora, non posso dirvi di più. Domani io non verrò quassu; devo stare al convento tutto il giorno, per voi. Tu, Renzo, procura di venirei: o se, per easo impensato, tu non potessi, mandate un uomo fidato, un garzoncello di giudizio, per mezzo del quale io possa farvi sapere quello ehe occorrerà. Si fa buio; bisogna eh'io corra al convento. Fede, coraggio; e addio. »
- Detto questo, usci in fretta, e se n'audò, correndo, e quasi saltelloni, giù per quella viottola storta e sassosa, per non arrivar tardi al convento, a rischio di buscarsi una buona sgridata, o quel che gti

sarebbe pesato ancor più, una penitenza, elle gl'impedisse, il giorno dopo, di trovarsi pronto e spedito a ciò elle potesse richiedere il bisogno de' suoi protetti.

"Avete sentito cos' ha detto d'un non so che.... d'un filo che lua, per aiutarei? " disse Lucia. " Convien fidarsi a lui; è un nomo che, quando promette dieci....."

- « Se non e'è altro ....! » interruppe Aguese. « Avrebbe dovuto parlar più chiaro, o chiamar me da una parte, e dirmi cosa sia questo...»
- « Chiacehiere! la finirò io: io la finirò!» interruppe Renzo, questa volta, andando in su e in giù per la stanza, e con una voce, con un viso, da non lasciar dubbio sul senso di quelle narole.
  - « Oh Renzo! » esclamò Lucia.
  - « Cosa volete dire? » esclamò Agnese.
- « Che bisogno e' è di dire? La finirò io. Abbia pur cento, mille diavoli nell'anima, finalmente è di carne e ossa anche lui...»
- « No, no, per amor del ciclo....! » cominció Lucia; ma il pianto le troncò la voce.
  - Non son discorsi da farsi, neppur per burla, » disse Aguese.
- « Per burla? » gridò Renzo, fermandosi ritto in faccia ad Agnese seduta, e piantandole in faccia due occhi stralunati. « Per burla! vedrete se sarà burla. »
- " Oh Renzo! " disse Lucia, a stento, tra i singhiozzi: " non v' lio mai visto cosi. "
- « Non dite queste cose, per amor del cielo, » riprese ancora in fretta Agnese, abbassando la voce. « Non vi ricordate quante braecia ha al suo comando colui? E quand'anche.....Dio liberi!... contro i poveri c'è sempre giustizia. »
- « La farò io, la giustira, io! É ormai tempo. La cosa non é facile: os oa nebrio. Si guarda bene, il cane assassine: sa come sta; ma non importa. Risoluzione e pazienza.... e il momento arriva. Si, la farò io, la giustiria: lo libererò lo, il paese: quanta geute mi benedirà...! e poi in tre salti...! »

L'orrore che Lucia senti di queste più chiare parole, le sospece il pinnto, e le dicide forza di piratte. L'evando delle paine il viso la grinusos, disse a Reuza, con voce accorata, ma risoluta: « non v' importa più duuque d'averni per moglie. Lo m'era promessa a un gio-vine che aveva il timor di Dic; ma un nomo che avesse.... Fosse al sicuro d'opii giustitia e d'opii vendetta, foss' anche il figlio del re.... il figlio del re....

- E bene! n gridó Renzo, con un viso più else mai stravolto:
  io non v'avrò; ma non v'avrà né anche lui. Io qui senza di voi,
  e lui a casa del.... n
- « Als no l per carità, non dite così, non fate quegli occhi: no, non poso vedervi così, e scalani Lucia, plangendo, supplicando, on lo poso vedervi così, e scalani Lucia, plangendo, supplicando, on le mani giunte; mentre Agnese chianna a e riedamava il giovine per nomose, e gli playava le spalle, le braccia, le mani, per acquietanto. Stette egli immobile e pensieroso, qualehe tempo, a contempiar quella faccia supplichevole di Lucia; poi tutt'a un tratto, la guardo tervo, diede addietro, tese il braccio e l'initiee verso di essa, e grido: questal si unesta ejul vuole. Il da morirei: -

"E io che male v'ho fatto, perché mi facciate morire?" disse Lucia, buttandosegli inginocchioni davauti.



- « Voi! » rispose, con una voce ch' esprimeva un'ira ben diversa, ma un'ira tuttavia: « voi! Che bene mi volete voi? Che prova m'avele data? Non v'ho io pregata, e pregata, e pregata? E voi: no! no! »
- « Si si, » rispose precipitosamente Lucia: « verrò dal curato, domani, ora, se volete; verrò. Tornate quello di prima; verrò. »
- « Me lo promettete? » disse Renzo, con una voce e con un viso divenuto, tutt'a un tratto, più umano.
  - « Ve lo prometto. »
  - « Me l'avete promesso. »
  - Signore, vi ringrazio! esclamò Agnese, doppiamente contenta.

16

In mezzo a quelta sua grant cultera, aveva Reuzo pensato di che profilto poteva eserr per hi lo spavento di Lucia? E non aveva adoperato un po' d'artitizio a farlo erescere, per farlo fruttare? Il mostro antore protesta di non ne saper nulla; e lo credo che menumen Reuzo non lo supesse bene. Il fatto sa de' cer a realmente i futuriato contro don Rodrigo, e due bramava ardentemente il consenso di Lucia; e quando due forti passoni sebinanzazon insisteme nel cuor d'un tonon, nessuno, neppure il paziente, può sempre distinguer chiaramente una vece dall'altra, e dir con sieutereza qual sia quella che predomini.

- " Ve l'ho promesso, " rispose Lucia, con un tono di rimprovero timido e affettnoso: " ma anche voi avevate promesso di non fare scandoli, di rimettervene al padre... "
- « Oh via! per amor di chi vado in furia? Volete tornare indictro, ora? e farmi fare uno sproposito? »
  « No no. » disse Lucia, cominciando a risnaventarsi, « llo promesso.
- e non mi ritiro. Ma vedete voi come mi avete fatto promettere. Dio non voglia....."

  « Perchè volete far de' cattivi augūri, Lucia? Dio sa che non fac
  - ciam male a nessuno. »
    - « Promettetemi almeno che questa sarà l'ultima. »
      - « Ve lo prometto, da povero figliuolo. »
      - Ma, questa volta, mantenete poi, » disse Agnese.
        Oni l'autore confessa di non sapere un'altra cosa; se Lucia fosse,

in tutto e per tutto, malcontenta d'essere stata spinta ad acconsentire. Noi lascianio, come lui, la cosa in dubbio.

Renzo avrebbe voluto prolinigare il discorso, e fissare, a parte a parte, quello che si dovexa fare il giorno dopo; ma era già notte, e le donne glici angurarono buona; non parendo loro cosa conveniente che, a quell'ora, si traltenesse più a lungo.

La notte però fu a tutl e tre così huona come può essere quella che succele a un giorno pieno di sigliazione e di guai, e che ne precete muo destinato a un'impresa importante, e d'esito inecrto. Retaza si lasció veder di huon'ora, e concertò con le donne, o piuttosto con Agnese, la grand'operazione della sera, proponendo e sciogliendo a vicenda difficolfa, antivectendo contrattempi, e ricominicando, ora l'uno ura l'altra, a deservire la facenda, come si racconterbelo mas cosa futa. Lucia ascottava;e, senza approvare con parole ciò che non poteva approvare in core suo, promettera di far meglio che saprebbe.

- « Anderete voi giú al convento, per parlare al padre Cristoforo, come v'ha detto ier sera? » domandó Aguese a Renzo.
- « Le zueche! » rispose queslo: « supete che diavoli d'occhi lin il pare: mi leggerebbe in viso, come sur un libro, che c' é qualeusa per aria; e se comineiasse a farmi dell'interrogazioni, non potrei useirne a bene. E poi, lo devo star qui, per accudire all'affare. Sarà meglio che mandiate voi qualetreluno. «
  - « Manderó Menico, »
- « Va bene, » rispose Renzo; e parti, per accudire all'affare, come aveva detto.

Aguese andó a una cesa vicina, a cercar Menico, efé era un ragazzelo di ciera docide anni, svegio la sua parte, e che, per via di equiti e di cognati, veniva a essere un pó suo nipote. La chiece si qurenti, come in prestito, per tulto quel giorno, s per un ereto servizio, « dieva. Avutoto, lo condusse nella sua encina, gli diede da colazione, e gli disse che andisse a Pescarenico, e si faresse velere al podre Cristoforo, il quale lo rimanetelo epo, con una risposta, quando sarebbe tempo. « Il padre Cristoforo, quel het vecetio, tu sui, con la larda bianca, queldo che chiamoni i santo...»

« Ho capito, » disse Menico: « quello che ci accarezza sempre, noi altri ragazzi, e ci d\u00e1, ogni tanto, qualche santino. »

Bisogna saper ehe Menico era bravissimo per fare a rimbalzello;



e si sa che tutti, grandi e piccoli, facciam volentieri le cose alle quati abbiamo abilità: non dico quette sole.

- " Poh! zia; non son poi un ragazzo, "
- $\omega$ Benc, abbi gindizio; e, quando tornerai con la risposta...guarda; queste due belle parpagliole nuove son per te. "
- " Datemele ora, eh' è lo stesso.
- $\omega$ No, no, tu le giocheresti. Va<br/>, e portati bene; che n'avrai anche di più.  $\sigma$

Nel rimanente di quella lunga mattinata, si videro certe novità che misero non poco in sospetto l'animo già conturbato delle donne. Un mendico, nè rifinito nei ecucioso come i suoi parti, e con un non so che d'ocuro e di sinistro nel sembiagle, cutrò a chieder la carità, dando in qua e in la cert'occhiate da spione. Gli fin dato un pezzo di pane, che riecvette e ripose, con un' indifferenza mal dissimulata.



Si tratteme poi, cou una certa sfacciataguia, e, a nelto stesso tempo, cen estazione, facendo molte domande, alle qual famere s'affectió di risponder sempre il contrario di quetto che era. Movendosi, come per andare via, fines el sbagiar l'uscò, cutrò in quello che metteva alla secala, e il dicele un'altra occidata in fretta, come poic, Gristategli dietro: e chi cili dove andate galantomo e'il qui, cili qual - tornò indietro, e usci dalla parte che gli veniva initeria, sensendosi, con una sommissione, com un'unità affettas, che stetuara a collorersi un' lineamenti duri di quella faccia. Dopo costui, continuarono a farsi vudere, di tempo in tempo, altre struen figure. Che razza d'unomin fosero, non si sarebbe pottud dir facilmente; ma non si poteva creder
neppure che fossero quegli ouesti Vandanti che volevan parere. Uno
entrava of pretesto di farsi ineggar la strada; altri, passando davantii all' useio, rullentavano il passo, e guardavan sott' occhio nella
statua, a traverso il cortile, conse ciri vuol vedere sexua dar sospetto.
Finalmente, verso il mezuogiorno, quella fastidiosa processione fini.
Aquese s'altavan ogni tanto, attraversava il cortile, s'affacciava all'
useio di strada, guardava a destra e a sinistra, e tomava dieendo:
unessuno: p- aprola che proferivo en piacere, e che Lucia con piacere sentiva, senza che ne' una ne' altra ne sapessero ben chiaramente il perche Na ne rimase a tutt' e due una nos quale inquietudine, che tevò loro, e alla figitionla principalmente, una gran parte
del coraggio che avevan messo in serbo per la sero.

Convien però che il lettore sappia qualeosa di più preciso, intorno a que' ronzatori misteriosi: e, per informarlo di tutto, dobbiam tornare un passo indietro, e ritrovar don Rodrigo, che abbiam lasciato icri, solo in una sala del suo palazzotto, al partir del padre Cristoforo. Don Rodrigo, come abbiam detto, misurava innanzi e indietro, a

passi Imaglii, quella sala, dalle parcti della quale pendevano ritratti di famiglia, di varie generazioni. Quando si trovava eol viso a una parete, e voltava, si vedeva in faccia un suo antenato guerricro,



terrore de'nemici e de'suoi soldati, torvo nella guardatura, co'capelli corti e ritti, co' baffi tirati e a punta, che sporgevan dalle guance, ed mento obliquo: ritto in picili Frene, com le gambiere, ce' cosciali, com la conzaza, c' obracciali, c' ogunda (uto di ferro; cou la destra sul fiance, c la sinistra sul pamo della spata. Don Rodrigo lo gazardas; c' quando gli era arrivato sotto, e voltava, ecco in faccia un altro anticato, magistrato, terrore dei liniganti e degli avvocati, a sedere sur ma gran seggiola coperta di velluto rosso, ravvolto in un'ampia loga neera; intuo neera, funto neera,



Di qua una matrona, terrore delle sue cameriere; di la un abate, terrore de' suoi monaci: tutta gente in somma che aveva fatto terrore,





e lo sjárava anova dalle (ele. Alla pressuza di lafi memorie, don Rodrigo lato lpui s' arrovellava, si vergognava, uno plova dasta juec, ele un frate avesse osalo venirgii adolsos, con la presopiese di Nathan. Fornava un diegno di vinedeta, l'abalondavava, peusava come soddisfare insieme alla passione, e a ciò che chianava conver e lalvolta (vedete un poco!) sentendosi fischiare ancora agli orrevedi quell'escentio di proteita, si savitav venir, cune si dice, i bordosi, e stava quasi per depure il prusiero delle che soddisfazioni. Finalmente, per far qualche cesa, chiano un servitore, e gii ordinio de lo sensosse con la compagnia, dievudo ch'era trattenulo da un affare ungente. Quando quello fornò a riferire che que s'agnori eran partifi, lasciando i loro rispetti: « c il conte Attilio? » domandó, sempre canunimando, don Rodrico.

« È nscito con que' signori, illustrissimo. »

« Bene: sei persone di seguito, per la passeggiata: subito. La spada, la cappa, il cappello: subito. »

Il servitore parti, rispondendo con un inchino; e, poco dopo, lornò, portando la ricca snada, che il nadrone si cinse; la cappa, che si buttó sulle spalle; il cappello a gran penne, che mise e inchiodò, con una manala, fieramente sul capo: seguo di marina torbida. Si mosse, e, alla porta, Irovò i sci ribaldi tutti armati, i quali, fatlo ala, e inchinatolo, gli andaron dietro. Più burbero, più superbioso, più accigliato del solito, usci, e andò passeggiando verso Lecco, I contadini, gli artigiani, al vederlo venire, si ritiravan rasenle al muro, e di li facevano scapnellate e inchini profondi, ai quali non rispondeva. Come inferiori, l'inchinavano anche quelli che da questi eran detti signori; che, in que' contorni, non ce n'era uno che potesse, a mille miglia, competer con lui, di nome, di ricchezze, d'aderenze e della voglia di servirsi di tutto ciò, per istare al di sopra degli altri. E a questi corrispondeva con una degnazione contegnosa. Onel giorno non avvenne, ma quando avveniva ehe s'incontrasse col signor castellano spagnolo, l'inchino allora era ugualmente profondo dalle due parli: la cosa era come tra due potentati, i quali non abbiano nulla da spartire Ira loro; ma, per convenienza, fanno onore al grado l'uno dell' altro. Per passare un poco la maliana, e per contrapporre all'immagine del frale ehe gli assediava la fantasia, immagini in tullo diverse, don Rodrigo entrò, quel giorno, in una casa, dove andava, per il solito, molta gente, e dove fu ricevulo con quella cordialità affaccendala

- e rispettosa, ch' è riserbata agli uomini che si fanno molto amare o molto temere: c. a notte già fatta, tornò al suo palazzotto. Il conte Attilio era anche lui tornato in quel momento; e fu messa in tavola la cena. durante la quale, don Rodrigo fu sempre sopra pensiero, e parlò poco,
- « Cugino, quando pagate questa scommessa?» disse, con un fare di malizia e di scherno, il conte Attilio, appena sparecchiato, e andati via i servitori.
- « San Martino non è ancor passato. »
- « Tant'è che la paghiate subito; perché passerauuo tutti i santi del lunario, prima ele . . . .
- « Questo è quel che si vedrà. »
- « Cugino, voi volete fare il politico; ma io bo capito tutto, e son tanto certo d'aver vinta la scommessa, che son pronto a farne un' altra. "

« Sentiamo, »

- " Che it padre..... it padre..... che so io? quel frate in somma v'ha convertito, r
  - « Eccone un'altra delle vostre »
- « Convertito, cugino; convertito, vi dico, lo per me, ne godo, Sapete che sarà un bello spettacolo vedervi tutto compunto, e con gli occhi bassi! E che gloria per quel padre! Come sarà tornato a casa gonfio e pettoruto! Non son pesci che si piglino tutti i giorni, nè con tutte le reti. Siate certo che vi porterà per esempio; e, quando anderà a far qualche missione un po' lontano, parlerà de' fatti vostri. Mi par di sentirlo, » E qui, parlando col naso, e accompagnando le parole eon gesti caricati, continuò, in tono di predica: « in una parte di questo mondo, elie, per degni rispetti, non nomino, viveva, uditori carissimi, e vive tuttavia, un cavaliere scapestrato, amico più delle femmine, che degli nomini dabbene, il quale, avvezzo a far d'ogui erba un fascio, aveva messo gli occhi . . . . »
- " Basta, basta, " interruppe don Rodrigo, mezzo sogghiguando, e mezzo annoiato, « Se volete raddoppiar la scommessa, son pronto auch' io n
  - " Diavolo! che aveste voi convertito il padre! "
- Non mi parlate di colni: e in quanto alla scommessa, san Martino deciderà. » La enriosità del conte era stuzzicata ; non gli risparmiò interrogazioni, ma don Rodrigo le seppe eluder tutte, rimettendosi sempre al giorno della decisione, e non volendo comunicare alla parte

avversa disegni elle non crano nè incamminati, nè assolutamente fissati.

La mattina seguente, don Rodrigo si destò don Rodrigo, L'apprensione che quel verrà un giorno gli aveva messa in corpo, era svanita del tutto, co'sogni della notte; e gli rimaneva la rabbia sola, esacerbata anche dalla vergogna di quella debolezza passeggiera. L'immagini più recenti della passeggiala trionfale, degl' inchini, dell' accoglienze, e il canzonare del cugino, avevano contribuito non poco a rendergli l'animo antico. Appena alzato, fece chiamare il Griso. - Cose grosse, - disse tra sé il servitore a cui fu dato l'ordine; perché l'uomo che aveva quel soprannome, non era niente meno ehe il capo de' bravi, quello a eui s'imponevano le imprese più rischiose e più inique, il fidatissimo del padrone, l'uomo tutto suo, per gratitudine e per interesse. Dopo aver ammazzato uno, di giorno, in piazza, era andato ad implorar la protezione di don Rodrigo; e questo, vestendolo della sua livrea, l'aveva messo al coperlo da ogni ricerea della giustizia. Cosi, impegnandosi a ogni delitto ehe gli venisse eomandato, colui si era assicurata l'impunità del primo. Per don Rodrigo, l'acquisto non era stato di poca importanza; perché il Griso, oltre all'essere, senza paragone, il più valente della famiglia, era anche una prova di ciò che il suo padrone aveva potulo attentar felicemente contro le leggi; di modo ehe la sua potenza ne veniva ingrandita, nel fatto e nell'opinione.

« Griso! » disse don Rodrigo: « in questa congiuntura, si vedrà quel che tu vali. Prima di domani, quella Lucia deve trovarsi in questo palazzo. »

" Non si dirà mai che il Griso si sia ritirato da un comando dell'illustrissimo signor padrone."

" Piglia quanti uomini ti possono bisognare, ordina e disponi, come ti par meglio; purchè la cosa riesca a buon fine. Ma bada sopra tutto, che non le sia fatto male. "

" Signore, un po' di spavento, perchè la non faccia troppo strepito.... non si potrà far di meno."

« Spavento.... capisco.... è inevitabile. Ma non le si torca un capello; e sopra tutto, le si porti rispetto in ogni maniera. Hai inteso?» « Signore, non si può levare un fiore dalla pianta, e portarlo a

vossignoria, senza toccarlo. Ma non si farà che il puro necessario. "

« Sotto la tua sicurtà. E . . . . come farai? »

17

« Ci stavo pensando, signore. Siam fortunati che la casa è in fondo al pasce. Abbiam bisogno d'un luogo per andarei a postare: e appunto é e, poco distante di lis, quel cassdare disabilato e solo, in mezzo ai campi, quella casa... vosignoria non saprà niente di queste cose... una casa che brució, pochi anni sono, e non banno avuto dinari da riattarta, e l'hanno abbandonata, e ora e vanno le strepte.



ma non è sabato, e me ne rido, Questi villani, che son pieni d'ubbie, non ei bazzicherebbero, in nessana notte della settimana, per tutto l'oro del mondo: siechè possiano andare a fermarei là, con sieurezza che nessuno verrà a guaslare i fatti nostri.

" Va bene? e poi? "

Qui, il Griso a proparre, dou Rodrigo a discutere, finche d'accordo chèrer couvertals la maiera di coudurer a fine l'impresa, sema det er inuanese traccia degli autori, la maniera anche di rivolgere, con fishi indiri. i saspetti altrove, di lupro s'istunio alla povera Agense, d'incutere a Renzo tale spavento, da forgli passare il dolore, ei li pensiero di ricorrere alla giazdizia, e anche la vodonti di lagnarsi, e tulte l'altre briccurenzie necessarie altra riscella della bricconcria principale. Noi tralacciano di riferir que' concerti, perché, come il beliore vedrà, non son necessari all'intelligenza della storige, e saim contenti anche noi di non doverbo iratticne più lungamente a sentir parlamentare que'due fastisiosi ribadii. Basta che, mentre il Grèso se il analwa, per metter mano all'esceuzione, dou Rodrigo lo richiamò, e gli disse: « senti: se per esso, quel tanglero temerario vi dese nell'unglite questa sera, non sari male degli sia dato anticipatamente un honor ricordo sulle spalle. Così, l'ordine ebe gli verrà intimato domani di stare zitto, farà più sieuramente l'effecto. Ma non l'andate a cercare, per non guastare quello che più importa: un màs inteso. «

« Lasei fare a ne, « rispose il Griso, inclinandosi, con un atto d'ossequio e di millanteria; e se n' andò. La mattina fia spessa in giri, per riconosecre il paese. Quel falso pezzente che s' era inoltrato a quel modo nella povera easetta, non era altro che il Griso, il quale veniva per levarne a occhio la pinnta: i falsi viandanti eran suoi ri-baldi, ai quali, per operare sotto i suoi ordini, bastava una cognizione più superficiale del luogo. E, fatta la scoperta, non s'eran più lasciati vedere, per non da troppo sospetta.

Tornati elle furon tutti al palazzotto, il Griso rese conto, e tissò definitivamente il disegno dell'impresa; assegnò le parti, diede istruzioni. Tutto ciò non si potè fare, senza che quel vecchio servitore, il quale stava a occhi aperti, e a orecchi lesi, s'accorgesse che qualche gran cosa si macchinava. A forza di stare attento e di domandare: accattando una mezza notizia di qua, una mezza di la, commentando tra sé una parola oscura, interpretando un andare misterioso, tanto fece, ehe venne in chiaro di ciò che si doveva eseguir quella notte. Ma quando ei fu riuscito, essa era già poco lontana, e già una piecola vanguardia di bravi era andata a imboscarsi in quel easolare diroccato. Il povero vecchio, quantunque sentisse bene a che rischioso giuoco giocava, e avesse anche paura di portare il soccorso di Pisa. pure non volle maneare: usci, con la seusa di prendere un po' d'aria. e s'incammino in fretta in fretta al convento, per dare al padre Cristoforo l'avviso promesso. Poco dopo, si mossero gli altri bravi, e discesero spicciolati, per non parere una compagnia: il Griso venne dopo: e non rimase indictro che una bussola, la quale doveva esser portata al casolare, a sera inoltrata; come fu fatto. Radunati che furono in quel luogo, il Griso spedi tre di coloro all'osteria del paesetto: uno che si mettesse sull'uscio, a osservar eiò che accadesse nella strada, e a veder quando tutti gli abitanti fossero ritirati: gli altri due ebe stessero dentro a giocare e a bere, come dilettanti; e attendessero intanto a spiare se qualche cosa da spiare ei fosse. Egli, col grosso della truppa, rimase nell'agguato ad aspettare

Il povero vecchio trottava anoura; i tre esploratori arrivavano al toro posto; il sole cadeva; quando Reuzo entrò dalle dunne, e disse: 
— Tonio e Gervaso m'aspettan fouri: vo con foro all'osteria, a mangiare un boccone; e, quando sonerà l'ave maria, verremo a preudervi. 
Su, coraggio, Lucia! Intio dipende da un momento. » Lucia sospirò, e e ripieté: « coraggio, » con una voce che smeditiva la produ.

Quando Renzo e i due compagni giunsero all'osteria, vi trovaron quet tale già piantalo in sentinella, ele inguondrava mezzo il vano della porta, appoggiato con la sedicina a uno slipite, con le braccia incruciate sul petto; e guardava e riguardava, a destra e a sinistra, facendo lampeggiare ora il bianco, ora il uero di dire cechi grifagni.



En herretto piatto di velinto chermisi, messo storto, gli copriva la media del ciufio, odi, dividendosi sur una fronte fosca, girava, da una parte e adiffaltra, sotto gli orecebi, e terminava in trevec, fermate con un pettine sulla nuca. Teneva sospeso in una mano un grosso randello; arme peropriamente, non ne portava in visit; ma, solo a guardargi in viso, anche un fanciallo avrebbe pensato che doveva averne solto quante en en poteva stare. Quando Renzo, ci l'era innanzi agli altiri, fit li per entrare, colni, senza sonnodarsi, la guardo fisso fisso; ma il giorine, infento a schivare oggi questo fisso fisso; ma il giorine, infento a schivare oggi questo, come suote della contrare della

ognuno che abbia un'impresa scabrosa alle mani, non fece vista d'aecorgersene, non disse neppure: fatevi in là; e, rasentando l'altro stipite, passò per isbieco, col fianco innanzi, per l'apertura lasciala da quella cariatide. I due compagni dovettero far la stessa evoluzione, se vollero entrare. Entrati, videro gli altri, de' quali avevan già sentita la voce, cioè que' due bravacei, che seduti a un canto della tavola, giocavano alla mora, gridando tutt' e due insieme (li, è il giuoco che lo richiede), e mescendosi or l'uno or l'altro da bere, con un gran fiasco ch'era tra loro. Questi pure guardaron fisso la nuova compagnia; e un de' due specialmente, tenendo una mano in aria, con tre ditacci tesi e allargati, e avendo la bocca ancora aperta, per un gran « sei » ehe n'era scoppiato fuori in quel momento, squadrò Renzo da cano a piedi; poi diede d' occhio al compagno, poi a quel dell'uscio, che rispose con un cenno del capo. Renzo insospettito e incerto guardava ai snoi due convitati, come se volesse cercare ne' loro aspetti un' interpretazione di tutti que' segni: ma i loro aspetti non indicavano altro che un buon appetito. L'oste guardava in viso a lui, come per aspettar gli ordini: egli lo fece venir con se in una stanza vicina, e ordinò da cena.

"Chi sono que' forestieri?" gli domandò poi a voce bassa, quando quello tornò, con una tovaglia grossolana sotto il braceio, e un fiasco in mano.

- a Non li conosco, n rispose l'oste, spiegando la tovaglia.
  a Come? nè anche uno? n
- Sapete bene, « rispose ancora codi, sirando, con tutt'e due le mani, la tovagia sulla brada, « de la prima regola del nosto mestiere, è di non donandare i fatti degli altri: tanto che, fin le nostre donne non son curiose. Si stardele freeshi, con lanta gente che va e viene: è sempre un porto di nare: quando le annate son regionevoli, vogio dire; ma stiamo allegri, che tornerà il buon tempo. A noi basta che gli avventori sano galantuomini: chi siano pio, o chi non siano, non fa niente. E ora vi porterò un piatto di polyette, che le simili non le avvete mai imangiate. »
- « Come potete sapere . . . . ? ripigliava Renzo; ma foste, già avito alla cucina, seguitò la sua strada. E li, nentre prendeva il tegame delle polpette summentovate, gli s'accostò pian piano quel bravaccio che aveva sequarlato il nostro giovine, e gli disse sottovoce: « Chi sono que' galantuomini? »

« Buona gente qui del paese, » rispose l'oste, scodellando le polpette nel piatto.



» Va bene; ma come si chiamano? chi sono? » insistette colni, con voce alquanto sgarbata.

-Uno si chiana Remzo, r rispose l'aste, pur sottovore: - un biano giorio, assessitoi: filabore di seta, che sa hene il sun mestiere. L'altro è un contadino che la nome Tonio: biano camerata, allegro, per do un c'abbia pochi; che gil spenderche lutti qui. L'altro è un sempliciotto, che mangia però volentieri, quanda gliene danno. Con permesso. n

E, con uno sgambetto, usci tra il fornello e l'interrogante; e andà a portare il piatto a chi si doveva. « Come putete sapere, » riattaccò Renzo, quando lo vide ricomparire, « che siano galantuomini, se non li conoscete? »

«Le azioni, caro mio: l'uomo si conosce all'azioni. Quelli che brono il vino senza eriticarlo, che pagano il conto senza tirrare, che nou metton su lite con gli altri avventori, e se hanno una coltellata da cousegnare a uno, lo vanno ad aspettar fuori, e lontano dall'osteria, tanto che il novero oste non ne vada di mezzo, quelli sono i garie, tanto che il novero oste non ne vada di mezzo, quelli sono i garie.

lautounini. Però, se si può conosere la gente bene, come ci conosciano tra noi quattro, è megio. E che diavolo vi vien voglia di sapertante cose, quando sicte sposo, e dovete aver tutt'altro in testa? e con davanti quelle polpette, che farebbero resuscitare un morto? « Cosi dicendo, se ne tornio in eniem.

Il nostro autore, osservando al diverso modo che teneva costui nel sodifisira alle domande, dice del vera un uomo cosi fatto, che, in tutti i sudi discorsi, faceva profussione d'esser molto amico de galantuomini in generale; una, in alto pratico, usava modo maggior compiacenza con quelli che avessero riputazione o sembianza di birboul. Che carattere singodare; ch?

La cena non fu molto allegra. I due convistai avrebbero voluto godersela con tutto loro comodo; na l'invitante, preoceupato di ció che il lettore sa, e infastidito, e anche un po' inquieto del contegno strano di quegli seonosciuti, non vedeva l'ora d'andarsene. Si parlava soltovoce, per causa loro; el eran parode tronche e svogliate.

« Che bella cosa, » scappò fuori di punto in bianeo Gervaso, « elie Renzo voglia prender moglie, e abbia bisogno . . ! » Renzo gli fece un viso brusco. « Vuoi stare zitto, bestia?» gli disse Tonio, accompagnando il titolo con una gomitata. La conversazione fu sempre più fredda, fino alla fine. Renzo, stando indietro nel mangiare, come nel bere, attese a mescere ai due testimoni, con discrezione, in maniera di dar loro un po' di brio, senza farli uscir di cervello, Sparecchiato, pagato il conto da colui che aveva fatto men guasto, dovettero tutti e tre passar novamente davanti a quelle facce, le quali tutte si voltarono a Renzo, come quand'era entrato. Questo, fatti eh'ebbe pochi passi fuori dell'osteria, si voltò indietro, e vide che i due che aveva lasciati seduti in encina, lo seguitavano: si fermò allora, co' suoi compagni, come se dicesse: vediamo eosa voglion da me eostoro, Ma i due, quando s' accorsero d'essere osservati, si fermarono anch'essi, si parlaron sottovoce, e tornarono indietro. Se Renzo fosse stato tanto vicino da sentir le loro parole, gli sarebbero parse molto strane. « Sarebbe però un bell'onore, senza contar la maneia, » diceva uno de' malandrini, « se, tornando al palazzo, potessimo raccontare d'avergli spianate le eostole in fretta in fretta, e così da noi, senza che il signor Griso fosse qui a regolare, »

" E guastare il negozio principale! " rispondeva l'altro. " Ecco: s' è avvisto di qualehe cosa; si ferma a guardarei, Ih! se fosse più

tardi! Torniamo indietro, per non dar sospetto. Vedi che vien gente da tutte le parti: lasciamoli andar tutti a pollaio. »

C era in fatti quel bruiteito, quel ronzio che si sente in un villaggio, salla sera, e che, dopo pochi momenti, di huogo alla quiete solenne della notte. Le donne venivan dal campo, portandosi in collo i lambini, e tenendo per la mano i ragazzi più grandini, ai quati facevan dire le divozioni della sera: venivan gli uomini, con le vangbe.



e con le zappe sulle spalle. M'aprirsi depi asci, si vedevan lucciare qua c là i finodi acesì per le povere cen: si sentin anella strada larattare i saluti, e qualche parola, sulla sensità della raccolta, e sulla miseria dell'annata; e più delle parole, si sentivano i tocchi misurati c sonori della campana, che anunziava il finir del giorno. Quando Reuzo vide che i due indesercii s'eran rifirati, continuò la sua strada unelle tenebre crescutti, dando stuttovoce ora un rivordo, ora un altro, ora all'autro fratello. Arrivarono alla casetta di Lucia, el crea più notte.

Tra il primo pensiero d'una impresa terribile, e l'esevazione di cosa, (la detto un barlaro e lon era privo di juegno) l'intervallo è un sogno, pieno di fantasmi e di paure. Luris era, da molte oruuell'augosce d'ant tal sogno: e Aguese, Aguese medissima, Fanto del consiglio, stava sopra pensiero, e trovava a stento parole per rincorare la fidia. Mo. al momento di destarsi, al momento cio di di

principio all'opera, l'animo si trova tutto trasformato. Al terrore e al coraggio che vi contrastavano, succede un altro terrore e un altro eoraggio: l'impresa s'affaccia alla mente, come una nuova apparizione: ciò che prima spaventava di più, sembra talvolta divenuto agevole tntt'a un tratto: talvolta comparisce grande l'ostacolo a eni s'era appena badato; l'immaginazione dà indietro sgomentata; le membra par che ricusino d'ubbidire; e il cuore manca alle promesse che aveva fatte con più sieurezza. Al piechiare sommesso di Renzo, Lucia fu assalita da tanto terrore, che risolvette, in quel momento, di soffrire ogni eosa, di star sempre divisa da lni, ninttosto ch' eseguire quella risoluzione: ma quando si fu fatto vedere, ed ebbe detto: « son qui. andiamo: " quando tutti si mostraron pronti ad avviarsi, senza esitazione, come a cosa stabilita, irrevocabile; Lucia non ebbe tempo ne forza di far difficoltà, c, come strascinata, prese tremando un braccio della madre, un braccio del promesso sposo, e si mosse con la brigata avventuriera.

Zitti zitti, nelle tenebre, a passo misurato, nsciron dalla casetta, e preser la strada finori del paese. La più corta sarebbe stata d'attraversario: che s' andava diritto alla casa di don Abbondio; ma scesbero quella, per non esser visti. Per viotole: tra gli orti e i campi,



arrivaron vicino a quella essa, e fi si divisero. I due promessi rimasernascosti dietro l'angolo di essa; ¿guese con loro, mo m poi pii himanzi, per accurrere in tempo a fermar Perpetta, a ningalomistero; Pronio, con lo sempialo di Gervaso, che non sapeva far nulla da sè, e senza il quale non si poteva far nulla, s' affarciaron bravamente alla porta, e piechiarono.

« Chi é, a quest'ora? » gridó una voce dalla finestra, che s'apri in quel momento: era la voce di Perpetua. « Ammalati non ce n' é, ch' jo sappia. È forse accaduta qualehe disgrazia? »

 $\omega$  Son io ,  $\tau$  rispose Tonio ,  $\omega$  con mio fratello , che abbiam bisogno di parlare al signor curato.  $\tau$ 

« È ora da cristiani questo? » disse bruseamente Perpetna. « Che discrezione? Tornate domani. »

« Sentite: tornevó o non tornevi; to riscosso non so che danari, vivino a saldar quel debitnecio che sapete: aveva qui venticinque belle berlinghe more; ma se non si può, pazienza: questi, so come spenderli, e tornevó quando n'abbia messi insieme degli altri. »
"Aspetlate, aspetlate; vo e torno. Ma perché ventire a quest'ora?"

a Gib no riceuti, and io, poco fa; e ho pensato, come vi dico, che, se li tengo a dormir con me, non so di che parere sarò domattina. Però, se l'ora non vi piace, non so che dire: per me, sun qui; e se non mi volete, me ne vo. "

« No., no., aspettate un momento: torno con la risposta.» Cosi dicendo, richiuse la finestra. A questo muito, Agnese si staccò

Cos decendo, Fréduce à miestra. Aqueso punto, aguese s sasver dai promeste, é delto softwoce à Lucia: « caraggio): è un momentu: è come farsi casar un deute, » si rimi à due fratelli, das unit ill'ussciq e si mise a ciarfare con Touto, in maniera de Perpelus, vaenulo ad aprire, dovesse credere che si fosse abbaltuta li a caso, e che Tonio l'avesse trattenula un momento.





## CAPITOLO VIII.



armende! Chi era essui? — ruminava tra sé don Abbondio sedulo sul suo seggioloue, in una slanza del piano superiore, con un libriceido aperto davanti, quando Perpetua entró a portargi l'imbasciata. — Carneade! questo nome mi par beue d'averlo letto o sentito; doveva essere un uomo di studio, un letteratore del tempo antico: è un nome di quelli; ma

chi diavolo era costui? — Tanto il pover uomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse sul capo! Bisogua supere de don Aldondio si ditettava di leggere un pochim oqui ignune; em curato suo vicino, che avva un poi dilibercia, gli prestava un libro dopo l'atro, il primo che gil veniva ule mani, Quello su cei in meditava in quel monento don Aldondio, convalevente della febbre dello sigavento, mari più guarito (quanto alla feldre) elle mon volceso basiar envelver, era un panegriro in namedi san Carlo, detto cen motta cufasi, e udito cou motta municazione nel dumon di Milano, due mari prima. Il santo è cer paragunato, per l'amore alto stutio, ad Archimede; e fin qui dun Aldondio moi revava invisipari, percie Archimede ne las fatte di cost curisore, ha fatto dir tanto di sè, che per superare qualdre vosa, moi è è biospar di ni erantizione motto varia. Ma, dupa Archimede, l'encise vicinano, a a paragune arche Carmedie: e il il lettere era riminsta arranto. In

- quel momento entró Perpetua ad annunziar la visita di Tonio.

  « A quest'ora? » disse anche don Abbondio, com'era naturale.
- " Cosa vuole? Non hanno diserezione: ma se non lo piglia al volo...."
- « Già: se non lo piglio ora, chi sa quando la potrò pigliare! Fatelo venire.... Elti! chi! siete poi ben sieura che sia proprio lui? »
- a Diavolo! r rispose Perpetua, e seese; apri l'useio, e disse: a dove siete! r Tonio si fere vedere; e, nello stesso tempo, venne avanti anche Aguese, e salutò Perpetua per nome.
  a Buona sera, Aguese, disse Perpetua: a di dove si viene, a que
  - st'ora? "
    "Vengo da...." e nomino un paesetto vicino. "E se saueste..."
  - « Vengo da....» e nomino un paesetto Vienio. « E se sapeste.... continuò: « mi son fermata di più, appunto in grazia vostra. »
  - a Oh perché? n domandó Perpetua; e voltandosí a due fratelli, a entrate, n disse, a che vengo anel/io, n

«Perché,» rispose Agnese, « una donna di quelle che non samo te cose, e voglion parlare... credereste? s'ostinava a dire che voi non vi siete maritata con Beppe Suolavecchia, né con Auselmo Lunghigna, perché non v'hanno voluta. lo sostenevo che siete stata voi che gli avete riditată; l'uno el faltro.... e

- « Sieuro, Ob la bugiarda! la bugiardona! Chi è costei? »
- « Non me lo domandate, che non mi piaec metter male, »
- « Me lo direte, me l'avete a dire: oh la bugiarda! »
- « Basta.... ma non potete eredere quauto mi sia dispiaciuto di non saper bene lutta la staria, per confonder colci. »

« Guardate se si può inventare, a questo modo! » esetamò di muovo



Perpetua; e riprese subito: « in quanto a Beppe, tutti sanno, e lanno poluto vedere.... Ehi, Tonio! accostate l'uscio, e safite purec, che vengo.» Tonio, di dentro, rispose di si; e Perpetua continuò la sua narrazione appassionata.

In facei all'uscio di dou Abbondio, s'apriva, tra due cosìpole, una stradetta, che, finite quelle, voltava în un empo, Aguses vi s'avvijo, cume se volesse tirarsi alquanto în disparte, per parlar più filteramente; c Perpetuta dirten, Quandi Oberto voltato, c, fermon în tuogo, donde uno si poteva più veder ciò che accadesse davanti alla casa di don Abbondio, Agmee tossi farte. Era il segnale: Reruzo lo senti, fece coraggio a Lucia, con una stretta di braveio; e tutt'e due, in punta di picdi, vennero avanti, rasentando il mure, nitti sitti, arrivarono al l'uscio, lo spinsero adagino adagino; cheti e chinati, entraron nell'andito, dov'erano i due fratelli and aspettaril. Renzo accessió di nuovo l'uscio pian piane; e tutt'e quattro sa per le scale, non facendo rumore nepura per uno. Giunti si al pianerottolo; i due fratelli avaiviei narono all'uscio della stauza, ch' era di fianco alla scala; gli sposi si strinerora al nuro.

- « Deo gratias, » disse Tonio, a voce chiara.
- « Tonio, eli? Entrate, » rispose la voce di dentro.
- Il chianato apri l'uscio, appena quanto lastava per poler passar lui e il fratello, a un per volta. La striscia di lue, che usci d'improvviso per quella apertura, e si disegnò sul pavimento oscuro del pianerottolo, fece riscoter Lucia, come se fosse scoperta. Entrati i fratelli, Tonio si tirò dietro l'uscio: gli spost rinuscen immobili nelle tendre, con l'orecchie tene, tenendo il fato: il rumore più forte era il martellar che faceva il povero conce di Lucia.

Dou Aldoudiu stava, come albiam defto, sur una vecchia seggiata, rarvolto in una vecchia seggiata, rarvolto in una vecchia spiantra, comi ne que una vecchia papalina, etce gli faceva cornice intorno alla foccia, al tume seasos di una piccota hecera. Dou fotte ciocche di espelli, che gli seopupavano funo della papalina, due fotti sopraceigi, due fotti buffi, un fotto pizzo, tutti cautit, e sparsi on quella faccia bruma e ruggas, potevano se sonigliursi a evspugli coperti di neve, spargenti da un dirupo, al citarro di luna.



- Ah! ah!n fu it sno saluto, mentre si levava gli occhiali, e li riponeva nel libricciolo.
   Dirà il signor curato, che son venuto tardi, e disse Tonio, in-
- chinandosi, come pure fece, ma più goffamente, Gervaso.

  "Sieuro ch' è tardi: tardi in tutte le maniere. Lo sapete, che sono ammalato?"
  - « Oh! mi dispiace. »
- " L'avrete sentito dire; sono ammalato, e non so quando potrò lasciarmi vedere... Ma perchè vi siete condotto dietro quel.... quel figlinolo? "
  - « Cosi per compagnia, signor curato. »
  - " Basta, vediamo. "
- « Son venticinque berlinghe nuove, di quelle col sant' Ambrogio a cavallo, » disse Tonio, levandosi un involtino di tasca.
- « Vediamo, » replieò don Abbondio: e, preso l'involtino, si rimesse gli occhiali, l'apri, cavò le berlinghe, le contò, le voltò, le rivoltò, le trovò senza difetto.

« Ora, signor curato, mi darà la collana della mia Tecla. »

« E giusto, « rispose don Ablondio; poi ando a un armado, si levo una chiave di basca, e guanduodo intorno, ome per tener lontani gli spettatori, apri una parle di sportello, riempi l'apertura con la persona, mise dentro la techa, per guandrave, e un braccio, per pernder la collana; la prese, e, chiuso l'armadio, la consegnò a Tonio, diecudo: « va dene? »

 $\omega$  Ora,  $\pi$  disse Tonio,  $\omega$  si contenti di mettere un po' di nero sul bianco.  $\pi$ 

«Anche questa!» disse don Abbondio: «le sanno tutte. lh! com'é divenuto sospettoso il mondo! Non vi fidate di me?»

« Come, signor enrato! s'iu mi fido? Lei mi fa torto. Ma siecome il mio nome è sul suo tibraccio, dalla parte del debito . . . . dunque, giacebè ha già avuto l'incomodo di serivere una volta, cosi . . . dalla vita alla morte . . . . .

« Bene bene, » interruppe don Abbondio, e brontolando, tiró a sé una cassetta del tavolino, levá fuori carta, penna e calamaio, e si mise a serivere, ripetendo a viva voce le parole, di mano in mano che gli uscivan dalla penna. Frattanto Tonio e, a un suo cenno, Gervaso, si piantaron ritti davanti al tavolino, in maniera d'innedire allo serivente la vista dell' useio; e, come per uzio, andavano stropicciando, co' piedi, il pavimento, per dar segno a quei ch'erano fuori, d'entrare, e per confondere nello stesso tempo il rumore delle loro pedate. Don Abbondio, immerso nella sua serittura, non badava ad altro. Allo stropiecio de' quattro piedi, Renzo prese un braccio di Lucia, lo strinse, per darle coraggio, e si mosse, tirandosela dietro tutta tremante, che da sè non vi sarebbe potnta venire. Entraron pian piano, in punta di piedi, rattenendo il respiro; e si nascosero dietro i due fratelli. Intanto don Abbondio, finito di serivere, rilesse attentamente, senza alzar gli occhi dalla carta; la piegò in quattro, dieendo: « ora, sarete contento? » e, levatosi con una mano gli occhiati dal naso, la porse con l'altra a Tonio, alzando il viso. Tonio, allungando la mano per prender la carta, si ritirú da una parte; Gervaso. a un suo cenno, dall'altra; e, nel mezzo, come al dividersi d'una secna, apparvero Renzo e Lucia. Don Abbondio, vide confusamente, poi vide chiaro, si spaventò, si stupi, s'infuriò, pensò, prese una risoluzione: tutto questo nel tempo che Renzo mise a proferire le parole: «signor euralo, in presenza di questi testimoni, quest'è mia moglic.»

Le sue labbra non erano ancora tornate al posto, ehe don Abbondio, lasciando cader la carla, aveva già afferrata e alzata, con la maneina, la lucerna, ghermito, con la diritta, il tappeto del tavolino, e tiratolo



a sé, con la responsa de la seconda de la se

supra Lacia, la quale, affatto sunarita, non tentava neppure di svolgorsi, e poteva parere una statua abbozzata in creta, sulla quale
l'artefec ha gettato un muido panno Cessata ogni hee; don Abbozdio lasciò la poveretta, e andò cereando a lastoni l'uscio che nuelteva a una stanza più interna i o trovo, entro in quella, si chisie
dentro, gridando tuttavia: - Perpettas l'radimento! ainto! fuori di
questa cassi finori di questa cassi. - Nell'altra statue, attor ca rominsinue: Reuzo, cereando di fernare il curato, e revanado con le mani,
come se facesse a mosca cieca, era carvivato all'uscio, e piechiava, richando: - apra, apra; non facei ascidanuzza. - Lucia chianava Reuzo.
cut voce ficora, e diceva, pregando: - anniamo, andiamo, per l'amor di Dio. - Tonio, carpone, andava s-pazzando on le mani il pavinento, per veder di raccapezzare lo sua riceva tta Gervaso, spiriato,
gridava e sallettava, everando l'inscio di svalo, per racive as salvanento.



la mezzo a questo serva serva, non possiam laseiar di fermarei un

momento a fore uma rifiessione. Renza, che strepilava di notte in cesa altrui, che vi sera introduto di sopiatio, e leneva il partuou stessa ascediato in uma slama, ha tutta l'apparenza d'un oppressere; epiprer, alla fin dei fatti, cera l'oppressa Dan Abbonotio, sorgievo, messo in finga, spaventato, mentre attendeva trampittamente a' fatti senio, parrebbe i vittima; epiprer, in redali, era in il che faveva un sopririso. God va spesso il mumba.... voglio dire, cesì andava nel seciolo decimo settima.

L'assediato, vederdo che il nemico non dava segno di ritirarsi, aprim finetra che guardava sulla piaza della clisia, e si diede a gidare: - ainto! ainto! - Era il. più led ediaro di luna; l'outra della chiesa, e più in fuori l'embra lunga ed acuta del campanile, si stendeva bruna e spiccuta sul piano erboso e lucrette della piaza; equi oggetto si poteva distinguere, quasi come di giorno. Ma, fin dove arrivaxa lo squardo, non appurira indizio di persona vivente. Contiguo però al muro laterale della chiesa, e appunto dai lato che rispondeva verso la casa parroccidale, era un piecolo ablitro, un lugigatidos, dove dornitra il sagrestano. Pa questo riscoso da quel dissonibato girdo, fece un sallo, sesce il delto in firia, apri l'imparanta d'uma sua finestrina, mise fuori la testa, con gli occhi tra' peli, e disse: « cona ce c'è.).

- Correte, Andreagió ainto i gente in casa, - gridó verso lui don Mobaudio. - Vergo sabilo, - rispese quello; tiró midiera la testa, richines la sua impanunta, e- quantumque mezzo tea "souno. e- piú che mezzo skigutito, Iravó su due piedi un espediente per dar piú ainto di quello eta gli si chiedeva, senza mettrest lui nel tafferagió, quale si fosse. Da di piglio alle brache, ede teneva sul telto; se le caccia sotto il braccio, come un espeplo di giada, e giú habelloni per una scaletta di legno; corre al campanile, afferra la corda della piú gross di due campauette che e erano, e snoma a martello.

Ton, ton, ton, ton, ton: i contadini balzano a sedere sal telti; i giovinetti sidnali sil feille, tendo il Percechio, si rizzano. - Cos \* ¿? Cos \* ¿? Campana a martelo! figno» ¿ ladri? lambili? \* Molte donne consiglano, pergano i mariti, di hom moversi, di lasciar correre gli altiri alemi s'alzano, e vanno alla finestra: i poltroni, come se si arrendessero alle pregiliere, riternam solto: i piu carriosi e giili brativi seendono a preuder le forche e gli schioppi, per correre al rumore: altri slamo a vedere.

Ma, prima che quelli fossero all'ordine, prima anzi che fosser ben desti, il rumore era giunto agli orecebi d'altre persone che vegliavano, non loniano, ritte e vestite: i bravi in un luogo. Agnese e Peructua in un altro. Diremo prima brevemente ció che facesser coloro, dal momento in cui gli abbianto lasciati, parte nel casolare e parte all'osteria. Questi tre, quando videro lutti gli usei chiusi e la strada deserta, uscirono in fretta, come se si fossero avvisti d'aver fatto tardi, e dicendo di voler andar subito a casa; diedero una giravolta ner il naese, per venire in chiaro se lutti eran rilirati; e in fatti, non incontrarono anima vivente, ne sentirono il più piecolo strepito. Passarono anche, pian piano, davanti alla nostra povera easetta: la più quieta di tutte, giacché non c'era più nessuno. Andarono allora diviato al casolare, e fecero la loro relazione al signor Griso. Subito, questo si mise in testa un cappellaccio, sulle spalle un saprocchino di tela incerata, sparso di conchiglie; prese un bordone da pellegrino, disse: « andiamo da bravi: zitti, e attenti agli ordini, » s'incamminò il primo, gli altri dietro; e, in un momento, arrivarono alla easetta, per una strada opposta a quella per cui se n'era allontanata la nostra brigatella, andando anch' essa alla sua spedizione. Il Griso trattenne la truppa, alcuni passi lontano, andò innanzi solo ad esplorare, e, visto tutto deserto e tranquillo di fuori, fece venire avanti due di quei tristi, diede loro ordine di scalar adagino il muro elle ebindeva il cortiletto, e, calali dentro, nascondersi in un angolo, dictro un folto fico, sul quale aveva messo l'occbio, la mattina. Gió fatto, picchió pian piano, con intenzione di dirsi un pellegrino sumerito, che chiedeva ricovero, fino a giorno. Nessun risponde: ripiechia un pu' più forte: neumeno uno zilto. Allora, va a chiamare un terzo malandrino, lo fa scendere nel cortiletto, come gli altri due, con l'ordine di sconficcare adagio il palelto, per aver libero l'ingresso e la ritirata. Tutto s'eseguisce con gran cantela, e con prospero successo. Va a chiamar gli altri, li fa entrar con se, li manda a nascondersi accanto ai primi; accosta adagio adagio l'uscio di strada, vi posta due sentinelle di dentro; e va diritto all'uscio del terreno. Picchia anche li, e aspetta: e' poteva ben aspettare. Sconficca pian pianissimo anche quell'uscio: nessuno di dentro dice: chi va là?; nessuno si fa sentire: meglio non può andare. Avanti dunune: - st. - chiama quei del fico, entra con loro nella stanza terrena, dove, la mattina, aveva scelleratamente accattato quel pezza di pane. Cava fuori esca, pietra, acciarino e zolfanelli, accende

un suo hanternino, entra nell'altra stanza più interna, per secretarsi che messum et sis: mon e'è messum. Torna indiretto, va all'useoi di seola, ganrda, porge l'orcechio: solfundine esilenzia, Lascia due altre seola, ganrda, porge l'orcechio: solfundine e silenzia, Lascia due altre seola, ganrda, porge l'orcechio: solfundine e silenzia, Lascia due altre contanta de l'estato, si d'un estato del Berganto, il quale solo dovera minacciere, acceletare, comunadare, escere in somma il diebrer, affinche il suo linguaggio per l'esse far ercelere al Aguese che la speliziame veniva da quella parte. Con restati a finance, e gii altri diterto, il Griss sole abagio adagio. Con restati a finance, e gii altri diterto, il Griss sole abagio adagio, di qu'un assassima che facese rummer. Finalmente ci in cina, qu'il giave la lepre. Spinge moltemente l'useico den mette alla prima stanza. Il resio cede, si la spingilio si unette l'orcetici, è duoi si vi mette l'orvevicio, per sentire se qualcheduno ruses, fista, Irufica là deuttry, solvine. Dumone assantis sinette la naterum davanti al vio, per vedere.



senza esser veduto, spalanea l'inscio, vede un letto; addosso: il letto è fatto e spianato, con la rimboccatura arrovesciata, e composta sul capezzale. Si stringe nelle spalle, si volta alla compagnia, accenna lora che va à vedere nell'altra stanza, e che gli vengan dietro pian piano; cutra, fa le stesse cerimonie, trova la stessa cosa, « Che diavolo è questo? » dice altora: « che qualche cane traditore abbia fatto la spia? " Si metton tutti, con men cautela, a guardare, a tastare per ogni canto, buttan sottosopra la casa. Mentre costoro sono in tali faccende, i due elle fan la guardia all'uscio di strada, sentono un calpestio di passini frettolosi, elie s'avvienano in fretta; s' immaginano che, chinnque sia, passerà diritto; stan quieti, e, a buon conto, si mettono all'erta. In fatti, il calnestio si ferma appunto all'uscio. Era Menico che veniva di corsa, mandato dal padre Cristoforo ad avvisar le due donne che, per l'amor del ciclo, scappassero subito di casa, e si rifugiassero al convento, perché.... il perché lo sapete. Prende la maniglia del paletto, per piechiare, e se lo sente tentennare in mano, schiodato e sconficeato. - Che è questo? pensa; e spinge l'uscio con panra: quello s'apre. Menico mette il piede dentro, in gran sospetto, e si sente a un punto aechiappar per le braccia, e due voci sommesse, a destra e a sinistra, che dicono, in tono minaccioso: « zitto! o sei morto. » Lui in vece caccia un urlo:



uno di que' malandrini gli mette una mano alla bocca; l'altro tira fnori un coltellaccio, per fargli paura. Il garzoncello trema come una foglia, e non tenta neppur di gridare; ma, tutt'a un tratto, in vece di lui, e con ben altro tono, si fa sentir quel primo tocco di campana così fatto, e dietro una tempesta di rintocchi in fila. Chi è in difetto è in sospetto, dice il proverbio milanese; all'uno e all'altro furfante parve di sentire in que'tocchi il suo nome, cognome e soprannome: lasciano andar le braccia di Menico, ritirano le loro in furia, spalancan la mano e la bocca, si guardano in viso, e corrono alla easa, dov'era il grosso della compagnia. Menico, via a gambe per la strada, alla volta del campanile, dove a buon conto qualcheduno ci doveva essere. Agli altri furfanti che frugavan la casa, datl'alto al basso, il terribile tocco fece la stessa impressione; si confondono, si scompigliano, s'urtano a vicenda: ognuno cerca la strada più corta, per arrivare all'uscio. Eppure era tutta gente provata c avvezza a mostrare it viso; ma non poterono star saldi contro un pericolo indeterminato, e che non s'era fatto vedere un po' da lontano, prima di venir loro addosso. Ci volle tutta la superiorità del Griso a tenerli insieme, tanto che fosse ritirata e non fuga. Come il cane che scorta una mandra di porci, corre or qua or là a quei che si sbandano; ne addenta uno per un orecchio, e to tira in ischiera; ne spinge un altro col muso; abbaia a un altro che esce di fila in quel momento ; eosi il pellegrino accinffa un di coloro, che già toccava la soglia,



e lo strappa indictro; caecia indictro cel borchose uno e un altro che s'avvixana da quella parte; girda agil altri che corron que e li, senza saper dove; lanto che li raccozzà tutti ed mezza del corlictio. - Presto, presto jistole in mano, coletti li myonto, tutti insieme; cipo indicerno; così si va. Chi volete che ei tocchi, se stiam ben insieme, scieccini! Ma, se ci lascima eschiappare a uno a uno, anche i vilani e ne daranno. Vergogna! Dictro a me, e uniti. - Dupo questa breve aringa, si in fondo at villaggio; il Griso prese la strada che metteva fuori, e tutti gil androno delevi ni hano rodine.

Lasciamoli andare, e torniamo un passo indietro a prendere Agnese e Perpetua, che abbiam lasciate in una certa stradetta. Agnese aveva procurato d'allontanar l'altra dalla casa di don Abbondio, il più che fosse possibile : e, fino a un certo punto, la cosa era andata bene. Ma tutt'a un tratto, la serva s'era ricordata dell'useio rimasto aperto, e aveva voluto tornare indietro. Non c'era che ridire: Agnese, per non farle nascere qualche sospetto, aveva dovuto voltar con lei, e andarle dietro, cercando peró di trattenerla, ogni volta ene la vedesse risealdata ben bene nel racconto di one tali matrimoni andati a monte. Mostrava di darle molta udienza, e, ogni tanto, per far vedere che stava attenta, o per ravviare il cicalio, diceva: « sicuro: adesso canisco: va benissimo: è chiara: e poi? e lui? e voi? » Ma intanto, faceva un altro discorso con sé stessa. — Saranno usciti a quest' ora? o saranno ancor dentro? Che sciocchi che siamo stati tutt' e tre, a non concertar qualche segnale, per avvisaruni, quando la cusa fosse riuscita! È stata proprio grossa! Ma é fatta: ora non c'è altro elie tener costei a bada, più ehe posso: alla peggio, sarà un po' di tempo perduto. - Cosi, a corserelle e a fermatine, eran tornate poco distante dalla casa di don Abbondio, la quale però non vedevano, per ragione di quella cantonata: e Perpetua, trovandosi a un punto importante del racconto, s'era lasciata fermare senza far resistenza, anzi senza avvedersene ; quando, tutt' a un tratto, si senti venir rimbombando dall'alto, net vano immoto dell'aria, per l'ampio silenzio della notte, quel primo sgangherato grido di don Abbondio; « aiuto! ninto! -

- Misericordia! cos' è stato? gridò Perpetua, e volle correre.
- Cosa e'è? » disse Agnese , tenendola per la sottana.
- « Misericordia! non avete sentito? » replicò quella, svincolandosi.

- Cosa c'e? cosa c'e? - ripetè Agnese, afferrandola per un braccio.

- Diavolo d'una donna! - esclamò Perpetua, rispingendola, per



mettersi in libertà ; e prese la rincorsa. Quando, più lontano , più aento , più istantaneo , si sente l' urlo di Menico.

- Niercicordia! - grida anche Agnese; e di gadopo dierto l'altra. Avvan quas appena atadi ! redegari, quando secre la campana: un torvo, e due, e tre, e seguita: sarddere stati sproni, se quelle ne avessero avuto lisiogno. Prepetua arriva, un monento prima dell'altra: mentre viode spinger l'isedo, l'inesio si spalare di dentro, e sulta soglia comprisemo Tonio, Gervaso, Renzo, Lucia, che, trovata la sedia, cran vennti giù saltelloni; e, sentendo poi quel terribile sempano, correvano in furis, a nuttersi in salvo.

- Goac é 2! coac é 2! o donando Perpetua ansante ai fracilit, die le risposere con un urfone, e sentionarion. - E voil comie! che fate qui voil ? - donando poseçia alf altra coppia, quando f'ebbe raffigurata. Na quelli pure neciron senza rispondere. Perpetua, per ascorere dove il bisogno era maggiore, non donando altro, cutrò in fretta mell'andito, e corse, come poteva al buito, verso la seala. I due sposi rimasti promessi si trovarono in faccia Agnese, che arrivava tut'affannata. « Ah siete qu'i.» disse questa, cavando fuori la parola a stento: « com' é andata? cos' é la campana? mi par d' aver sentito....»

« A casa, a casa, » diceva Renzo, « prima che venga gente. » E s'avviavano; ma arriva Menico di corsa, li riconosce, li ferma, e, ancor tutto tremante, con voce mezza fioca, dice: « dove andale? indictro, indictro! per di qua, al convento! »

 $\omega$ Cosa e' è d'altro? » domandava Renzo. Lucia, tutta smarrita, taceva e tremava.

« C' é il diavolo in casa, » riprese Meniea ausante, « Gli los visti io: n' hanno voluto ammazzare: l'Ita detta il padre Cristoforo: e anche voi, Renzo, ha detta che veniate subito: e poi gli ho visti io: provvidenza che vi trova qui tutti; vi dirò poi, quando sareno finori.

Reuno, eli era il più in sè di tutti, pernoi che, di qua o di là, convenira nathe stabilo, prima che la gente accurerse; e che la più sicura era di far ciò che Venico consigliava, anzi comandaxa, con la farza d'uno syaventalo Pe si fattala pio, e finor del pericolo, si petrebbe obmandare al rapazzo una spirgazione più chiara. « Cammina avanti; « gli disse. « Andiam con bi », « disse alle donne. Voltarono, s'incamminarono in fretta verso la chiesa, altraversaron la piazza, dove per grazia del eleba, non e'era ancura anima vivente: culturono in una stradetta che era tra la chiesa e la esa di don Albandio; al primo bueo che videro in una siepe, dentro, e via per i campi.

Non é cran forse alhortanati un ciuquanta passi, quando la gente conincio da accorrere sulla piaza, e ingrossava ogni monento. Si guardavano in viso gli uni con gli altri: ognuno avera mas domanda da fare, nessuno una risposta da duer. I primi arrivati corcero alla porta della chiesa: era serrata. Canero al campanile di fuori; e uno di quelli, nessa la locea a un finestrino, una specie di feritola, cescivi dentro un: - che diavolo é el Quando Ambrogio senti una voce conociulas, lascis andre la corda; e assicurato dal rouzio, el era accorso molto popolo, rispose: - vengo ad aprire. - Si mies in fretta l'arrises che aveva portato softo il braccio, venue, dalla parte di dentro, alla porta della ficar e l'a pari.

" Cos' è tutto questo fracasso? — Cos' è? — Dov' è? — Chi è? "

a Come, chi è? n disse Ambrogio, tenendo con una mano un battente della porta, c, con l'altra, il lembo di quel tale arnese, che s'era



messo cosà in fretta: . conne/ no into . sapete? gente in casa dei signor currio. Amino, figlinoli: anito. > si voltan tutti a quella casa, vi s' avvicinano in fono lab, guardano in su, stanno in orecelli: tutto quieto. Altri corron dalla parte dove e'era l'issoi è chiuso, e non par che sia stato toccalo. Giardano in su anche loro: non e' è una finestra aperta: non si sente uno zitto.

" Chi è là dentro? — Ohe, ohe! — Signor curato! — Signor curato! -

Don Abboudio, il quale, appena accortosi della fuga degl'invasori, s'era rifirato dalla finestra, e l'aveva richiusa, e che in questo momento stava a bisciera sottovoce con Perpettu, che l'aveva lascinolo solo in quell'imbroglio, dovette, quando si senti chiamare a voce di popolo, venir di imuvo alla finestra; e visto quel gran soccorso, si penti d'averbo chiesto.

- Cos' é stato? Che le hanno fatto? Chi sono costoro? Dove sono? » gli veniva gridato da cinquanta voci a un tratto.
  - Non c'é più nessuno: vi ringrazio: tornate pure a casa. »
     Ma chi é stato? Dove sono andati? Che é accaduto? »
- « Cattiva gente, gente che gira di notte; ma sono fuggiti: tornate a casa; non e'è più nicute: m'altra volta, figlinofi: vi ringrazio del vostro buon cnore. » E, detto questo, si ritirò, e chiuse la finestra. Qui alcuni cominciarono a broutolare, altri a canzonare, altri a

sagarare, altri si stringevan trelle spalle, e se ni andavano; quando arriva uno tutto trafesto, che steratava a formar le pardo. Stava costui di casa quasi dirimpetto alle nostre donne, ed essendosi, al rumore, affaceiato alla finestra, a veva veduto nel euriletto quello seunpiglio de bravi, quando il Griso S'affantava a raveoglierli. Quand'ebbe ripreso fiato, gridò: « che fate qui, figlinoli? non è qui il diavolo; è gii in finodo alla strada, alla cesa d'Agnose Mondella: genle armata; son deutre; par che vogliano annuazzare un pellegrino; chi sa che diavolo c'èl.

- « Che? Che? Che? » E comineia una consulta tumultuosa. « Bisogna andare. Bisogna vedere. Quanti sono? Quanti siamo? Chi sono? Il console! il console! »
- « Son qui, » risponde il console, di mezzo alla folla: son qui; ma bisogna aintarmi, bisogna nibidire. Presto: dov' è il sagrestano? Alla campana, alla campana. Presto: uno che corra a Lecco a cercar soccorso: venite qui tutti......

Chi accorre, chi sguizza tra uomo e uomo, e se la batte; il tumulto era grande, quando arriva un altro, elie gli aveva veduti partire in fretla, e grida: « correte, figliuoli: ladri, o banditi elie scappano con un pellegrino; son giá fuori del paese; addosso! addosso! » A quest'avviso, senza aspettar gli ordini del capitano, si movono in massa, e giù alla rinfusa per la strada; di mano in mano che l'esercito s'avanza, qualcheduno di quei della vanguardia rallenta il passo, si lascia sopravanzare, e si ficea nel corpo della battaglia: gli ultimi spingono innanzi: lo sciame confuso giunge finalmente al luogo indicato. Le tracce dell'invasione eran fresche e manifeste: l'useio spalancato. la serratura sconficcata; ma gl'invasori crano spariti. S'entra nel cortile; si va all'uscio del terreno: aperto e sconficcato anche quello: si chiama: "Agnese! Lucia! II pellegrino! Dov' è il pellegrino? L'avrà sognato Stefano, il pellegrino. - No., no: l'ha visto anche Carlandrea. Ohe, pellegrino! - Agnese! Lucia! » Nessuno risponde. « Le hanno portate via! Le hanno portate via! » Ci fu allora di quelli che, alzando la voce, proposero d'inseguire i rapitori che era un'infamità; e sarebbe una vergogna per il paese, se ogni birbone potesse a man salva venire a portar via le donne, come il nibbio i pulcini da un'aia deserta. Nuova consulta e più finnultuosa: ma uno (e non si seppe mai bene chi fosse stato) gettò nella brigata una voce, che Agnese e Lucia s'eran messe in salvo in una casa. La voce corse rapidamente, ottenue credenza; non si parló più di dar la caccia ai fuggitivi ; e la brigata si sparpaglio, andando ogninio a casa sua. Era un bisbiglio, uno strepito, un picchiare e un aprir d'usei, un apparire e uno sparir di lucerne, un interrogare di dome dalle finestre, un rispondere dalla strada. Tornata questa deserta e silenziosa, i discorsi continuaron nelle case, e moriron negli sbadigli, per ricomineiar poi la mattina. Fatti però, non ce ne fu altri; se non che, quella medesima mattina, il console, stando nel suo campo, col mento in una mano, e il gomito appoggiato sul manico della vanga mezza flecata nel terreno, e con un piede sul vangile; stando, dico, a speculare tra sé sui misteri della notte passata, e sulla ragion composta di ciù che gli toccasse a fare, e di ciò che gli convenisse fare, vide venirsi incontro due nomini d'assai gagliarda presenza, chiomati come due re de' Franchi della prima razza, e somigliantissimi nel resto a que' due che ciuque giorni prima avevano affrontato don Abbondio, se pur non eran que' medesimi. Costoro , con un fare ancor men cerimonioso, intimarono al console che guardasse bene di non far deposizione al podestà dell'accaduto, di non rispondere il vero, caso che ne venisse interrogato, di non ciarlare, di non fomentar le ciarle de' villani , per quanto aveva cara la speranza di morir di malattia.



l nostri fuggiaschi camminarono un pezzo di buon trotto, in silenzio, voltandosi, ora l'uno ora l'altro, a guardare se nessuno gl'inseguiva . tutti in affanno per la fatica della fuga, per il batticuore e per la sospensione in cui erano stati, per il dolore della cattiva riuscita, per l'apprensione confusa del nuovo oscuro pericolo. E ancor più in affanno li teneva l'incalzare continuo di que'rintocchi, i quali, quanto, per l'allontanarsi, venivan più fiochi e ottosi, tanto pareva che prendessero un non so che di più lugubre e sinistro. Finalmente cessarono. l fuggiaschi allora, trovandosi in un campo disabitato, e non sentendo un alito all'intorno, rallentarono il passo; e fu la prima Agnese che, ripreso fiato, ruppe il silenzio, domandando a Renzo com'era andata, domandando a Menico cosa fosse quel diavolo in casa. Renzo raccontó brevemente la sua trista storia; e tutt' e tre si voltarono al faucinllo, il quale riferi più espressamente l'avviso del padre, e raecontò quello eli egli stesso aveva vednto e rischiato, e che pur troppo confermava l'avviso. Gli ascoltatori compresero più di quel che Menico avesse saputo dire: a quella scoperta, si sentiron rabbrividire; si fermaron tutt' e tre a un tratto, si guardarono in viso l'un con l'altro, spaventati; e subito, con un movimento manime, tutt'e tre posero una mano, chi sul capo, chi sulle spalle del ragazzo, come per accarezzarlo, per ringraziarlo tacitamente che fosse stato per loro un angelo tutelare, per dimostrargli la compassione che sentivano dell'angoscia



da lui sofferta, e del pericolo corso per la loro salvezza; e quasi per chiedergliene scusa. « Ora torna a easa, perchè i tuoi non abbiano a star più in pena per te, » gli disse Agnese; e rammentandosi delle due parpagliole promesse, se ne levò quattro di tasca, e gliele diede, aggiungendo: « basta; prega il Signore che ci rivediamo presto: e allora..... » Renzo gli diede una berlinga nuova, e gli raccomandò molto di non dir nulla della commissione avula dal frate: Lucia l'accarezzó di nuovo, lo salutó con voce accorata; il ragazzo li salutó lutli, intenerito; e tornó indietro. Quelli ripresero la loro strada, tutti pensierosi; le donne innanzi, e Renzo dietro, come per guardia. Lucia stava stretta al braccio della madre, e scansava dolcemente, e con destrezza, l'ainto che il giovine le offriva ne passi malagevoli di quel viaggio fuor di strada; vergognosa in sè, anche in nn tale turbamento, d'esser già stata tanto sola con lui, e tanto famigliarmente, quando s'aspellava di divenir sua moglie, tra pochi momenti. Ora, svanito così dolorosamente quel sogno, si pentiva d'essere andata troppo avanti, e, tra tante cagioni di tremare, tremaya anche per quel pudore che non nasce dalla trista scienza del male, per quel pudore che ignora sè stesso, somigliante alla paura del fanciullo, ehe Irema nelle lenebre, senza saper di ehe.

« E la casa? « disse a un tratto Aguese. Ma, per quanto la domanda fosse importante, nessumo rispose, perché nessumo poteva darle una risposta soddisfacente. Confinuarono in sileuzio la loro strada, e poco dopo, sboccarono finalmente sulla piazzetta davanti alla chiesa del convento.

Remo s'affacció alla porta, e la soginse hel bello. La porta di falto s'apri; e la huna, entrando per lo spiragilo, illuminio la facie pallida, e la horta d'argunto del padre Cristóforo, che stava quisi ritto in aspettaliva. Visto che non ei maneras uessomo, a llo isa benedetto! - disse, e fece lor cenno ch'entrassero. Aveando a lui, stava un altro copquecimo; ed erra il hieto sogrestano, ch'engli, con pregièrere con ragioni, aveva persuaso a veglior con ul.; a lassieri societiva la porta, e a starei in seutinella, per accogliere que poveri uniaceciali e non si richiedeva mone dell'autoria del padre, e della sua fauna di santo, per oftener dal laico una condiscenderna incomota, periodosa e irregulare. Estrat die fornou, il padre d'istoforo risecostò la porta adagio adagio. Altora il segeraciano non poté più reggere, e, chianato il padre da una parte, gli andava susuranato all'arrecibera. « ua padre, padre, du notte. , in chiesa... con doune... chiudere... la regolar... ua padre'. » E tentemava la testa. Neutre dievas schenlatumente quelle parole. — vedete un poco! — pensava il padre Cristoforo, — se fosse un masuadiero inseguido, far Fazio non gli afredbe una difficital à mondie cum a povera innocente, che scappa dagli artigli del lupo.... — « Omata unada mondis, » diese poi, voltandosi tutt' am trato a far Fazio, e dimenticando e questo non intendeva il latino. Ma una tale dimenticanza fa appunto quella che feer l'effetto Se il padre si fosse messo a questionare con ragioni, a far Fazio non sarebber muneate altre ragioni da opporre; e sa il cicla quando e come la cosa sarebbe finità Ma, al sentir quelle parole gravide d'un sesso misterioso, e proferite cos risolatumente, gii parve che in quelle dovese conteners la soluzione di tutti i suoi dubb. S'acquietto, e disse: la sakal' ciù ne sa più di m.e. »

« Fidatevi pure, » rispose il padre Cristoforo; e, all'incerto chiarcro della lampada che ardeva datanti all'altare, « saccosò ai ricevarati, i quali stavano sospesi aspettando, e disse foro: « figinoil! rin-granite il Signore, che v'ha seampati da un gran pericolo. Forse in questo momento....! » E qui si mise a spiegare ciò che aveva fatto accentare dal piecul nuesso: giavelto non sospettava di esi me saprese più di lui, e suppoueva che Penico gli avesse travali tranquilli in casa, prima che arrivassero i malandrini. Nessumo lo disingamo, nenumeno Lacia, la quale però sentiva un riunoro segetto d'una alta dissimulazione, con un tal nomo; ma era la notte degl'imbrogli e de' sotterfusi.

» Dopo di cià, « continuò egli, » veclete bene, figliuoli, che ora quiesto pasce non è sieuro per voi. È il vastro; si selte nati; non avete fatto male a nessuno; na Dio vuol cosà. È una prova, figliuoli: sopportatele om parienza, con fiducia, senza odio, e salte sieuri ele verrà un tempo in cui vi troverete contenti di ciù che ora accade, lo ho persulo a trovarvi un rifugio, per puesti primi momenti. Presto, io spero, potrete rifornar sieuri a casa vostra; a ogni modo. Dio vi provvederà, per il vostro meglio; e lo certo mi studierò di non manare alla grazia che ui fa, segliendoni per son ministro, nel servizio di voi suoi poveri cari tribolati. Voi, » centinuò volgendosi alle due donne, » potrete fernaro i "." La sarete abbastanza funoi d' ogni periculo, e, nello stesso tempo, non troppo lontane da casa vostra. Cervate del nostro converto, fate rebianare il podre giane.

diano, dategli questa lettera: sará per voi un altro fra Cristoforo. E auche tu., il mio Reuzo, anche tu devi metterti, per ora, in salvo



dalla rabbio degli altri, e dalla tua. Porta questa lettera al padre Bonarcutura da Logi, mel nostro convento di Porta forelata in Miliano. Egli ti fari da padre, ti guidoră, ti troveră del lavoro, per fin che tu non posso torarea a viver qui tranquillamente. Analte alla riva del lago, vicino allo sbocco del Bione. » È un torrente a pochi passi da Pecsarentio. » Li vedrete un hattello fermo; direte: lavra; vi sară domandalo per eld; rispondete: san Francesco. La barea vi rieveră, vi trasporteră alf altra riva, dove troverete un haroccio che vi condurră addirituru fino a "". »

Chi domandasse come fra Cristoforo avesse così subito a sua disposizione que' mezzi di trasporto, per acqua e per terra, farebbe vedere di non conoscere qual fosse il potere d'un cappuccino tenuto in concetto di santo. Rostava da pensare alla custodia delle case. Il padre ne ricevette te chiavi, incariandosi di consegnare a quelli che Reuzo e Aguese gl'indicarono. Quest'ultima, levandosi di tasca la sua, mise un gran sospiro, pensando che, in quel momento, la casa cra aperta, che c'era stato il diavolo, e chi su cosa ci rimaneva da custodire!

« Prima elle partiale, » disse il padre, « preghiamo tutti insieme il Signore, perché sia con vol, in codesto viaggio, e sempre; e sopra tutto vi dia forza, vi dia amore di volere ciò chi Egli la voluto. » Così dicendo s'inginocchiò nel mezzo della chiesa; e tutti fecer lo



stesso. Dopo eli 'Obbren pregato, alemi immenti, in silenzio. Il padre, con voce sommessa, ma distinta, articolò queste parole: - noi vi pregliamo anora per quel poverello elie el la condidit a questo passo. Noi sarennuo indegni della vostra misericordia, se non ve la chielessimo di enore per lui: ne ha lanto biogno! Noi, mella nostra tribolazione, abbiamo questo conforto, che siamo nella strada dove el

.

avete messi Voi; possiamo offrirvi i nostri guai; e diventano un guadagno. Ma lui!... è vostro nemico. Oh disgraziato! campete con Vui! Abbiate pietà di lui, o Signore, toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetgli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi."

Atztosi poi, come in fretta, disse: « via, figlinoli, non e'è tempa da perdere: Dio vi guardi, il suo angelo v'aecompagni: andate. » E mentre s' avviavano, con quella commozione che non frova parole, e che si manifesta senza di esse, il padre soggiunse, con voce alterata: « il cuor mi dice che ci rivoterno presto.

Certo, il euore, chi gli dà retta, ha sempre qualche cosa da dire su quello che sarà. Ma che sa il enore? Appena un poco di quello che è già accaduto.

Senza aspettar risposta, fra Cristoforo, andò verso la sagrestia; i viaggiatori usciron di chiesa; e fra Fazio chiuse la porta, dando loro un addio, con ta voce alterata anche lui. Essi s'avviarono zitti zitti alla riva ch'era stata loro indicata; videro il battello pronto, e data e barattata la parola, c'entrarono. Il barcaiolo, puntando un remo alla proda, se ne staceò; afferrato poi l'altro remo, e vogando a due braccia, prese il largo, verso la spiaggia opposta. Non tirava un alito di vento; il lago giaceva fiscio e piano, e sarebbe parso immobile, se non fosse stato il tremotare e l'ondeggiar leggiero della luna, che vi si specchiava da mezzo il ciclo. S' udiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del lido, il gorgoglio più lontano dell'aequa rotta lra le pile del ponte, e il tonfo misurato di que' due remi, elle tagliavano la superficie azzurra del lago, uscivano a un colpo grondanti, e si rituffavano. L'onda segata dalla barea, riunendosi dietro ta poppa, seguava una striscia increspata, che s'andava allontanando dal lido. I passeggieri silenziosi, con la testa voltata indietro, guardavano i monti, e il paese rischiarato dalla luna, e variato qua e là di grand' ombre. Si distinguevano i villaggi, le ease, le capanne: il palazzotto di don Rodrigo, con la sua torre piatta, elevato sopra le easucce ammucchiate alla falda del promontorio, pareva un ferore che, ritto nelle tenebre, in mezzo a una compagnia d'addormentati, vegliasse, meditando un delitto. Lucia lo vido, e rabbrividi ; seese con l'occhio giù giù per la china, fino al suo paesello, guardo fisso all'estremità, scopri la sua casetta, scopri la chioma folta del fico che sopravanzava il muro del cortile, scopri la finestra della sua camera; e,

seduta, com'era, nel fondo della barea, posò il braccio sulla sponda, posò sul braccio la fronte, come per dormire, e pianse segrelamente.

Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al ciclo; cime inuguali, note a chi è erescinto tra voi, e impresse nella sua menle, non meno che lo sia l'aspetto de'snoi più familiari; torrenti, de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto Ira voi, se ne allontana! Alla fanlasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono, in quel momento, i sogni della ricchezza: egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere, e tornerebbe allora indietro, se non pensasse che, un giorno, tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco, da quell' ampiezza uniforme; l' aria gli par gravosa e morta ; s' inoltra mesto e disattento nelle cillà l'umnltnose ; le ease aggiunte a case, le strade elle sboecano nelle strade, pare che gli levino il respiro; e davanti agli edifizi ammirati dallo straniero, pensa, con desiderio inquieto, al campicello del suo paese, alla casuccia a eni ha già messi gli occhi addosso, da gran tempo, e che comprerà, tornando riceo a' snoi monti-

Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo, chi aveva composti in essi tutti i disegni dell' avvenire, e n' è sbalzato lontano, da una forza perversa! Chi, slaccato a un tempo dalle più care abitudini, e disturbato nelle più care speranze, lascia que'monti, per avviarsi in traccia di sconoscinti che non ha mai desiderato di conoscere, e non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno! Addio, casa natia, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s'imparò a distinguere dal rumore de' passi comuni il rumore d' un passo aspellalo con un misterioso limore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata lante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo torno lante volle sereno, cantando le lodi del Signore; dov' era promesso, preparalo un rito; dove il sospiro segreto del enore doveva essere solemnemente benedetto, e l'amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio! Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia de' suoi figli , se non per prepararne loro una più certa e più grande.

Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia, e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini, mentre la barca gli andava avvicinando alla riva destra dell'Adda.





## CAPITOLO IX.



nriar che fece la barca contro la proda, scosse Lucia, la quale, dopo aver ascingate in segreto le lacrime, alzò la testa, come se si svegliasse. Renzo usci il primo, e dicde la mano ad Agnese, la quale, nscila pure, la dicde alla figlia: e tutt' e tre resero trista-

mente grazie al harciólos. Di che cosa? - rispose quefle: siam quaggia per atitarel Flum com Faltro, e retifre la unhon, quasi con ribrezar, come se gli fosse proposto di rubare, alterche Remo cervi cia farvi stru-riodre uma parte de qualitriculic hes trovas indosse, e che aveva presi quella serra, con intensione di regolar generosamente don Abbondio, quando questo I avvese, son omagrando, servido. Il harcecho era li pronto: il conduttore salutó i tre aspettati, fi fece salire, dicel um over alla bestio, uma franstata, e vida salire, dicel um over alla bestio, uma franstata, e vida.

Il nostro autore non descrive quel viaggio notturno, tace il nome del paese dove fra Gristoforo aveva indirizzate le due donne; anzi

protesta espressamente di non lo voler dire. Dal progresso della storia si rileva poi la cagione di queste reticenze. Le avventure di Lucia in quel soggiorno, si trovano avviluppate in un intrigo tenebroso di persona appartenente a una famiglia, come pare, molto potente, al tempo che l'antore seriveva. Per render ragione della strana condotta di quella persona, nel caso partieolare, egli ha poi anche dovuto raccontarne in succinto la vita antecedente; e la famiglia ei fa quella figura che vedrà chi vorrà leggere. Ma ciò che la circospezione del pover uomo ei ha voluto sottrarre, le nostre diligenze ce l'hanno fatto trovare in altra parte. Uno storico milanese \* che ha avuto a far menzione di quella persona medesima, non nomina, è vero, nè lei, nè il paese; ma di questo dice ch'era un borgo antico e nobile, a cui di città non mancava altro che il nome; dice altrove, che ci passa il Lambro; altrove, che e' è un arciprete. Dal riscontro di gnesti dati noi deduciamo che fosse Monza senz' altro. Nel vasto tesoro dell' induzioni erudite, ce ne potrà ben essere delle più fine, ma delle più sieure, non erederei. Potremmo anche, sopra congetture molto fondate, dire il nome della famiglia; ma, sebbene sia estinta da un pezzo, ei par meglio lasciarlo nella penna, per non metterei a rischio di far torto neppure ai morti, e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca.

I nostri viaggiatori arrivaron dunque a Nonza, poco dopo il levar del sote: il conduttore entri in un sostrica, fi, quan peratioo del luogo, e conoscente del padrone, fere aserguar loro una stanza, e ve gil accumpagnio. Tra i ringraziamenti, Renzo tentò jurre di fargli ricevere qualebe danaro; na quello, al para del baraciolo, avvan innira un'altra ricempensa, più lontana, ma più abbonstante: rilirò le mani, anche lui, e, come funzendo, corse a governare la sua bestio.

Dopo una sera quale l'abbiamo descritta, e una notte quale ognuno può immaginarea, passata in compagnia di que [pensiet, el olsopetto incessante di qualete incostor spiacevole, al soffio d'una brezzolina più che autumnale, e tra le continue seosse della dissigiata vettura, che ridistavano sgaritatamente elti di loro cominelasse appena a velar l'occidio, non parve vero a tutt'e tre di sedersi sur una pance else stava ferma, in una stanza, qualmque sosse. Ferero colozine, come permetteva la penuria del tempi, e i mezzi searsi in proporzione del contingenti bisogni d'un avavenire incerto, e il poco appetito. A tutte d'un avvenire incerto, e il poco appetito. A tutte d'un avvenire incerto, e il poco appetito. A tutte d'un avvenire incerto, e il poco appetito.

<sup>\*</sup> Josephi Ripamontii, Historiæ Patriæ, Decadis V, Lib. VI, Cap. III, pag. 338 et seq.

tre passò per la mente il banchetto che, due giorni prima, s'a spettavan di fare; e ciasemo mise un gra sospiro. Remo avvebbe voluto fernarsi li, almeno tutto quel giorno, veder le donne allogate, render loro i primi servizi; ma il padre avvea raccomandato a queste di mandario subilo per la sua strada, Addinescro quindi esce e quegio rdini, e cento altre ragioni; che la gente carlerebbe, che la separaaione più ritarda asrebbe più dotrosa, ch' egil portebbe venir presto a dar nuove e a sentirne; tanto che si risolvette di partire. Si concertaron, come poterono, sulla maniera di rivedersi, più presto che fosse possibile. Lucia non nascose le laerine; Remo Tratteme a stento le sue, e, stringendo forte forte la mano a Agnese, disse con voce soflogata: a rivederei, e e parti.

Le donne si sarebher trovate ben impiciate, se non fosse stato quel buon baroccialo, che avva ordine di guidarda el acuvacto del cappuccini, e di dar loro ogu'altro ainto che potesse bisognare. S'avviaron dunque com lin i quel convento; il quale, come ognon sa, era pochi passi distante da Monza. Arrivati alla porta, il conduttore tirò il campanello, fece chiamare il podre guardiano; questo venne subito, e riecvette la eltera, sulla soglia.



« Oh! fra Cristoforo! » disse, riconoscendo il carattere. Il tono della voce e i movimenti del volto indicavano manifestamente che

proferis al nome d'un grand'anies. Convieu poi dire ebe il nostro hum Cristoforo avese, in quella lettera recomandate le donne con molto calore, e riferito il loro caso con molto sentimento, perche il guardiano, faceva, di tanto in tanto, atti di sorpresa e d'indepazzioner; e, attanto di coeti dal foglio, il fissava sulle donne con una certa espressione di pietà e d'interesse. Finito eli choe di leggere, stette li alquanto a pensare; poi disse: » non e' è e the la signora: se la siguora vuol presulerei quest'impegn....»

Tirata quindi Aguese în disparte, sulla piazza davanti al convento, le fece aleune interrogazioni, alle quali resa soluisfece; e, tornato verso Lucia, disse a tutt e due: - domne mie, io tenterò; e spero di potervi frovare un ricoverco più che sieuro, più che onorato, fin che Dio on v' abbia provvectute in miglior maniera. Volete venire con me?  $\pi$ 

Le donne accemnarono rispettosamente di si; e il frate riprese : a bene; io vi conduco subito al monastero della signora. State però discoste da me alcuni passi, perchè la gente si diletta di dir male; e Dio sa quante belle chiacchiere si farelibero, se si vedesse il padre guardiano per la strada, con uma bella giovine. ... con donne voggio dire, »

Cost dicendo, ando avanti Lucia arross; il baroccaiao sorrise, guandando Aguese, la quale nuo pote tenersi di non fare altrettanto; e tutt'e tre si mossero, quando il frate si fu avviato; e gli andaron dietro, dieri passi discosto. Le donne allora domandarono al barocciaio, ciò che non avezano ostato al padre guardiano, chi fose la Signora.

La signora, r'ispore quello, e' una monaea; ma non è una monaea cunte l'atte. Non è che sia ha badesa, nè la prierra; che auxi, a quel che dieuno, è una delle più giovani; ma è della ecolod d'Adamu; c' i suoi del tempo antice erano gente grande, venuta di Spagna, dove son quelli che comandano; e per questo la chiamano la signora, per dire ch' e ma gran signora; e lutto il pase la chiama con quel nonne, perché dieuno de la quel monastero non hanno avindo mai una persona simile; e i suoi d'adesso, laggini a Milano, contan mudo, e, son di quelli che lanno somprer rajione; e in Mouza acheci più, perché sno padre, quantiunque non ci stia, é il primo del pases; onne anche lo più fa rallo e lasso nel monastero; ca anche la grant di fuori le porta ma gran rispetto; e quando prende mi impegno, le riesce anche di symatori, e perché, se quel homo religioso li, ottiere di mettervi inelle sue mani, e che lei v'accetti, vi posso dire che sa-rete sieure came sull'altare.

Quando fu vicino alla porta del borgo, flancheggiata allora da un antico torracchione mezzo rovinato, e da un pezzo di castellaccio, diruccato anch' esso, che forse dicci de' mici lettori possono ancor raunmentarsi d' aver veduto in picili, il guardiano si fermò, e si volto



a guardar se gli altri venivano; quindi entrò, e s'javiò al nonastero; dove arrivato, si fermò il moso sulla soglia, sepetando la piecola brigata. Pregò il haroccaiao che, tra un par d'ore, tornasse da lui, a prender la risposta: questo lo promise; e si licenzió dale donne; che lo caricaron di ringraziamenti, e di commissioni per il paire Grisoforo. Il guardiano fece entrare la madre e la figlia nel primo certifie del monastero, le introdusse nelle camer cella fattoresa; c andò solo a chieder la grazia. Dopo qualche tempo, ricomparve glulivo, ad il rone che evinisero a vanti con lui; ed era ca, perchè la figlia e la madre non sapevan più come fare a distrigarsi dall'interrogazioni pressant della fattoresa. Matraversando un secondo certife, diele qual-

che avvertimento alle donne, sul modo di portarsi con la signora, « È ben disposta per voi altre, " disse, « e vi può far del bene quanto vuole. Siate umili e rispettose, rispondete con sincerità alle domande elle le piacerà di farvi, e quando non siete interrogate, lasciate fare a nue ». Entrarono in una stanza terrena, dalla quale si passava nel parlatorio: prima di mettervi il piede, il guardiano, accennando l'uscio, disse sottovoce alle donne: « é qui, » come per rammentar loro tutti quegli avvertimenti. Lucia, che non aveva mai visto un monastero, quando fu nel parlatorio, guardo in giro dove fosse la signora a cui fare il suo inchino, e, non iscorgendo persona, stava come incantata; quando, visto il padre e Agnese andar verso un angolo, guardò da quella parte, e vide una finestra d'una forma singolare, con due grosse e fitte grate di ferro, distanti l'una dall'altra un palmo; e dietro quelle una monaca ritta. Il suo aspetto, che poteva dimostrar venticinque anni, faceva a prima vista un' impressione di bellezza, ma d'una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scomposta. Un velo nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso; sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva, fino al mezzo, una fronte di diversa, ma non d'inferiore bianchezza; un'altra benda a pieghe eireondava il viso, e terminava sotto il mento in un soggolo, che si stepdeva alquanto sul petto, a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso, come per una contrazione dolorosa; e allora due sopraecigli neri si ravvicinavano, con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch' essi, si fissavano talora in viso alle persone, con un'investigazione superba; talora si chinavano in fretta, come per cereare un nascondiglio; in certi momenti, un attento osservalore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà; altre volte avrebbe creduto coglierei la rivelazione istantanea d' un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce: quando restavano immobili e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginata una svogliatezza orgogliosa, chi avrebbe potuto sospetlarci il travaglio d' un pensiero nascosto, d' una preoccupazione familiare all' animo, e più forte su quello che gli oggetti circostanti. Le gote pallidissime seendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenla estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure, spiccavano in quel pallore: i loro moti erano, come quelli degli occhi, subitanci, vivi,

pieni d'espressione et di mistro. La grandetza ben fornata de tale persona escuparirà in un certo abbandono del portamento, o cumparirà vosona escuparirà in certe mosse repeatine, irreale periodici e tropo solutione per sigurata in certe mosse repeatine, irreale periodici e tropo solutione per la qual cessa di studiato o di negletto, che annunziava una monta, non singulare: la vista cra attiliata com annunziava una montano montano di male periodici per benda usciva sur una tempia una ciocebettina di neri capili; cosa che dimostrava o dimetticanza o exercisione veva di tenerii sempre corti, da quando erano stati tagliati, nella cerimonia sudemne del vestimento.



Queste cose non facevano specie alle due donne, nou esercitate a distinguer mouaca da monaca: e il padre guardiano, che non vedeva la siguora per la prima volta, era già avvezzo, come tant'altri, a quel non so che di strano, che appariva nella sua persona, come nelle sue maniere. Era essa, in quel momento, come abbiam detto, ritta vicino alla grata, com ma mano apoggiata longuidamente a quella, e le bianchiosime dita intreveriate me'voti; e guardava fisso Lucia, che veniva avandi eslando. Reverenda madre, e signora illustrissima, e disse il guardiano, a copo basso, e con la mano al pettic - aquesta é quella povera giovine, per la quale ni lun fatto sperare la sua valida protezione; e questa è la madre. -

Le due presentate facevano grand' inclini: la signora accernio loco con la mano, che bastava, e disse, voltandosi, al padre: e è una fortuna per me il poter fare un piacere a nostri huoni anici i padri cappureini. Ma, e continuo; e mi dica un po più particolarmente il coso di questa giovine, per veder meglio coss si puesa fare per lei.

Lucia diventó rossa, e abbassó la testa

• Deve sajece, reverenda madre.... incominciava Aguese; ma il guardiano le trondi, con mi occiulta, le parole in boero, e rispose: « questa giovine, signora illustrissima, mi vien raccomundata, come le ho detto, da un mio confratello. Essa ha dovuto partir di inscosto dal suo pasce, per sottarsi a dei grasi periodi, le ab bisgono, per qualche tempo, d'un asilo nel quale possa vivere seonosciuta, e dove ucesamo artifase venire a disturbarta, quand'anche.

« Quali pericoli? » interruppe la signora. « Di grazia, padre guardiano, non mi dica la cosa così in cuimma. Lei sa che noi altre monache, ci piace di sentir le storie per minuto. »

« Sono pericoli, » rispose il guardiano, « che all' orecchie purissime della reverenda madre devon essere appena leggermente accennati...... »

«Ot certamente,» disse in fretta la signora, arrassendo alquanto. Era verreoutia? Chi avesse soservata una rapida espressione di dispetto che accompagnava quel rossore, avvelbbe potnto dubitarne; e tanto più se l'avesse paragonato con quello che di tanto in tanto si spundeva sulle gotte di Lucia.

« Basteri dire, » riprese il guardiano, « che un cavalier prepetente... non tutti i grandi dei monto si servono dei doni di Dia a gloria sun, e in vantaggio del prossimo, come vossignoria illustrisima: un cavalier preputotute, dopo aver pereguitata qualete tempo questa creatura con indepen lenighe, vedendo dei rean instilli, che curer di perseguitaria apertamente con la forza, di modo che la poveretta è stata ridotta a fuggir de casa sua. »

- Acessatevi, quella giovine, « disse la signora a Lucia, facendole cenno col dito. « So che il padre guardiano è la bocca della verisi; ma nesamo può eser meglio informato di voi, in quest'affare. Tocca a voi a direi se questo, laccia ibbidia sibito; ma rispondere era un'affar facenda. Una domanda su quella materia, quand'anche le foses stata fatta da una persona sua pari, il avrebbe imbrogistat non peco; proferita da quella signora, e con una cert'aria di dubbio maligno, le levà ogni coraggio a rispondere. « Signora.... madate.... reverenda...» balletto, e non dava segno d'aver altro a dire. Qui a fagnes.



come quella che, dopo di lei, era certamente la meglio informala, si ercelè antorizzata a venirle in aiuto. - Illustrissima signora, disse, - io posos far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa: voglio dire, il diavolo cera lui; ma mi perdonerà se parlo nale, perché noi siam gente alla buona. Il fatto sla che quesla povera ragazza era promessa a un giovine nostro pari, timorato di Dio, e ben avviato; e sel signor eurato fose stato un po più un nomo di quetti che m'intendo io...so che parlo d'un retigioso, ma il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è religioso al par di lui, e quello è un uomo pieno di carità, e, se fose qui, patribba lati-sare...»

- Siete ben pronta a parlare senz'essere interrogata, n interruppe la signora, con un atto altero e iracondo, che la fece quasi parer brutta. - State zitta voi: già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome de' loro figliodi! -

Aguese mortificata diede a Lueia una occhiata che voleva dire: vedi quel ebe mi tocca, per esser tu tauto impieciata. Anche il guardiano accennava alla giovine, dandole d'occhio e tentennando il capo, che quello era il momento di sgranchirsi, e di non lasciare in secco la povera mammo.

- Reverenda signora, disse Lucia, «quanto le ha detto mia madre è la pura verità. Il giovine che mi disservava, a e qui diventiro sao rossa, « lo preudevo io di mia volontà. Mi seusi se parlo da sfarcitat, ma è per non lasciar persors made di mia modre. E in quanto a quel signore (Dio gii perdoni;) vorcei pinttosto morire, che cader nelle sue mant. E se lei fa questa carità di metterei al sieuro, giacche siam ridotte a far questa faccia di chieder ricovero, e ad inconsolare le persone dabbene; ma sia fatta la volontà di Dio; sia certa, signora, che nessumo portir persagere lei rijo nii clucare che no povere donne.
- a A voi eredo, disse la signora cou voce radducida. ª Ma avvi piecre di sutirir da solo a solo. Non che abbità bissgno d'altri sichiarimenti, né d'altri motivi, per servire alle prenuure del padre guardiano, aggiune subbito, rivoigendosì a lini, en una compileza studida. A nai, continni, eci lo già pensoto; ed evec eci che mi pare di poder far di meglio, per ora. La fattoressa del monacer los nanzitato, pochi giorni sono, l'utima sua figinoda. Queste donne potranno occupar la camera lasciala in liberta da quella, e suppilre a quel podel servizi che faceva lei. Veramente. ... e qui acceund al guardiano che avvicinasea salla grata, e continnia soltovore; veramente, altesa la sear-ezza dell'annate, non si pensava di sostituir nessuno a quella giorine; mu parterò io alla mande nalessa, en una in parda ... e per una prenutra del padre guardiano.... In somma do la cosa per fatta. -

Il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l'interruppe: non occorron cerimonie: anch' io, in un esso, in un bisogno, saprei far capitale dell'assistenza de' padri cappuccini. Alla fine, » continuò, con un sorriso, nel quale traspariva un non so che d'ironico e d'amaro, « alla fine, non siam noi fratelli e sordie! »

Cosi detto, ehiamò una conversa, (due di queste erano, per una distinzione singolare, assegnate al suo servizio privato) e le ordinò che avvertisse di eiò la badessa, e prendesse poi i concerti opportuni, con la fattoressa e con Agnese, Licenziò questa, accommiatò il guardiano, e ritenne Lueia. Il guardiano accompagnò Agnese alla porta, dandole nuove istruzioni, e se n'andò a scriver la lettera di ragguaglio all'amico Cristoforo. - Gran cervellino ebe è questa signora! pensava tra sè, per la strada: - euriosa davvero! Ma chi la sa prendere per il suo verso, le fa far eiò ehe vuole. It mio Cristoforo non s' aspetterà certamente eh' io l'abbia servito così presto e bene. Quel brav' nomo! non e' è rimedio: bisogna ehe si prenda scunpre qualehe impegno; ma lo fa per bene. Buou per lui questa volta, ehe ha trovato un amico, il quale, senza tanto strenito, senza tanto apparato. senza tante faccende, ha condotto l'affare a buon porto, in un batter d'ocehio. Sarà contento quel buon Cristoforo, e s'accorgerà che, anehe noi qui, siam buoni a qualche cosa. -

La signora, che, alla presenza d'un provetto eappuecino, aveva studiati gli atti e le parole, rimasta poi sola con una giovine contadina inesperta, nou peusava più tauto a contenersi; e i suoi discoria divennero a proca a poce così strani, che, in vece di riferitti, uoi erediam più oportuno di raccontar brevennette la storia anteredente di questa infeliee; quel tanto cioè che basti a render ragione dell'insolito e del mistericos che abbian vedutio in lei, e afar comprendere i moltri della sua condotta, in quello che avvenne dopo.

Era essa l'uttima figlia del principe "", gran gratilionno miluese, che poteva contarsi tra i più obviziois delle città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parre le sue sostanze appena sufficienti, nazi scare, a sostenere il decevo; e tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali crano, unite in perpetto, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliaodi avesse, ia storia non lo dice espressamente; la solamente intendere che aveva destinati al cinistro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lusciare intutta la sostanza al prinogenito destinato a conserva la famiglia, a processo cioè de figlinoli, per tormentarsi a tormentarii nella stessi maniera. La nostra infefice era sucor nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rinameva sostanto da decidersi se sarribe un momeo o una momea; devisione per la quale faceva bissiguo, non il suo consenso, na la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un noue che riscegliasce immediatamente l'ide ad edissirso, e dei fosse stabo portato da mua santa d'atti natali, la chiano Gertrude. Bambole vesifie da monaca furono i primi labacelti che le si dicerto ni muno; poi santini



ehe rappresentava monoshet; e que 'regai eran sempre accumpagnati com gran raccomunatazioni di tentri file end conto, come cosa preziosa, e con quell'interrogare affermativo: a bello de): Quando il principro, o la principreso o il principino, che solo dei maschi venira allevato in casa voterano lodar l'aspetto prosperso della fanciullina, pareva else non trovasser modo d'esprimer bene la loro idea, se non con le parole: a che madre badesal: "Nessumo però le disso mai direttamente: tiu devi farti monaca. Era mi' idea sottintesa e toceta incidentemente, in ogni discorso che riguardasse; i sosi destini futuri. Se qualder volta la Gertradina trascorreva a qualche atto un po'arrogante e imperiosa, al che a sun indule la pordava modio facilinate, et u sei una ragazzha, " le si diecva: " queste maniere nou ti convengono: quando sarai madre badessa, allora comanderai a bacchetal, farai alto e basso. " Qualche altra volta il principe, riprendendola di cert'altre maniere troppo libere e famigliari alle quali essa trascorreva con uguale facilità. " e hil' cithi" le dieves; " ono fe questo il fare d' mas par



tua: se vuoi che un giorno ti si porti il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d'ora a star sopra di te: ricordati che tu devi essere, in ogni cosa, la prima del monastero; perchè il sangue si porta per tutto dove si va. "

Tutte le parole di quesdo genere stampavano nel cervello della fancialitan l'idie a de gli iei dovea seser mousea, na quelle che vavivadalla bocca dei padre, facevan più effetto di intte l'altre inisenee. Il contegno del principe era abilitamiente quello d'un padrone austerny ma quando si trattava dello stato futuro de suoi figli, dai suo vollo e da ogni sua paroda traspariva un'i immobilità di rioduzione, una ombrosa getosia di comando, che imprimeva il sentimento d'una mecessià fatale.

2:

A sei anni, Gertrude fu collocata, per educazione e ancor più per istradamento alla vocazione impostale, nel monastero dove l'abbiamo veduta: e la scelta del luogo non fu senza disegno. Il buon conduttore delle due donne ha detto che il padre della signora era il primo in Monza: e, aceozzando questa qualsisia testiutonianza eon alcune altre indicazioni che l'anonimo lascia scappare sbadatamente qua e là. noi potremmo anche asserire che fosse il feudatario di quel paese. Comunque sia, vi godeva d'una grandissima antorità; e pensò che li , nieglio che altrove , la sua figlia sarebbe trattata con quelle distinzioni e con quelle finezze che potesser più allettarla a scegliere quel monastero per sna perpetua dimora. Ne s'ingannava: la badessa e aleune altre monache faccendiere, elle avevano, come si suol dire, il mestolo in mano, esultarono nel vedersi offerto il pegno d'una protezione tanto utile in ogni occorrenza, tanto gloriosa in ogni momento; accettaron la proposta, con espressioni di riconoscenza, non esagerate, per quanto fossero forti; e corrisposero pienamente all'intenzioni ehe il principe aveva lasciate trasparire sul collocamento stabile della figliuola : intenzioni che andavan così d'accordo con le loro. Gertrude, appena entrata nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina; posto distinto a tavola, nel dormitorio; la sua condotta proposta all' altre per esemplare; chieche e carezze senza fine, e condite con quella famigliarità un po'rispettosa, che tanto adesca i fanciulli, quando la trovano in coloro ehe vedon trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Non che tutte le monache fossero congiurate a tirar la poverina nel laccio; ce n'eran molte delle semplici e lontane da ogni intrigo, alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo: ma queste, tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non s'accorgevan bene di tutti que' maneggi, parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo, parte s'astenevano dal farvi sopra esame, parte stavano zitte, per non fare scandoli inutili. Qualcheduna anche, rammentandosi d'essere stata, con simili arti, condotta a quello di cui s' era peutita poi, sentiva compassione della povera innocentina, e si sfogava col farle carezze tenere e malinconiche; ma questa era ben lontana dal sospettare che ci fosse sotto mistero; e la faccenda camminava. Sarebbe forse camminata così fino alla fine, se Geltrude fosse stata la sola ragazza in quel monastero. Ma, tra le sue compagne d'educazione, ce n'erano alenne che sapevano d'esser destinate al matrimonio. Gertrudina, nudrita nelle idee della sua superiorità, parlava magnificamente de' suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero, voleva a ogni conto esser per le altre un soggetto d'invidia; e vedeva con maraviglia e con dispetto. che alcune di quelle non ne sentivano punto. All'immagini maestose, ma eireoscritte e fredde, che può somministrare il primato in un monastero, contrapponevan esse le immagini varie e luceicanti, di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti, messo davanti a un alveare, I parenti e l'educatriei avevan coltivata e accresciuta in lei la vanità naturale, per farle piacere il chiostro; ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenee ad essa, si gettò su quelle, con un ardore ben più vivo e più spontaneo. Per non restare al di sotto di quelle sue conpagne, e per condiscendere nello stesso tempo al suo nuovo genio, rispondeva ehe, alla fin de' conti, nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, ahitare un palazzo, godersi il mondo, e meglio di tutte loro;



che lo poteva, pur che l'avesse voluto, che lo vorrebbe, che lo voleva; e lo voleva in fatti. L'idea della necessità del sno consenso, idea che, fino a quel tempo, era stata come inosservata e rannicchiata in un angolo della sua mente, si sviluppò allora, e si manifestò, con tutta la sua importanza. Essa la chiamaya ogni momento in aiuto, per godersi più tranquillamente l'immagini d'un avvenire gradito. Dietro questa idea però, ne compariva sempre infallibilmente un'altra; che quel consenso si trattava di negarlo al principe padre, il quale lo teneva già, o mostrava di tenerlo per dato; e, a questa idea, l'animo della figlia era ben lontano dalla sicurezza che ostentavano le sue parole. Si paragonava allora con le compagne, ch' erano ben altrimenti sicure, e provava per esse dolorosamente l'invidia che, da principio, aveva creduto di far loro provare. Invidiandole, le odiava: talvolta l'odio s'esalava in dispetti, in isgarbalezze, in motti pungenti; lalvolta l'uniformità dell'inclinazioni e delle speranze lo sopiva, e faceva nascere un' intrinsichezza apparente e passeggiera. Talvolta, volendo pure godersi intanto qualche cosa di reale e di presente, si compiaceva delle preferenze che le venivano accordate, e faceva sentire all'altre quella sua superiorità; talvolta, non notendo più tollerar la solitudine de' snoi timori e de' suoi desideri, andava, tutta buona, in cerca di quelle, quasi ad implorar benevolenza, consigli, coraggio, Tra queste deplorabili guerricciole con sé e con gli altri, aveva varcata la puerizia, e s' inoltrava in quell' età così eritiea, nella quale par che entri nell'animo quasi una potenza misteriosa, che solleva, adorna, rinvigorisce tutte l'inclinazioni, tutte l'idee, e qualche volta le trasforma, o le rivolge a un corso impreveduto, Ciò che Gertrude aveva fino allora più distintamente vaglieggiato in que' sogni dell' avvenire, era lo splendore esterno e la pompa: un non so che di molle e d'affettuoso, elie da prima v'era diffuso leggermente e come in nebbia, cominció allora a spiegarsi e a primeggiare nelle sue fantasie. S'era fatto, nella parle più riposta della mente, come uno splendido ritiro: ivi si rifugiava dagli oggetti presenti, ivi accoglieva certi personaggi stranamente composti di confuse memorie della pnerizia, di quel poco che poteva vedere del mondo esteriore, di ciò che aveva imparato dai discorsi delle compagne; si tratteneva con essi, parlava loro, e si rispondeva in loro nome; ivi dava ordini, e riceveva omaggi d'ogni genere. Di quando in quando, i pensieri della religione venivano a disturbare quelle feste brillanti e faticose. Ma la religione, come l'avevano inegnata alla motra proveretta, e cume essa l'aveva ricevata, non bamiria l'orgaglio, auci lo sutilitéva e lo proponeva come um mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più la religione, a una ula rava come l'attre. Negl'in-levvalli in cui questa herva prendeva il primo posto, e grandeggiava neola fantasi al Gertrule, l'initéle, sopraffatta da terrori confusi, e compresa da una confusa idea di doveri, s'inamaginava che la sua ripognanza al choistre, e la resistenza all'insimazzioni de' soni onza giuri, nella scella dello stato, fossero una colpa; e prometteva in emor son d'espiarà, chiubendosi volondariamente nel chiostro.

Era legge ehe una giovine non potesse venire accettata monaca. prima d'essere stata esaminata da un ecclesiastico, chiamato il vicario delle monache, o da qualche altro deputato a ciò, affinchè fosse certo che ci andava di sua libera scella: e questo esame non poteva aver luogo, se non un anno dopo ch'ella avesse esposto a quel vicario il suo desiderio, con una supplica in iscritto. Quelle monache che avevan preso il tristo incarico di far che Gertrude s'obbligasse per sempre, con la minor possibile cognizione di ciò che faceva, colsero un de' momenti che abbiam dello, per farle trascrivere e sottoscrivere una tal supplica. E a fine d'indurla più facilmente a ciò, non manearon di dirle e di ripeterle, che finalmente era una mera formalità, la quale ( e questo era vero) non poleva avere efficacia, se non da altri atti posteriori, che dinenderebbero dalla sua volontà. Con tutto ciò, la sunplica non era forse ancor giunta al suo destino, che Gertrude s' era già pentila d' averla solloscritta. Si pentiva poi d'essersi pentita, passando così i giorni e i mesi in un' incessante vicenda di sentimenti contrari. Tenne lungo tempo nascosto alle compagne quel passo, ora per timore d'esporre alle contraddizioni una buona risoluzione, ora per vergogna di palesare uno sproposito. Vinse finalmente il desiderio di sfogar l'animo, e d'accaltar consiglio e coraggio. C'era un' altra legge, che una giovine non fosse anunessa a quell'esame della vocazione, se non dopo aver dimorato almeno un ntese fuori del monastero dove era stata in educazione. Era già scorso l'anno da che la supplica era stata mandala; e Gertrude fu avvertila che tra poco verrebbe levata dal monastero, e condolla nella casa paterna, per rimaneryi quel mese, e far tutti i passi necessari al compimento dell'opera che aveva di fatto cominciata. Il principe e il resto della famiglia tenevano lutto ciò per certo, come se fosse già avvenuto ;

ma la giovine aveca tutti altro in testa; in vece di far gli altri passi, penava alla maniera di tirne indiretto il primo. In lai agustis, sir-isolvette d'aprirai con una delle sue compagne, la più franca, e pronta sempre a dar consigli risultati. Questa suggeri a Gertrade d'informar con una lettera il padre della sua nova residuzione; giacche ion le lastava l'animo di spiattellargli sul viso un bravo: non veglio. E perché i pareri gratuiti, in questo mondo, son molto rari, la consigliera fece pagar questo a Gertrude, con tante beffe sulla sua dapposaggine. La lettera fu concretala tra quattro o einque condienti, serita di



nascosto, c fatta ricajdrar per via d'artifizi molto studiati. Gertrude stava con grandi riapiteta, portante propositi de la convenira de la consecución del la consecución del la consecución de la consecución d

Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Gertrade sapesse che andava a un combattimento, pure l'uscir di monastero, il lasciar quelle mnra nelle quali era stata ott' anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna, il riveder la città, la casa, furon sensazioni piene d'una gioia tumultuosa. In quanto al combattimento, la poveretta, con la direzione di quelle confidenti, aveva già prese le sue misure, e fatto, com'ora si direbbe, il suo piano. - O mi vorranno forzare, - pensava, - e io starò dura; sarò umile, rispettosa, ma non acconsentirò: non si tratta che di non dire un altro si; e non lo diró. Ovvero mi prenderanno con le buone; e io sarò più buona di loro; piangerò, pregherò, li moverò a compassione: finalmente non pretendo altro che di non esser sacrificata. ---Ma, come accade spesso di simili previdenze, non avvenne ne una cosa nè l'altra. I giorni passavano, senza che il padre nè altri le parlasse della supplica, nè della ritrattazione, senza che le venisse fatta proposta nessuna, nè con carezze, nè con minacce. I parenti eran seri, tristi, burberi con lei, senza mai dirne il perehè. Si vedeva solamente che la riguardavano come una rea, come un' indegna; un anatema misterioso pareva che pesasse sopra di lei, e la segregasse dalla famiglia, lasciandovela soltanto unita quanto bisognava per farle sentire la sua suggezione. Di rado, e solo a certe ore stabilite, era ammessa alla compagnia de' parenti e del primogenito. Tra loro tre pareva che regnasse una gran confidenza, la quale rendeva più sensibile e più doloroso l'abbandono in cui era lasciata Gertrude. Nessuno le rivolgeva il discorso; e quando essa arrischiava timidamente qualche parola, che non fosse per cosa necessaria, o non attaccava, o veniva corrisposla con uno sguardo distratto, o sprezzante, o severo. Che se, non potendo più soffrire una eosi amara e umiliante distinzione, insisteva, e tentava di famigliarizzarsi; se implorava un po' d'amore, si sentiva subito toccare, in maniera indiretta ma chiara, quel tasto della scelta dello stato; le si faceva copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistar l'affetto della famiglia. Allora Gertrude, che non l'avrebbe voluto a quella condizione, era costretta di tirarsi indietro, di rifiutar quasi i primi segni di benevolenza che aveva tanto desiderati, di rimettersi da sè al suo posto di scomunicata; e per di più, vi rimaneva con una certa apparenza del torto.

Tali sensazioni d'oggetti presenti facevano un contrasto doloroso con quelle ridenti visioni delle quali Gertrude s'era già tanto occupata, e s'accupara tultaria, nel segreto della sua mente. Aveva sperato che, uncla apiendia e frequentata casa poterna, avrebbe putto gobre ai meno qualche segio reale delle cose immaginate; ma si trovà del tutto ingunata. La clausar era stretta e intera, comie nel monastero; di andare a spasso non si parlava neppure; e un coretto che, dalla casa, guardava in una chiesa configna, togleiva anche l'union necessiti dei ci sarrebbe stata d'uselve. La compagnia era più trista, più searos, uneso avariata che nel monastero, A opti anumuzio d'una visita, Ger-truite doveva safire all'utilimo piano, per chiudersi con alcune veccide chome di servicio: e il antebe desirano, quando c'era rintita. Je servicio con di servicio: e il antebe desirano, quando c'era rintita. Je servicio:



s' miformavano, nelle manière e né discursi, all'esempio e all'interzioni de judoviri è Gertrude, che, per sua inclinazione, averbavoluto trattarii con una famigliarità signorite, e che, nello stato in cui si trovava, avrebbe avuto di grada che le facescro qualche dimostrazione d'affetto, come a una boro pari, e secuniva anche a mendienne, rimaneva poi umilitato, e serupe più affitta di vedersi corrisposta con una noneuranza manifesta, benella escompagnata da un leggiero ossequito di formalità. Dovette però aecorgensi che un paggio, ben diverso da celoro, le portava un rispetto, e sentiva per lei una compassione d'un genere particolare. Il contegno di quel rapazzotto era ci che Gertrada evaca fino altra visto di più somigliante a quell' ordine di cose tanto contemplato nella sua inuaginativa, al confegno di quelle su creature ideali. A poco a poco si scopri un non so che di nuovo nelle maniere della giovinetta: una tranquillità e un'i nquietudine diversa dalla solita, un fare di edi la trovato qualche cosa che gli preuce, che vorrebbe guardare ogni momento, e non lasciar vedere ggli altri. Le furon teunti gli occhi addosso più che mai: che è che non è, una mattina, fu sorpresa da una di quelle cameriere, mentre slava piegando alla sfugglia una carta, sulla quale acareba fatto meggio a non iscrive nulla. Dopo un breve tira tira, la carta rimase nelle mani della cameriera, e da queste passò in quelle del principe.

Il terrore di Gertrude, al rumor de passi di hi, non si può deserivere nè immaginare: era quel padre, era irritato, e lei si sentiva colpevole. Ma quando lo vide comparire, con quel ejajdio, con quella carta in mano, avrebbe voluto esser ceuto braccia sotto terra.



non che in un chiostro. Le parole non furou molte, ma terribili; digassigo intimato subito non fu che d'esser rinchius in quella inurera, sotto la guardia della donna che aveva fatta la seoperta; mi questo non era che un principio, che un ripiego det nomento; mi prometteva, si lasciava velere per aria, un altro gastigo oscuro, findeterminato, e unindi ini sissevacioso.

Il paggio fu subito strattato, coni era naturale; e fu minacciato auche a hi ujudocca di terridito; e, in qualunque tempo, avese osta futar 'nulla dell' avvenuto. Nel fargli questa intimazione, il principe gli appoggio dine solemii schiaffi, per associare a quell' avvenutura un irrordo, che loggiosce al regazzareo ogni itentazion di vantarene. Un pretesto qualunque, per consestare ta licenza data a un paggio, non era difficile a trovarsi; in quanto alla figlia, si dises ci era niconodata.

Rimase essa dunque col batticuore, con la vergogna, col rimorso, col terrore dell' avvenire, e rom la sola comagnata di quella donna odiata da kei, come il testimonio della sua colpa, e la cagione della sua disgrazia. Costet dodiava poi a vicenda Gertrude, per la quale si revava ridotta, senza super per quanto tempo, alla vita neiosa di careriera, e diventala per sempre enstode d'un segreto periodoso.

Il primo confuso tumulto di que' sentimenti s'acquietò a poco a poco; ma tornando essi poi a mo per volta nell'animo, vi s'ingrandivano, e si fermavano a tormentario più distintamente e a bell'agio. Che poteva mai esser quella punizione minacciata in cnimma? Molte e varie e strane se ue affacciavano alla fantasia ardente e inesperta di Gertrude. Quella che pareva più probabile, era di venir ricondotta al monastero di Monza, di ricomparirvi, non più come la signorina, ma in forma di colpevole, e di starvi rinchiusa, chi sa fino a quando! chi sa con quali trattamenti! Ciò che una tale immaginazione, tutta niena di dolori, aveva forse di niù doloroso ner lei, era l'apprensione della vergogna. Le frasi, le parole, le virgole di quet foglio sciagurato, passavano e rinassavano nella sua memoria; le immaginava osservate, pesate da un lettore tanto imprevedato, tanto diverso da quello a cui eran destinate; si figurava che avesser potuto eader sotto gli ocelii anche della madre o del fratello, o di chi sa altri: e, al paragon di ciò, lutto il rimanente le pareva quasi un nulla. L'immagine di colui eh' era stato la prima origine di tutto lo scandolo, non lasciava di venire spesso aneli'essa ad infestar la povera rinchiusa: e pensate ehe strana comparsa doveva far quel fantasma, tra quegli altri così

diversi da lui, seri, freddi, minacciosi. Ma, appunto perché non poteva separarlo da essi, ne tornare un momento a quelle fuggitive compiacenze, senza che subito non le s'affacciassero i dolori presenti che n'erano la conseguenza, cominciò a poco a poco a tornarci più di rado, a rispingerne la rimembranza, a divezzarsene. Nè più a lungo, o più volentieri, si fermava in quelle liete e brillanti fantasie d'una volta: eran troppo opposte afle circostanze reali, a ogni probabilità dell'avvenire. Il solo castello nel quale Gertrude potesse immaginare un rifugio tranquillo e onorevole, e ehe non fosse in aria, era il monastero, quando si risolvesse d'entrarei per sempre. Una tal risoluzione (non poteva dubitarne) avrebbe accomodato ogni cosa, saldato ogni debito, e cambiata in un attimo la sua situazione. Contro questo proposilo insorgevano, è vero, i pensieri di tutta la sua vita: ma i tempi eran mutati; e, nell'abisso in cui Gertrude era caduta, e al paragone di ciò che poteva temere in certi momenti, la condizione di monaca festeggiata, ossegniata, ubbidita, le pareva uno zuccherino. Due sentimenti di ben diverso genere contribuivan pure a intervalli a scemare quella sna antica avversione; talvolta il rimorso del fallo, e una tenerezza fantastica di divozione; lalvolta l'orgoglio amareggiato e irritato dalle maniere della careeriera, la quale (spesso, a dire il vero, provocata da lei) si vendicava, ora facendole paura di quel minacciato gastigo, ora svergognandola del fallo. Quando poi voleva mostrarsi benigna, prendeva un tono di protezione, più odioso ancora dell'insulto. In tati diverse occasioni, il desiderio che Gertrude sentiva d'uscir dall'unghie di colei, e di comparirle in uno stato al di sopra della sua collera e della sua pietà, questo desiderio abituale diveniva tanto vivo e pungenle, da far parere amabile ogni cosa che potesse condurre ad appagarlo.

In capo a quattro o cinque lunghi giorni di prigionia, una matlina, Gertrude siurceta ci nivedentia all'eccesso, per uni di qué dispetti della sua guardiana, andò a cacciarsi in un angob della cancra, e li, con la faccia nascosta tra le unani, stette quabele tempo al tivora le suar abbia. Scuti alfora un bisogno prepotente di veolere altri visi, di scutire altre parcele di escrita ritata diversamente. Perso àl padre, alla famiglia: il pensiero se ne arretrava spaventato. Ma le venne in mente che dipendeva da lei di trovare in loro degli anuale; e provo una giois improvvisa. Dietro questa, una confisione e un penfinento straordinario del son follo, e un nugual desiderio d'esporta. Non già de la sua volontà si fermasse in quel proponimento, ma gianunai non c'era entrata con tanto ardore. S'abio di li, ando a un tavolino, riprese quella penna faltate, e seriesa el padre una lettera piena d'entusiasmo e d'abbattimento, d'affizione e di speranza, implorando il perdono, e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a cit il overa accordanto.





## CAPITOLO X.



i son de' momenti in cui l'animo, particolamente de jossani, é disposto in maniera lamente de jossani, é disposto in maniera opin pose d'istanza basta a otteneme opin cosa che abbis un' apparenza di bene ciato, s'abalantos mollemente sul suo fraciato, s'abalantos mollemente sul suo fraciato, s'abalantos mollemente sul suo fraciato, s'abalantos mollemente sul suo fragiarne alla prima ria che gli alti punto granze alla prima ria che gli alti punto dei distribunto, Questi momenti, che si dovrebbero dadi altit ammirare con timido ri-

spetto, son quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo, per legare una volonta che non si guarda.

Al legger quella lettera, il principe "" vide smbito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui; e aspettanoloa, si dispose a batter il ferro, mentr' era caldo. Gertrude comparve, e, senza alzar gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti, cel obbe appena fatto di dire: a perdono!"



Egli le fece cenno che s' alzasse; ma, con una voce poco atta a rincorare, le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo; ch'era cosa troppo agevole e troppo naturale a chinnque sia trovato in colpa, e tema la punizione; che in somma bisognava meritarlo. Gertrude domandò, sommessamente e tremando, che cosa dovesse fare. Il prineipe (non el regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre) non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude: e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta, come lo scorrere d'una mano ruvida sur una ferita. Continnò dicendo elie, quand' anche ..... caso mai ..... che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ei aveva messo ora un ostacolo insuperabile; giacché a un cavalier d'onore, com'era lui, non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sè. La misera ascoltatrice era annichilata: allora il principe, raddolecudo a grado a grado la voce e le parole, prosegui dicendo che però a ogni fallo c'era rimedio e miscricordia; che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più ehiaramente indicato: eh' essa doveva vedere, in questo tristo accidente, come un avviso che la vila del secolo era troppo piena di pericoli per lei.....

a Ah si! n esclamò Gertrude, seossa dat timore, preparata dalla vergogna, e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea.

« Ah. lo capite anche voi, » riprese innontamente il principe. « Rabenen, non si parti più del passato: tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole, conveniente, che vi rimanese; ma perché l'avete preso di buona vogila, e con buona maniera, tocra a me a farveto rimesir gradito in tutto e per tutto: tocca a me a farme tornare vido rimesir gradito in tutto e per tutto: tocca a me a farme tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cur-ra. « Così diencho, sossese un campanello che stava sul tavolino, e al servitore che cutrò, disse: « la principease e il principino subito. » E seguitò poi con Gertrude: » vogifo metterii subito a parte della nuia consolazione; vogilo che tutti cominein subito a trattarvi come si conviene. Avete sperimentato in parte il padre severo; ma da qui in-nanzi proverete tutto il padre amorsoo. »

A quotée parole, Gertrude rimaneva come salactella. Ora ripensava come mai quel si che le era scappato, avesse pontuo signifiera tauto, ora evreava se ei fosse maniera di ripenderio, di ristringeme il senso, ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la beniguità così condizionata, che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turisarie menonamente.

Dopo pochi momenti, vennevo i due chiamati, e vedendo li Gertrude, la guardrano in viso, incerti e maravigilati. Ma piraiete, con un contegno lieto e amorevole, che ne preseriveva loro un sonsigiante, erco, « dise,» e la pecora suamrita: e sia questa l'utima parola clie richiami triste memorie. Ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non la più bisegno di consigli; ciò che noi desideravamo per suo bene, l'ha voluble si spontamente. È risoluta, m'ha fatto iniculere che è risoluta .... « A questo passo, abic essa verso il padre uno sgarado tra atterrito e supplicivole, come per cindicergii desospendesse, una egli prosegui francamente: « che è risoluta di prendere il velo. «

a Brava! bene! » esclamarono, a una voce, la madre e il figlio, e l' uno dopo l'altra abbracciaron Gertrude; la quale ricevette queste accoglienze con lacrime, che furono interpretate per lacrime di consolazione. Allora il principe si diffuse a spiegar ciò che farebbe per render licha e splendich la sorte della figlia. Parlo delle distinzioni di cui goderchie nel monastero e nel paese; che, là sarchie cone una principesa, come la rappresentante della famiglia; che, appena l'età l'avrebbe permeso, sarelbe innalata alla prima dignibi; c, inlanto, non sarche soggetta de di nome. La principesa e il principino rimoravano, ogni momento, le congratulazioni e gli applausi; Gertrude era come dominata da un sogno.



« Converrà poi fissare il giorno, per andare a Monza, a far la rientesta alla badessa, » disse il principe. « Come sarà contenta! Vi su dire che tutto il monastero suprà valutar l'onore che Gertrade gli fa. Anzi.... perché non ci andiamo oggi? Gertrade prenderà volentieri un no d' aria. »

- « Andiamo pure, » disse la principessa,
- « Vo a dar gli ordini. » disse il principino.
- " Ma . . . . " proferi sommessamente Gertrude.
- « Piano, piano, » riprese il principe: « lasciam decidere a lei: forse oggi non si sente abbastanza disposta, e le piacerebbe più aspettar fino a domani. Dite: volete ehe andiamo oggi o domani? »

a Domani, a rispose, con voce fiacea, Gertrude, alla quale pareva ancora di far qualche cosa, prendendo un po' di tempo.

Domani, e disse solennemente il principe: « ha stabilito che si vada domani. Intanto io vo dal vicario delle monache, a fissare un giorno per l'esame. » Detto fatto, il principe usci, e ando veramente (che non fu piccola degnazione) dal detto vicario; e concertarono che verrebbe di li a due giorni.

In tuto il resto di quella giornata, Gertrude non chèu un minuto di bene. Arrebde desiderio riposar l'animo da lante commozioni, lasciar, per dir cost, chiafre i suoi pensieri, render conto a sè stessa di ciò de aveva fatto, di ciò che le rimaneva da fren, sapere ciò de volcese, rallenfare un momento quella macedian che, appena avviata, andava così precipilosamente; ma non ci fu verso. L'occupazioni si succedevano senza internazione, s'incestravano l'una con l'altra. Sabibio dopo partifo il principe, in cuodato nel gabinetto della principessa, per essere, softo la sua direzione, petitutale rivestila dalla sua propria camerica. Non era anco terminato di dar l'ultima mano, che furon avverite ch'era ni tavolto. Gertrude passò in mezza agi'inchini della servità, che accemanva di congratularsi per la gazarigione - tervoà alcuni paranti più prossina, ch' erano abati nivitali in fretta, per farle onore, e per rallegrarsi con lei de' due felici avvenimenti, la ricuperata silute, ci la sipetata vocazione.

La sposina (così si chiamavan le giovani monacande, e Gertrude, al suo apparire, fu da tutti salutata con quel nome), la sposina ebbe da dire e da fare a rispondere a'complimenti che le fioccavan da tutte le parti. Sentiva bene che ognuna delle sue risposte era come un'accettazione e una conferma; ma come rispondere diversamente? Poco dono alzati da tavola, venne l'ora della trottata. Gertrude entrò in carrozza con la madre, e con due zii chi erano stati al pranzo. Dopo un solito giro, si riusci alla strada Marina, che allora attraversava lo spazio occupato ora dal giardin pubblico, ed era il luogo dove i signori venivano in carrozza a riercarsi delle fatiche della giornata. Gli zii parlarono anche a Gertrude, come portava la convenienza in quel giorno: e uno di loro, il qual pareva che, più dell'altro, conoscesse ogni persona, ogni carrozza, ogni livrea, e aveva ogni momento qualeosa da dire del signor tale e della signora tal altra, si volto a lei tutt' a un tratto, e le disse: « alı furbetta! voi date un calcio a tutte queste corbellerie; siete una dirittona voi; piantate negl'impieci

noi poveri mondani, vi ritirate a fare una vita beata, e andate in paradiso in carrozza. "

Sul tardi, si tornò a cœa; e i servitori, seendendo in fretta con le torce, avverirono che molte visite stavano aspettando. La voce cecora; e i parenti e gli amici venivano a fare il loro dovere. S'entrò nella sala della conversazione. La sposina ne fu l'islob, il trastullo, la i vittima. Ognuno la voleva per sè: ciù si faceva prometter doie; chi prometteva visite, chi parlava della madre lale sua pareute, chi dedla madre tal altra sua conoscente, chi lodava il ciclo di Monza, chi dicorreva, cun gran sapore, della gran figura ch' essa avreibe falla ia.



Altri, che non avevan potuto ancura avvienarsi a Gertrude così asseditat, stavano spiando l'occisione di farsi innanzi, e sentivano un certo rimorso, fin che non avessero fatto il loro dovere. A poco a poco, la compagnia s'andó dileguando; tutti se n'andarono senza rimorso, e Gertrude rimase sola co' gentroi e il fratello.

« Finalmente, » disse il principe, « ho avuto la consolazione di veder mia figlia trattata da par sua. Bisogna però confessare che anche lei s'è portata benone, e ha fatto vedere che non sarà impieciata a far la prima figura, e a sostenere il decoro della famiglia. » Si cenò in fretta, per ritirarsi subito, ed esser pronti presto la mattina seguente.

Gertrude contristata, indispetitia e, nello stesso tempo, un po' gundista da tutti que' complimenti, si rammentò in quel punto siè ele aveva patito dalla sua carceriera; e, vedendo il padre così disposto a compiaercha in tutto, fune che in una cosa, volle appratitare dell'ange in cui si Irovava, per acquietare almeno una delle passioni che la tormentavano. Mostrò quindi una gran ripugnanza a trovarsi con coled, lagnandols fortenente delle sue maniere.

« Come! » disse îl pinicipe: « 'v ha maneato di rispetto cole! Domani, domani, le baver ôi le apo come va. Jasciale fire a me, che le farò conosecre thi elei, e chi siete voi. E a ogni modo, una figlia della quale i son contento, non deve vedersi intero ma persona che le dispiacita. « Così detto, fere chianare un'altra doma, e le ordinò di servir Gertrarde; la quale intanto, mastieno de asseprando la soddisazione che aveva rievvata, si stupiva di trovarei così poro sugo, in paragone del desiderio che n'aveva avuto. Ciò che, auche suo undergodo, s'impossessava di tutoli si suo anino, era il settimento dei gran progressi che aveva fatta; in quella giarrata, sulla strada del chiosto, il presiore che a ritirarsene ora di vorreble undta più forza e risoluteza di quella che sarebbe bastata pochi giorni prima, e che pure non s'era sentila d'avere.

La donna che andò ad accompagnarla in camera, era una vecchia di casa, stata già governante del principino, che aveva ricevuto appena uscito dalle fasce, e tirato su fino all'adolescenza, e nel quale aveva riposte tutte le sue compiacenze, le sue speranze, la sua gloria. Era essa contenta della decisione fatta in quel giorno, come d'una sua propria fortuna: e Gertrude, per ultimo divertimento, dovette succiarsi le eongrafulazioni, le lodi, i consigli della vecebia, e sentir parlare di certe sue zie e prozie, le quali s'eran trovate ben contente d'esser monache, perché, essendo di quella casa, avevan sempre goduto i primi onori, avevan sempre saputo tenere uno zampino di fuori, e, dal loro parlatorio, avevano ottenuto cose che le più gran dame, nelle loro sale, non e'eran potute arrivare. Le parlò delle visite ehe avrebbe ricevute: un giorno poi, verrebbe il signor principino con la sua sposa, la quale doveva esser certamente una gran signorona; e allora, non solo il monastero, ma tutto il paese sarebbe in moto. La vecelia aveva parlato mentre spogliava Gertrude, quando Gertrude era a letto;

parlava ancora, che Gertrude dormiva. La giovinezza e la fatica erano state più forti de' pensieri. Il sonno fu affannoso, torbido, pieno di sogni penosi, ma non fu rotto che dalla voce strillante della vecchia, che venne a svegliarla, perché si preparasse per la gila di Moizz.



a Analiano, andiano, signora sposina: è giorno fatto; e prima che sin vositia e petitula, ei vorri uni ora alunco. La signora principessa si sia vestende; e l'atono svegliata quatif ore prima del solito. Il signor principino è già secso alle scuderie, poi è fornato su, e di a drudiue per partire quando si sia. Vispo come una lepre, qued diavoletto: ma l'e state cos fin da hambino; e io posso difro, che l'ho portato in collo. Ma quand è pronto, non bisogna farbo spettare, perché, sebbene sia della nigilior pasta del mendo, allora si impariettise e atrepiale. Doveretto l'sogna comquitrio: e il siso naturale; e poi questa volta avrebbe anche un po' di ragione, perché s'incomoda per le Giani citi lo tocca in que' moment!! non la riguardo per nessuno, fnorché per il signor principe. Ma, un giorno, il signor principe sarà lui; più tarti che sia possible, perde. Lesta, lesta, signoriua l'Perché mi guarda così incantata? A quest'ora do verbbe esser fune della cuescia.

All'immagine del principino impaziente, tutti gli altri pensieri che s'erano affollati alla mente risvegliata di Gertrude, si levaron subito, come uno stormo di passere all'apparir del nibibio. Ubbidi, si vesti in fretta, si lasciò pettinare, e comparve nella sala, dove i genitori e il fratello eran radunati. Fu listia sedere sur una sedia a braccioli, e le fu portata una chiechera di cioccolata: il che, a que' tempi, era quel che già presso i Romani il dare la veste virile.

Quando vennero a avvertir ch'era attaccato, il principe tirò la figlia in disparte, e le disse: « orsà, Gertrude, icri vi siete fatta onore: oggi dovete superar voi medesima. Si tratta di fare una comparsa solenne nel monastero e nel passe dove siete destinata a far la prima figura.



V aspettano.... • É inutile dire che il principe aveva spedito un avvio alla bolesoa, il gienno avatti. • V aspettano, e tutti gli oveidi saranno sopra di voi. Dignità e disinvoltura. La badessa vi donanderà cosa votete: è una formalità. Potete rispondere che chiesle d'essere ammessa a vestir l'abito in quel monastero, dore siete stata educata così amorevolmente, dove avete riecvute tante finezze: cite è la pura verità. Diet quelle poche partoje, con un fare sietlo: che non s'avesse a dire che v' hanno imboevata, e che non sapete pariare da voi. Quelle bunoe madri non samo multa dell'accaditori è un segreto che deve restar sepolto uella famiglia; e perviò non fate una faccia contrita e dubbico, cite potesse d'un qualche sossello. Pate vedere di contrita e dubbico, cite potesse d'un qualche sossello. Pate vedere d'un resultano della contrita e dubbico, cite potesse d'un qualche sossello. Pate vedere d'un presentation della contrita e dubbico, cite potesse d'un qualche sossello. Pate vedere d'un presentation della contribita contribita della cont

che sangue uscite: manierosa, modesta; ma ricordatevi che, in quel luogo, fuor della famiglia, non ci sarà nessuno sopra di voi. » Senza aspettar risposta, il principe si mosse; Gertrude, la princi-

pessa e il principino lo seguirono; seesero tutti le scale, e montarono in carrozza. Gl'impieci e le noie del mondo, e la vita beata del chiostro, principalmente per le giovani di sangue nobilissimo, furono il tema della conversazione, durante il tragitto. Sul finir della strada, il principe rinnovò l'istruzioni alla figlia, e le ripetè più volte la formola della risposta. All' entrare in Monza, Gertrude si senti stringere il cuore; ma la sua attenzione fu attirata per un islante da non so quali signori che, falta fermar la carrozza, recitarono non so qual complimento. Ripreso il canunino, s'andò quasi di passo al monastero, tra gli sguardi de'enriosi, che accorrevano da tutte le parti sulla strada. Al fermarsi della carrozza, davanti a quelle mura, davanti a quella porta, il cuore si striuse ancor più a Gertrude. Si smonto tra due ale di popolo, che i servitori facevano stare indietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta l'obbligavano a studiar continuamente il suo contegno: ma più di tutti quelli insieme, la tenevano in suggezione i due del padre, a' quali essa, quantunque ne avesse così gran paura, non poleva lasciar di rivolgere i suoi, ogni momento. E quegli ocehi governavano le sue mosse e il suo volto, come per mezzo di redini invisibili. Attraversato il primo cortile, s' entrò in un altro, e li si vide la porta del chiostro interno, spalaneata e tutta occupata da monache. Nella prima fila , la badessa circondata da anziane ; dietro, altre monache alla rinfusa, alcune in punta di piedi; in ultimo le converse rilte sopra panchetti. Si vedevan pure qua e là luecicare a mezz'aria alenni occhietti, spuntar qualche visino tra le tonache: eran le più destre, e le più coraggiose tra l'educande, che, fiecandosi e penetrando tra monaca e monaca, eran riuscite a farsi un po' di pertugio, per vedere aneli' esse qualche cosa. Da quella calca uscivano acclamazioni; si vedevan molte braccia dimenarsi, in segno d'accoglienza e di gioia. Giunsero alla porta; Gertrude si trovò a viso a viso con la madre badessa. Dopo i primi complimenti, questa, con una maniera tra il giulivo e il solenne, le domandò cosa desiderasse in quel luogo, dove non e'era chi le polesse negar nulla.

"Son qui . . . . . » coninciò Gertrude; ma, al punto di proferir le parole che dovevano decider quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò un nomento, e rimase con gli occhi fissi sulla folla che le stava davanti. Vide, in quel momento, una di quelle sue note compogne, che la guardava con un aria di compassione e di malizia finsieme, e pareva che dicesse: ah! la cé de aceata la brava, Quella vista, ris-vegliando piu vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti, le restitua anche un po di quel poco autico coraggio: e già stava ecceando una risossia unahome. diversa da qualla che le era stata dettala:



quando, alato lo sguardo alla faccia del padre, quasi per esperimentar le sus forzes, scores su quella un'inquiétulan così cupa, un' inquafetuza così minacecvole, che, risoluta per paura, con la stessa prontezza dei avrebde preso la fuga dinanzi un oggetto terribile, prosegui: - son qui a chiclere d'esser ammessa a vestir l'ablio retigioso, in quesdo monastero, dove sono stata allevata così amorevolmente. - La badesar rispose subilo, che le dispiaceva molto, in una tale occasione, elie le regole non le permettessero di dare immediatamente una risposta, la quale doveva venire dai voti comuni delle suore, e alla quale doveva precedere la licenza de superiori. Che però Gertrude, conoscendo i sentimenti che s'avevan per lei in quel luogo, poteva preveder con certezza qual sarebbe questa risposta; e che intanto nessuna regola proibiva alla badessa e alle snore di manifestare la consolazione che sentivano di quella richiesta. S' alzò allora un fraslono confuso di congratulazioni e d'acclamazioni. Venuero subito gran guantiere colme di dolei, elle furon presentati, prima alla sposina, e dopo ai parenti. Mentre alcune monache facevano a rubarsela, e altre complimentavan la madre, altre il principino, la badessa fere pregare il principe che volesse venire alla grata del parlalorio, dove l'altendeva. Era accompagnata da due anziane; e quando lo vide comparire, « signor principe, » disse: « per ubbidire alle regole...... per adempire una formalità indispensabile, sebbene in questo easo... pure devo dirle . . . . che, ogni volta che una figlia chiede d'essere anumessa a vestir l'abito..... la superiora, quale io sono indegnameule . . . é obbligata d'avvertire i genitori . . . che se, per caso . . . forzassero la volontà della figlia, incorrerebbero nella scomunica. Mi seuserà . . . . »

- « Benissimo, benissimo, reverenda unadre. Lodo la sua esattezza: 

  é troppo giusto.... Ma lei non può dubitare.....
- Oh! pensi, signor principe,... ho parlato per obbligo preciso,...
   del resto.....
  - Certo, certo, madre badessa. -
- Baratlate queste poche parole, i due interlocutori s'inchinarono vicendevoluente, e si separarono, come se a tutti e due pesasse di rimaner li lesta testa; e andarono a rimnirsi eiasenno alla sua compagnia. I'uno fuori, l'altra dentro la socila claustrale.
- Oh via, disse il principe: Gertrude potrà presto godersi a suo bell'agio la compagnia di queste madri. Per ora le abbiano incomodate abbaslanza. - Così detto, fece un inchino; la famiglia si mosse con lui; si rimpovarono i complimenti, e si parti.
- Gertrude, nel tornare, non aveva troppa vogila di discorrere. Spaventtala del passo che aveva fatto, vergognosa della sua dapposagine, indispettila contro gli altri e contro sè slessa, faeva tristamente il conto dell'ocessioni, che le rimanevano autora di dir di no: e prometteva debolmente e confusamente a sè slessa che, in

questa, o in quella, o in quell'allra, sarchte più destra e più forte. Con tutti questi pensieri, non le era però ex-sato affatto il terrore di quel cipiglio del padre; talebé, quando, con un'occhiala datagii alla staggita, potè chiarirsi che sul volto di lui non e'era più alcun vesigio di collera, quando anzi vide che si mostrava soddisfattissimo di lei, le parve una bella cosa, e fu, per un istante, tutta contenta.

Appena arrivati, bisognò rivestirsi e rifisciarsi; poi it desinare, poi alcune visite, poi la trottata, poi la conversazione, poi la cena. Sulta fine di questa, il principe mise in campo un altro affare, la scetta della madrina. Così si chiamava una dania, la quale, pregata da' genitori, diventava enstode e scorta della giovane monacanda, nel tempo tra la richiesta e l'entratura nel monastero; tempo che veniva speso in visitar le chiese, i palazzi pubblici, le conversazioni, le ville, i santuari: tutte le cose în somma più notabili della città e de' contorni; affinché le giovani, prima di proferire un voto irrevocabile, vedessero bene a cosa davano un caleio. « Bisognerà pensare a una madrina, » disse il principe: « perché domani verrà il vicario delle monache, per la formalità dell'esame, e subito dopo, Gertrude verrà proposta in capitolo, per esser accettata dalle madri, » Nel dir questo, s'era voltato verso la principessa; e gnesta, eredendo che fosse un invito a proporre, cominciava: « ci sarebbe..... » Ma il principe interruppe: « No, no, signora principessa: la madrina deve prima di tutto piacere alla sposina; e benché l'uso universale dia la scella ai parenti, pure Gertrude ha tanto giudizio, tanta assennatezza, che merita bene che si faccia un' eccezione per lei. » E qui, voltandosi a Gertrude, in atto di chi annunzia una grazia singolare, continuò: « ognuna delle dante che si son trovate questa sera alla conversazione, ha quel che si richiede per esser madrina d'una figlia della nostra casa; non ee n' è nessuna, erederei, che non sia per tenersi onorata della preferenza: seegliete voi. »

Gertrude vedeva bene che far questa sedta era dare un nuovo cousensos; ma la proposta veniva fata con tanto apparato, che il rifulto, per quanto fosse umile, pofeva parer disprezzo, o almeno capriccio e leziossegiore. Pece dunque anche quel passo; e nominio la dana che, in quella sera, le era andata più a genio; quella cioè che le aveva fatto più cerezze, che l'aveva più lodata, che l'aveva trattata con quelle maniere famigliari, aflettuose e permurose, che, ne primi mouenti d'una conoscenza, contraffano un'antica amierizà. « Oftima seella, » disse il principe, che desiderava e aspettava appunto quella. Fosse

26

arte o caso, era avveninto come quando il giocator di bussoluti facendovi scorrere davanti agli occhi le carte d' un mazzo, vi dice che ne penslate una, e lui poi ve la indovinerà; ma le ha fatte scorrere in maniera che ne vediate una sola. Quella danua era stata tanto intorno a Gertrude luttla sera, l'avvea tanto occupitata di se,



cite a questa sarebbe bisognato uno sforzo di fantasia per pensarne un'altra. Tante peranne poi nou eran senza molivo ia dauna aveva, da molto lerupo, meso gli occhi aldosso al principino, per farlo son genero: quindi riguardara le cose di quella casa come sue proprie; el era he naturale che s' intervessase; per quella cara Gerirude, niente meno de suoi parenti più prossinit.

Il giorno dopo, Gertrude si svegilo col pensiero dell'esaminatore che doveca venire; e mentre s'ava ruminando se potesse cogliere quella eccasione così decisiva, per torsure indictre, e în qual maniera, il principela fece etianare; « Orsà, figliuola, » e disse: « finora vi siete perstata egregiomente: oggi si trata di coronar l'opera. Tutto quel che s'è fatto finora, s'è tatto di vostro conserus. Se in questo tempo vi fosse moto qualcici chilais, qualche persitienturero, griffi di gioverult, avreste dovulo spiegarsi; ma al pundo a cui sono ora le cose, non è più lempo di far ragazate. Quell'omou dabbleme che deve venire

stamattina, vi farà cento domande sulla vostra vocazione; e se vi fate monaca di vostra volontà, e il perché e il per come, e che so io? Se voi titubate nel rispondere, vi terrà sulla corda chi sa quanto. Sarebbe un' uggia, un tormento per voi ; ma ne notrebbe anche venire un altro guaio più serio. Dono tutte le dimostrazioni pubbliche ehe si son fatte, ogni più piecola esitazione che si vedesse in voi, metterebbe a repentaglio il mio onore, potrebbe far credere ch'io avessi presa una vostra leggerezza per una ferma risoluzione, che avessi precipitato la eosa, che avessi ..... che so io? In questo caso, mi troverei nella necessità di scegliere Ira due partiti dotorosi; o lasciar elie il mondo formi un tristo concetto della mia condotta: partito che non può stare assolutamente con ciò che devo a me stesso. O svelare il vero motivo della vostra risoluzione e . . . . » Ma qui, vedendo che Gertrude era diventata scarlatta, che le si gonfiavan gli occhi, e il viso si contraeva, come le foglie d'un flore, nell'afa che precede la burrasea, troneò quel discorso, e, con aria serena, riprese : « via, via, tutto dinende da voi, dal vostro giudizio. So che n'avete molto, e non siete ragazza da guastar sulla fine una cosa fatta bene: ma io doveva preveder tutti i casi. Non se ne parli più: e restiam d'aecordo che voi risponderete con franchezza, in maniera di non far nascer dubbi nella testa di quell' uomo dabbene. Così anche voi ne sarele fuori più presto, » E qui , dono aver suggerita qualehe risposta all'interrogazioni più probabili, entrò nel solita discorso delle doleezze e de' godimenti ch' eran preparati a Gertrude nel monastero; e la trattenne in quello, flu che venne un servitore ad amuniziare il vicario. Il principe rinnovò in fretta gli avvertimenti più importanti, e lasciò la figlia sola con lui, com' era prescritto,

L'uomo dabbene veniva con un po' il opinione già fatta che Gertrude avesse una gran vocazione al chiosto- i perché cosi gli aveva detto il principe, quandu era stato a invitario. È vero che il buon prete, il quale supeva che la diffichera era una delle viriri più necesserie nel suo tutzio, aveva per massima d'anabra alagio nel erretree a simili proteste, e di stare in ganerdia coutro le procecupazioni; ma ben di rada oxvine che le partoca falemative e sixuer d'una persona autorevole, in qualsivoglia genere, non tingano del loro colore la mente di chi le ascolta.

Dopo i primi complimenti, « signorina, » le disse, « io vengo a far la parte del diavolo; vengo a mettere in dubbio ció che, nella sua

supplica lei ha dato per certo; vengo a metterle davanti agli occhi le difficoltà, e ad accertarmi se le ha ben considerate. Si contenti ch'io le faccia quatche interrogazione. »

" Dica pure . " rispose Gertrude.

Il luson prete cominció allora a interrogará, nella forma prescritta dalle regule. « sente lei in euro sou una Blera, spontanea risóluzione di farsi monara? Non sono state adoperate minacee, o Insónghe? Non s'é fatto use di uresama autorità, per indurta a questo? Parli senza riquandi, e con sincerità, a un uomo Il cui dovere è di conoscere la sua vera volonta, per impedire che non le veuga usata violenza in nessum modo. «

La vera risposta a una tale domanda s'affacció subito alla mente di Gertrude, con un'evidenta terrabile. Per dare quella risposta, bi-sognava venire a una spiegazione, dire di che cra stata minacciata, raccontare una soforta... L'infedie rifuggi spaventata da questo ideo; cercó in fertla un'after risposta; ne frovò una sola che potesce liberata perso e sicuramente da questo sieve. 3 Hi fo monaca, e disse, nascontiendo il suo turbamento, « mi so monaca, di mise quoi, liberamente.)



— Da quanto tempo le é nato codesto pensiero? « domandó ancora il buou prete.

« L' ho sempre avuto, » rispose Gertrude, divenuta, dopo quel primo passo, più franca a mentire contro se stessa.

« Ma quale è il motivo principale che la induce a farsi monaca? » Il buon prete non sapeva che terribile tasto toccasse; e Gertrude si fece una gran forza per non lasciar trasparire sul viso l'effetto che

quelle parole le producevano nell'animo, « Il motivo, » disse, « è di servire a Dio, e di fuggire i pericoli del mondo. » 4 Non sarebbe mai qualche disgusto? qualche . . . . mi seusi . . . .

capriccio? Alle volte, una cagione momentanea può fare un' impressione elle par elle deva durar sempre; e quando poi la eagione cessa, e l'animo si muta, allora..... »

« No. no. » rispose precipitosamente Gertrude: » la cagione è quella che le ho detto, =

Il vicario, più per adempire interamente il suo obbligo, che per la persuasione elle ce ne fosse bisogno, insistette con le domande; ma Gertrude era determinata d'ingannario. Ottre il ribrezzo ehe le cagionava il pensiero di render consapevole della sua debolezza quel grave e dabben prete, ehe pareva così lontano dal sospettar tal cosa di lei : la poveretta pensava poi anche ch' egli poteva bene impedire che si facesse monaca; ma li finiva la sua autorità sopra di lei, e la sua protezione. Partito ehe fosse, essa rimarrebbe sola col principe. E qualunque cosa avesse poi a patire in quella casa, il buon prete non n'avrebbe saputo nulla, o sapendolo, con tutta la sua buona intenzione, non avrebbe potuto far altro elic aver compassione di lei, quella compassione tranquilla e misurata, che, in generale, s' accorda, come per cortesia, a chi abbia dato cagione o pretesto al male che gli fanno. L' esaminatore fu prima stanco d'interrogare, che la sventurata di mentire: e, sentendo quelle risposte sempre conformi, e non avendo alcun motivo di dubitare della toro schiettezza, mutò finalmente linguaggio; si rallegrò con lei, le chiese, in certo modo, scusa d'aver tardato tanto a far questo suo dovere; aggiunse eiò che eredeva più atto a confermarla nel buon proposito; e si licenziò

Attraversando le sale per useire, s'abbatté nel principe, il quale pareva ehe passasse di là a caso; e con lui pure si congratulò delle buone disposizioni in cui aveva trovata la sua figliuola. Il principe era stato fino allora in una sospensione molto penosa; a quella notizia, respiró, e dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi di corsa da Gertrude, la ricolmò di lodi, di carezze e di promesse,

## I PROMESSI SPOSI

con un giubilo cordiale, con una tenerezza in grau parte sineera : così fatto è questo guazzabngtio del cuore muano.



Noi non seguiremo Gertrade in quel giro continuato di spettacoli e di divertimenti. E neppure descriveremo, in particolare e per ordine, i sentimenti dell'animo suo in tutto quel tempo: sarebbe una storia di dolori e di fluttuazioni, troppo monotona, e troppo somigliante alle cose già dette. L'amenità de luoghi, la varietà degli oggetti, quello svago che pur trovava nello scorrere in qua e in là all'aria aperta, le rendevan più odiosa l'idea del luogo dove alla fine si smonterebbe per l'ultima volta, per sempre. Più pungenti ancora eran l'impressioni che riceveva nelle conversazioni e nelle feste. La vista delle spose alle quali si dava questo titolo nel senso più ovvio e più usitato, le eagionava un' invidia, un rodimento intollerabile; e talvolta l'aspetto di qualche altro personaggio le faceva parere che, nel sentirsi dare quel titolo, dovesse trovarsi il colmo d'ogni felicità. Talvolta la pompa de' palazzi, lo splendore degli addobbi, il bruliebio e il fracasso ginlivo delle feste, le comunicavano un' ebbrezza, un ardor tale di viver lieto, che prometteva a sè stessa di disdirsì, di soffrir tutto, piuttosto ehe tornare all'ombra fredda e morta del chiostro.

Ma tutte quelle risoluzioni sfumavano alla considerazione più riposala delle difficottà, al solo fissar gli occhi in viso al principe. Talvolta anche, il pensiero di dover abbandonare per sempre que' godimenti . gliene rendeva amaro e penoso quel piccol saggio; come l'infermo assetato guarda con rabbia, e quasi rispinge con dispetto il cuechiaio d'aequa che il medico gli concede a fatica. Intanto il vicario delle monache ebbe rilasciata l'attestazione peressaria, e venne la ticenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Il capitolo si tenne : concorsero, com'era da aspettarsi, i due terzi de'voti segreti eli'eran richiesti da' regolamenti; e Gertrude fu accettata. Lei medesima . stanca di quel lungo strazio, chiese allora d'entrar più presto che fosse possibile, nel monastero. Non e'era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Fu dunque fatta la sua volontà : e . condotta pomposamente al monastero, vesti l'abito. Dono dodici mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovo al momento della professione, al momento eioè in eui conveniva, o dire un no più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un si tante volte detto : lo ripeté, e fu monaca per sempre.

È una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana, il poter indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia congiuntura, a qualsivoglia termine, ricorra ad essa. Se al passato e'è rimedio, essa lo preserive, lo somministra, dà lune e vigore per netterio in opera, a qualunque costo; se non c'é, essa dà il modo di far realmente e in effetto, eiò che si dice in proverbio, di necessità virtù. Insegna a continuare con sapienza ciò ch'è stato intrapreso per leggerezza; piega l'animo ad abbracciar con propensione ciò che è stato imposto dalla prepolenza, e dà a una scelta che fu temeraria, ma che è irrevocabile, tutta la santità, tutta la saviezza, dieiamolo pur francamente, tutte le gioie della vocazione. È una strada cosi fatta che, da qualunque laberinto, da qualunque precipizio, l'uomo capiti ad essa, e vi faceia un passo, può d'altora in poi camminare con sicurezza e di buona voglia, e arrivar lictamente a un licto fine. Con questo mezzo, Gertrude avrebbe notuto essere una monaca santa e contenta, contunque lo fosse divenuta. Ma l'infeliee si dibatteva la vece sollo il giogo, e così ne sentiva più forte il peso e le scosse. Un ranumarico incessante della libertà perduta, l'abborrimento dello stato presente, un vagar faticoso dietro a desideri che non sarebbero mai soddisfatti, tali erano le principali occupazioni dell'animo suo.

Rimasticava quell'atuaro passato, ricomponeva nella memoria tutte le circostanze per le quali si trovava li; e disfaceva mille volle inutilmente col pensiero ciò che aveva fatto con l'opera; accusava sè di dappocaggine, altri di tirannia e di perfidia; e si rodeva. Molatrava



insieme e piangeva la sua bellezza, deplorava una gioventù destinata a struggersi in un lento martirio, e invidiava, in certi monenti, qualunque donna, in qualunque condizione, con qualunque coscienza, potesse liberamente godersi nel mondo que'doni.

La vista di quelle monache elle avevan tenuto di mano a tirarla là dentro, le era odiosa. Si ricordava l'arti e i raggiri che avevan messi in opera, e le pagava con tante sgarbatezze, con tanti dispetti, e anche con aperti rinfacciamenti. A quelle conveniva le più volte mandar giù e tacere: perchè il principe aveva ben voluto tiranneggiar la figlia quanto era necessario per ispingerla al chiostro; ma ottenuto l'intento, non avrebbe così facilmente sofferto che altri pretendesse d'aver ragione contro il suo sangue : e ogni po' di rumore che avesser fatto, poteva esser cagione di far loro perdere quella gran protezione, o cambiar per avventura il protettore in nemico. Pare che Gertrude avrebbe dovuto sentire una certa propensione per l'altre suore, che non avevano avuto parte in quegl' intrighi, e che, scuza averla desiderata per compagna, l'amavano come tale; e pie, occupate e ilari, le mostravano col loro esempio come anche là dentro si potesse non solo vivere, ma starei bene. Ma queste pure le erano odiose, per un altro verso. La loro aria di pietà e di contentezza le riuseiva come un rimprovero della sua inquietudine, e della sua condotta bisbetica; e nou insciava súnggire oceasione di derisierte dietro le spalle, come pinzochere, o di morderle come ipoerile. Forse sarelale stala meno avversa ad esse, se avesse saputo o indovinato ette le poete palle nere, Irovate nel bossilo che devise della sua accellazione, c'erano appunto state messe da quelle.

Quadre consolazione le parva talvolta di trovar nel consudare, und'esser corlegistà in monastere, nel riever visità di conquincento da persone di fuori, nello spuntare quadre impegno, nello spendere la sua profezione, nel sentire i dinamar la signora; ma quali consolazioni: Il cuore, trovandoscue così poco appagato, avrebbe voluto di quando in quadro aggingervi, e goder cun cose le consolazioli della religione; ma queste non vrogno o se non a chi travenra quell'altre: come il nantirago, se vuole alterra la tavola che quò condurto in salvo salta riva, deve pure allargare il pugno, e abbandonar l'alghe, che avvera prese, per uma rabibà di fistinto.

Poco dopo la professione, Gertrutte era stata fatta maestra dell'educande; ora pensate come doveranno stare quelle giovinette, sotto una tal disciplina. Le sue antiche conditenti eran tutte uscile; ma lei serlovas vive tutte le passioni di quel tempo; e, in un modo o in un atto, l'allieve doveran portane i poso, Quando le veniva in meute che molte di loro eran destinate a vivere in quel mondo dal quale essa era estissa per sempre, provasa contro nuelle povenica un asio, un desiderio quasi di vendetta; e le teneva sotto, le histrattava. Serva



loro scontare anticipatamente i piaceri che avrebber goduti un giorno. Chi avesse sentito, in que' momenti, con che sdegno magistrale le gridaya, per ogni piccola scappatella, l'avrebbe credula una donna d'una spiritualità salvatica e indiscreta. In altri momenti, lo stesso orrore per il chiostro, per la regola, per l'ubbidienza, scoppiava in accessi d'umore tutto opposto. Allora, non solo sopportava la svagatezza elamorosa delle sue allieve, ma l'eccitava; si mischiava ne' loro giochi, e li rendeva più sregolali; entrava a parte de'loro discorsi, e li spingeva più in là dell'intenzioni con le quali esse gli avevano incominciati. Se qualcheduna diceva una parola sul cicalio della madre badessa, la maestra lo inillava lungamente, e ne faceva una scena di commedia : contraffaceva il volto d'una monaca, l'andatura d'un'altra : rideva allora sgangheralamente; ma eran risa che non la lasciavano più allegra di prima. Così era vissuta alcuni anni, non avendo comodo, né oceasione di far di più; quando la sua disgrazia volle che un' occasione si presentasse,

Tra l'altre distinzioni e privilegi che le crano stati concessi, per compensaria di non poter escri badesa, c'era anche quelto di slare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa silaita da un giovine, secletrato di professione, uno dei tanti, che, in que'tempi, e coi loro sgherri, e con l'allenuz ef altri scellerati, polevano, fino a un certo seguo, richest della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parte dei esslo. Costini, cha una sun finestrian che dominava un corti-leito di quel quartiere, avendo veduda Gertrude qualche volta passare o girandolar la, per osio, altettato anui che atterrito dai prieritoi dal l'empresa, un giorno osò rivolgerde il discorso. La sventurata rispose.

In qué primi moureuf; prové una contentezza, non sehietta al certo, ma vixa. Act vido uggiono dell'amino suo s'era ventta a infondere un' occupazione forte, continua e, direi quasi, una vila polente; na quelta contentezza era simile alla hexanda ristoraliva de la crudetti ingegnosa degli antichi meseva al condanuato, per dargli forza a sostenere i tomenuli. Si videro, puello steso lempo, di gran novità in tutta la sua condotta: divenne, tutt' a un tratto, più regolare, più tranquella, sancese gli schemi e il brantolio, si mostrò ani cer rezzavote e unanierosa, dimododei le suore si rallegravano a vicenda del candiamento fette; ciontare con' erano dell' immagianzare il vero del candiamento fette; ciontare con' erano dell' immagianzare il vero

motivo, e dal comprendere che quella mova virtu non era altro che ipporcisa aggiunta al artiche maggiune. Quell' apparenza però, quella, per dir così, imbianeatura scieriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuit e quagaliana: ben presto tornarono in rampo i as-liti dispetti e i soliti capricci, tornarono a farsi sentire l'imprecazioni e gli selerni contro la prigione chanstrale, e talvolta espressi in un linguaggio insolito que luoge, a ender in quella losce. Però, ad ognuma di queste scappate veniva dietro un pentinento, una gran cura di farfe dimentierare, a forza di moine e duone parole. Le sucre sopportavano alla meglio tutti questi all' e bassi, e gli attribuivano all' indole bishe-tica e leggiera della signora.

Per qualebe tempo, non parve ele nessuna penassee più in là; ma un giorno che la signora, venuta a parode con una conversa, per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarfa fuor di modo, e non la finiva più, la conversa, dopo aver sofferio, ed essersi morse le lablira un pezzo, scappatale finalmente la pazienza, buttò la una parola, che lei sapeva qualebe cosa, e che, a tempo e luogo, avrebbe parafao.



Da quel momento in poi, la signora non ebbe più pace. Non passò però molto tempo, che la conversa fu aspettata in vano, una mattina, a' suoi

utizi consucti; si va a veder nella sua cella, e non si trova; è chiamata ad alta voce; non risponde: cerca di qua, cerca di là, gira e rigira, dalla cima al fondo; non e'è in nessun luogo. E chi sa quali congetture si sarebber fatte, se, appunto nel cercare, non si fosse scoperto una buea nel muro dell'orto; la qual cosa fece pensare a tutte, che fosse sfrattata di là. Si fecero grau ricerche in Monza e ne' coutorni, e principalmente a Meda, di dov'era quella conversa; si scrisse in varie parti: non se n'ebbe mai la più piecola potizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più, se, in vece di cercar lontano, si fosse scavato vicino. Dopo molte maraviglie, perché nessuno l'avrebbe creduta canace di ciò, e dopo molti discorsi, si concluse che doveva essere andata fontano, lontano. E perehè scappò detto a una suora: « s' è rifugiata in Olanda di sieuro, » si disse subito, e si ritenne per un pezzo, nel monastero e fuori, che si fosse rifugiata in Olanda. Non pare però ehe la signora fosse di questo parere. Non già ehe mostrasse di non eredere, o combattesse l'opinion comune, con sue ragioni particolari: se ne aveva, certo, ragioni non furono mai così ben dissimulate; né e' era eosa da eni s' astenesse più volentieri che da rimestar quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero. Ma unanto meno ne parlava, tanto più ci pensava. Quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi d'improvviso nella sua mente, e si piantava li, e non voleva moversi! Quante volte avrebbe desiderato di vedersela dinanzi viva e reale, pinttosto che averla sempre tissa nel pensiero, pinttosto che dover trovarsi, giorno e notte, in conmagnia di quella forma vana, terribile, impassibile! Quante volte avrebbe voluto sentir davvero la voce di colci, qualunque cosa avesse potuto minacciare, pinttosto che aversempre nell'intimo dell'orecehio mentale il susurro fantastico di quella stessa voce, e sentirue parole ripetute con una pertinacia, con un'insistenza infaticabile, che nessuna persona vivente non ebbe mai!

Era seorso circa un anno dopo quel fatto, quando Lucia fin presentata alla signora, ed ebbe con lei quet edioquio al quale siam rimusti col raccolto. La signora notigliera le domunde intorno alla persecucione di don Rodrigo, e entrava in certi particolari, con um interpideza, de riusei e dovesa riuseire più che muova a Lucia. la quale non aveva nani penasto che la curiositi delle monarbe potesse esercitarsi intorno a simili argomenti. I giodizi poi che quella frammischiava all'interrogazioni, e che Isseiva ta resparire, uno eran meno strani. Pareva quasi che ridesse del gran ribrezzo che Lucia aveva sempre avuto di quel signore, e domandava se era un mostro, da far tanta paura: pareva quasi che avrebbe trovato irragionevole e seiocea la ritrosia della giovine, se non avesse avuto per ragione la preferenza data a Renzo. E su questo pure s'avanzava a domande, che facevano stunire e arrossire l'interrogata. Avvedendosi poi d'aver troppo lasciata correr la lingua dietro agli svagamenti del cervello, cercó di correggere e d'interpretare in meglio quelle sue ciarle; ma non poté fare che a Lucia non ne rimanesse uno stupore dispiacevole, e come un confuso spavento. E appena poté trovarsi sola con la madre, se n'apri con lei; ma Agnese, come più esperta, sciolse, con poche parole, tutti que' dubbi, e spiegò tutto il mistero. « Non te ne far maraviglia, « disse: « quando avrai conosciuto il mondo quanto me, vedrai ehe non son eose da farsene maraviglia. I signori, chi più, chi meno, chi per un verso, chi per un altro, han tutti un po' del matto. Convien lasciarli dire, principalmente quando s' ha bisogno di loro; far vista d'ascoltarli sul serio, come se dicessero delle cose giuste, Hai sentito come m'ha dato sulla voce, come se avessi detto qualche gran sproposito? Io non me ne son fatta caso punto. Son tutti così.



E con tutto ció, sia ringraziato il cielo, che pare che questa signora l'abbia preso a ben volere, e voglia proteggerci davvero. Del resto, se camperai, figliuola mia, e se l'acendera ancora d'aver che fare con de'signori, ne sentirai, ne sentirai, ne sentirai. »

Il desiderio d'obbligare il padre guardiano, la compiacenza di proteggere, il pensiero del buon concetto che poteva fruttare la protezione impiegala così santamente, una certa inclinazione per Lucia, e anche un certo sollievo nel far del bene a una creatura innocente, nel soccorrere e consolare oppressi, avevan realmente disposta la signora a prendersi a petto la sorte delle due povere fuggitive. A sua richiesta, e a suo riguardo, furono alloggiate nel quartiere della fattoressa attigno al chiostro, e trattate come se fossero addelte al servizio del · monastero. La madre e la figlia si rallegravano insieme d'aver trovato così presto un asilo sicuro e onorato. Avrebber anche avuto molto piacere di rimanervi ignorate da ogni persona; ma la cosa non era facile in un monastero: tanto più che c'era un uomo troppo premuroso d'aver notizie d'una di loro, e nell'animo del quale, alla passione e alla picca di prima s'era agginuta anche la stizza d'essere slato prevenuto e deluso. E noi, lasciando le donne nel loro ricovero, torneremo al palazzotto di costni, nell'ora in cui stava attendendo l'esito della sua scellerata spedizione.





## CAPITOLO XL



ome un branco di segugi.

dopo aver insegnita invano una lepre, tornano
mortificati verso il padrone, co' musi bassi, e con le
code ciondoloni, così, in
quella scompigitata notte,
tornavano i bravi al palazzotto di don Rodrigo.
Egli canuninava innanzi e
indictro, al buio, per una

stanzacia dissbitata del ditino piano, che rispondeva sulla spianata. Ogni latto si fermax, tendesa o Tercettio, guardara dalle fessure dell'imposte intartate, pieno d'impazienza e non privo d'inquietudine, non solo per l'ineretezza della risuestia, ma anche per le conseguenze possibili; perche era la più grossa e la più arriecitata a eni il brav'uomo avesse aneor meson mano. S'andava però rassienrando ed penisero delle prevantoni prese per distrugger glindizi, se

non i sospetti — In quanto ai sospetti, — pensava — me ne rido. Vorrei un pa' sapere chi sarà quel voglioso che venga quassii a veder se c'è o non c'è una ragazza. Venga, venga quel tanghero, che sara ben ricevuto. Venga il frate, venga. La vecchia? Vada a Bergamo la vecchia. La giustizia? Poh la giustizia! Il podestà non è un ragazzo, nè un matto, E a Milano? Chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta? Chi sa che ei siano? Son come gente perduta sulla terra; non hanno né anche un podrone: gente di nessuno, Via, via, niente paura. Come rimarrà Attilio, domattina! Vedrà, vedrà s'io fo ciarle o fatti. E poi . . . . se mai nascesse qualche imbroglio . . . . che so io? qualche nemico elte volesse eogliere quest'oceasione,... anche Attilio saprà consigliarmi : e' è impegnato l'onore di tutto il parentado, - Ma il pensiero sul quale si fermava di più, perché in esso trovava insieme un aequietamento de' dubbi, e un pascolo alla passion principale, era il pensiero delle lusinghe, delle promesse che adoprerebbe per abbonire Lucia. - Avrà tanta paura di trovarsi qui sola, in mezzo a costoro, a queste facce, che..... il viso più umano qui son io, per bacco... che dovrà ricorrere a me, toccherà a lei a pregare ; e se prega . . . -

Mentre fa questi bei conti, sente un calpestio, va alla finestra, apre un poco, fa capolino; son loro. — E la hussola? Diavolo: dov'é la bussola? Tre, cinque, otto: ci son mtti; c'é anche il Griso; la bussola non c'é: diavolo! diavolo! il Griso une ne renderà conto. —



Entrati che furuno, il Griso posò in un angolo d'una stama terrena il sun bordune, posò il rappellencio e il saurocchino, e, come richiedeva la sua carica, che in quel momento nessuno gl'invidiava, sali a render quel conto a don Robrigo, Questo l'aspettava in cima alla scala; c'stolos paparire con quella gofia e sganabla presenza del birbone debuso, «chberu», « gli disse, o gli grido: a signore spaccone, signore capitano, signon facefareame? »

"  $\mathbf{L}$ 'è dura, " rispose il Griso, restando con un piede sul primo scalino, "  $\Gamma$ 'è dura di ricever de' rimproverl, dopo aver tavorato fedelmente, e cercato di fare il proprio dovere, e arrischiata anche la pelle."

- Com é anolata? Sentiremo, sentiremo, « disse don Rodrigo, e s'avisi verso la sua camera, dove Il Gristo lo segui, e fece sublto la relazione di ciò che aveva disposto, fatto, vedute e non vechto, sentito, tenuto, riparato ; e la fece con quell'ordine e con quella confusione, con quella dubblezza e con quello sladordimento, che do vexano per forza remany rissieme nelle sue idee.

"Tn non hal torto, e ti sel portato bene, "disse don Rodrigo:
a la falto quello che si poteva; ma... na, che sotto questo tetto
fosce una spia! Se c<sup>2</sup>6, se lo arrivo a souprire, e lo scoprireno
se c<sup>2</sup>6, te l'accomodo lo; ti so dir in. Griso, che lo concio per il di
delle feste."

« Anche a me, signuer, » disse il Grisa, « è questo per la mente un la stopetto ; e e fosse vera, se si venise a cosperire un birboue di questa surte, il signuer padrone lo deve metter nette nice mani, Uno che sito ses pressi di divertinento di farmi passere una notte come quata! Icocherebbe a me a pagario. Però, da varie cosse m'è parso di poter rilevare che ci dev'essere qualete altro intrigo, che per ora non si puis capire. Domanti, signore, domani se ne verrà in chiaro. -

« Non siete stati riconosciuti almeno? »

Il Griso rispose des sperava di no; e la couelusione del discuesa fu che don Rodrigo gli ordinó, per il giorno dopo, tre cose che colui averdoe sapute lora pensare anche da sé Spedire la mattina presolo due nomini a fare al console quella tale infilmazione, che fu poi falta, come abbian veduto; che altri al casolare a far la rouda, per tenerne loutano ogni nzione che si capitanse, e sottrarre a ogni guardo la lussola fino alla notte prossima, in cui si manderebbe a prendevta; giacché per albara non conveniva fare altri movimenti da dar sospetto, amár poi lni, e unandare année altri, de juit disinvolti e di lount telsa, a mescalari on la gente, per souvar qualesso interesta all'inhoroglio di quella notte. Dali tati orditi, don Rodrigo se n'ando da domire, e el la seio andare anche il Griso, congedirado con tolo lodi, dalle quali traspariva evidentement l'intenzione di risarcirio deel monorori norcinitati coi una uni la savva accessi il oravo.

Va a dormire, povero Griso, che tu ne devi aver bisqua. Povero Griso: În facende tuto li giioro, in facende meza la notte, seam contare il pericolo di cader sotto l' unghie de' villani, o di buscarti una tiglia per rapto til donna fonesta, per giunta di quelle che lai già abdoso; e poi esser rievvulo in quella maineri. Mic rois pagno spesso gli uomini. Tu hai però potuto vedere, in questa circostanza, che qualche volta la giustizia, se nen arriva alla prima, arriva, a presto a tardi anche in questo mondo. Va a dominire per ora: che un giorno avral force a somministrarvene mi starta prova e, prin totable di questo.

La mattina seguente, il Griso era fuori di nuovo in faccende, quando don Rodrigo s'atzi. Questo ecreé subito del conte Attilio, il quale, vedendolo spuntare, fece un viso e un atto canzonatorio, e gli gridò: a san Martino!



- « Non so cosa vi dire, » rispose don Rodrigo, arrivandogli accanto: « pagheró la scommessa; ma non é questo quet che più mi scotta. Non v'avevo detto milla, perché, lo confesso, pensavo dl farvi rimanere stamatina. Ma ... basta, ora vi racconteró tutto.
- « Ci ha messo uno zampho quel frate in quest' affare, « disse à cugino, dopo aver sentito tutto, con più srichet de non si savebbe aspettato da un cervello così balzano. « Quel frate, » continos, « con quel suo fare di gatta norta, « con quelle sue proposizioni sciocede, io l' ho per un dirittone, « per un impiecione. E voi non vi siete fidato di me, non m'avvete uni detto chiaro coss sia venuto qui a impastecchiari l' altra giorna. » Don Rodrigo riferi il dialogo. « E voi avete avuto tanta sofferenza? » esclamò il cunte Attitio » e l'avete bascista outare con er av avuto?
- ". Che volevate eli io nii tirassi addosso tutti i eappuecini d'Italia? "
- Nou so, «disse il conte Attilio, » se, in quel momento, mi sarei ricordato dei ci fossero al mundo aliri capareiri dei quel tenerario birlante; ma via, anebe nelle regole della prudenza, manca la maniera di prendenzi soddisfazione anebe di un capunetorio Bisagna saper raddoppiare a tempa le grutilezze a tutto il corpo, e altora si può impumemente dare un earieo di bastonate a un membro. Busta: ha scansoto la punizione che gli stava più lene; una lo prendo io sotto la mita protizzione, e vuglio aver la consolazione di inseparagli come si parta co pari nosti. »
  - " Non mi fate peggio. "
  - « Fidatevi una volla, che vi servirò da parente e da amico. »
  - « Cosa pensate di fare : »
- « Non lo so ancora ; ma lo serviró i od iséuro il frate. Ci peusrò, e.... il signor conte zio del Consiglio segreto è tui che mi deve fare il servizio. Caro signor conte zio: Quanto mi diverto ogni volto che lo posso far lavorare per me, un politicone di quel colliro? Doman l'altro sarò a Mismo. e, in una maniera o in un'altra, il frate sarà servito.
- Venue infanto la colazione, la quale non interruppe il discorso d'un affare di quell'importanza. Il conte Attilo ne parbava con distirvoltura; e, sobbene el prendesse quella parte che richiceleva la sua anticità per il cugino, e l'onore del none comune, secondo le idee che aveva d'amicida e d'onore, pure ogni tanto non poteva fenersi

di non ricker solto I tolfi, di quello bella riuserita. Ma dout Rodrigo, eber a la cuas poqueia, e che, creclusto di fa quictamente un gran rolpo, gli era anabas fallito con fracesso, era agitato da passioni più gravi, e distratto da pensieri più fastiatios. El Di belle clarte, e dicera, - farmano quesdi masealbouti, in tutto Il conterno. Ma che un'importal la quanto alla giustizia, me ne ribe: grove nome en èci quando ce ne fosse, me ne risheri quantomente: a buson conto, lo falto stantatina avvertire il console che guardi bene di mon far deposizione dell'avventu. O non e seginirebbe utulta; ma le ciarice, quanto vanno in Imago, mi sevenno. È anche troppo ch' io sia stato buriato così landranemente:

- « Ma voi. » interruppe, cou un po di stizza, don Rodrigo, » voi guastate le mie facecaude, cou quet vostro contraddirgii in tutto, e dargii sulla voce, e canzonario anche, all'occorrenza. Che diavolo, che un podectà non possa esser bestia e osfinato, quando nel rimanente è un galantinouo! »
- » Sapete, eugino. disse guardandolo, maravigliato, il conte Attilio, « sapete, che comineio a credere che abbiate un po' di paura? Mi prendete sul serio anche il podestà......»
  - « Via via, non avete detto voi stesso che bisogna tenerlo di conto? »
- « L'ho defoi: e quando si trafta d'un affare serio, si farò vedere den on sono un ragazzo. Sapete cosa ni losa l'animo di far per vai? Son touno da andare in persona a far visita al signor podesti. All: saric vuelto dell'ourer? E son usono da baciario parlare per niezzi ora del conte dura, e del nostro signor eastellano syagnolo, e da durigi ragione in tutfo, anche quando ne dirà di quelle così massiere. Butters poi li quadete pardina sul coute zio del Consiglio segreto: e sapete che effetto fanno quede provinie nell'orecchio del signor podestà. Alla fin de'coutil, ha più bisogno lui della nostra protezione, che voi della sua condisevuelenza. Farò di buono, e ci anderio, e ve lo lascerò neglio disposto che mai. -

Dopo queste e altre simili parole, il conte Attilio usci, per andare a caccia; e don Rodrigo stette aspetlando con ansietà il ritorno del Griso. Venne costui finalmente, sull'ora del desinare, a far la sua relazione.

Lo scompiglio di quella notte era stato banto claunoroso, la sparizione di fire persone da un pascello era un tal avvenimento, che le ricerche, e per prenuura e per euriosità, dovevano naturalmente esser molte e calle e insistenti; e chil'altra parte, gl'informati di qualchecoa eran troppi, per andar tutti d'accordo a lacer tutto. Perpetua non poteva farsi veder sull'useio, che non fosse tempestata da quello



e da quell'altro, perche diresse chi era stato a far quella gram paura al sus padomes: e Perpetta, ripesamo a tutte le circostaure del fatto, e raccapezandosi finalmente cit'era stata infinoccitiata da Aguese, entirix lanta rabibi di quella perfidia, che aveza proprio bisogno d'un po' di stogo. Non già che andasse lamentandosi col terzo e col quario della maniera tenuta per infinoccitiar lei: su questo non fia-tava; ma il tiro fatto al suo povero padenue non lo poteva passera affatto solto silencio: e supra tutto, che un tiro tale fosse stato con-certato c'entato da quel giovine dabbene, da quella buona vedeva, da quella madonnima infiliata. Dou Abboudio poteva bene monandarle risolutamente, e pregarta certifaliamente che slesso e international.

bene ripetergli che non foerva bisogno di suggerirle una cosa lanto chian e tanto nalmeris, ecto che fun mesoi gran segreto salva nel enore della povera douna, come, in una botte verettia e unal cervisita, un vito molto gievine, che grilla e gurgoglia e ribolle, e, se non manda il tappo per aria, gli gene all'intorno, e vien fuori in ischiuma, e trapeka tra doga e doga, e gocciola di qua e di la, hanto che uno poù assegglardo, ciù ra un di presso devi un'o e Gervaso, a cui non pareva pieco al comi a una di presso devi un'o e Gervaso, a cui, per aver tenuto di mano a una cosa che puzzava di crintinale, pareva d'esser diventato un none come gli altri, e crepa na l'origi di vatarteene. E quantimque Tonio, che penava seriamente all'inquisizioni e ai processi possibili e al conto da renettre gil conamistose, co pungi sal viso.



di non dir nulla a nesamo, pure non ci fu verso di soffogargli in borca ogni parola. Del resdo Tonio, anede lui, dopo essere sidato quella node finor di cesa in ora insolita, tornando i, con un passo e con un sembiante insolito, e con un'agitazion d'animo che lo disponeva alla sincerità, non pode dissimutare i fatta a sua mogle: la quale non cra muta. Chi partò meno. fu Menioc: perché, appena chlee raccontata ai genitori la socia e il mottos della sua specialore, parvea questi una cosa così terribile che un loro figlinolo avesse avuto parte a buttare all'aria un' impresa di don Rodrigo, che quasi quasi non lasciaron finire al ragazzo il suo racconto. Gli fecero poi subito i più forti e minacciosi comandi che guardasse bene di non far neppure



un cenno di nulla: e la natitiaa segueste, non parendo loro d'essersi abbashanza assieurati, risobvettero di tenerio chino in esso, per qual abbashanza assieurati, risobvettero di tenerio chino in esso, per qual che altro ancora. Ma che l'essi mechsini pio, chini-chierando con la gente del passe, e senza valer mostar di saperno chierando so la gente del passe, e senza valer mostar di saperno si veniva a quel pauto oscuro della fuga de'no-stri pe poveretti, e del come, e del pervelè, e del dove, aggingera vano, come cosa consociata, che s'erra rifagiati a Pesarenico. Così anche questa efercionanza entrio d'i decessi comuni.

Con tutti questi brani di notizie, messi poi insieme e uniti come s'usa, e con la frangia che ci s'atlarea naturalmente et cueire, e'era da fare una sforia d'una certezza e d'una chiarezza tale, da coscure pago qui indeletto pia retiñe. Osa quelta invasion de b'ursti, accidente frospo grave e troppo rumorsos per esser lascialo fuori, e cel del quale nessono nevea una conocerza un po piositiva, quell'accidente era ciò che inhengliava tutta la storia. Si mormorava il nome di dom Rotrigo: in questo andabran tutti d'accordo; al resto tutto era oscarità e congetture diverse. Si parlava motto de' due bravacci ch'erano stati voluti inchia strada, sai far cella sera, cella l'altro de stava sull'ascio dell'osteria; ma che lume si poteva ri-cavare da questo fatto così accidente? Si domandava bene all'oste che stava sull'ascio dell'osteria; ma che lume si poteva ri-cavare da questo fatto così accident? Si domandava bene all'oste chi

era stato da lui la sera avanti; ma l'oste, a dargli retta, non si rammentava neppure se avesse veduto gente quella sera: e badava a dire che l'osteria è un porto di mare. Sopra tutto, confondeva le teste, e disordinava le congelture quel pellegrino veduto da Stefano e da Carlandrea, quel pellegrino che i malandrini volevano ammazzare, e che se n'era andato con loro, o che essi avevan portato via. Cos'era venuto a fare? Era un'anima del purgatorio, comparsa per aintar le donne : era un' anima dannata d'un pellegrino birbante e impostore. che veniva sempre di notte a unirsi con chi facesse di quelle che lui aveva fatte vivendo; era un pellegrino vivo e vero, ehe coloro avevan voluto ammazzare, per timor che gridasse, e destasse il paese; era (vedete un po'eosa si va a pensare!) uno di quegli stessi malandrini travestito da pellegrino; era questo, era quello, era tante cose che tutta la sagacità e l'esperienza del Griso non sarebbe bastata a scoprire chi fosse, se il Griso avesse dovuto rilevar questa parte della storia da'discorsi altrui. Ma, come il lettore sa, ciò ehe la rendeva imbrogliata agli altri, era appunto il più chiaro per lui: servendosene di chiave per interpretare le altre notizie raccolte da lui immediatamente, o col mezzo degli esploratori subordinati, poté di tutto comporne per don Rodrigo una relazione bastantemente distinta. Si chiuse subito con lui, e l'informò del colpo tentato dai poveri sposi, il che spiegava naturalmente la casa trovata vota e il sonare a martello, senza che facesse bisogno di supporre che in casa ci fosse qualche tradilore, come dicevano que' due galantuomini. L'informò della fuga; e anche a questa era facile trovarei le sue ragioni: il timore degli sposi colti in fallo, o qualche avviso dell'invasione, dato loro quand'era scoperta, e il paese tutto a sogguadro. Disse finalmente che s' eran ricoverati a Pescarenico; più in là non andava la sna scienza. Piacque a don Rodrigo l'esser certo che nessuno l'aveva tradito, e il vedere che non rimanevano tracce del suo fatto; ma fu quella una rapida e leggiera compiacenza. « Fuggiti insieme! » gridò: « insieme! E quel frate birbante! Quel frate! » la parola gli usciva arrantolata dalla gola, e smozzicata tra' denti, che mordevano il dito: il sno aspetto era brutto come le sue passioni. « Quel frate me la pagherà. Griso! non son chi sono . . . . voglio sapere, voglio trovare . . . questa sera , voglio saper dove sono. Non ho pace. A Pescarenico, subito, a sapere, a vedere, a trovare . . . . Quattro seudi subito, e la mia protezione per sempre. Questa sera lo voglio sapere. E quel birbone . . . ! quel frate . . . ! » Il Griso di nuovo in eampo; e, la sera di quel giorno medesimo, potè riportare al suo degno padrone la notizia desiderata: ed ecco in qual maniera.

Una delle più gran consolazioni di questa vita è l'amicizia; e una delle consolazioni dell'anticizia è quell'avere a eui confidare un segreto. Ora, gli amici non sono a due a due, come gli sposi; ognuno, generalmente parlando, ne ha più d'uno: il ehe forma una eatena, di eui nessuno potrebbe trovar la fine. Quando dunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno d'un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione anche lui. Lo prega, è vero, di non dir nulla a nessuno; e una tal condizione, chi la prendesse nel senso rigoroso delle parole, troncherebbe immediatamente il corso delle consolazioni. Ma la pratica generale ha voluto che obblighi soltanto a non confidare il segreto, se non a chi sia un amico ugualmente fidato, e imponendogli la stessa condizione. Così, d'amico fidato in amico fidato, il segreto gira e gira per quell'immensa catena, tanto ehe arriva all'orecehio di colui o di coloro a cui il primo che ha parlato intendeva appunto di non lasciarlo arrivar mai. Avrebbe però ordinariamente a stare un gran pezzo in cammino, se ognuno pou avesse ehe due amici: quello ehe gli dice, e quello a eui ridice la cosa da tacersi. Ma ei son degli nomini privilegiati elle li contano a centinaia; e quando il segreto è venuto a uno di questi uomini, i giri divengon si rapidi e si moltiplici, ehe non è più possibile di seguirne la traccia. Il nostro autore non ha potuto accertarsi per quante bocche fosse passato il segreto ehe il Griso aveva ordine di scovare: il fatto sta ehe il buon uomo da eul erano state scortate le donne a Monza, tornando, verso le ventitré, eol suo baroceio, a Pescarenico, s' abbatté, prima d'arrivare a casa, in un antico fidato, al quale raccontò, in gran confidenza, l'opera buona che aveva fatta, e il rimanente; e il fatto sta che il Griso pote, due ore dopo, correre al palazzotto, a riferire a don Rodrigo che Lucia e sua madre s'eran ricoverate in un eonvento di Monza, e che Renzo aveva seguitata la sua strada fino a Milano.

Don Rodrigo provò una scellerata allegrezza di quella separazione, e senti rinascere un po' di quella scellerata speranza d'arrivar et a suo intento. Pensò alta maniera, gran parte della notte; e s'alzò presto, con due disegni, l'uno stabilito, l'altro abbozzato. Il primo era di spedire immantinente il Griso a Monza, per aver più ethàre notitei di Lucia,

29

e sapere se ei fosse da teutar qualette eosa. Fece dunque chiamar subito quel suo fedete, gli mise in mano i qualtro seudi, lo kodo di nuovo dell'abilità con cui gli aveva guadaguati, e gli diede l'ordine che aveva premeditalo.

- « Signore.... » disse, tentennando, il Griso.
- « Che? non ho io parlato chiaro? »
- « Se potesse mandar qualchedun altro... »
- " Come? "
- « Signore illustrissima, io son pronto a metterei la pelle per it mio padrone: è il mio dovere; ma so anche che lei non vuole arrischiar troppo la vita de' suoi sudditi. »
  - « Ebbene? »
- « Vossiguoria illustrissina sa bene quelle poche taglie el io lo adhoso : «. Opi son solto la sua pretezione; siamo una brigata; il signor polestà è amico di casa; i birri mi portan rispetto; e anchio... è cosa che fa poco onore, ma per viver quieto.... il tratto da amici. In Villano la livre ad tovesignoria è consocuita; ma in Monza.... ei sono conociulo io in vece. E sa vossignoria che, non fo per dire, chi mi potesse consegurare alla giustizia, o presentar la mia testa, farebbe un hel colpo. Cento sendi l'uno sull'altro, e la facoltà di liberra deta banditi. »



« Che diavolo! » disse don Rodrigo: « tu nui riesei ora un can da paglaia che ha cuore appena d'avventarsi alle gambe di chi passa sulla porta, guardandosi indietro se quei di casa lo spalleggiano, c non si sente d'allontanarsi! »

- " Credo, signor padrone, d'aver date prove... "
- " Dunque! ".
- « Dunque, » ripigliò francamente il Griso, messo così al punto, « dunque vossignoria faccia conto ch' io non abbia parlato: cuor di
- leone, gamba di lepre, e son pronto a partire. »

« E io non ho detto che tu vada solo. Piglia con te un paio de meglio... lo Sirgajito, e il Tira-cittio e va di buon animo, e si il Griso. Che diavolo! Tre figure come le vostre, e che vanno per i futti loro, chi vuoi che non sia contento di lascaire passare? Bisognerebbe che a birri di Monza fosse ben venuta a noia la vita, per metterla su contro cento cuudi a un gioco così rischiose. E poi, e poi, non credo d'esser così seconisco cito dia quelle parti, che la qualità di mio servitore non ci si conti) ce rulto.

Svergognalo così un poco il Griso, gli dicele poi più ampie e pariciorali situzzioni. Il Griso prese i due compagni, e parti con faccia allegra e baldanzosa, ma bestemmiando in cuor suo Monza e le taglie e le donne e i caperici de padroni; e comminava come il lupo, che spinto dalla fame, col ventre raggirizato, e con le costole che gli si portebber contare, escende di suoi monti, dove non ci e che nexe, s'avanza sospettosamente nei piano, si ferma ogni tanto, con una zampa sospesa, dimenando la coda speterchitata,

Lesa il muso, odorando il rente infido,



se mai gli porti odore d'nomo o di ferro, rizza gli orecchi aenti, e gira due occhi sanguigni, da cui traluce insieme l'ardore della preda, e il terrore della eaccia. Del rimanente, quet bel verso, chi volesse saper donde venga, è Iralto da una disvoleria inedita di erociate e di lombardi, che presto non sarà più inedita, e farà un bel rumore; e io l'Ibo preso, perebe mi veniva in taglio; e dieo dove, per non farmi bello della roba altrai: che qualebeduno non pensase che sia una mia astuzia per far sapere che l'autore di quella diavoleria ed io siamo conte fratelli, e chi io frugo a piaver mio ne' suoi manoscritti.

L'altra cosa che premeva a don Rodrigo, era di trovar la maniera che Renzo non potesse più tornar con Lucia, ne metter piede in paese; e a questo fine, macchinava di fare sparger voci di minaece e d'insidie, che, venendogli all'orecchio, per mezzo di qualche amico, gli facessero passar la voglia di tornar da quelle parti. Pensava però che la più sleura sarebbe se si potesse farlo sfrattar dallo stato: e per riuscire in questo, vedeva che più della forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. Si poteva, per esempio, dare un po'di colore al tentativo falto nella casa parrocchiale, dipingerlo come un'aggressione, un atto sedizioso, e, per mezzo del dottore, fare intendere al podestà ch'era il caso di spedir contro Renzo una buona caltura. Ma pensò che non conveniva a lui di rimestar quella brutta faccenda; e senza star altro a lambicears) il cervello, si risolvette d'aprirsi col dottor Azzecca-garbugll, quanto era necessario per fargli comprendere il suo desiderio. --Le gride sou tanle! - pensava: - e il dottore non è un' oca: qualcosa che faccia al caso mio saprà trovare, qualche garbuglio da azzeccare a quel villauaceio : altrimenti gli muto nome. - Ma (come vanno alle volte le cose di questo mondo!) intanto che colui pensava al dottore, come all' uomo più abile a servirlo in questo, un altr'uomo, l' uomo che nessuno s' inimaginerebbe , Renzo medesimo , per diria, lavorava di cuore a servirlo, in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai saputi trovare.

Ho viso più volte nu caro fanciulo, vispo, per dire il vero, più del bisogon, ne le, a tutil i segonal, mostra di vole rinsiere un galantionos; l'ho visto, dieo, più volte affacendato sulla sera a mandane al coperto un suo gregged il porettini d'India, che avexa basciali seorrer liberi il giorno, in un giardinetto. Avrebbe voluto fargli andar lutti insieme al covite; ma era fatica buttala: uno si slaudava a delstra, e mentre il piecelo pastore correva per esceiario nel branco, un altro, duo, e, tre ne useivano a sinistra, a dong in parte Dimodoché, dopo resersi un po' impazientito, s'adatava al leos gento, spinegva nrima dentro onelli de' eran più vicini all' uscio, poi andava a preuder gli altri, a uno, a due, a tre, come gli riusciva. Un gioco simile el convien fare co' nostri personaggi: ricoverata Lucia, siam corsi a don Rodrigo; e ora lo dobbiamo abbandonare, per andar dietro a Renzo, che avevam perduto di vista.

Dopo la separazione dolorosa che abbiam raccontata, camminava Remo da Monza verso Silano, in quello stad ofanimo role ognuno poù immaginava facilmente. Ablandonar fa casa, trabsciare il mesiere, e quel ch'er api idi (atto, allontanaris da Lucia, frovarsi sur una strada, serza saper dove andereble a posarsi; e tutto per causa di que birbone.] Quando si trattenera col pensiero sall'una o sull'attati que birbone.] Quando si trattenera col pensiero sall'una o sull'attati que birbone.] Qui fornava poi in mente quella prepilera che aveva re-cifata anche lui col suo hono frate, nella chieva di Pescarenico; e si ravvecteux; già si risvegliava nacenta i sitzaza nu vedendo un'una-gine sul muro, si levava il cappello, e si fermava un momento a pergar di nuovo: tanto deci, in quel viaggio, della emazzato in com-



suo don Rodrigo, e risuscitatolo, almeno venti volte. La strada era allora tutta sepolta tra due alte rive, fangosa, sassosa, soleata da rolaie profonde, che, dopo una pioggia, divenivan rigagnoli; e in certe uarti più basse, s'allagava tutta, che si sarebbe poluto andarci in barca. A que' passi, un piecol sentiero erto, a scalini, sulla riva, indicava che altri passeggieri s'eran fatta una strada ne'eampi. Renzo, salito per un di que' valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del duomo sola sul piano, come se, non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto; e si fermò su due piedi, dimenticando lutti i suoi guai, a contemplare anche da lonlano quell'ottava maraviglia, di cui aveva lanto sentito parlare fin da hambino. Ma dopo qualche momento, voltandosi indictro, vide all'orizzonte quella cresta frastagliata di montagne, vide distinto e alto tra quelle il suo Resegone, si senti tutto rimescolare il sangue, stette li alquanlo a guardar tristamente da quella parte, poi trislamente si voltò, e seguitò la sua strada. A poco a poco cominció poi a scoprir campanili e torri e cupole e tetti; scese allora uella strada, camminò ancora qualche tempo, e quando s'accorse d'esser ben vieino alla città , s'accostò a un viandanle, e, inchinatolo, con tutto quel garbo che seppe, gli disse: « di grazia, quel signore, »

« Che volete, bravo giovine? »

« Saprebbe insegnarmi la strada più corta, per andare al convento de cappuccini dove sta il padre Bonaventura? »

L'inton a cui Rezua s'indirizzata, era un agisto abilante del coutorno, che, andisto quella mattina a bilino, per certi soni affari, se ue lorrava, senza aver fatto nulla, in gran ferita, ché non vedeva l'ora di trovarsi a case, a cavelde fatto s'endireit di meno di quella fermata. Con lutto ciò, senza dar segno d'impanienza, rispose molto gentilimente: - figliand cara, de' conventi e n' è più d'una s'ibsognaridabe che un'isposte di più nichiaro quale è quello der voi evrente. Rezua altora si levi di seano la lettera del pastre Gristotoro, e la fece vedere a quel s'ispone, il quale, l'ettori ; perta orientale, gilact rancette è pose lostimo di qui. Prendete per questa vistolta a manciani è una socorialori: in poeti minuti arriverete a una caulonala d'una fabirica lunga e bassa: è il lazzerettie; costeggiate il fossato che lo circonda, e rimeriret a porta orientale. Estrate, e, dopo tre o qualtrecento passi, vederte una piazzette con de b'esti dunii: si è il con vento: non potete shagliare. Dio v'assista, bravo gioviue. » E, accompagnando l'ultime parole con un gesto grazioso della mano, se n' audò. Renzo rimase stupefatto e edificato della buona maniera de' eittadini verso la gente di campagna; e non sapeva ch'era un giorno fuor dell'ordinario, un giorno in cui le cappe s'inchinavano ai farsetti. Fece la strada che gli era stata insegnata, e si trovò a porta orientale. Non bisogna però ehe, a questo nome, il lettore si lasci correre alla fantasia l'immagini che ora vi sono associate. Quando Renzo entrò per quella porta, la strada al di fuori non andava diritta che per tutta la lunghezza del lazzeretto; poi seorreva serpeggiante e stretta, tra due sieni. La norta consisteva in due pilastri, con sonra una tettoja, per riparare i battenti, e da una parte, una casuccia per i gabellini. I bastioni scendevano in pendio irregolare, e it terreno era una superficie aspra e inuguale di rottami e di cocci buttati la a caso. La strada che s'apriva dinanzi a chi entrava per quella porta, non si paragonerebbe male a quella elle ora si presenta a chi entri da porta Tosa. Un fossatello le seorreva nel mezzo, fino a poca distanza dalla porta, e la divideva così in due stradette tortuose, ricoperte di polvere o di fango, secondo la stagione. Al punto dov'era, e dov'è tuttora quella viuzza chiamata di Borghetto, il fossatello si perdeva in una fogna. Li c' era una colonna, con sopra una croce, detta di san Dionigi: a destra e a sifiistra, erano orti ciuti di siepe e, ad intervalli, casucce, abitate per lo più da lavandai. Renzo entra, passa; nessuno de' gabellini gli bada: eosa ehe gli parve strana, giacche, da que pochi del suo paese ehe potevan vantarsi d'essere stati a Milano, aveva sentito raecontar eose grosse de' frugamenti e dell' interrogazioni a cui venivan sottoposti quelli ehe arrivavan dalla campagna. La strada era deserta, dimodoché, se non avesse sentito un ronzio lontano elic indicava un gran movimento, gli sarebbe parso d'entrare in una città disabitata. Andando avanti, senza saper cosa si pensare, vide per terra certe strisce bianche e soffici, come di neve; una neve non poteva essere; ehe non viene a strisce, né, per il solito, in quella stagione. Si ehinò sur una di quelle, guardò, toccò, e trovò eh'era farina. --Grand' abbondanza, - disse tra se, - ei dev' essere in Milano, se straziano in questa maniera la grazia di Dio. Ci davan poi ad intendere ehe la carestia è per tutto. Ecco come fanno, per tener quieta la povera gente di campagna. - Ma, dopo pochi altri passi, arrivato a fianco della colonna, vide, appie di quella, qualcosa di più strano; vide sugli scalini del picielestallo certe cose sparse, che certamente non eran ciolitoli, e se forsero state sul bauso di un fornaio, non si con sur disconsidera di conservato del conservato del conservato del conservato del pani quello. — Veilamo un po'ebe affare è questo, — disse mecera trategia polito, — Veilamo un po'ebe affare è questo, — disse mecera trategia polito, — Veilamo un po'ebe affare è questo, — disse mecera tratura pani quello. — Veilamo un po'ebe affare è questo, — disse mecera tratura para tondo, bianchissimo, di quelli che Renzo non era solito mangiame che nelle solemnità. — E pone davvero! — disse ad alta voce.



hanta era la sua maravigita: — cosi lo seminano in questo pasce? in quest'amo? e non si semondano neppure per recegiterio, quando cade? Che sia il paese di encegna questo? — Dopo dieci miglia di stra-da, all'aria freesa della matilina, quel pane, insieme con la maravigila, gli risvegilo l'appetito. — Lo piglio — deliberara tra-si: — pob l' banno lasciato qui alla discrezion de'cuni; fant' é the ne goda anche un eristiano. Mà fine, se comparisce il padroue, glielo pagherò. —

Cosi pensando, si mise in una tasca quello che aveva in mano, ne prese un secondo, e lo mise nell'altra; un terzo, e continció a mangiare; e si rincamminò, più incerto che mai, e desideroso di chiarirsi che storia fosse quella. Appena mosso, vide spuntar gente che veniva dall' interno della città, e guardò attentamente quelli che appariyano i primi. Erano un uomo, una donna e, qualche passo indietro, un ragazzotto; tutt' e tre con un carico addosso, che pareva superiore alle loro forze, e tutt' e tre in una figura strana. I vestiti o gli stracci infarinati; infarinati i visi, e di più stravolti e aceesi; e andavano, non solo curvi, per il peso, ma sopra doglia, come se gli fossero state peste l'ossa. L'uonto reggeva a stento sulle spalle un gran sacco di farina, il quale, bucato qua e là, ne seminava un poeo, a ogni intoppo, a ogni mossa disequilibrata. Ma più seoneia era la figura della donna: un paneione suisurato, che pareva tenuto a fatica da due braccia piegate: come una pentolaccia a due manichi; e di sotto a quel paneione useivan due gambe, nude fin sonra il ginocchio, che venivano innanzi bareollando. Renzo guardo niù attentamente, e vide che quel gran corpo era la sottana elie la donna teneva per il lembo, con dentro farina quanta ce ne poteva stare, e un po' di nin; dimodoché,



quasi a ogui passo, ne volava via una ventata. Il ragazzotto teneva con tutt'e due le mani sul capo una paniera colma di pani; ma, per aver le gambe più corte de' suoi genitori, rimaneva a poco a poco indietro, e, allungando poi il passo ogni tanto, per reggiungerii, la paniera predrea l'equilibrio, e qualette pane cadeva.

« Buttane via ancor un altro, buono a niente che sci, » disse ta madre, digrignando i denti verso il ragazzo.

« lo non li butto via; cassan da sé: com'ho a fare? r rispose quello. Ih! huon per te, che ho le nani impieciate, r risprese la donna, dimenando i pugni, come se desse una buona seossa al povero ragazzo; c, con quel movimento, fece vodar via più farian, di quel de ci sareble voluto per farne i due pani lasciati cadere allora dal ragazzo. Via, via, si dese l'emono: « l'omernemo indietro a racceglieri, o qual cheduno il racceglieri, Si stenta da tanto tempo: ora ehe viene un po' d'abbondanza, godiamola in santa pace. »

Iu tanto arrivava altra gente dalla porta; e uno di questi, accostatosi alla donna, le domandò: « dove si va a prendere il pane? » « Più avanti, » rispose quella; e quando furon lontani dieci passi.

soggiunse borbottando: « questi contadini birboni verranno a spazzar tutti i forni e tutti i magazzini, e non restera più niente per noi. » « Un po' per uno, tormento che sei, » disse il marito: « abbon-

danza, abbondanza. »

Da queste e da altrettali cose che vedeva e sentiva, Renzo cominciò a raccapezzarsi eh'era arrivato in una città sollevata, e che quello era un giorno di conquista, vale a'dire che ognuno pigliava, a proporzione della voglia e della furza, dando busse in pagamento, Per quanto noi desideriamo di far fare buona figura al nostro povero montanaro, la sincerità storica ci obbliga a dire che il suo primo sentimento fu di piaeere. Aveva eosi poco da lodarsi dell'andamento ordinario delle cose, che si trovava inclinato ad approvare ciò che lo mutasse in qualunque maniera. E del resto, non essendo punto un uomo superiore al suo secolo, viveva anche lui in quell'opinione o in quella passione contune, che la scarsezza del pane fosse eagionata dagl'incettatori e da' fornai; ed era disposto a trovar giusto ogui modo di strappar loro dalle mani l'alimento che essi, sceondo quell'opinione, negavano erudelmente alla fame di tutto un popolo. Pure, si propose di star fuori del tumulto, e si raltegrò d'esser diretto a un cappuceino, ehe gli troverebbe ricovero, e gli farebbe da padre. Così pensando, e guardando intanto i nuovi conquistatori che venivano carichi di preda, fece quella po' di strada che gli rimaneva per arrivare al convento.

Dove ora sorge quel bel palazza, con quell' alto loggiato, e'era alora, e, e' cra ancora non son molt ami, una piazzetta, e in fonde a
quella la chiesa e il convento de' cappuccini, con quattro grand olmi
davanti. Nui e' rallegriamo, non senza invitila, con que' mostri lettori
che non hau visto le cose in quello stato: ciò vuol dire che son molto
giovani, e non hanno avuto tempo di far molte correletre. Reuzo
ando diritto alla porta, si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, levi fuori e tempe reperanta in mano la lettera, e liriò il campanello. S'apri uno sportellino che aveva una grata, e si comparve
la faccia del frate portinnio a domonadar chi cra.

- $\omega$  Uno di campagna, e<br/>he porta al padre Bonaventura una lettera pressante del padre Cristo<br/>foro. »
- " Date qui, " disse il portinaio, mettendo una mano alla grata.



- « No , no , » disce Renzo : « gliela devo consegnare in proprie mani. »
  - « Non è in convento. »
  - " Mi lasci entrare, che l'aspetterò. "

- Fale a mio modo, - rispose il frate: - andate a aspetlare in chiesa, che intunto potrecte fare un poli tiene. In coursolto, per adesa, non s'entra. - E' detto questo, richiuse lo sportello. Reuzo rimase li, cun la stan lettera in mano. Fee clieri passo vireo la porta della chiesa, per seguire il conseglio del portinaio; un pol perso di dar prima un'altra occidata al tunuulto. Altraverso la piazzetta, si porto sull'ordo della strada, e si fermò, con le braccia intereviate sal petto, a guardare a sinistra, verso l'interno della città, dove il brutiento era più folto e più rumoros. Il vortice attrasee lo spettatore. — Andiamo a vedere, — disse tra se; tirò fuori il suo mezzo pane, e sbeccourellando, si mosse verso quella parte. Intunto che s'incammina, noi raccuntereno, più brevenente che sia possibile, le cagioni e il principio di quello semonogimento.





## CAPITOLO XII.



quello il second'anno di raccolla scarsa. Nell' all'escente, le provi siòni rimaste-telle, le provi siòni rimastedegli anni additro avevan supplio, la popolazione era giunta, non satola ne al'anni additro avevan supplio, la sione era giunta, non satola ne affannia, a ma, certo, affatlo sprovveduta, del del 1918, nel quale siamo con la nostrara della presenta more più misera della presenta della presenta

gioni (e questo non solo nel mitanese, ma in un bason tratto di passe eireconvicino); in parte per colpa degli inomini. Il guasto e lo spereperio della guerra, di quella bella guerra di cui abbiam fatto menzione di sopra, cra tale, che, nella parte dello stato più vieina ad essa, molti poderi più deffordinario rinanevano incolti e abbancontati di contadini, i quali, in vece di procacciar cel lavoro pane per sè e per gli allri, carno costretti di andare ad accattario per caribi. Ilo deltre più dell'ordinario; perchè le insopportabili gravezze, imposte con una cupidigia e con un' insensatezza del pari sterninate, la condotta abitule, ande in piena pace, delle truppe altoggiate ne' paesi, condotta

che i dolorosi documenti di que' tempi uguagliano a quella d' un nemice invasore, altre capioni che non è qui il luogo di mentovare, anchavano già da qualche tempo operando lentamente quel tristo effetto in tutto il milamese: le circostano particolari di cui ora parliano, erano come una repentina essecrbazione d' un mal cronico. E quella qualsungue raccolta non era ancor fulta di riporre, che le provissioni per l'esercito, e lo selupinio che sempre le accompagna, ci fecero deutro un tal vido, che la penuria si fece subito sentire, e con la penuria quel suo doloroso, ma salutevole come inevitabite effetto, il rinearo.

Ma quando questo arriva a un certo segno, nasce sempre (o almeno è sempre nata finora; e se ancora, dopo tanti scritti di valentuomini, pensate in quel tempo!), nasce un'opinione ne' molti, che non ne sia cagione la scarsezza. Si dimentica d'averla temuta, predetta; si suppone tutt'a un tratto che ei sia grano alibastanza, e che il male venga dal non vendersene abbastanza per il consumo: supposizioni che non stanno nè in cielo, nè in terra; ma che lusingano a un tempo la collera e la speranza. Gl'incettatori di grano, reali o immaginari, i possessori di terre, che non lo vendevano tutto in un giorno, i fornai ehe ne compravano, tutti coloro in somma che ne avessero o poco o assai, o che avessero il nome d'averne, a questi si dava la colpa della penuria e del rincaro, questi erano il bersaglio del lamento universale, l'abbominio della moltitudine male e ben vestita. Si diceva di sicuro dov'erano i magazzini, i granai, colmi, traboccanti, appuntellati; s' indicava il numero de' sacchi, spropositato; si parlava con certezza dell'immensa quantità di granaglie che veniva spedita segretamente in altri paesi; ne' quali probabilmente si gridava, con altrettanta sieurezza e con fremito uguale, che le granaglie di là venivano a Milano. S' imploravan da' magistrati que' provvedimenti, che alla moltitudine paion sempre, o almeno sono sempre parsi finora, così giusti, così semplici, così atti a far saltar fuori il grano, nascosto, murato, sepolto, come dicevano, e a far ritornar l'abbondanza. I magistrati qualche cosa facevano: come di stabilire il prezzo massimo d'aleune derrate, d'intimar pene a chi rieusasse di vendere, e altri editti di quel genere. Siecome però tutti i provvedimenti di questo mondo, per quanto siano gagliardi, non hanno virtù di diminuire il bisogno del cibo, ne di far venire derrate fuor di stagione; e siccome questi in ispecie non avevan eertamente quella d'attirarne da dove ce ne potesse essere di soprabbondanti; così il male durava e ereseeva. La moltitudine attribuiva un tale effetto alla scarsezza e alla debolezza de' rimedi, e ne sollecitava ad alte grida de' più generoi e decisivi. E per sua sventura, trovò l' uomo secondo il suo euore.

Nell'assenza del governatore don Gonzalo Fernandez de Cordova, che connuchar I sassecio di Gasale del Monferralo, Serva le sus veci in Milano il gran cancellirer Autonio Ferrer, pure spagnolo. Gostu vide, e del non l'arveble vedulo ? che l'essere il pane a un perzao giasto, è per se una cosa molto desiderabile; e pensò, e qui fu lo sbagito, che un suo ordine potoses lassiare a produtra. Fissò in meta (rosi chiamano qui in tarifia in materia di commedibili), fissò la meta del pone al prezzo che sarebbe stalo il giasto, se il grano si fosse commentente venduto trentatte lire il moggio: e si vendeva fino a ottanta. Fere cume una donna stala giovine, che pensasse di ringiovinire, alterando la sua fode di baltesimo.

Ordini meno insensati e meno iniqui erau, più d'una volta, per la resistenza delle cose stesse, rimasti ineseguiti; ma all'esceuzione di questo vegitava la moltinuline, che, vedendo finalmente convertito in tegge il suo desiderio, non avrebbe sofferto che fosse per ceita. Accores subito ai forni, a chiodre pane al prezzo lassato; e lo chiese



con quel fare di risolutezza e di minaccia, che danno la passione, la forza e la legge riunite insieme. Se i fornai strillassero, non lo domandate. Intridere, dimenare, infornare e sfornare senza posa; perchè il popolo, sentendo in confuso che l'era una cosa violenta, assediava i forni di continuo, per goder quella enecagna fin che durava; affaechinarsi, dico, e sealmanarsi più del solito, per iseapitarei, ognun vede che bel piacere dovesse essere. Ma, da una parte i magistrati che intimavan pene, dall'altra il popolo che voleva esser servito, e, punto punto che qualche fornaio indugiasse, pressava e brontolava, con quel suo vocione, e minacciava una di quelle sue giustizie, che sono delle peggio elle si facciano in questo mondo; non c'era redenzione, bisognava rimenare, infornare, sfornare e vendere, Però, a farli continuare in quell'impresa, non bastava che fosse lor comandato, nè che avessero molta paura; bisognava potere; e un po'più che la cosa fosse durata, non avrebbero più potuto. Facevan vedere ai magistrati l'iniquità e l'iusopportabilità del carico imposta loro, protestavano di voler gettar la pala nel forno, e andarsene; e intanto tiravano avanti come potevano, sperando, sperando che, una volta o l'altra, il gran cancelliere avrebbe inteso la ragione. Ma Antonio Ferrer, il quale era quel che ora si direbbe un uomo di carattere, rispondeva che i fornai s'erano avvantaggiati molto e poi molto nel passato, che s'avvantaggerebbero molto e poi molto col ritornar dell'abbondanza; che anche si vedrebbe, si penserebbe forse a dar loro qualche risareimento; e ehe intanto tirassero ancora avanti. O fosse veramente persuaso lui di queste ragioni che allegava agli altri, o che, anche conoscendo dagli effetti l'impossibilità di mantener quel suo editto, volesse lasciare agli altri l'odiosità di rivocarlo; giacche, chi può ora entrar nel cervello d' Antonio Ferrer? il fatto sta che rimase fermo su ciò che aveva stabilito. Finalmente i decurioni (un magistrato numicipale composto di nobili, che durò fino al novantasci del secolo scorso) informaron per lettera il governatore, dello stato in cui eran le cose: trovasse lui qualche ripiego, che le facesse andare.

Don Gouzalo, ingolfato fin sopra i capelli nelle facecacie della guerra, fece ciò che il lettore s'immagina certamente: nominò una giunta, alla quale conferi l'autorità di siabilire al pane un prezzo dei potesse correre; una cesa da poterci campar tando una parte che l'altra. I deputati si radunarono, o come qui si dievea spagnolescamente nel gerga segretarisco d'altora, si giuntarono; e dopo mille riverenze. complimenti, priamboli, sospiri, sospensioni, proposizioni in aria, tergirevazioni, straseinali tutti verso una deliberazione da una necessitisentila da lutti, sapendo bene ehe giocavano una gran carta, nia conviuti ehe non e'era da far altro, conclusero di rinearare il pane. I fornai respirarono; nai Il popolo imbestiali.

La sera avanti questo giorno in eui Renzo arrivò in Milano, le strade e le piazze brulicavano d'uomini, che trasportati da una rabbia comune, predominati da un pensiero comune, conoscenti o estranei, si riunivano in erocehi, senza essersi dati l'intesa, quasi senza avvedersene, come gocciole sparse sullo slesso pendio. Ogni discorso aecresceva la persuasione e la passione degli uditori, come di colui che l'aveva proferito. Tra lanti appassionati, c'eran pure alcuni più di sangue freddo, i quali stavano osservando con molto piacere, che l'aequa s'andava intorbidando; e s'ingegnavano d'intorbidarla di più, con que' ragionamenti, e con quelle storie che i furbi sanno comporre, e che gli animi alterati sanno eredere; e si proponevano di non lasciarla posare, quell'acqua, senza farei un po' di pesca. Migliaia d'uomini andarono a letto col sentimento indeterminato che qualche cosa bisognava fare, ehe qualche cosa si farebbe. Avanti giorno, le strade eran di nuovo sparse di erocchi: fanciulli, donne, nomini, vecchi, operai, poveri, si radunavano a sorte: qui era un bisbiglio confuso di molte voci; là uno predicava, e gli altri applaudivano; questo faceva al più vicino la stessa domanda ch' era allora stala falta a lui; quest'allro ripeteva l'esclamazione ehe s'era sentita risonare agli orecchi; per tutto lamenti, minacce, maraviglie: un piccol numero di vocaboli era il materiale di tanti discorsi.

Non maneava altro che un'oceasione, una spinta, un avvianento quatumque, per ridurre le parole a fattig; en on tardo molto. Useivano, sul far del giorno, dalle lotteghe de forrati i gazzani che, con una gerta cariac di pane, andacano a porlarare late solite case. Il primo comparire d'uno di que' maleopitali ragazzi dov'era un evociolo di gente, il come il eadere d'un salterelto accesso in una polveriera. « Ecco se é è il pane! » gridarono cento voci insiene. « Si, per i il riama, i den notano nell'abbondana, e vogiton fer morir noi di fame, « dice uno; s'accesta al ragazzello, avventa la mano all'orio della gerta, di una stratla, e die « » lascia vectore.» Il ragazzello diventa rosso, pullido, trema, vorrebbe dire: lasciatemi andre; una la paroba gli muore in loces; all'etata le braccia, e cerea di liberardo.

34

in fretta dalle cigne. - Giù quella gerla . - si grida intanto. Molte



mani l'afferrano a un tempo; è in terra; si lutta per aria il canosacio che la copre; un tepida fragnuza si difuonta all'intorna,
«Sian cristiani anche noi; dobbiamo nungiar pane anche noi, « dice
il prime; prende un pan tondo, l'abra, facuolado vetree alla folla; Isaldeula: mani alla gerla, pani per aria; in men ele non si dice, fu
parrecchialo. Coloro a cui non era toceato nutla, irritati alla vista del
guadagno allerti, e animati dalla facilità dell'impresa, si mossero a
branchi, in cerca d'altre gerle: quante incontrate, tante s'alligate. E
non e'era requera biosogno di dar l'assalto al partatori; quedi che, per
loro disprazia, si trovavano in giro, vista la mala parala, possanno volontariamente il carioco, e via a gambe. Con tutto evi, coloro dei rimauevano a detti secchi, erano senza puragone i piti: anche i compuistatori
non eran sodulcisti di prede con sigenete, e, une-colat pio era gli uni
e con gli altri, c'eran coloro che avesan fatto disegno oppra un disordine più ce l'incetti. » Al fornoi. di fornoi: » si grotto. »

Nella strada chianata la Corsia de Servi, e cra, e c' e tuttavia un fonto, che couscra do slesso moure, nome che lu tocamo viene a dire il forno delle grueve, e in milanese è composto di parole così etero-cilie, così lisaletiche, così salvatiche, che l'alfabeto della lingua non la i segni per indicarne il stonos. A quedla parte s' avventò la gente. Quedi della hodigar stavano interrogando il garanne tornafo scario, il quale, intlo silguitito e dabarufalo, riferia labilettanola la sua trista avventura: quando si sente un calpestio e un urio insieme: cresse e s'asvicia; compariscono i forieri della manoda.

Serra, serra; presto, presto: uno corre a chiedere aiuto al capitano di giustizia; gli altri chiudono in fretta la bottega, e appuntellano i battetti. La gente comincia a affoliarsi di fuori, e a gridare: a pane! pane! aprite! aprite! a

Pochi momenti dopo, arriva il capitano di giustizia, con una scorta d'alabardieri. - Largo, largo, figliuoli: a casa, a casa; fate luogo al



capitano di giustizia, « grida lui e gli alabardicri. La gente, che non « El presin di scanse.

era aneor troppo fitta, fa un po'di luogo; dimodoché quelli poterono arrivare, e postarsi, insieme, se non lu ordine, davanti alla porta della bottega.

« Ma figlitudi, » predieava di li il capitano, » ele fate qui ? A casa, a casa, Dov' el timor di Dio? Che dirà il re nostro signore? Non vogliam farvi male; ma andate a casa. Da bravi! Che diamine volete far qui, così ammontati? Niente di bene, nè per l'anima, nè per il corpo. A casa, a casa.

Ma quelli che vedevan la faecia del dielore, e sentivan le sue parote, quand anche avessero voltou tubidire, dite un peos in det en maniera avrediere pottto, spinti comi erano, e ineatazi da quelii di dietro, spinti andre sai da alfri, come fintiti da futti, via via fino all' estremità della folla, che anchava sempre crescendo. Al espitano, cominicava a manengili i respira. - Fateli dare additre ofi i posso riprender fatto, - dieeva agli alubardieri: - ma non fate male a nesuno. Vediamo di entrare ila bottega; piechatie; gichi stare indietro. -

« Indierro! indierro! « gridano gli aliascidieri, luttandosi tutti inseime addosso a primi, e resiginendoi con l'aste dell'aliabarete, Quellurlano, si tirano indietro, come possono; danno con le sciènce ne' petti, ro' gomiti nelle pance, co' categni sulle punte de' piedi a quelli che son dietro a loro: si fa un pigio, una catea, che quedi de si trovavano in mezzo, avrebbero pagato qualeosa a essere altrove. Intanto un po' il voto s' é fatto d'avanti alla porta: it englaton piechia, ripicchia, uria che gli aprano: quelli di destro vechon dale finestre, seendon di crosa, aprono; li equilano cature, chiana gli alsardieri, che si fiecan dentro anch' essi l'un dopo l'altro, gli ultimi rattenendo la folia con l'aliabarete, Quando sono entrati tutti, si mette tanto di catenaccio, si riappuntella; il capitano sale di corsa, e os' affeccia a una finestre, Uch, che formiccialo!

« Figliuoli, » grida: molti si vollano in su; « figliuoli, andate a casa. Perdono generale a chi torna subito a casa. »

« Pane! pane! aprite! aprite! » eran le parole più distinte nell'urlio orrendo, che la folla mandava in risposta.

« Giudizio, figituoli! Judate bene! siete ancora a tempo. Via, andate, tornate a esas. Pane, ne avrete; ma non è questa la naniera. Eh!... ch! che fate laggiù! Eh! a quella porta! Oibò oibò! Vedo, vedo: giudizio! Judate hene! è un delittu grosso. Or or vengo io. El! el!: snettec con que' ferri; giù quelle mani. Vergogna! Voi altri.

milanesi, che, per la bontà, siete nominati in tutto il mondo! Sentite, sentite: siete sempre stati buoni fi . . . . . Ah canaglia! "



Questa rapida mutazione di stife fu cagionata da una pietra che, uscità dalle mai d'uno di que l'unoni figliodi, venne, a lutter nella froute del capitano, sulla protuteranza sinstra della profundità meta-inica. « Canaglia! canaglia! « continuava a gridare, chiudeudo presto presto la finestra, e ritirandosi. Ma quantiunque avesse gridato quanto n'aveva in canna, le sue parole, baone e cattive, s'eran lutte dile-guate e dissalte a mezz'aria, nella tempesta delle grida che veniva ad igit. Quello poi che diceva di vedere, era un gran havorare di pietre, di derri (i primi che coloro avevano pottuto procesarias per la stra-da), che si faceva alla porta, per sóndaria, e alle finestre, per svel-tere l'inferriale; e gid l'opera e mollo avanzata.

Inlando, padroni e garzoni della boltega, elv'erano alle finestre dei piani di sopra, con una munizione di pietre (avranno probalil-mente dissediato un cortile), un'avamo e facevan versacci a quelli di gil, perteb smettessero; facevan vedere le pietre, accumarano di voerbe buttare. Visto de' rat tempo perso, cominciarono a buttarle davvero. Nepur una ne cadeva in fallo; giacebe la calca era lale, che un granello di miglio, come si suo dire, non sarebbe andato in terra.

a Ah birboni! alı furfantoni! É questo it pane, che date alla povera gente? Ahi! Ahimé! Ohi! Ora, ora! » s'urlaya di giù. Più d'uno fu conciato male; due ragazzi vi rimasero morti. Il furore acercida le forze della moltindine: a lupria fu sondata, l'inferriata, excelte; e il torrente penelrò per Intili i varcià. Quedii di deutro, vedendo la mala partas, capparono in sofilita il capitano, gli abbardieri, e alemi della casa stettero li ramirecibati ne' cantineri; altri, useendo per gli abbairi, andavano su ne' letti, come i gatti.

La vista della preda fere dimentiere ai vincitori i disegni di vendette sanguinore. Si stanciano i acconsi; il pane è ureso a riba. Qualebeduno in vece corre al loneo, lontta giù la serratura, agguanta le ciotole, pigita a manter, intatea, el esce cariro di qualtririn, per lomare pia a rudare pane, se a rimarrà. La folta si sparge ne ingazzini. Metton mano ai sacetti, il strascienno, ii rovesciano: chi se ne careia uno Ira le gambe, gli sisoggie la horca, e, per ridunto a un carieo da potersi portare. Intila via una parte della farina: chi, gridando: a sapetta, spetta, r si china a parare il grembilme, un fazzedeto, il cappello, per rievere quedta grazia di Dio; uno courre a una maña, e urrende un pezzo di pasta, che s'allunga, e ali segupo da orgi narte.



un altro, che la conquisisto un burattello, lo porta per aria: chi va, chi viere: unonini, donne, fancidi, patite, rispinte, uni facuno polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva, e lutto vela e amedebia. Di tunto, una calea composta di due processioni opposte, che si rompono e s'intrakiano a vicenda, di chi eser con la preda, e di chi vuo el turtera a farme.

Mentre quel forno veniva cosi messo sollosopra, nessua altro della ciltà era quielo e scuza pericolo. Ma a nessuno la gente accorse in numero tale da potere intraprender futto; in aleuni, i padroni avevan racedo degli naislini, e stavan sulti difese; altrove, tavandosi in pediv, venivano in revfo modo a patti; distribuivan pane a quelli ele s'eran cominciati a afidalene chavanti alle betteghe, con questo che se in-dassero. E quelli se n'andavano, non fanto perché fosser soddisfatti, quanto perché gi ababarderi e la sbirraglia, stando alla larga da quel termendo forno delle gracee, si facevan periv vedere altrove, in forza lastante a tenere in rispetto i tristi che non fossero uma folta. Così il tranbatso andava semper eressendo a quel primo disgrazido forno; perché tutti coloro che gli pizzievana le mani di far qualche lell'impersa, correvani il, dove gli amici erano i piú forti, e l'impunità sienza.

A questo punto eran le cose, quando Renzo, avendo ornai sgranocciado il suo pane, veniva avanti per il lorgo di porta orientale, e s'avviava, senza saperlo, proprio al luogo centrale del fumulto. Andava, ora lesdo, ora ritardado dalla folla; e andando, guardava e slava in orecedi, per rienava de quel ronzio contino di discosi qualche notiza più positiva dello stato delle cose. Ed ecco a un di presso le parode che gli riscis di rilevara in tutta la strada che fece.

« Ora è scoperta, » gridava nuo, « l'impostura infame di que' birboni, che dievano che non c'era ne pane, ne farina, ne grano. Ora si vede la cosa chiara e lampante; e non ce la potranno più dare ad intendere. Viva l'abbondanza! »

» Vi divo io che tutto questo non serve a nulla, « dieva un altro: « è un bisor nell'apuqua; anzi sari peggio, »e non si 6 una bionas giustizia. Il pane verrà a buon mercato, na ci metteranno il veleno, per far morir la povera gente, come mosche. Gilo lodicono che siani troppi; l'hanno detto nella giunta; e lo so di certo, per averlo sentilo dir io, con quest' orcechi, da una mia consure, che è amica d'un parente d'uno seguntero d'uno di que'sianori. »

Parole da non ripetersi diceva, con la schiuma alla bocca, un altro, che teneva con una mano un cencio di fazzoletto su' capelli arruffati e insanguinati. E qualche vicino, come per consolarlo, gli faceva eco.

« Largo, largo, signori, in cortesia; lascin passare un povero padre di famiglia, ehe porta da mangiare a cinque figituoli. « Così diceva uno ehe veniva barcollando sotto un gran sacco di farina; e ognuno s'ingegnava di rilirarsi, per fargli largo.

« lo? n diceva un altro, quasi sotlovoce, a un suo compagno: « io me la batto. Son nomo di mondo, e so come vanno quesle cose. Questi merlotti che fanno ora tanto fracasso, domani o doman l'altro, se ne staranno in casa, tutti pieni di paura. Ilo già visto certi visi, certi galantuomini che giran, facendo l'indiano, e notano elti e' è e chi non e' è : quando noi tutto è finito, si raccolgono i conti, e a chi tocca, tocca, »



- « Quello che protegge i fornai, » gridava una voce sonora, che attirò l'attenzione di Renzo, « è il vicario di provvisione. » « Son tutti birboni, » diceva un vicino.
  - « Si; ma il capo è lui, » replicava il primo.
- Il vicario di provvisione, eletto ogn' anno dal governatore tra sei nobili proposti dal Consiglio de' decurioni, era il presidente di questo, e del tribunale di provvisione; il quale, composto di dodici, anche questi nobili, aveva, con altre attribuzioni, quella principalmente dell'annona. Chi occupava un tat posto doveva necessariamente, in tempi di fame e d'ignoranza, esser detto l'autore de' mali : meno che nou avesse fatto ciò che fece Ferrer; cosa che non era nelle sue facoltà. se anche fosse stata nelle sue idee.
- « Scellerati! » esclamava un altro: « si può far di peggio? sono arrivati a dire che il gran cancelliere è un vecchio rimbambito, per levargli il credito, e comandar loro soli. Bisognerebbe fare una gran stia, e metterli dentro, a viver di vecee e di toglio, come volevano trattar noi, »
- " Pane ch? " diceya uno che cereava d'andar in fretta: " sassate di libbra: pietre di questa fatta, che venivan giù come la grandine. E che schiacciata di costole! Non vedo l'ora d'essere a casa mia. »
- Tra questi discorsi, dai quali non sanrei dire se fosse più informato o shalordito, e tra gli urtoni, arrivò Renzo finalmente davanti a quel forno. La gente era già molto diradata, dimodochè potè confemplare

il brutto e recente soqquadro. Le mura scalcinate e ammaecate da sassi, da mattoni, le finestre sgangherate, diroccata la porta.

— Questa poi non è una bella cosa, — disse Renzo tra sè: — se concian così tutti i forni, dove voglion fare il pane? Ne' pozzi? —

Ogni tanto, useiva dalla bottega qualchetuno che portava un pezzo di essone, o di madia, o di fruttone, la stanga di una gramola, mu paurea, una paniera, un libro di centi, qualche cosa in somma di quel povero forno; e gridanda: « la popo, largo, » possova tra la gente. Tutti questi s'ineamminavano dalla stessa parte, e a un luogo convenuo, s' recleva. « Gorè quest' altra sofria" > pensò di movo Remo; e anchò dietro a une che, fatto un fascio d'asse spezzate e di schege, ge, se lon sies in sigulta, savviandosi, come gli altri, per la strata che costeggia il fianco settentionale del duomo, e ha prevo nome chagli escrita gia si fanca, cel apoco in qua non el sou più. La vogia d'oservar gia savvenimenti non pote fare che il montanaro, quando gli s'eservar gia savvenimenti non pote fare che il montanaro, quando gli si seopri davanti la gram mole, non si soffernasse a guardare ii su.



cui la lovea aperta. Studio poi il passo, per raggiunger colni che auto, il deie un'o occinita anche alta facciata del diauno, ristica allora in gran parte e ben lontana dal coupineutio; e sempre dietro a colui, che andava verso il mezzo della piazza. La gonie era più fitta quanto più s'andava varati, ma al portatore gli si faceva largo; egli fendera l'onda del popolo, e Renzo. Standogli sempre atlaceato, arrivò con lui al centro della folla. Li c'era uno spazio voto, e in mezzo, un muterito di brace, reliquie degli attrezzi detti di sopra. All'intorno era un batter di mani e di picili, un frastono di mille grida di trisofo e d'imprecazione.

L' nonto del fascio lo buttò su quel mucchio; un altro, con un nozzione di pala mezzo abbruciacchiato, sbracia il fuoco: il fuma ereșce e s'addensa; la famma si ridesta; con essa, le grida sorgon più forti. « Viva l'abbondanza! Moiano gli affamatori! Moia la carestia! Crepi la Provvisione! Crepi la giunta! Viva il pane! »



Veramente, la distruzion de' frulloni e delle madie, la devastazion de' forni, e lo scompiglio de' fornai, non sono i mezzi più spicei per far vivere il pane; ma questa è una di quelle sottigliezze metafisiche. che una mudifuthire uno ci arriva. Però, sevua essere un gran unclafisico, un unono ci arriva talvolta alla prima, finelt' è nuovo nella quesiliane; e solo a forza di parlarne, e di sentirue parlare, diventrei inabile anche a intenderle. A Renzo in fatti quel peusiero gi) era venuto da principio, e gli tornava, come abbiam visto, ogni momento. Lo tenne per altro in sè; perchè, di fanti vist, non ce n'era uno che sembrase dire: fratello, se fallo, correggini, che l'arvi caro.

Già era di nuovo finita la fiamma; non si vedeva più venir nessuno con altra materia, e la gente cominciava a annoiarsi: mando si sparse la voce, che, al Cordusio ( mua piazzetta o un erociechio pon molto distante di li ), s'era messo l'assedio a un forno. Spesso, in simili circostanze, l'annonzio d'una cosa la fa essere. Insieme con quella voce, si diffuse nella multitudine una voglia di correr là: « io vo; tn, vai? vengo; audiamo, » si sentiva per tutto: la calca si rompe, e diventa una processione. Renzo rimaneva indietro, non movendosi quasi, se non quanto era strascinato dal torrente; e teneva intanto consiglio in cuor suo, se dovesse useir dal baccano, e ritornare al convento, in cerea del nadre Bonaventura, o andare a vedere anche mest'altra. Prevalse di nuovo la curiosità. Però risolvette di non cacciarsi nel fitto della mischia, a farsi ammaecar l'ossa, o a risicar qualcosa di peggio; ma di tenersi in qualche distanza, a osservare, E trovandosi già un poco al largo, si levò di tasca il secondo pane, e attaccandoci un morso, s'avvió alla coda dell'esercito tumultuoso.

Quisdo, dalla piazza, era già entrato nella strada corfa e stretta di Pescheria vecchia, et di la, per quol'arco a sibeco, nella piazza di Mercanti. E. il eran ben poebi quelli ele, nel passar davanti alla niechia che tagisì il necco della loggia delle elladizio chianuto allora il ecoligio del dottori, non deserro un'occitatina alla grande statua ele vi campegiava, a quel viso serio, burbero, accipigiliato, e uno dico abbastanza, ci don Filippo II, che, anche dal marmo, imponeva un non so dec di rispetto, e, con quel braccio teso, pareva che fosse li per dire: car everga jo, marmaglia.

Quella statua non e' è più, per un easo singolare. Circa cerolo settaut'anni dopo quelle che stiain racorottande, un giorno le fu cambiata la testa, le fu levalo di mano lo secttro, e sostituito a queslo un pagnale; calla statua fu meso none Marco Brato. Così accunodata sette forse un par d'anni; ma, una mattina, certuni che non avevan simpatia con Marco Brato, anzi dovevano avere con lui una ruggiue segreta, geltarono una fune intorno alla statua, la tiraron, giù, le fecero cento angherie; e, mutitata e ridotta a un torso informe, la strasciezono, con gli occhi in fuori, e con le lingue fuori, per le strade, e, quando furono stracchi bene, la ruzzolarono non so dove. Chi i avesse delto a Andrea Billi, quando la scobjiva!

Dalla piazza de'mercanti, la marmaglia insaecò, per quell'altr'arco,



nella via de' fustaquai, e di li si sparpagliò nel Cordusio. Ognuno, al primo shoccarvi, guardava subito verso il forno ch'era stato indicato. Ma in vece della moltitudine d'amici che s'aspettavano di troyar li già al lavoro, videro soltanto alcuni starsene, come esitando, a qualche distanza della bottega, la quale era chiusa, e alle finestre gente armata, in atto di star prouti a difendersi. A quella vista, chi si maravigliava, chi sagrava, elii rideva; ehi si voltava, per informar quelli che arrivavan via via; ehi si fermava, ehi voleva tornare indietro, ehi diecva: « avanti, avanti, » C'era un incalzare e un ratteuere, come un ristagno, una titubazione, un ronzio confuso di contrasti e di consulte. In questa, scoppiò di mezzo alla folla una maledetta voce: « e'è qui vicino la casa del vicario di provvisione: andiamo a far giustizia, e a dare il sacco. » Parve il rammentarsi comune d'un concerto preso, piuttosto che l'accettazione d'una proposta, « Dal vicario! dal vicario! » è il solo grido che si possa seutire. La turba si move, tutta insieme, verso la strada dov'era la casa nominata in un così cattivo punto.



## CAPITOLO XIII.

Lo scriturato vicario stava, in quel moneroto, facendo un china dagro e stentato d'un desinare biascicato senza appetito, e senza pan fresco; attende va, con gran sospensione, come avesse a finire quella burrasca, lontano però dal sossentiar che dovesse cader

cusi spaventosamente addosso a lui. Qualche galantuomo precorse di galoppo la folla, per avvertirlo di quel che gli sovrastava. I servitori, attirati già dal rumore sulla porta, guardavano sgomentati lungo la strada, dalla parte donde il rumore veniva avvicinandosi. Mentre ascottan l'avviso, vedon comparire la vanguardia: in fretta e in furia, si porta l'avviso pla padrone: mentre questo pensa a figgire, e come fuggire, un altro viene a dirgid iche non è più a tempo. I servitori ne hanno appena tanto che lassil per chidire la porta. Metton la stanga, metton puntelli, corrono a chiuder le finestre, come quando si vede vorire avanti un tempo nero, e s'aspetta la grandine, da un momento all'attro. L'urito crescente, seculendo dall'alto come un tanon, rimbonta nel voto cortile; ogni buoco della casa nei rimoras: e di mezua al vasto e confisso strepito, si senton forti e fitti colpi di pietre alla porta.

« Il vicario! Il tiranno! L'affamatore! Lo vogliamo! vivo o morto!» Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato, battendo palma a palma, raccomandandosi a Dio, e a'snoi servitori, che tenessero fermo, ehe trovassero la maniera di farlo scappare. Ma come, e di dove? Sali in soffitta; da un pertugio, guardò ansiosamente nella strada, e la vide piena zeppa di furibondi; senti le voci che chiedevan la sua morte; e più smarrito che mai, si ritirò, e andò a cereare il più sicuro e riposto nascondiglio. Li rannicchiato, stava attento, attento, se mai il funesto rumore s'affievolisse, se il tumulto s'aemietasse un poco; ma sentendo in vece il muggito alzarsi più feroce e più rumoroso, e raddoppiare i piechi, preso da un nuovo soprassalto al euore, si turava gli orecchi in fretta. Poi, come fuori di sè, stringendo i denti, e raggrinzando il viso, stendeva le braccia, e puntava i pugni, come se volesse tener ferma la porta.... Del resto, quel che facesse precisamente non si può sapere, giacchè era solo; e la storia è eostretta a indovinare. Fortuna che c'è avvezza.

Renzo, questa volta, si trovava nel forte del tunutlo, non già portatovi dilla piena, ma escateizoti dicheratamente. A quella prima proposta di sangue, aveva sentito il suo rimescolarsi tutto: in quanto al saccheggio, non avrebbe saputo dire se fosse bene o male in quel caso; ma l'idea dell'omiedito gli cagioni un orrore pretto e immediato. E quantituque, per quella funesta docilità degli anima papossionati all'affernare appassionato di molti, fosse persuasissimo che il vicerio era la cegion principale della fame, il nemico de' povert, pure, avendo, al primo moversi della turba, sentita a caso qualche parola che indicava la volonti di face ogni aforza per savardo, s'era salibi proposto d'alitare anche lui un' opera tule; c, con ques' intenzione, s'era esceiato, quasi fino a quella porta, che veriori avragitata in cento modi. Chi con quasi fino a quella prota, che veriori avragitata in cento modi. Chi con ciotol piechiava su' chiodi della serratora, per isconficeate; altri, con pali e senzpelle martelli, cerevano di lavoro più in regoda: con più ce senzpelle martelli, cerevano di lavoro più in regoda: altri piò, con pietre, con colledi spuntali, con chiodi, con lastoni, con runghie, non avendo altro, sexidenavano e spretolavano il muro; e s'ingegnavano di levare i mattoni, e fare una breccia, Quetti che non potevano alturee, facevano correggio con gli uri; ma nello stesso tetupo, com lo star fi a pigiare, impicicavan di più il lavoro già impici-cia challa gara disordinata dei bavoranti: giacche, per gazai dei cicho. Le carcate talvolta anche nel male quetta cosa troppo frequente nel bene, che i fautori più arrebuti divengano un impedimento.

l magistrati ell'ebbero i primi l'avviso di quel ehe accadeva, spediron subito a chieder soccorso al comandante del castello, che allora si diceva di porta Giovia; il quale mandò alcuni soldati. Ma, tra l'avviso, e l'ordine, e il radunarsi, e il mettersi in cammino, e il cammino, essi arrivarono che la casa era già cinta di vasto assedio; e fecero alto lontano da quella, all'estremità della folla. L'ufiziale che li comandava, non sapeva che partito prendere. Li non era altro che una, lasciatemi dire, accozzaglia di gente varia d'età e di sesso, che stava a vedere. All'intimazioni che gli venivan fatte, di sbandarsi, e di dar luogo, rispondevano con un cupo e lungo mormorio; nessuno si moveva. Far fuoco sopra quella ciurma, pareva all'infiziale cosa non solo erudele, ma piena di pericolo; cosa che, offendendo i meno terribili, avrebbe irritato i molti violenti: e del resto, non aveva una tale istruzione. Aprire quella prima folla, rovesciarla a destra e a sinistra, e andare avanti a portar la guerra a chi la faceva, sarebbe stata la meglio; ma riuscirvi, li stava il punto. Chi sapeva se i soldati avrebber potuto avanzarsi uniti e ordinati? Che se, in vece di romper la folla, si fossero sparpagliati loro tra quella, si sarebber trovati a sua discrezione, dopo averla aizzata. L'irresolutezza del comandante e l'immobilità de' soldati parve, a diritto o a torto, paura. La gente elle si trovavan vicino a loro, si contentavano di guardargli in viso, con un'aria, come si dice, di me n'impipo; quelli ch'erano un po' più lontani, non se ne stavano di provocarli, con visacci e con grida di scherno; più in là, pochi sapevano o si curavano che ci fossero; i guastatori seguitavano a smurare, senz'altro pensiero ehe di riuscir presto nell'impresa; gli spettatori non cessavano d'animarla con gli urli.

Spiceava tra questi, ed era lui stesso spettacolo, un vecchio mal vissuto, ehe, spalaneando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie viluperosa, agilava in aria un martello, una corda, qualtro gran ebiodi, con che diceva di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta, anunazzato che fosse.



« Oiloi, Vergogaa.) » sequipó fuori Renzo, inorridito a quelle parole, alla vista di fant latir visi ete da cana sego d'approvale, « inoreagidio dal vederue degli altri, sui quali, benebé muti, traspariva lo stesso orrore del quale era compreso lui. « Vergogaa i Voglian uni rutabre il mestiere al boia? assassiare un eristiano? Come volete de Dio ci dia del pane, se facciamo di queste atrocità? Gi manderà de' fulmini, e non de pane! »

« Ah cane! ah traditor della patria! » gridò, voltandosi a Renzo, con un viso di indennosiato, un di coloro che avvan potuto sentire tra il frastono quelle sante parele. « Aspetta, aspetta! È un servitore del vicario, travestito da contadino: è una spia: dalli, dalli! » Cento voci si spargono all'intorno. « Cosè! dov'e? chi e! Un servitore dei vicario. Una spia. Il vicario travestito da contadino, che scappa. Dov'e? dov'e? dati, dalli! »

Renzo anmutoliser, diventa piecino piecino, vorrebbe sparire; aleuni soi vieini lo prendono in mezzo; e con alte e divese girda cerano di confondere quelle voci nemiche e omicide. Ma ciò che più di tutto lo servi fit un «largo, jargo, » che si senti gridar li vicino: «largo! è qui l'ainto: l'appo, ohe! »

Goéra? Era una lunga seala a mano, che aleuni portavano, per appoggiarà alla casa, centrarei du un fluestra. Ma per lunca sorte, quel mezza, che avrebbe reus la cosa facile, non era facile coa metterei no quera. I portatori, all'una e all'altra cima, e di qua e di la della macchim, urtati, scompigliati, divisi dulla catea, andevano a oude: uno, con la testa tra due sealmi e gli staggi sulle spalle, oppresso come sotto un giopo escosa, muggliava; in altro verius staccato dal carico, con una spinta; la seala ablandonata piechiava spalle, inencia, esotici e pensate cosa dovecan dire cotoro de quali erano. Altri soflevano con le mani il peso morto, vi si eaccian sotto, se lo mettono addosco, griduado va aninic adiosni e 1, la macchina fatte



S avanza balzelloni, e serpeggiando. Arrivó a tempo a distrarre e a disordinar i neniei di Remzo, il quale profitio delle confusione nata nella confusione; e, quatto quatto sul principio, poi giocando di gonita a più non posso, S'allontanò da quel tuogo, dove non c'era honol'aria per lai, con l'internione anele di neiere, più presto che potese, dal tumulto, e d'andar davvero a trovare o a aspettare il podre Bonaventura.

15

Tutt' a un tratto, un movimento straordinario conincisto a una screniti, si propaga per la folla, una vore si sapreg, viene cavanti di becca in becca: » Ferreet Ferreet! « Una marvaiglia, una giola, una rachia, un'inclinazione, una ripuguana, scoppiano per tutto dove arriva quel none; chi lo grida, chi vuol softogarlo; chi afferma, chi nega, chi leneditee, chi bestennia.

« É qui Ferrer! — Non é vero, nou é vero! — Si, si; visa Ferrer! quelo de la messo il pane a buon mercato. — No, no!. — E qui, é qui in carrozza. — Cosa importa? else é centra lui? non vogliamo nessuno! — Ferrer! viva Ferrer! f anieo della povera gente! viene per condurre in prigione il vienio. — No, no : vogliamo fas giustizia noi: indiérro, indiérro! — Si, si: Ferrer! venga Ferrer! in prigione il vienio.

E tutti, atzandosi în punta di piculi, si voltano a guardare da quella parte donde s'annunziava l'immaspettato arrivo. Atzandosi tutti, vedevano nê piû nê meno ebe se fossero stati tutti con le piante în terra; ma tani'ê, tutti s'alzavano.

In falti, all'estrenità della folla, dalla parte opposta a quella dove stavano i soldali, en arrivato in carrozza Antonio Ferrer, il gran cancelliere; il quale, rimordendogli probabilimente la coscienza d'essere c's usoi groposti i con la sua obtinazione, stato cousa, o almeno occasione di quella sommossa, veniva ora a cercar d'acquitetta, e d'innedirine almeno li più terribile i circuarabile effetto, veniva a seindere dell'estava della della contra della contr

bene una popolarità mal acquistata.

No tumulti popolari e è esupre un certo nunero d'nomini che, o per un fresadamento di passione, o per un persassione fanatica, o per un fresadamento di passione, o per un naeledito guato del soquitado, famo di Intlo per liptinger le cose al peggió; prepongono o promotomo i più spietali crossigli, sollam el fluoco gui volta che principi ai lilaguidire: non è mai troppo per cosloro; non voeredbero che il funnito avesse ne flime ne misara. Ma per contrappeso, c'e senque anche un certo numero d'altri uonini che, con pari ardore ce on insistenza pari, Sadoprano per produr l'effetto contrario: ladami mosti da anicidas o da parzialità per le persone minacciate; altri suru'altri impusho che d'un plo e spontano correct del sangue ce d'afti artori. Il cielo il benedica. In cisseuma di queste due parti opposte, anche quando non el siano conectri antercoloni, l'unifornità de Vorbei rera un concerto istantano nell'operazioni. Chi forma poi la sussas, c quasi il materiale del tumulto, è en misengilo accidentale e' monini, che,

più o meno, per gradazioni indefinite, tengono dell'uno e dell'altro estremo: un po' riscaldati, un po' furbi, un po' inclinati a una certa giustizia, come l' intendon loro, un po' vogliosi di vederne qualcheduna grossa, pronti alla ferocia e alla misericordia, a detestare e ad adorare, secondo che si presenti l'occasione di provar con pienezza l'uno o l'altro sentimento; avidi ogni momento di sapere, di eredere qualche cosa grossa, bisognosi di gridare, d'applaudire a qualchedano, o d'urtargli dietro. Viva e moia, son le parole che mandan fnori più volentieri; e ebi è riuseito a persuaderli ebe un tale non meriti d'essere squarlato, non ha bisogno di spender più parole per convincerli che sia degno d'esser portato in trionfo: attori, spettatori, strumenti, ostacoli, secondo il vento; pronti anche a stare zitti, quando non sentan più grida da ripetere, a finirla, quando manchino gl'istigatori, a sbandarsi, quando molte voci concordi e non contraddette abbiano detto: andiamo; e a tornarsene a casa, domandandosi l'uno con l'altro: cos'è stato? Siccome però questa massa, avendo la maggior forza, la può dare a chi vnole, così ognuna delle due parti attive usa ogni arte per tirarla dalla sua , per impadronirsene : sono quasi due anime nemiebe, elie combattono per entrare in quel corpaccio, e farlo movere. Fanno a chi saprà sparger le voci più atte a cecilar le passioni, a dirigere i movimenti a favore dell'uno o dell'altro intento; a chi saprà più a proposito trovare le muove che riaccendano gli sdegni, o gli affievoliscano, risveglino le speranze o i terrori; a chi saprà trovare il grido, elle ripetulo dai più e più forte, esprima, attesti e erei nello stesso tempo il voto della pluralità, per l'una o per l'altra parte. Tutta questa chiacchierala s'è fatta per venire a dire che, nella lotta tra le due parti che si contendevano il voto della gente affoliata alla easa del vicario, l'apparizione d'Antonio Ferrer diede, quasi in an momento, un gran vantaggio alla parte degli umani, la quale era manifestamente al di sotto, e, un po' più che quel soccorso fosse tardato, non avrebbe avuto più, ne forza, ne motivo di combattere. L'nomo era gradito alla moltitudine, per quella tariffa di sua invenzione così favorevole a' compralori, e per quel suo croico star duro contro ogni ragionamento in contrario. Gli animi già propensi erano ora ancor più innamorati dalla fiducia animosa del vecchio che, senza guardie, senza apparalo, veniva così a trovare, ad affrontare una moltitudine irritata e procellosa. Faceya poi un effetto mirabile il sentire che veniva a condurre in prigiane il vicario: così il furore contro costni, che si

sarebbe scalenalo peggio, chi l'avesse preso con le brusche, e non gia avese, voluto convecter nulla, ora, con quella promessa di soddisfiaavione, con quell'osso in bocca, s'acquietava nu pore, e dava luogo agli altri opposti sentimenti, che sorgevano in una grau parle degli animi. I nartigiani della nuer, ripreso fisto, secondavano Ferrer in cento

I partigum usual pace, "ripress analy, considerant or in "Normaniere"; quelli che si trovavan vicini a lui, cecilando e riccilando co ltoro il pubblico applianes, e cercando insieme di far rifirare la gente, per aprire i Jasso alla carvaza; gli altri, applandendo, ripre-tendo e facendo passare le sue parole, o quelle che a lor parevano le migliori che polesse dire, dando stali voce ai hiroiso dofinati, e rivole gendo contro di foro la muora passione della mobile admanaza. Chi e che non vaude che si dica viva Ferrer! Ti un no voressi ch, obe il pane fosse a huon merento? Son birloni che non vogitono una giustizia da cristiani: c e è di quelle che setimanzano più degli altri, per fare sappare il vicario. In prigione ci vicario. Viva Ferrer! Largo a Ferrer! A rescendo sempre ripi quelli che parlavana cosi, s'am-dava a proporzione abbassando la bablanza della parte contraria; di maniera che i printi dal predicare vonnero, anche a da sulle manie a quelli che direcevavano ancora, a cacciarli indictro, a levara foro dell' munhie di ordizio. Onesti fremevano, minacetavano anche,



cereavan di rifarsi; ma la causa del sangue era perduta: il grido che predominava era: prigione, giustizia, Ferrer! Dopo un po' di dibatlimento, coloro furon respinti: gli altri s'impadroniron della porta,

- e per teneria difesa da muovi assalti, e per prepararvi l'adito a berrer; e alcuno di essi, mandando dentro una voce a quelli di easa, (fessure non ne maneava) gli avvisi che arrivava socorosa, e che facessero star pronto il vicario, » per anutar subito... in prigione: chun, avete inteso?»
- « É quel Ferrer ebe aiuta a far le gride? » domandó a un nuovo vicino il nostro Renzo, che si rammentó del vidit Ferrer che il dottore gli aveva gridato all'orecchio, facendoglielo vedere in fondo di quella tale.
  - « Già: il gran cancelliere » gli fu risposto.
  - « È un galantuomo, n' è veru? »
- « Eccone se é un galanthomo! é quello ehe aveva messo il pane a buon mercato; e gli altri non hanno voluto; e ora viene a condurre in prigione il vicario, che non ha fatto le cose giuste. »

Non fa bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer. Volle andargli incontro addirittura: la cosa non era facile; ma con certe sue spinte e gomitate da alpigiano, riusci a farsi far largo, e a arrivare in prima fila, proprio di fianco alla carrozza.

Era questa già un po' inoltrata nella folla; e in quel momento stava ferma, per uno di quegl'incagli inevitabili e frequenti, in un'andata di quella sorte. Il vecchio Ferrer presentava ora all'uno, ora all'altro sportello, un viso tutto umile, tutto ridente, tutto amoroso, un viso che aveva tenuto sempre in serbo per quando si trovasse alla presenza di don Filippo IV; ma fu costretto a spenderlo anche in quest'occasione. Parlava anche; ma il chiasso e il ronzio di tante voci, gli evviva stessi che si facevano a lui, lasciavano ben poco e a ben pochi sentir le sue narole. S'aintava dunque co' gesti, ora mettendo la punha delle mani sulle labbra, a prendere un bacio che le mani, separandosi subito, distribuivano a destra e a sinistra in ringraziamento alla pubblica benevolenza; ora stendendole e movendole lentamente fuori d'uno sportello, per chiedere un po' di luogo; ora abbassandole garbatamente, per elijedere un po' di silenzio. Quando n'aveva ottenuto un poco, i più vicini sentivano e ripetevano le sue parole: « pane, abbondanza: vengo a far giustizia: un po' di luogo di grazia. » Sopraffatto poi e come soffogato dal fracasso di tante voci, dalla vista di tanti visi fitti, di tant'occhi addosso a lui, si tirava indictro un momento, gonfiava le gote, mandava un gran soffio, e diceva tra sé: - por mi vida, que de gente! -

« Viva Ferrer! Non abbia paura. Lei è un galantuomo. Paue, pane!»

« Si; pane, pane, r rispondeva Ferrer: « abbondanza: lo prometto io. r e metteva la mano al petto.



« Un po' di luogo, » aggiungeva subito: « vengo per condurio in prigiore, per dargli il giusto gastigo che si merita: » e soggiungeva soltovoce: « si es e utpable. » Chinandosi poi innanzi verso il coechiere, gli diceva in fretla: « adelante, Pedro, si puedes. »

Il cocchiere sorridova anche lui alla moltifustine, con una grazia affettuosa, come se fosee stalo un gran personaggio; cor un garbo inteffablie, dimenava adagio adagio la frusta, a destra e a sinistra, per chiedere agi incumoni vicini che si ristringessero e si rittirassero un poce. » Di grazia, » dieves anche lui, «signori mici, un po' di linogo, un pochino; appura appura ah porte possero. «

Intanto i benevoli più attivi s'adopravano a far fare il luogo chiesto cusi gentilmente. Aleuni davanti ai cavalli facevano ritirar le persone, con buone parole, con un mettere le mani sui petti, con certe spinte soavi: « in là, via, un po' di luogo, signori; » aleuni facevan lo stesso dalle due parti della carruzza, perche potesse passare senza arrotar piedi, nè amnacear mostacci; elle, oltre il male delle persone, sarebbe stato porre a un gran repentaglio l'ange d'Antonio Ferrer.

Rezao, dujo essere stato qualette immento a vaghegajare quella decorous vecieliza, conturbata un po dall'angustio, gagravata dalla fatira, ma animata dalla sollecitutine, abbellita, per dir eosi, dalla speranza di toglicre un uono all'angusce mortali, Rezuo, dior, anise da parte ogni pensiero d'andaroure; es i risolvette d'anitare Ferrer, e di non ablambourrlo, fin che non fosse ottenuto l'intenio. Detto fatto, si nise ongi altri a far far largo; e non era certo de'meu



attivi. Il Jargo si fece; a venite pure avanti, a dieva, più d'uno al coechiere, ritirandoi o antadao la fargiu npo di strada più innanzi. a dellante, presto, con juicio, e gli disse anche il padrone; e la carrozza si mose. Ferrer, in mezzo si saluti che scialacquava al pubbleo in masa, ne faceva certi particulari di ringaziamento, cott un sorriso d'intelligenza, a quelli che vedeva adoprarsi per lui: e di questi sorrisi ne tecce più d'uno a Renzo. Il qualo per vertila se il meritava, servisiva in quel giorno il gran cancelliere meglio che non avrebbe pottute fare il più beavo de' suoi segretari. Al giovane montanaro invaglito di quella Duona grazia, pareva quasi d'aver falto amiciaiza con Antonio Ferrer.

La carrozza, una volta incamminata, seguito poi, più o meno adagio, e non senza qualche altra fermatina. Il tragitto non era forse più che un tiro di schioppo; ma riguardo al tempo impiegatovi, avrebbe potuto parere un viaggetto, anche a chi non avesse avuto la santa fretta

di Ferrer. La gente si moveva, davanti e di dietro, a destra e a sinistra della carrozza, a gnisa di cavalloni intorno a una nave che avanza nel forte della tempesta. Più acuto, più scordato, più assordante di quello della tempesta era il frastono. Ferrer, guardando ora da una parte, ora dall'altra; atteggiandosi e gestendo insieme, cercava d'intender qualelle cosa, per accomodar le risposte al bisogno; voleva far alla meglio un po' di dialogo con quella brigata d' amici; ma la cosa era difficile, la più difficile forse che gli fosse ancora capitata, in tanl'anni di gran-cancellierato. Ogni tanto però , qualche parola, anche unalche frase, ripetuta da un crocchio nel suo passaggio, gli si faceva sentire, come lo scoppio d'un razzo più forte si fa sentire nell'immenso scoppiettio d'un fuoco artifiziale. E lui, ora ingegnandosi di rispondere in modo soddisfacente a queste grida, ora dicendo a bnon conto le parole che sapeva dover esser più accette, o che qualche necessità istantanea pareva richiedere, parlò anche lui per tutta la strada. « Si, signori; pane, abbondanza. Lo condurrò io in prigione: sarà gastigato... si es culpable. Si, si, comanderò io: il pane a buon mercato, Asi es.... così è, voglio dire: il re nostro signore non vuole che codesti fedelissimi vassalli patiscan la fame. Ox! ox! quardoos: non si facciano male; signori, Pedro, adelante con juicio, Abbondanza, abbondanza. Un po' di luogo, per carità. Pane, pane. In prigione, in prigione. Cosa? n domandava poi a uno elle s'era buttato mezzo deutro lo sportello, a urlargli qualche suo consiglio o preghiera o applanso elie fosse. Ma costui , senza poter peppure ricevere il « cosa? », era stato tirato indictro da uno che lo vedeva li li per essere schiacciato da una rota. Con queste botte e risposte, tra le incessanti acelamazioni, tra qualche fremito anche d'opposizione, che si faceva sentire qua e la, ma era subito soffogato, ecco alla fine Ferrer arrivato alla casa, per opera principalmente di que' buoni ausiliari.

Gli altri che, come abbian detto, eran già li von le medesime bunore internacio averano intanto havorato a fare e a rifere un po' di piazza. Prega, eserta, minuecia; pigia; ripigia, inculta di qua e di li, con quel raddoppiare di vogda, e con quel rimovamento di forae che viscre dai voter visioni finde esistente; gli cra finalmente rimestro di divider la colta in due, e poi di spingere indietro le due calche; tanto che, tra la porta e la carrozza, che vi si fermia davanti, y' era un pierodo spazio voto. Renao, che, farendo un pr' da battistrada, un po' da seorte, era arrivato e con la carrozza, pote collosarsi in una di quelle da seorte, era arrivato e con la carrozza, pote collosarsi in una di quelle due frontiere di benevoli, che facevano, nello stesso tempo, ala alla carrozza e argine alle due onde prementi di popolo. E aintando a rattenerne una con le poderose sue spalle, si trovò anche in un bel posto per poter vedere.

Ferrer mise un gran respiro, quando vide quella piazzetta libera, e, la porta ancer chiusa. Chiusa qui vivol dire una aperta, del reso i agangheri eran quasi seoulireati fuor de' pilastri i batterii seleggiati, amunaceati, sorcati e seoululostiti and mezzo basivano veder fuori de una bargo spiraglio un pezzo di catenaccio sotro, allentato, e quasi di-volto, che, se volgiam dir così, il fenera lusience li galantiomo s'erotto, del frenza insience li galantiomo s'erotto, che se volto, che se volto del carezzo: al vecedio mise funci la testa, calto e all'erando con la destra il braccio di quel galantinono, usci, e serse sul precedimo.



La folla, da una parte e dall'altra, stava tutta in punta di piedi per vedere: mille visi, mille barbe in aria: la euriosità e l'altenzione generale ereò un momento di generale silenzio. Ferrer, fermatosi quel

31

momento sul predellino, diede un'occhiata in giro, salutó con un inchino la molifitudine, come da un pulpito, e messa la mano sinistra al petto, gridó: « pane e giustizia; » e franco, diritto, togato, seese in terra, tra l'acclamazioni che andavano alle stelle.

Infanto quelli di deutro avevano aperto, ossia avevan finito d'appire, tirando via il caternaccio insieme con gli anelli già mezzi sconficcali, e altargando lo spiraglio, appiena quanto lassiava per fare entrare il de-sideratissimo ospite. » Presto, presto, « dievas lui: » aprire bene, e dei posso attenze e voi, da brazi, tenete indictor la gente; non mi lasciate venire addosso»... per l'amor del ciclo! Sertate un po' di largo per tra poot. ... Età! chi! signori, nu monento, « dieva poi aucora a quelli di deutro: » adagio con quel hatteute, lasciatemi passare: chi! te mie cosolor; si raccomando le mie cosolo. Chindete ora: no chi « chi la logali la loga! Sarebelio in falti rimata presta ri baltenti, se Ferrer non n'aveser ribrato con molta disinvoltura lo strascivo, che dispare come la coda d'una serpe, che o rimbuca insegula.

Riaccostati i battenti, furono anche riappuntellati alla meglio. Di fuori, quelli che s'eran costituiti guardia del corpo di Ferrer, lavoravano di spalle, di braccia e di grida, a mantener la piazza vota, pregando in enor loro il Signore che lo facesse far presto.

- « Presto, presto, » diceva anche Ferrer di dentro, sotto il portico, ai servitori, che gli si eran messi d'intorno ansanti, gridando: « sia benedetto! ah eccellenza! oh eccellenza! nh eccellenza! »
- » Presto, presto, ripeteva Ferrer: « do vé questo benedel fuouse? Il vierrio seendes a seale, mezzo strascicato e nezzo portato da altri suoi servitori, bianeo come un panno lavato. Quando vide il suo ainto, mise un gran respiro; gli torno il pobo, gli seosse un poi di vita nelle gambe, un poi di ciolore sulle gote; e corse, come pote, via nelle dambe, un poi di ciolore sulle gote; e corse, come pote, verso Ferrer, dicendo: « sono nelle mani di Dio e di vostra ceceteuza. Ma cone useri di uni! Per tatto e degrate de mi vuol morto.
- « Venga usted con migo, e si faecia coraggio: qui fuori e' è la mia carrozza; presto, presto. - Lo prese per la mano, e lo condusse verso ta porta, faecadogli coraggio tuttavia; ma diceva intanto tra sè: — aqui està el busilis; Dios nos ratgal. —

La porta s'apre; Ferrer esce il primo; l'altro dietro, rannicchiato, attaccato, incollato alla toga salvatriee, come un bambino alla sottana della mamma. Quelli che avevan mantenuta la piazza vota, fanno oracon un alzar di mani, di cappelli, come una rete, una nuvota, per sottrarre alla vista pericelosa della moltitudine il vicario; il quade entra il primo nella carrozza, e vi si rimpiatta in un angolo. Ferrere sale dopo; lo sportello vien ehinso. La moltitudine vide in esuntisso, riseppe, indovinò quel eli era aceaduto; e mandà un urlo d'applatusi e d'imprecazioni.

La parte della strada che rimaneva da farsi, poteva parer la più difficile e la più periclous. Mi a 10 ulo pubblice ora albastanza sigicalo per lasciar andare in prigione il vicario; e nel tempo della fermata, munti di quedi che avexana gavolato l'arrivio al Ferrer, s'eran tatto ingenati a preparare e a mantener come una covisa nel mezzo della folta, che la carezza potic, questa esconda volta andare uno pi oli esta, e di seguito. Di mano in mano che s'avanzava, le due folle rattenute dalle parti, i rienchevno addoso e si rimischivano, diverso quedta.

Ferrer, appena seduto, s'era chinato per avvertire il vicario, che stesse ben rineantueciato nel fondo, e non si facesse vedere, per l'amor del ejelo; ma l'avvertimento era superfluo. Lui, in vece, bisognava che si facesse vedere, per occupare e attirare a sè tutta l'attenzione del pubblico. E per tutta questa gita, come nella prima, fece al mutabile uditorio un discorso, il più continuo nel tempo, e il più sconnesso nel senso che fosse mai : interrompendolo però ogni tanto con qualche parolina spagnola, che in fretta in fretta si voltava a bisbigliar nell'orecchio del suo acquattato compagno, «Si, signori; pane e giustizia: in castello, in prigione, sotto la mia guardia, Grazie, grazie, grazie lante. No, no: non iscappera! Por ablandarlos. È troppo giusto; s'esaminerà, si vedrà. Aneli'io voglio bene a tor signori. Un gastigo severo. Esto lo digo por su bien. Una meta giusta, una meta onesta, e gastigo agli affamatori. Si tiriu da parte, di grazia. Si, si: io sono un galantuomo, amico del popolo. Sarà gastigato: è vero, è un birbante, uno scellerato, Perdone, usted. La passerà male, la passerà male.... si es eulpable. Si, si, li faremo rigar diritto i fornai. Viva il re, e i buoni mitanesi, suoi fedelissimi vassalli! Sta fresco, sta fresco. Animo: estamos va quasi fuera. -

Avexano in fatti attraversata la maggior rafea, e già cerau vicini a sucir al largo, del tutto. Li Ferrer, mentre conninciava a dare un po di riposo a' suoi polmoni, vide il soccorso di Pisa, que sobdati saggnoti, che però sulla fine non crano stati affatto inuttii, giacchi-sostenuti e diretti da qualche cittadino, avexano cooperato a nundare in pace un po di gente, e a tenere il gasso librero all'ultima nivita.

All'arrivar della carrozza, fecero ala, e presentaron l'arme al gran cancelliere, il quale fere anche qui m saluto a destra, un saluto a sistera, un saluto a sinistra; e all'ufiziale, che venne più vicino a fargli il suo, disce, necompagnando le parole cun to cenno della destra: beno a nutel la manona: » parole che l'ufiziale intres per quel che volevano dir realmente, cioè: in avec dado un bell'aduel l'in risponda, fece un attrosaluto, e si ristriuse melle spalle. Era veramente il caso di dire: redata armo topo, una Ferrer non avexa in quel unomento la testa a citazioni: e del resto sarebbero state parole luttate via, perchè l'ufiziale non intendora il latino.

A Pedro, nel passar tra quelle due file di micheletti, tra que mosebetti cosi rispettosamente alzati, gil tornó in peto il cuora antico. Si riciphe affatto dallo sladordimento, si rammentò chi cra, e chi connecva; e gridando: » obe: lo cel: » seuz'a ggiunta d'altre cerimonie, alla gente ormai rada abbastanza per poter esser trattata così, e sferzando i cavalii, fece loro previner la rincosa verso il castello.

« Lemantes, tecuntes; estabuso yn furen, n disse Ferrer al vicario; ij quale, rasiorarto dal cessa delle griale, ed la rapido moto della carrozza, e da quelle parde, si svoles, si sgruppò, valio; e riavutosi adjuanto, cominirò a render grazie, grazie e grazie al sou diberatore. Questi, dopo essersi condoluto ron lui del pericolo e rallegrato della salvezza: « abi : « esclamó, battendo la mano sulla sua zureca monda, que dirid de esto un excelencia, che las già tanto la luma a roversito, per quel malcietto Gasale, che non vuole arrendersi? Que dirid el conde duque, che piglia ombra e uma foglia fa più rimore del sofito? Que dirid el rey nuestro senor, che pur qualche cosa bisognerà che venga a risspere d'un frassoso rossi E sarà poi finito? Dio to sobe. «

« Ah! per me, non voglio più impleciarmene, » diceva il vicario: « me ne chiamo fuori; rassegno la mia carica nelle mani di vostra eccellenza, e vo a vivere in una grotta, sur una montagna, a far l'eremita, lontano lontano da quesla gente bestiale. »

a Usted farà quello che sarà più conveniente por el servicio de su magestad, » rispose gravemente il gran cancelliere.

" Sua maestà non vorrà la mia morte, " replicava il vicario: " in una grotta, in una grotta; iontano da costoro. "

Che avvenisse poi di questo suo proponimento non lo diee il nostro autore, il quale, dopo avere accompagnalo il pover'uomo in castello, non fa più menzione de' fatti suoi.



## CAPITOLO XIV.



folla rimasta indictro cominció a sbandarsi, a diramarsi a destra e a sinistra, per questa e per quella strada. Chi andava a casa, a aceudire anche alle sue faccende; chi s'allontana-

va, per respirare un poi al largo, dopo lante ore di strella; etil, in cerca di anisi, per ciartare dei gran fatti della giornata. La slessa sgombero s' andava facendo dall'altro sborco della strata, nella quale la gente resto abbasianza rada perche qued drappello di supproti potesse, senza trovar resistenza, anzazarsi, e postaria alla casa del vicario. Accesso a quella stava ancor condensato il fondaccio, per direcoi, del timuldo; un branco di triboni, che matemolenti d'ura fate

cosi fredda e cosi imperfetta d'un cosi grand'apparato, parte brontolavano, parte bestemniavano, parte tenevan consiglio, per veder se qualche cosa si potesse ancora infraprendere; e, come per provare, andavano urtacchiando e pigiando quella povera porta, chi era stata di nuovo appuntellata alla meglio. All'arrivar del drappello, tutti coloro, chi diritto diritto, chi baloceandosi, e come a stento, se n'andarono dalla parte opposta, laseiando il campo libero a' soldati, che lo presero, e vi si postarono, a guardia della casa e della strada. Na tutte le strade del contorno erano seminate di erocchi: dove e'eran due o tre persone ferme, se ne fermavano tre, quattro, venti altre: qui qualcheduno si staceava; là tutto un erocchio si moveva insiene: era come quella nuvolaglia che talvolta rimane sparsa, e glra per l'azzurro del ciclo, dopo una burrasca; e fa dire a chi guarda in su: questo tempo non é rimesso bene. Pensate poi ehe babilonia di discorsi. Chi raecontava con enfasi i casi particolari che aveva visti; chi raccontava ciò che lui stesso aveva fatto; chi si rallegrava che la cosa fosse finita bene, e lodava Ferrer, e pronosticava guai seri per il vicario; chi, sghignazzando, diceva: « non abhiate panra, che non l'ammazzeranno: il lupo non mangia la carne del



Impo; » elti più stizzosamente moriuorava elie non s' eran fatte le cose a dovere, eli'era mi ingamio, e eli'era stata una pazzia il far tanto chiasso, per lasciarsi poi canzonare in quella maniera.

Intanto il sole era andato sotto, le cose diventavan tutte d'un colore; e molti, stanchi della giornata e apnoiati di ciarlare al buio. tornavano verso easa. Il nostro giovine, dopo avere aiutato il passaggio della carrozza, finché e'era stato bisogno d'aiuto, e esser passato anche lui dietro a quella, tra le file de'soldati, come in trionfo, si rallegrò quando la vide correr liberamente, e fuor di pericolo; fece un po' di strada con la folla, e n' usci, alla prima cantonata, per respirare anche lui un po' liberamente. Fatto eli ebbe pochi passi al largo, in mezzo all'agitazione di tanti sentimenti, di tante immagini, recenti e confuse, senti un gran bisogno di mangiare e di riposarsi; e cominciò a guardare in su, da una parte e dall'altra, ecreando un' insegna d'osteria; giacelié, per andare al convento de cappuccini, era troppo tardi. Camminando così con la testa per aria, si trovò a ridosso a un erocchio; e fermatosi, senti che vi discorrevan di congetture, di disegni, per il giorno dono. Stato un momento a sentire, non poté tenersi di non dire anche lui la sua; parendogli che potesse senza presunzione proporre qualche eosa chi aveva fatto tanto, E persuaso, per lutto eiò che aveva visto in quel giorno, che ormai, per mandare a effetto una eosa, bastasse farla entrare in grazia a quelli elle giravano per le strade, « signori miei! » gridò, in tono d'esordio : « devo dire auch' io il mio debol parere? Il mio debol parere è questo; che non è solamente nell'affare del naue che si fanno delle brieconerie: e giacebé oggi s'è visto chiaro che, a farsi sentire, s'officue quel che è giusto ; bisogna andar avanti così , fin che non si sia messo rimedio a Intle quelle altre scelleratezze, e che il mondo vada un po più da cristiani. Non è vero, signori miei, che c'è una mano di tiranni, che fanno proprio al roveseio de' dieci comandamenti, e vanno a cercar la gente quieta, che non pensa a loro, per farle ogni male, e poi hanno sempre ragione? anzi quando n' hanno fatta una più grossa del solito, camminano con la testa più alta, che par che gli s'abbia a rifare il resto? Già anche in Milano ce ne dev' essere la sua parte. »

- " Pur troppo, " disse una voce.
- « Lo dicevo io, » riprese Renzo: « già le storie si raccontano anche da noi. E poi la cosa parla da sé. Mettiamo, per esempio, che

qualebeduno di essioro che voglio dir lo sila un po în campagna, un po în Misno: se è un diavolo li, non vorrà esser un angiolo qui ; mi pare. Dunque ni dicano un peco, vignori niei ; se lanno mai visto uno di questi col muno di l'inperinta. E quel che è peggio (c questo lo posso dir i od i sierro), è che le gride ei sono, stampete, per gastigarii e non già gride servaza costrutei; falte benissimo, che no in no potremmo trovar niente di meglio; ei son nominate le briecourie; chiare, proprio cone succeroluo; e a cisa-chetuna, il suo buno gastigo. E dice: sia chi si sia, viii e plebei, e che so lo. Ora, andate a dire ai dottori, sertile farsie; che vi l'acciano far giustria; secoulo che canta la grida: vi danno retta come il papa ai infranti: coco da far giare i cervello a qualunque galatunon. Si vole dunque chiaramente che il re, e quelli che comandano, vorrebbero che i l'irboni fossoro sognifanti; ma sono se ne fa nulla, perchè cè un nelga-



Dunque bisogna romperla; bisogna andar domattina da Ferrer, che quello è un galantuomo, un signore alla mano; e oggi s'è potuto vedere com'era contento di Irovarsi con la povera gente, e come cercava di sentir le ragioni che gli venivan dette, e rispondeva con buona grazia. Bisogna andar da Ferrer, e dirgli come stanno le cose: e io, per la parte mia, gliene posso raccontar delle belle; che ho visto io, co' miei occhi, una grida con tanto d'arme iu cima, ed era stata fatta da tre di quelli che possono, che d'ognuno e'era sotto il suo nome bell'e stampato, e uno di questi nomi era Ferrer, visto da me, eo' miei occlii: ora, questa grida diceva proprio le cose giuste per me; e un dottore al quale io gli dissi che dunque mi facesse render giustizia, com' era l'intenzione di que' tre signori, tra i quali c'era anche Ferrer, questo signor doltore, che m'aveva fatto veder la grida lui medesimo, che è il più bello, alt! alt! pareva che gli dicessi delle pazzie. Son sieuro ehe, quando quel caro vecchione sentirà quesle belle cose; che lui non le può saper tutte, specialmente quelle di fuori; non vorrà più che il mondo vada cosi, e ei metterà un buon rimedio. E poi, anche loro, se fanno le gride, devono aver piacere che s'ubbidisea: che è anche un disprezzo, un pilaffio col loro nome, contarlo per unlla. E se i prepotenti non vogliono abbassar la testa, e fanno il pazzo, siam qui noi per aiutarlo, come s'è fatlo oggi. Non dico che deva andar lui in giro, in carrozza, ad acchiappar tutti i birboni, prepotenti e tiranni: si; ci vorrebbe l'arca di Noe. Bisogna elle lui comandi a chi tocca, e non solamente in Milano, ma per lutto, che faccian le cose conforme dicon le gride; e formare un buon processo addosso a tutti quelli che hanno commesso di quelle bricconerie; e dove dice prigione, prigione; dove dice galera, galera; e dire ai podestà che faccian davvero; se no, mandarli a spasso, e metterne de' meglio: e poi, come dico, ci saremo anche noi a dare una mano. E ordinare a' dottori che sliano a sentire i poveri e parlino in difesa della ragione. Dieo bene, signori miei? »

Renzo aveva parlato lanto di cuore, che, fin dall' esordio, una grapa porte de radunali, sospeso ogni altro discoso, d'eran rivoltali a lui; e, a un certo punto, tutti crano divenuti suoi uditori. Un grido confiso d'applausi, di «bravo: sicuro: ha ragione: è vero pur troppo,» fu come la risposta dell' udienza. Non manearon però i critica. «Els sì, « diceva uno: «dar retta a' moniamari: son lutti avventi;» es ne nandas. «Ora, nonomosava un altro, «ogni seziazzano vorra dir la sua; e a furia di meller carne a fuoco, non s'avrà il pane a buon merato; che è quello per cui ci siam mosì». Renzo però non senti che i complimenti; chi gli prendeva una mano, chi gli prendeva

l'altra. « A rivederei a domani. — Dove? — Sulla piazza del duomo. — Va bene. — Va bene. — E qualcosa si farà. — E qualcosa si farà. »



« Chi é di questi bravi signori che voglia insegnarmi un'osteria, per mangiare un boccone, e dormire da povero figlinolo? » disse Renzo.

« Son qui io a servirvi, quel bravo giovine, » disse mo, che aveva aceditata attentamente la predica, e non aveva detto ancor nulla. « Conosco appunto un'osteria che farà al caso vostro; e vi racconsanderò al padrone, che è nio amico, e galantuomo. »

« Di che cosa? » diceva colui: « una mano lava l'altra, e tutt' e due lavano il viso. Non siamo obbligati a fa servizio al prossimo? » E camminando, faceva a Reuzo, iu aria di discorso, ora una, ora un'altra domanda. « Non per sapere i fatti vostri; una voi mi parete molto stracco: da che paese venite? »

- « Vengo, » rispose Renzo, « fino, fino da Lecro. »
- " Fin da Lecco? Di Lecco siete?"
- " Di Lecco... cioè del territorio. »

« Povero giovine! per quanto lo potuto intendere da' vostri discorsi, ve n'hanno fatte delle grosse. »

"Eh! caro il mio galantuomo! bo dovuto parlare con un po' di politica, per nou dire in pubblico i fatti mici; ma... basta, qualete giorno si saprà; e allora...Ma qui vedo un'insegna d'osteria; e, in fede mia, non ho voglia d'andar più lontano. »



« No, no; venite dov' ho detto io, che c' è poco, » disse la guida: « qui non istareste bene. »

« Elt, si; » rispose il giovine: « non sono un siguorino avvezzo a star nel cotone: qualeiosa alla buona da mettere in castello, e un saccune, mi hada: quel che mi preme è di trovar presto l'uno c l'altro. Alla provvidenza! » Ed entrò in un usciaccio, sopra il quale pendeva l'insegna della luna piena. « Bene; vi condurro qui, giacethe vi piace così « disse lo sonoscitto; e gli ando ditto; e gli ando ditto.

« Non occorre che v'incomodiate di più,» rispose Renzo. « Però,» soggiunse, « se venite a bere un bicchiere con me, mi fate piacere. »

"Accetterò le vostre grazie, " rispose colui; e andò, come più pratico del luogo, innanzi a Renzo, per un cortiletto; s'accostò

all'useio che metteva in cucina, alzò il saliscendi, apri, e v' entrò col suo compagno. Due lumi a mano, pendenti da due pertiche attaccate alla trave del paleo, vi spandevano una mezza luce. Molta gente era seduta, non però in ozio, su due panche, di qua e di la d'una tavola stretta e lunga, che teneva quasi tutta una parte della stanza: a intervalli, tovaglie e piatti; a intervalli, carte voltate e rivoltate, dadi buttati e raecolti; fiaschi e biechieri per tutto. Si vedevano anche correre berlinghe, reali e parpagliole, che, se avessero potuto parlare, avrebbero detto probabilmente: --- noi eravamo stamattina nella ciotola d'un fornaio, o nelle tasche di qualche spettatore del tumulto, ehe tutt' intento a vedere come andassero gli affari pubbliei, si dimenticava di vigilar le sue faccendole private. - Il ehiasso era grande. Un garzone girava innanzi e indietro, in fretta e in furia, al servizio di quella tavola insieme e tavoliere : l'oste era a sedere sur una piecola nanca, sotto la cappa del cammino, occupato, in apparenza, in certe figure che faceva e disfaceva nella cenere, con le molle; ma in realtà intento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. S'alzò, al rumore del saliscendi; e andò incontro ai soprarrivati. Vista ch'ebbe la guida, - maledetto! - disse tra se: - che tu m'abbia a venir sempre tra piedi, quando meno ti vorrei! - Data poi un'occhiata in fretta a Renzo, disse, ancora tra se: - non ti conosco; ma venendo con un tal cacciatore, o cane o lepre sarai : quando avrai detto due parole, ti conosceró. -- Peró, di queste riflessioni nulla trasparve sulla faccia dell' oste, la quale stava immobile come un ritratto: una faceja pienotta e lucente, con una barbetta folta, rossiceia, e due occhietti chiari e fissi

a Cosa comandan questi signori? n disse ad alta voce.

« Prima di tutto, un buon fiasco di vino sinero, « disse Renzo: «e poi un boccone. « Così direndo, si buttà a sedere sur una pan-ra, verso la cima della tavola, « mandò un « ab! » sonoro, come se votesse dire; fa bene un poi di panca, dopo essere stato, tanto tempo, ritto e in facecende. Ma gli venne subito in mente quella panca e quella tavola, a cui era stato seduto l'utilima volta, con Lucia e con Agenese: e mise mospiro. Scosso poi la testa, come per isocaria quel pensiero: e vide venir l'oste col vino. Il compagno s'era messo a sedre in facca a Renzo. Questo gli mescà subito da bere, diemolo: » per losprar le labbra. » E riempito l'altro biechiere, lo tra-cannò in un sorso.

- « Cosa mi darele da mangiare? » disse poi all'oste.
- " Ho dello stufalo: vi piace? " disse queslo.
- " Si . bravo: dello stufalo. "
- « Sarete servito. » disse l'oste a Renzo; e al garzone: « servite questo forestiero, " E s' avviò verso il eammino, " Ma... " riprese poi, tornando verso Renzo: « ma pane, non ee n'ho in questa giornata. »
- " Al pane, " disse Renzo, ad alla voce e ridendo, " ei ha pensato la provvidenza. » E tirato fuori il terzo e ultimo di que' pani raccolti sotto la eroce di san Dionigi, l'alzò per aria, gridando: « ecco il pane della provvidenza! »
- All'esclamazione, molti si voltarono; e vedendo quel trofeo in aria, uno gridò: « viva il pane a buon merealo! »
  - « A buon mercato? » disse Renzo: « gratis et amore. »
  - « Meglio, meglio. »
- « Ma, » sogginnse subito Renzo, « non vorrei che lor signori pensassero a male. Non è ch'io l'abbia, come si suol dire, sgraffignato. L'ho trovato in terra; e se potessi trovare anche il padrone, son pronto a pagarglielo. »
- « Bravo! bravo! » gridarono, sghignazzando più forte, i compaguoni; a nessuno de' quali passò per la mente che quelle parole fossero delle dayvero.
- « Credono ch' io canzoni ; ma l' è proprio così , » disse Renzo alla sua guida; e, girando in mano quel pane, soggiunse: « vedete come l'hanno accomodato; pare una schiacciata: ma ce n'era del prossimo! Se ei si trovavan di quelli che han l'ossa un po' tenere, saranno stati freschi. » E subito, divorati tre o quattro bocconi di unel pane, gli mandò dietro un secondo bicchier di vino; e sogginnse: « da sè non vuol andar giù questo pane. Non ho avuto mai la gola tanto secca. S'è fatto un gran gridare! »
- " Preparate un buon letto a guesto bravo giovine, " disse la guida : « perehè ha intenzione di dormir qui, »
- « Volete dormir qui? » domando l'oste a Renzo, avvieinandosi alia lavola.
- « Sieuro, » rispose Renzo: « un lelto alla buona; basla che i lenzoli sian di bueato; perché son povero figliuolo, ma avvezzo alla pulizia.»
- " Oh, in quanto a questo! " disse l'oste : ando al banco, ch'era in un angolo della eneina; e rilornò, con un calamaio e un pezzetto di carla bianca in una mano, e una penna nell'altra,

« Cosa vuol dir questo? » esclamò Renzo, ingoiando un boccone dello stufato che il garzone gli aveva messo davanti, e sorridendo poi con maraviglia, sogginuse: « è il lenzolo di bueato, codesto? »

L'oste, senza rispondere, posò sulla tavola il calamaio e la carta: popoggiò sulla tavola medesima il braccio sinistro e il gomito destro; e, con la penna in aria, e il viso alzata verso Renzo, gli disse:

« fatemi il piacere di dirmi il vostro nome, cognome e patria.»

« Cosa? » disse Renzo: « cosa c'entrano codeste storie col letto? »



« lo fo il mio dovere, » disse l'oste, guardando in viso alla guida: « noi simo obbligati a render conto di tutte le persone che vengono a alloggiar da noi: nome e cognome, e di che nazione sarà, a che negozio viene, se ha seco armi... quanto tempo ha di fermarsi in questo cità... Son parole della grida. »

Prima di rispondere, Renzo votò un altro bicchiere: era il terzo:

e d'ora in poi ho paura che non li potremo più contare. Poi disse: 
« ah ah! avete la grida! E io fo conto d'esser dottor di legge; e allora so subito che caso si fa delle gride. »

« Dico davvero, » disse l'oste, sempre guardando il muto compagno di Renzo; e, andato di nuovo al banco, ne levó dalla cassetta un gran foglio, un proprio esemplare della grida; e venne a spiegarlo davanti agli occlii di Renzo.

a Ab; evec) "e seclanio questo, alzando com una mano il biechiere riempito di innovo, e rivolandolo subito, e stendendo poi il altra nano, con un dito teso, verso la grida: a evec quel bel foglio di messale. Me ne railgem mottissimo. La conseco quell'arme; so ceso vod dire quedia faccia d'ariano, con la corda al colto. « In cima alle gride si metteva allora l'arme del governatore e in quella di odno Gonzalo Fernandez de Cordova, spiecava na re mano insectuato per la goda.)



 Vnol dire, quella faccia: comanda chi può, e ubbidisce chi vuole. Quando questa faccia avrà fatto audare in galera it signor don.... basta, to so io; come dice in un altro foglio di messale compaguo a gnesto; quando avrà fatto in maniera elle un giovine onesto possa sposare una giovine onesta che è contenta di sposarlo, allora le dirò il mio nome a questa faccia; le darò anche un bacio per di più. Posso aver delle buoue ragioni per non dirlo, il mio nome, Oli bella! E se un furfantone, che avesse al suo comando una mano d'altri furfanti: perchè se fosse solo.... » e qui fini la frase con un gesto: « se un furfantone volesse saper dov' io sono, per farmi qualche brutto tiro, domando io se questa faccia si moverebbe per aiutarmi. Devo dire i fatti mici! Anche questa è nuova. Son venuto a Milano per confessarmi, supponiamo; ma voglio confessarmi da un padre cappuccino, per modo di dire, e non da un oste. »

L'oste stava zitto, e seguitava a guardar la guida, la quale nou faceva dimostrazione di sorte veruna. Renzo, ci dispiace il dirlo, tracannò un altro hiceliere, e prosegui: « ti porterò una ragione, il mio caro oste, che ti capaciterà. Se le gride che parlan bene, in favore de' buoni cristiani, non contano; tauto meno devon contare quelle che parlan male. Dunque leva tutti quest'imbrogli, e porta in vece un altro fiasco; perchè questo è fesso, » Così dicendo, to percosse leggermente con le nocca, e soggiunse: « senti, senti, oste, come erocchia. »

Anche questa volta, Renzo aveva, a poco a poco, attirata l'attenzione di quelli che gli stavan d'intorno: e anche questa volta, fu applaudito dal suo uditorio.

- « Cosa devo fare? » disse l'oste, guardando quello sconosciuto,
- che uon era tale per lui. « Via, via, » gridaron molti di que' compagnoni: « ha ragione quel giovine: son tutte anglierie, trappole, impieci: legge nuova oggi, legge nnova. »
- In mezzo a queste grida, lo sconosciuto, dando all'oste un'occhiata di rimprovero, per quell' interrogazione troppo scoperta, disse: « lasciatelo un no fare a suo modo: non fate scene. »
- « Ilo fatto il mio dovere, » disse l'oste, forte; e poi tra sè: ora ho le spalle al muro. - E prese la carta, la penna, il calamaio, la grida, e il fiasco voto, per consegnarto al garzone.
  - « Porta del medesimo, » disse Renzo: « ehe to trovo galantuomo;

e lo metteremo a letto come l'altro, senza domandargli nome e cognome, e di che nazione sarà, e cosa viene a fare, e se ha a stare un pezzo in questa città. »

" Del medesimo, , disse l'oste al garzone, dandogli à flasco; e rifornò a sedere sotto la capita del cammino. — Altro che lepre! pensava, istoriando di muovo la cenere: — e in che mani sci capilato! Pezzo d'asino! se vuoi affogare, affoga; na l'oste della luna piena non dever andarme di mezzo, per le tue pazzie. —

Remo ringrazió la guida, e lattí quegli altri che avevan prese le sue parti. Berta innel: a disse: o ra vedo proprio che i galantionnini si danno la mano, e si sostengono. Pol, spianando la destra per aria sopra la tavola, e metentosol di navor in attitudine di predicatore, a gran cosa, e sedano), e che tulti quelli che regolano il mondo, voglian fare entrar per tulto certa, penna e calmanio S-com pre la penna per aria! Grande smonia che hanno que' signori d'adorara la penna!

« Ehi, quel galantuomo di campagna! volete saperne la ragione? n disse ridendo uno di que' giocatori, che vinceva.

« Sentiamo un poco, » rispose Renzo.

« La ragione è questa, » disse colui : « che que' signori son loro che mangian l'oche, e si trovan li tante penne, tante penne, che qualcosa bisogna che ne facciano. »

Tutti si misero a ridere, fuor che il compagno che perdeva.

"To", n disse Renzo: " è un poeta costui. Ce n'è anche qui de' poeti: già ne nasce per tutto. N'ho una vena anch'io, e qualche volta ne dico delle curiose.... ma quando le cose vanno benn. n

Per capire questa luggianta del povero Returo, bisogna supere che, perso di Voglo di Maino, e del contado ancora più, pecta non significa già, come per tutti i galantonnini, un sacro inggino, un ibiator di Pindo, un altievo delle Muse; vuod diet un cervello hizargio e dei singolare che del regionevole. Tanto quel guastamestieri del volgo è ardito a manomettere le prode, e a far die Iron le cose più lottune dal loro legitimo significato! Perchie, vi domando io, cosa ci ha che fare ponte con erverlo lotaziano?

« Ma la ragione giusta la diró io, » soggiunse Renzo. « è perche la penna la tengon loro: e cosi, le parole che dicon loro, volan via, e spariscono; le parole che dice un povero figlinolo, stanno attenti 

che comincia a capir l'imbroglio, Iaffete, tuttan dentro nel discurso qualche parola in latino, per fargii perder il filo, per confondergli la testa. Basta; se un deve smetter dell'insunze'. Oggi, a buon conto, s'è fatto tutto in volgare, e senza carta, penna e calamaio; e domani, se la gente suprà regolarsi, se ne farà anche delle neglio: senza forcere un capello a nessuno, pers'; tutto per via di giustizia. •

Intanto atenni di que' compagnoni s' cran rimessi a giocare, altri a mangiare, molti a gridare; atenni se n'andavano; altra gente arrivava; l'ode ladava agli uni e agli altri: tutte cose che non lamno che fare cou la notra sloria. Antole la sconoscitta guida non vectowa l'ora d'andarsene; non aveva, a quel che poresse, nessun afare in quel loago; epquer ono vedes partire prima d'ave chiaceleirato un altro peso con Renzo in particolare. Si voltò a lui, riattaccò il discerso del pune; e dopo alcune di quelle frasi dei, da qualché tempo, correvano per tutte le loscetta, cenne a suetter fuori un suo progello, «Eh! se comandasi lo, » disse, » lo troverei il verso di fare andar le cose bene. »

- « Come vorreste fare? » domandó Renzo, guardandolo con due occhietti brillanti più del dovere, e storcendo un po'la bocca, come per star più attento.
- « Come vorrei fare? » disse colni: « vorrei che ci fosse pane per tutti; tanto per i poveri, come per i ricchi. »
  - « Ah! eosi va bene, » disse Renzo.

Basta: quando avessi moglie aneli' io? "

- « Eco come farci. Una meta onesta, che lutti ci potessero campare. E poi, distribuirei Il pane in ragione delle boechte prerde c'e degl'ingordi indisereti, che vorrebheva tutto per loro, e fanno a rufia rafla, pigliano a biou conto; e poi nanea il pane alla povera gente. Dunque dividere il pane. E come si fi. Eco-ci are un bel biglietto a ogni famiglia, in proporzion delle boeche, per andare a prendere il pane dal formio. A ner, per esceptio, dovrebbero rilsacira un biglietlo in questa forma: Ambrogio Fusella, di professione spadio, con moglie e quattro figliuoli, Intti in età da mangiar pane (notate bene): gli si dia pane tanto, e noghi solali tanti. Ma far le coes giuste, sempre in ragion delle boeche. A voi, per esempio, dovrebbero fare un biglietlo per.... il vostro nome? -
- « Lorenzo Tramaglino, » disse il giovine; il quale, invaghito del progetto, non fece attenzione ch'era lutto fondato su carta, penna e calamaio; e elle, per mellerto in opera, la prima cosa duveva essere di raecogliere i nomi delle persone.
  - "Benissimo, " disse lo sconosciuto: " ma avete moglie e figlinoli? "
    "Dovrei bene..... figlinoli no...... troppo presto..... ma la mo-
- glic... se il mondo andasse come dovrebbe andare.... "

  "Ali siele solo! Dunque abbiate nazienza, ma una porzione niù
- piccola. "

  " É giusto; ma se presto, come spero.... e con l'aiulo di Dio....

- « Allora si cambia il biglietto, e si eresce la porzione. Come v'ho detto; sempre in ragion delle bocche, » disse lo sconosciuto, alzandosi.
- " Cosi va bene, " gridò Renzo; e continuò, gridando e battendo it pugno sulla tavola: " e perché non la fanno una legge cosi? " " Cosa volete che vi dica? Intanto vi do la buona notte, e me ne
- "Cosa votete che vi dica? Intanto vi do la buona notte, e me ne vo; perche penso che la moglie e i figliuoli m'aspetteranno da un pezzo."
- Un altro gocciolino, un altro gocciolino, o gridava Renzo, riempiendo in fretta il bicchiere di colui; e subito abatosi, e acchiappatolo per una falda del farsetto, tirava forte, per farlo seder di nuovo. Un altro gocciolino: non uni fate quest' affronto. -



Ma l'amico, con una stratta, si liberò, e lasciando Renzo fare un guazzaluglio di silanze e di rimproveri, disce di nuovo: - buona, notte, -e se n'andò. Renzo seguitava ancora a predicargli, che quello era glia in Istrada; e poi ripiombò sulla panea. Fissò gli coch su quel bicrètiere che aveva riempito; c, vedendo passar davanti alla taxola il gazzono, gli accennò di fermarsi, como se avesse qualo di fermarsi.

affare da comunicargli; poi gli acetunò il biechiere, e con una promuntai henta soleme, spiecando le parole in un ereto modo particolare, disse: « ecvo, l'avevo preparato per quel galantuomo: vedete; pieno raso, proprio da antiec; ma non l'ha voluto. Alle volle, la gente ha dell'idee eurlices. In one el ho colpa: il mio buno unore l'ho falto vedere. Ora, giacebe la cosa è falta, non bisogna lasciario andare a mate. - Così delcto, lo prese, e lo volto in un asora.

« Ilo inteso, » disse il garzone, andandosene.

« Ah! avete inteso anche voi, » riprese Renzo: « dunque è vero. Quando le ragioni son giuste.....! »

Qui è necessario tutto l'amore, che portiamo alla verità, per farci proseguire fedelmente un racconto di cosi poco onore a un personaggio tanto principale, si potrebbe quasi dire al primo uomo della nostra storia. Per questa stessa ragione d'imparzialità, dobbiamo però anche avvertire ch'era la prima volta, che a Renzo avvenisse un caso simile: e appunto questo suo non esser uso a stravizi fu cagione in gran parte ehe il primo gli riuscisse così fatale. Que' pochi bicchieri che aveva buttati giù da principio. l'uno dietro l'altro, contro il suo solito, parte per quell'arsione che si sentiva, parte per una certa alterazione d'animo, che non gli lasciava far nulla con misura, gli dicdero subito alla testa: a un bevitore un po'esercitato non avrebbero fatto altro che levargli la sete. Su questo il nostro anonimo fa una osservazione, che noi ripeteremo: e conti quel che può contare. Le abitudini temperate e oneste, dice, recano anche questo vantaggio, che, quanto più sono inveterate e radicate in un nomo, tanto più facilmente, appena appena se n'allontani, se ne risente subito; dimodoché se ne ricorda poi per un pezzo; e anche uno sproposito gli serve di scola.

Comunque sia, quando que primi fami furono saliti alla testa di Renzo, vino e parole continuarono a andare, l'uno in giù e l'altre in su, senza misura ne regola e, a junto a cui l'abbiam lasciato, stava giù come poteva. Si sentiva una gran voglia di pardare: ascollatori, a almeno unumini presenti che potesse prender per tali, non ne maneava; e, per qualdet tempo, anche le parole cran venute via senza farsi pregare, e s' eran lasciate collocare in un certo qual ordine. Ma a poeo a poeo, quella facerada di finir le Trasi comincio a divenigfi fieramente difficie. Il pensiero, che s'era presentato vivo e ricoloto alla sua mente, s'annebbiava e svaniva tutti a un tratto; e la ricoloto alla sua mente, s'annebbiava e svaniva tutti a un tratto; e la parola, dopo essersi falta aspetlare un pezzo, non era quella che fosse al caso. In queste anguslie, per uno di que falsi islinti che, in taute cose, rovinan gli uomini, ricorreva a quel benedello fiasso. Ma di che aiuto gli potesse essere il fiasco, in una tale circostanza, chi ha fior di senno lo di si

Noi riferiremo soltanto alenne delle moltissime parole che mandii fuori, in quella sciagurata sera: le molte più che tralasciano, disdirebbero Iroppo; perchè, non solo non hauno senso, ma non fanno vista d'averlo: condizione necessaria in un libra stampato.

Ah oste, oste! - ricominció, accompagnandolo con l'occhio intorno alla tavola, o sotto la cappa del cammino; talvolta fissandolo dove non era, e parlando sempre in mezzo al chiasso della brigata:



« ode che tu sel'. Non posso mandarla gii .... quel liro del nome, cognome e negozio. A nn figlinolo par mio....! Non ti sei portalo bene. Che sodhifsfazione, ehe sugo, ehe gusta .... di mettere in carta un povero figlinole? Parlo bene, signori? Gli osti dovreibbero tenere dalla parte de buoni figlinoli. ... Senti, senti, oste; ti voglio fare

un paragone.... per la ragione.... Ridono eh? Ho un po' di brio, si.... ma le ragioni le dice giuste. Dinnii un poese; chi è che ti manda avanti la bottega? I poveri figliuoli, n' è vero? dice bene? Guarda un po' se que' signori delle gride vengono mai da te a bere un biechierino.

" Tutta gente che beve aequa, » disse un vicino di Renzo.

« Vogtiono stare in sé, » soggiunse un altro, « per poter dir le bugie a dovere. »

« Ah! » gridò Renzo: « ora è il poeta che ha parlato, Dunque intendete anche voi altri le mie ragioni. Rispondi dunque, oste; e Ferrer, che é il meglio di tutti, è mai venuto qui a fare un brindisi, e a spendere un becco d'un quattrino? E quel cane assassino di don....? Sto zitto, perehé sono in ecrvello anche troppo. Ferrer e il padre Crrr..... so io, son due galantuomini; ma ee n'é pochi de' galantuomini. I verehi peggio de' giovani ; e i giovani .... peggio aneora de' vecchi. Però, son contento che non si sia fatto sangne: oibò; barbarie, da lasciarle fare al boia. Pane; oh questo si. Ne ho ricevuti degli urtoni; ma..... ne ho anche dati. Largo! abbondanza! viva!.... Enpure, anche Ferrer.... qualche parolina in latino..... siés baraos trapolorum.... Maledetto vizio! Viva! ginstizia! pane! ah, ceeo le parole giuste!... Là ei volevano que galantuomini.... quando scappò fuori quel maledetto ton ton ton, e poi ancora ton ton ton. Non si sarebbe fuggiti, ve', allora. Tenerlo li quel signor curato.... So io a chi penso! "

A questa parola, ablassó la tesla, e selte qualete tempo, come ascorto in un posiero: poi mise un gran sospiro, e abó li vico, eno due oesti inumiditi e lustri, con un certo accoramento così svenevole, così squaiato, che guai se chi n'era l'oggetto avesse potuto vederfo un momento. Na quegli omacci che già svera comineidato a prendersi spaeso dell'edopuenza appassionata e imbrogliata di Renzo, tanto più se ne percero della sua aria compunta; i più vicini dievano aggi altri: guardate; e Intili si voltavano a lui; tauto che divenne lo zindello della brigata. Noti già de tutti fossero nel loro buno seno, on col loro qual si fosse senuo ordinario; ma, per dire il vero, nessuno n'era tanto useito, quanto il povero Renzo: e per di più era contalino. Si misero, or l'uno or l'altro, a stuzzicardo con demande sciocche e grossolome, con cerimonie canzonatorie. Renzo, ora dava seguo d'averso per male, ora prendeva la coas in sicherzo.

ora, senza badare a tutte quelle vori, parlava di tutt'altro, ora rispondeva, ora interrogava; semper a salti, e fuor di proposito. Per buota sorte, in quel vaneggiamento, gli era però rimasta come tut' attenzione istatitva a semaster i noni delle persone; dimodorie anche quello che dovere asser più altamente fitto nella sua memoria, non fu proferite: chè troppo e dispiacerebbe se quel nome, per il quale anche noi sentiamo un poi d'affecto e di riverenza, sose satto strascinato per quelle boceacee, fosse divenuto trastullo di quelle lingue seisqurate.





## CAPITOLO XV.



L'oste, vedendo che il gioco andava in lungo, s'era accessato a Renzo; e pregata, con buosa grazia, quegli altri che lo lasciassero stare, l'andava seotendo per un laracio, e cervava di fargli intendere e di persuaderlo che andasse a dormire. Ma Renzo tornava sempre da capo col nome e cognome, e con le gride, e co buoni figlinoli. Però quelle parde: letto e dormire, rijectule al suo oreccilo, gil entramire, rijectule al suo oreccilo, gil entra-

ron finalmente in testa; gli fecero sentire un po più distintamente il bisogno di ciò che significavano, perdolasero un monetto di tuckolo intervallo. Quel poi di senno che gli fornò, gli fece in certo modo capire che il più se n'era andato: a un di presso come l'ultimo moccolo rimasto acesso d'un'iltuminazione, fa vedere gli altri spenti. Si fece coraggio; stese le mani, ce le appuntettò sulla tavola; tentò, una e due volte, d'alazrai; sospirò, barrolòi; sala terza, sorretto dall'use, si rizol. Quello, reggendolo tultaria, lo fece useire di tra la tavola e la panca; e, preso con una mano un lunge, con l'altra, pare lo condusse, pare lo tirò, alla meglio, verso l'useio di scala. Li Renzo, al chiasso del saluti che coloro gli urbavan diletro, si vottò in fretta; e se il suo sostenitore non fosse stato ben lesto a tenerlo per un braccio, la voltata sarebbe statu ne polombolo; si vottò dinuque, c, con l'altro braccio che gli rimaneva libero, andava trinciando e servicudo nell'aria certi saluti, a guisa d'un nodo di Solomone.

« Andiano a letto, a letto, » disse l'oste, strascicandoi, gli fece lunboreri l'asseig, e con più faite anora, lo tirò in cina di quelta scaletta, e poi nella camera ebe gli avvva destinata. Remo, visto il letto che l'aspertava, si rallegrò; guardo amervolmente l'oste, con due occidetti che ora scintillavan più che mai, ora s'ecclissamo, come due lueciole; cercò d'equilibrarsi sulle gambe; e stese la nanoa l viso dell' oste, per prendergii il gamassino, in segon d'amiciaia e di effet oste, per prendergii il gamassino, in segon d'amiciaia e di



ricunscenta; ma tou gli riusci. « Bravo oste! » gli riusci però di dire: ora vedo che sei un galantuono: questa è un'opera buona, dare un letto a un baon figliudo; ma quella figura che n' hai fatta, sul none e cognome, quella nou era da galantuono. Per buona sorte che auch'io son furbo la mia parte .... »

L'oste, il quale non pensava ele colni potesse ancor tanto connettere; l'oste che, per lunga espericuza, sapeva quanto gli nomini, in quello stato, sian pià soggetti del solito a cambiar di parcre, volle approfittare di quel lucido intervalto, per fare un altro tentativo, e Hgliuolo caro, « disse, con una vore e con un fare tutto gentile: » non Flo fatto per secursi, nie per sapere i fatti vostri. Gosa vodete l'èlegge: anche no bisogna ubbilitre; attrimenti siano i printi a portarne la pena. È meglio contentarli, e... Di che si tratta finalmente! Gran cosal diri due parole. Non per loro, ma per fare un piacere a me: via; qui tra noi, a quatti' occhi, facciant le nostre cose; ciltenti il vostro none, e... e noi antidate a letto cel corr quieto. »

 $\omega$  Ah birbone! » esclamò Renzo: « mariolo! tu mi torni ancora in campo con quell' infamità del noue, cognome e negozio! »

« Sta zitto, buffone; va a letto, » diceva l'ostc.

Ma Renzo continuava più forte: « ho inteso: sei della lega anche lu. Aspetta, aspetta, che l'accomodo io. « E voltando la testa verso la scaletta, cominciava a urlare più forte ancora: « antici! l'oste è della....»

« Ho detto per celia, » gridò questo sul viso di Renzo, spingendolo verso il letto: « per celia; non hai inteso che ho detto per celia? » « Ah! per celia: ora parli bene. Quando hai detto per celia....

« Ah! per cella: ora parti bene. Quando hai detto per cella.... Son proprio celle. » E cadde bocconi sul letto.

a Anima; spagistevi; presto, « disse Foste, e al consiglio againuse Fainto; che e n'era hisopato, Quando Bernos i fu levato i fiaresto, (e ce ne volle) Foste Fagamath sultin, e crosse con le mani alle tassele, per vedere se e'era il monto. La trovio: e pensando che, il giorno dopo, il suo ospite avrebbe avuto a fare i conti con tutt'attri che con lui, e che quel morto sarceble probabilmente caduto in mani di dove un oste nun avrebbe potto farlo uscire; volle provarsi se atmeno gli risestva di conclubor quest'attro affare.

« Voi siete un buon figliuolo, un galantuomo; n'é vero? » disse.
« Buon figliuolo, galantuomo, » rispose Renzo, facendo tuttavia litigar le dita co' bottoni de' pauni che non s'era ancor potuto levare.

« Bene, » replicò l'oste: « saldate ora dunque quel poco contieino, perchè domani io devo uscire per certi mici affari.... »

" Quest'è giusto, " disse Renzo. " Son furbo, ma galantuomo.... Ma i danari? Andare a cercare i danari ora! "

« Eccoli qui, » disse l'oste: e, mettendo in opera tutta la sua pratica, tutta la sua pazienza, tutta la sua destrezza, gli rinsei di fare il conto con Renzo, e di pagarsi. « Dannni una mano, ch'io possa finir di spogliarmi, oste, » disse Renzo. « Lo vedo anch'io, ve', che ho addosso un gran sonno. »

L'ose gli diede l'auto richiesto; gli stese per di jui la coperta addosso, e gli disce sgarbatamente a bunoa notte, ne legi quello rissi sava. Poi, per quella specie d'attratitiva, che alle volte ci fiene a considerare un oggetto di sitzaz, al pari che un oggetto d'amore, e che fore non è altro cie il desiderio di consevere ciò dei opera fortemente sull'animo nostro, si fermò un momento a contemplar l'ospite così noisoo per lui, akzundegli il lume sul viso, e licencidovi, con la nano stesa, ribatter sopra la line; in quell'atto a un di presso che vicu dipiata Poche, quando sta a spiare finivamente le forme del consorte



sconosciuto. » Pezzo d'asino! « disse nella sua mente al povero addormentato: « sei andato proprio a cercartela. Domani poi, mi saprai dire che bel gusto i avrai. Tangheri, che volete girare il mondo, senza sapev da che parte si levi il sole; per imbrogliar voi e il prossimo. »

Cosi detto o pensalo, ritirò il lume, si mosse, usci dalla camera, e

chiuse Tuscio a chiave. Sul pinnerottolo della scala, chiambi Tostessa; alla quale disse che laciase i figliatio in guardia a un loro servetta, c. senndesse in cucina, a far le sue veci. a Biosgna et'io vada fuori, in grazia d'un forestiero capitato qui, non so come diavolo, per mia disgrazia, a sogdiunes; e le raccoulo in compendio il noisos accidente. Poi soggiunes ancora: u occhio a tutto; e sopra tutto prurlenza, in questa madecleta giornita. Abbiamo leggii una mano di scapestrati che, tra il bere, e tra che di tuttura sono sloccuti, ne dicon di tutti i colori. Basia, se qualete temerario....."

- " Oh! non sono uua bambina, e so anch' io quel che va fatto. Finora, mi pare che non si possa dire...."
- « Bene, bene; e badar e de paghino; e tutti que discorsi else fanno, sul vierri di provisione e il governalore e Perre e i decurioni e i exadieri e Spagna e Francia e altre simili corhellerie, far vista di non sentire; perché, se si contraddice, la può andar male sublo; e se si di ragione, la può andar male in avvenire: e glis sai anche tu che qualche volta quelli che le dicon più grosse... Basta; quando si senton certe propositioni, girra la testa, e dire: venps: comes equalebelumo chiamases da un'attra parte. Io cereberò di fornare più presdo che posso. »

Gió delto, sesse con lei in cueira, diede un' occhiala in giro, per veder se e' en notifi di rilleve; slacei da un eavicio il empedio e la cappa, prese un randello da un cantureio, ricapitolò, con un'altra occhiala alla moglie, l'istruzioni che le aveva date; e usci. Ma, giò une lfa quelle operazioni, aveva ripreso, dentro di se, il illo dell'apostrofe coninciata al leito del povero Renzo; e la proseguiva, canuniunado in istrato.

— Testardo d'un montanaro! — Ché, per quanto Reuzo avesse voluto (teure usecodo l'esser suo, questa qualità si manifestaxa da si, nelle parde, uedla promunità, nell'aspetto e negli atlt. — Una giornata come questa, a forza di politica, a forza d'aver giudizio, lo n'u-se'vo netlo; e doverè venir tu sulla fine, a guastrimi l'avox nel paniere. Manca osterie in Milano, che tu dovessi proprio capitare alla mil. Fossi almon capitato solo, che avric chisco un occihi, per questa sera; e donattina l'averi fatto intendre la ragione. Ma no signore; in compagnia ci vioni; e in compagnia d'un bargrito, per far megliot.

A ogni passo, l'oste incontrava o passeggieri scompagnati, o coppie, o brigate di gente, che giravano susurrando. A questo punto della sua muta allocuzione, vide venire una pattuglia di soldati; e tirandosi da parte, per lasciarli passare, li guardò con la coda dell'occhio,



e continnò tra sé: - eccoli i gastigamatti. E tu, pezzo d'asino, per aver visto un po' di gente in giro a far baccano, ti sci cacciato in testa che il mondo abbia a mutarsi. E su questo bel fondamento, ti sei rovinato te, e volevi anche rovinar me; che non è giusto. Io facevo di tutto per salvarti; e tu, bestia, in contraceambio, e' è mancato poco che non m'hai messo sottosopra l'osteria. Ora toccherà a te a levarti d'impiccio: per me ci penso io. Come se io volessi sapere il tuo nome per una mia euriosità! Cosa m' importa a me che tu ti chiami Taddeo o Bartolommeo? Ci ho un bel gusto anch' io a prender la penna in mano! ma non siete voi altri soli a voler le eose a modo vostro. Lo so anch'io che ci son delle gride che non contan nulla: bella novità, da venircela a dire un montanaro! Ma tu non sai che le gride contro gli osti contano. E pretendi girare il mondo, e parlare; e non sai che, a voler fare a modo suo, e impiparsi delle gride, la prima cosa é di parlarne con grau riguardo. E per un povero oste che fosse del tuo parere, e non domandasse il nome di chi capita a favorirlo, sai tu, bestia, cosa c'è di bello? Sotto pena a qual si voglia dei detti osti, tavernai ed altri, come sopra, di trecento scudi: si, son li che covano trecento scudi; e per ispenderli cosi bene; da essere applicati, per i due terzi alla regia Camera, e l'altro all'accusatore o delatore: quel bel eccino! Ed in caso di inabilità, cinque anni di galera, e maggior pena, pecuniaria o corporale, all'arbitrio di sua eccellenza. Obbligatissimo alle sue grazie. -

A queste parole, l'oste toccava la soglia del palazzo di giustizia. Li, come a tutti gli altri ufizi, c'era un gran da fare: per tutto

s'attendeva a dar gli ordini ehe parevan più atti a preoccupare il giorno seguente, a levare i pretesti e l'ardire agli animi vogliosi di nuovi tumulti, ad assicurare la forza nelle mani solite a adoprarla, S'accrebbe la soldatesca alla casa del vicario; gli sbocchi della strada furono sbarrati di travi, trincerati di carri. S'ordinò a tutti i fornai che facessero pane senza intermissione; si spedirono staffette a' paesi circonvicini, con ordini di mandar grano alla città; a ogni forno furono deputati nobili, che vi si portassero di buon mattino, a invigilare sulla distribuzione e a tenere a freno gl'inquieti, con l'autorità della presenza, e con le buone parole. Ma per dar, come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte, e render più efficaci i consigli con un po' di spavento, si pensò anche a trovar la maniera di metter le mani addosso a qualche sedizioso: e questa era principalmente la parte del capitano di giustizia; il quale, ognuno può pensare che sentimenti avesse per le sollevazioni e per i sollevati, con una pezzetta d'acqua vntneraria sur uno degli organi della profondità metafisica. I suoi braechi erano in campo fino dal principio del tuntulto: e quel sedicente Ambrogio Fusella era, come ha detto l'oste, un bargello travestito, mandato in giro appunto per cogliere sul fatto qualcheduno da potersi riconoscere, e tenerlo in petto, e appostarlo, e acchiapparlo poi, a notte affatto quieta, o il giorno dopo. Sentite quattro parole di quetta predica di Renzo, colui gli aveva fatto subito assegnamento sopra; parendogli quello un reo buon uomo, proprio quel che ci voleva. Trovandolo poi nuovo affatto del paese, aveva tentato il colpo maestro di condurlo caldo caldo alle careeri, come alla locanda più sicura della città; ura gli andò fallito, come avete visto. Poté però portare a casa la notizia sicura del nome, cognome e patria, oltre cent'attre belle notizie congetturali; dimodoche, quando l'oste capitó li, a dir ciò che sapeva intorno Renzo, ne sapevan già più di tui. Entrò nella solita stanza, e fece la sua deposizione: come era giunto ad alloggiar da lui un forestiero, che non aveva mai voluto manifestare il suo nome.

- « Avete fatto il vostro dovere a informar la giustizia; » disse un notaio criminale, mettendo giù la penna, « ma già lo sapevamo. »
  - Bel segreto! pensò l'oste: ci vuole un gran talcuto!
    - « E sappiamo auche, » continuò il notaio, « quel riverito nome. »

- Diavolo! il nome poi, com'hanno fatto? pensò l'oste questa volta.
- « Ma voi, » riprese l'altro, con volto serio, « voi non dite tutto sinceramente. »
  - « Cosa devo dire di più? »
- " Ah! ah! sappiamo benissimo che colui ha portato nella vostra osteria una quantità di pane rubato, e rubato con violenza, per via di saccheggio e di sedizione."
- « Vien uno con un pane in tasca; so assai dov' é andato a preuderlo. Perché, a parlar come in punto di morte, posso dire di non avergli visto che un pane solo. »
- $^{\rm u}$  Già; sempre scusare, difendere: chi sente voi attri, son tutti galantuomini. Come potete provare che quel pane fosse di buon acquisto? "
  - « Cosa ho da provare io? io non e'entro: io fo l'oste. »



- « Non potrete però negare che codesto vostro avventore non abbia avuta la temerità di proferir parole ingiuriose contro le gride, e di fare atti mali e indecenti contro l'arme di sua eccellenza. »
- « Mi faecia grazia, vossignoria: come può mai essere mio avventore, se lo vedo per la prima volta? È it diavolo, con rispetto parlando, che l'ha mandado a casa mia: e se lo conoscessi, vossignoria vede bene che non averi avuto bisogno di domandarghi il suo nome. »
- « Però, nella vostra osteria, alla vostra presenza, si son dette cose di fuoco: parole temerarie, proposizioni sediziose, mormorazioni, strida, claniori. »

- « Si, si; lasciateli fare e dire: domani, domani, vedrete se gli sarà passalo il ruzzo. Cosa eredete? »
  - « lo non eredo nulla. »
    - « Che la canaglia sia diventata padrona di Milano? »
    - " Oh giusto! "
    - " Vedrete, vedrete. "
- « Intendo benissimo: il re sarà sempre il re; ma chi avrà riscosso, avrà riscosso: e naturalmente un povero padre di famiglia non ha voglia di riscotere. Lor signori hanno la forza: a lor signori tocca. »
  - « Avete ancora molta gente in casa? »
  - « Un visibilio, »
- « E quel vostro avventore cosa fa? Continua a schiamazzare, a metter su la gente, a preparar tumulti per domani? »
  - « Quel forestiero, vuol dire vossignoria: è andato a letto. »
- " Dunque avete molta gente . . . . . . Basta; badate a non lasciarlo scappare. "  $\sigma$
- Che devo fare il birro io? pensó l'oste; ma non disse né si né no.
- " Tornate pure a casa; e abbiate gindizio, " riprese il notaio.
  " lo ho sempre avuto gindizio. Vossignoria può dire se ho mai dato da fare alla giustizia. "
  - « E non crediate che la ginstizia abbia perduta la sua forza. «
  - « lo? per carità! io non credo nulla: abbado a far l'oste. »
  - « La solita canzone: non avete mai altro da dire. »
  - " Che ho da dire altro? La verità è una sola. "
- Basta; per ora riteniamo ció che avete deposto; se verra poi il caso, informerete più minutamente la giustizia, intorno a ció che vi potrà venir domandalo.
- $\omega$  Cosa ho da informare? io non so unlla; appena ho la testa da attendere ai fatti mici. »
  - " Badate a non laseiarlo partire. "
- « Spero che l'illustrissimo signor capitano saprà che son venuto subito a fare il mio dovere. Bacio le mani a vossignoria. »

Allo spunlar del giorno, Renzo russava da circa sett ore, ed cra anora, poveretto sal più bello, nundo due fori is seosa ella brazio, e una voce che dappie del letto gridava: « Lorenzo Tramaglino! », lo feccor riscotere. Ni riscuti, ritiro le braccia, apri gil occhi a stento; e vide ritto appie del letto un nono vestilo di nevo, e due armati, uno di qua, uno di là del capezzale. E, tra la sorpresa, e il non esser deslo bene, e la spranghella di quel vino che spote, rimase un momento come ineutato; e cerclendo di sognare, e non piacerulogli quel sogno, si dimensava, come per is vegliaria affatto.

- « Ah! avete sentito una volta, Lorenzo Tramaglino? » disse l'uomo datta cappa nera, quel notaio medesimo della sera avanti. « Animo dunque; levatevi, e venite con noi. »
- « Lorenzo Tramaglino! » disse Renzo Tramaglino: « cosa vuol dir questo? Cosa volete da me? Chi v'ha detto il mio nome? »
- " Meno ciarle, e fate presto, " disse uno de birri che gli stavano a fianco, prendendogli di mnovo il braccio.
- « Ohe! che prepotenza è questa? » gridò Renzo, ritirando il braccio. « Oste! o l'oste! »



- Lo portiam via in camicia? disse ancora quel birro, voltandosi al notaio.
- « Avete inteso? » disse questo a Renzo: « si farà così, se non vi levate subito subito, per venir con noi. »
  - « E perché? » domando Renzo.
  - « Il perché lo sentirete dal signor equitano di giustizia. »
- $\approx$  lo? lo sono un galantnomo: non ho fatto nulla; e mi maraviglio . . . . . .
- « Meglio per voi, meglio per voi; cosi, in due parale sarcte spieciato, e potrete andarvene per i fatti vostri. »
- « Mi lascino andare ora. » disse Renzo: « io non ho che far unlla con la ginstizia. »
  - Orsů, finiamola! » disse un birro.
  - « Lo portiamo via davvero? » disse l'altro
  - " Lorenzo Tramaglino! " disse il notaio
  - " Come sa il mio nome, vossignoria? "
- « Fale il vostro dovere, » disse il notaio a' birri; i quali misero subito le mani addosso a Renzo, per tirarlo fuori del letto.
- $\alpha$  Eh! non loccale la carne d'un galanthomo, che . . . .! Mi so vestir da me.  $\sigma^{-1}$ 
  - « Dunque vestitevi subito, » disse il notaio.
- « Mi vesto, « rispose Renzo; c andava di fatti raccogliculo qua e la i panni sparsi sul letto, come gli avanzi d'un manfragio sul lido E cominciando a metlerseli, proseguiva luttavia dicendo: « na io non ei voglio andare dal capilano di giustizia. Non no che far mulla con lui. Giacche un si fa quest'atronto inginistamente, voglio esser condotto da Ferrer. Quello lo conosco, so che è un galantinomo; e uri ha effe dobligazioni. »
- « Si, si, figlindo, sarete conduto da Ferrer, n'rispose il notato, in altre circostanez, averdoe riso, proprio di gusto, d' ma richiesta simile; ma non era momento da ridere. Già nel venire, aveva visto per le strade un certo movimento, da non poterai ben definire se fossero riussugif dima soltenzazione non del tutto sedato, o principi d'uma muova: uno sburear di persone, un accozzarsi, un andare a brigate, un face roccelt. Es ora, seuza farne sentiniate, o erecendo alturo di non farto, stava in orecelti, e gli parera che il rouzio andasse eresendo. Desiderava duque di spiceiras; una avrebbe anche volulo condur via Reuzo d'annore d'accordo; giarché, se si fosse ventui i condur via Reuzo d'annore d'accordo; giarché, se si fosse ventui a.

guerra aperta con lui, non poteva esser cerlo, quando fossero in istrada, di trovarsi tre contr'uno. Perciò dava d'occhio a' birri, che avessero pazienza, e non inasprissero il giovine; e dalla parte sua, cercava di persuaderlo con buone parole. Il giovine intanto, mentre si vestiva adagino adagino, richiamandosi, come noteva, alla memoria gli avvenimenti del giorno avanti, indovinava bene, a un di presso, che le gride e il nome e il cognome dovevano esser la causa di tutto: ma come diamine colui lo sapeva quel nome? E che diamine cra accadulo in quella notte, perché la giustizia avesse preso tant'animo, da venire a colpo sicuro, a metter le mani addosso a uno de' buoni figliuoli ehe, il giorno avanti, avevan tanta voce in canitolo? e che non dovevano esser tutti addormentati, poiche Renzo s'accorgeva anche lui d'un ronzio erescente nella strada. Guardando poi in viso il notaio, vi scorgeva in pelle in pelle la titubazione che costui si sforzava invano di tener nascosta. Onde, così per venire in chiaro delle sue congetture, e scoprir paese, come per tirare in lungo, e anche per tentare un colpo, disse: « vedo bene cos'é l'origine di intto questo; gli è per antor del nome e del cognome. Ier sera veramente ero un po' allegro: questi osti alle volte hanno certi vini traditori; e alle volte, come dico, si sa, quando il vino è giù, è lui che parla. Ma, se non si tratta d'altro, ora son pronto a darle ogni soddisfazione. E poi, già lei lo sa il mio nome. Chi diamine gliel ha detto? »

» Brava, figlinolo, brave! » rispose il nolaio, Intlo manierros: «vodo che avete giultizio; e, ercelete a me che son del rascliere, voi siete più furbe che tant'altri. E la miglior maniera d'uscirire presto e bene: con codoste bunne disposizioni, in due parole siete spiccialo, e besiato in Distert. Ma io, vedete Giginolo, ho le mani fegale, non posso rilasciarvi qui, come vorrei. Via, fate presto, e venite pure senza finore; che quando vedranno chi siete; e poi io dirò.... Lasciate fare a ne. ... Basta; skripatvi; figlinolo:

"Ah! lei non può: intendo, " disse Renzo; e continuava a vestirsi, rispingendo con de' cenni i cenni che i birri facevano di mettergti le mani addosso, per farlo spicciare.

« Passeremo dalla piazza del duomo? » domando poi al notaio.

« Di dove volete; per la più corta, affine di lasciarvi più presto in libertà, » disse quello, rodendosi dentro di sé, di dover lasciar cadere in terra quella domanda misteriosa di Renzo, ehe poteva divenire un leua di cento interrogazioni. — Quando uno nasce disgraziato! —
penasva. — Ecco; ni viene alle mani uno che, si vede, non vorpetibe altro che contare; e, un po' di respiro che s'avesse, così ezra
praman, accadenicamente, in vià di discorsa anientevole, gli si farelibe confessar, senza cortha, quel che uno volesse; un uomo da condurda in prigione gli heff e casimitato, sonza che se ne fosse accorto:
e un uomo di questa sorte mi devo pe' rappunto capitare in un
momento così augustato. Ell: non c'è svampo, — continnava a peumomento così augustato. Ell: non c'è svampo, — continnava a peucè r'innelia; e' rissa d'essere mai giornata pegglo di feri. — Giò de
c'è rinnelia; e' rissa d'essere mis giornata pegglo di feri. — Giò de
lo fece peusar così, fin un rumore straordinario che si senti nella
strata: e non pete l'enersi di non aprir l'impannata, per dare mi



oechialna. Vide ch' cra un croochio di cittadini, i quali, all' initimacione di standario, fatta foro tu una jatuglia, avvant da principio risposto con cuttive parole, e finalmente si separavan continuando a Irondolare: e quel che al nolalo parve un segno mortale, i sobiali cran pieni di civilià. Cainse l'impresa a lermine, o lasciar Renzo in guardia de due birri, e correr cid acpilano di giustizia, a remete conto di ciò che aevadeva. — Ma, — persò subito, — mi si dirà che sono un biano a nulla, un prelliminue, e che devvo e seguir già ordini. Siamo in tallo; bisogno ballare. Malamaggia la furia! Malceletto il mestiere! Renzo era levato; i due satelliti gli stavano a' fianchi. Il notaio accennò a costoro che non lo sforzasser troppo, e disse a lui: « da bravo, figliuoto; a noi, spicciatevì. »

Anche Renzo sentiva, vedeva e pensava. Era ormai tutto vestito, salvo ii farsetto, che teneva con una mano, frugando con l'altra nelle tasche. « One! » disse, guardando ii notaio, con un viso molto significante: « qui é era de soldi e una tettera. Signor mio! »

« Vi sará dato ogni cosa puntualmente, » disse il notaio, « dopo adempite quelle poche formalità. Andiamo, andiamo. »



No, no, no, no, no disse Renzo, tentennando il capo: « questa non mi va: voglio la roba mia, signor mio. Renderò conto delle mie azioni; ma voglio la roba mia. »

» Vogilo farvi vedere de mi lido di voi: lenete, e fate presto, « dissei duolio, l'evandosi di seno, e causegnando, von un sospiro, a Remzo le cose sequestrate. Questo, riporendote al toro posto, mormo-rava tri² denti; « ada larga! lassegarie lando ro è ladiri, che avete un poso imparato il mestirer. « I hirri non potevan più stare alle mosse; un il notalo il leneva a feno en ogli oesti, e divera nitanto tra este un arrivi a metter piede dentro quella soglia, l'Ital da para con usura. Final da posare, a gra con usura. Final da posare,

Mentre Renzo si metteva il farsetto, e prendeva il cappello, il notaio fece cenno a un de' birri, che s'avviasse per la scala; gli mandò dietro il prigioniero, poi l'altro amico; poi si mosse anche lui. In cueina elle furono, mentre Renzo dice: « e quest'oste benedetto dove s'è eacciato? » il notaio fa un altro cenuo a' birri; i quali afferrano, l'uno la destra, l'altro la sinistra del giovine, e in fretta in fretta gli legano i polsi con certi ordigni, per quell' ipocrita figura d'eufenismo, chiamati manichini. Consistevano questi (ci dispiace di dover discendere a particolari indegni della gravità storica: ma la chiarezza lo richiede), consistevano in una cordicella lunga un po' più che il giro d'un polso ordinario, la quale aveva nelle cime due pezzetti di legno, come due piccole stanghette. La cordicella circondava il nolso del paziente; i tegnetti, passati tra il medio e l'anulare del prenditore, gli rimanevano chiusi in puguo, di modo che, girandoli, ristringeva la legatura, a volontà; e con ciò aveva mezzo, non solo d'assieurare la presa, ma anche di martirizzare un ricalcitrante: e a questo fine, la cordicella era sparsa di nodi.

Remas si divincola, grida: « che Iradimento e questo? A un galantomo....! » Al in todalo, che per ogni tristo dilo aeva le sue buone parole, « abbiate parienza, « diceva: « fanno il toro dovere: Cosa volete! son tutte formalifa; « anche noi non possiano trattar la gente a seconda del nostro encre. Se non si facese quello dec si vieu comandado, starenumo freschi noi altri, peggio di voi. Abbiate pazienza. »

Mentre parlava, i due a eui loceava a fare, diedero una girata a' tegnetti. Renzo s'acquietò, come un cavallo bizzarro elle si sente il labbro stretto tra le morse, e esclanió: « pazienza! »

« Bravo figlinole) « disse il notaio: « questa è la vera maniera d'ussierne a bene Cosa volleté è ma secratura; lo vedo auchio; na portaudori bene, in un momeuto ne siete fuori. E giaceliè vedo che siete ben disposto, e io mi sento incliuato a sintarxi, voglio darvi anche un altro parere, per vestro bene. Cerelete a me, che son praieo di quesde cose: andate via diritto diritto, senza guardare in qua e in fa, senza farri soergure: così nessuno bala a voi, in essuno s'avvede di quel che è; e voi conservate il vostro onore. Di qui a un'ora voi siete in liberità e è cla nota da fare, che avaramo fretta anche loro di sbrigarvi: e poi parlerò io... Ven l'andate per i fatti vostri; e nessuno sapra che siete stato nelle mani della giarista. E voi altri.

cudinno poi, voltanlosi si birri, con un vito secero: - guardale bene di non fargli male, percile la pruegga io: il vostro dovere bisogua che lo facciate; ma ricordatevi che è m galantuomo, un giovine civile, il quale, di qui a poco, sarà in liberta; e che gli deve premere il suo onore. Antale in maniera el messuo s'avecche di milla: come se foste tre galantioninii che vanno a spasso. - E, con tono limperativo, e con soppracipilo minaccisoo, conclusi: - m'avete intesa. - Voltatoli



poi a Renzo, col sopraceiglio spianato, e col viso divenuto a un tratto ridente, che pareva volesse dire: oli noi si che siano amieii, gli bisbigliò di nuovo: « gindizio; fate a mio modo: andate raccolto e quieto; fidalevi di chi vi vuol bene: andiamo. » E la comitiva s'avviò.

Però, di fante belle parole Renza, non ne ercelette una: né che il nouisio volesse più bene nà hi che à birri, uc'h en pendoese tanto a cuore la sua riputazione, né che avesse intenzion d'aiutario: capi benissimo che il galantumon, temendo che si presentase per la stradu qualche binona occasione di scappargli dalle mani, mettva innanzi qualche binoni; per Istorna hi dallo starci altetto e da approfittaren. Dimodoché tutte quelle escotazioni non servirono ad altre che a conferenzato nel disegno che già avera in Isola, di far tutto il contrario.

Nessuno concluda da ció che il notaio fosse un furbo inesperto e novizio; perebé s'ingannerebbe. Era un furbo matricolato, diec il nostro storico, il quale pare che fosse nel numero de'snoi amici: ma, in quel momento, si trovava con l'animo agitato. A sangue freddo, vi so dir jo come si sarebbe fatto beffe di chi, per indurre un altro a fare una cosa per sé sospetta, fosse andato suggerendoglicla e inculcandogliela caldamente, con unetta miserabile finta di dargli un parere disinteressato, da amico. Ma è una tendenza generale degli nomini, quando sono agitati e angustiati, e vedono ció che un altro potrebbe fare per levarli d'impiecio, di chiederglielo con istanza e ripetutamente e con ogni sorte di pretesti; e i furbi, quando sono angustiati e agitati, cadono anche loro sotto questa legge comune. Onindi è che, in simili circostanze, fanno per lo più una così meschina figura. Que' ritrovati maestri, quelle belle malizie, con le quali sono avvezzi a vineere, etie son diventate per loro quasi una sceonda natura, e ebc. messe in opera a tempo, e condotte con la pacatezza d'animo, con la serenità di mente necessarie, fanno il colpo così bene e così nascostamente, e conosciute anche, dopo la riuscita, riscotono l'applanso universale; i poverini quando sono alle strette, le adoprano in fretta, all'impazzata, senza garbo né grazia. Di maniera che a uno che li veda ingegnarsi e arrabattarsi a quel modo, fanno pietà e movon le risa; e l'nomo che pretendono allora di mettere in mezzo, quantimque meno accorto di loro, scopre benissimo tutto il loro gioco, e da quegli artifizi ricava lume per sé, contro di toro. Perció non si può mai albastanza raccomandare a' furbi di professione di conservar sempre il loro sangue freddo, o d'esser sempre i più forti, che è la più sieura.

Retuzo adunque, appena farento in istrada, continció a girar gli occhiqua e in là, a sporgersi con la persona, a destra e a sinistra, a tender gli orecedi. Non e'era però concroso straordinario: e beneite sul viso di più d'un passeggiero si potesse legger facilmente un certo non so che di sedizioso, pure ogunna andava diritto per la sua strada; e sedizione propriamente debta, non e'era.

« Giudizio, giudizio! - gli susurrava il notaio dietro le spalle: « il vono none; l'autore, figliuoto. » Ma quanda Renzo, hadando attentamente a tre che venivano con visi acresi, senti che parlavan d'un forno, di farina nascosta, di giustizia, comineò anche a far toro de cenni ed viso, e a lostre in quel modo che indiva tutt'altro che un raffredadore. Quelli gandarmon più attentamente la comitiva, e si

fermarono; con loro si fermarono altri che arrivavano; altri, che gli eran passati davanti, voltatisi al bisbiglio, tornavano indietro, e facevan coda.



- Badate a voi; gimidizo, figlindo; peggio per voi vedele; non guaslate i fatti vostri; fonore, la riputazione, e continuava a susurrare il notaio. Renzo faceva peggio. 1 birri, dopo essersi consullati con l'occhio, pensando di far beue (ognuno è soggetto a shagliare), gli diedero una stretta di unanichim.

• Ahi! ahi! ahi! a grita il tormentato: al grido, la gente s'affolia intornu; n'accorre da agai parte fella stratu: la comitiva si trovain-cagliata. « È un malvivente, » bisbigliava il notaio a quelli che gli crano a ridosso: « è un ladro colto sul fatto. Si ritirino, lascin passar la giustizia. » Al Reuzo, visto il let momento, visti i birri diventa bianchi, o aluncuo palitid; — se non ui ainto ora, pensò, mio chano. — E subito abia to vece: « afgiundi: mi emano in prigione, perche icri los pridato; pane e giustizia. Non ho fatto milla; son galantuomo: aintatenii, non mi abbandente; fattinoidi ».

Un mormono favorevole, voci più chiare di protezione s'atzano in risposta i birri sul principio commaluno, poi circitono, poi pregano i più vicini d'analarseme, e di far largo: la folia in vece inordaze e piga sempre più, Quelli, visha la mala parata, lavora nadrae i manichini, e non s' curan più d'altro che di protecsi nella folta, per uscirae inosservati. Il notabo desiderava ardentermente di far lo stesso; ma c'era de gual, per amor della capaa nera. Il prover nomo, pallido e shigotilto, cercava di farsi piecino piecino, s'analava storevnolo, per isgusciar fono della folia; ma non poteva alzara gii cerdii, che non se ne vecloses venti addosso. Studiava tutte le numiere di comparire un estrance che, passando di la caso, si fosse travula setto nella caka: come una paglineola nel pilacevio; e riscontrandosi a viso a viso com uno che lo guardava fisoa, com un sino fare sciorco, gli donnando: « cos'e stato? »

« Un curvaccio! » rispose colni. « Corvaccio! corvaccio! » risono al fintorno. Alle grida s'aggiunsero gli metoni; di maniera che, in poco tempo, parte con le gambe proprie, parte con le gomita altrui, ottenne cio che più gli premeva in quel momento, d'esser fuori di quel serra serra.





## CAPITOLO XVI



appa, scappa, galantuomo: li e' è na convento, ecco là una chiesa; di qui, di là, » si grida a Renzo da ogni parte. In quanto allo scappare. pensate se aveva bisogno di consigli. Fin dal primo momento che gli era balenato in mente una speranza d'useir da quell'unghie, aveva cominciato a fare i suoi conti, e stabilito, se questo gli rinsciva, d'andare senza fermarsi, fin che non fosse fuori, non solo della città ma del

libracci, in qualunque maniera l'abbiano avuto; e col nome e cognome, mi vengono a prendere quando vogliono. - E in quanto a un asilo, non vi si sarebbe cacciato che quando avesse avuto i birri alle spalle. - Perelie, se posso essere nerel di bosco. - aveva anche pensato, -- nun voglio diventare uccel di gabbia. -- Aveva dunque disegnato per suo rifugio quel paese nel territorio di Bergamo, dov' era accasato quel suo engino Bortolo, se ve ne rammentate, che più volte l'aveva invitato a andar là. Ma trovar la strada, li stava il male. Lasciato in una parte seonoscinta d'una cillà si può dire seonosciuta, Renzo non sapeva neppure da che porta s'uscisse per andare a Berganio; e quando l'avesse saputo, non sapeva poi audare alla porta. Fu li li per farsi insegnar la strada da qualcheduno de' suoi liberatori: masiecome nel poco tempo che aveva avuto per meditare

su' casi snoi, gli eran passate per la mente certe idee su quello spadaio così obbligante, padre di quattro figliuoli, così, a buon conto, non volle manifestare i suoi disegni a una gran brigata, dove ce ne noteva essere qualche altro di quel conio; e risolvette subito d'allontanarsi in fretta di li: che la strada se la farebbe poi insegnare, in luogo dove nessuno sapesse chi era, ne il perelie la domandasse. Disse a'suoi liberatori: « grazie tante, figlinoli: siate benedetti, » e, uscendo per il largo ehe gli fu fatto immediatamente, prese la rincorsa, e via; dentro per un vicolo, giú per una stradetta, galoppó un pezzo, senza saper dove. Quando gli parve d'essersi allontanato abbaslanza, rallentò il passo, per non dar sospetto; e cominció a guardare in qua e in là, per isceglier la persona a cui far la sua domanda, una faccia che isnirasse confidenza. Ma anche qui c'era dell' imbroglio. La domanda per se era sospelta; il tempo stringeva; i birri, appena liberati da quel piecolo intoppo, dovevan senza dubbio essersi rimessi in traccia del loro fuggitivo; la voce di quella fuga poteva essere arrivata fin là; e in tali strette, Renzo dovette fare forse dicci giudizi fisionomiei, prima di trovar la figura che gli paresse a proposito. Quel grassotto, che slava ritto sulla soglia della sua bottega, a gambe larghe, con le mani di dietro, con la pancia in fuori, col mento in aria, dal quale pendeva una gran pappagorgia, e che, non avendo altro che fare, andava alternativamente sollevando sulla punta de' piedi la sua massa tremolante, e lasciandola ricadere sui calcagui, aveva un viso di cicalone enrioso, che, in vece di dar delle risposte, avrebbe fatto delle



interrogazioni. Quel'altro che veniva innanzi, con gii occhi fissi, e coi labbro in fuori, pon che insegran perso e bene la strada a un altru, appena parva conoscer la sua. Quel ragazzotto, che, a dire il vero, mostrava d'esce molto svegio, mostrava però d'escre anche più maliziose; e probabilmente avrebbe avuto un gusto matto a far andare an povere containio dalla parte opposta a quella che desiderava. Tanl'è vero che all'uomo impieciato, quasi ogni cosa è un nuovo impiecio. Visto finalmente uno che veniva in fretta, perso che questo, avendo probabilmente qualche affare pressante, gli risponderebbe sulito, sena'altre chiacchiere; e sententodo parlar da sè, giudicò che dovesse essere un uomo sincero. Gli s'accostò, e disse: - di grazia, quel signore, da che parte si va per andare a Bergano?

- « Per andare a Bergamo? Da porta orientale. »
- « Grazie tante ; e per andare a porta orientale? «
- " Prendete questa strada a mancina; vi troverete sulla piazza del duomo; poi..."

» Basta, signore; il resto lo so. Dio gliene renda unerito. » E di-stato s'incanninio dalla parte ebe gli era atata indicata. L'attro gli guardò dietro un momento, e, accozzando nel suo pensiero quella maniera di camminare con la donanda, disse tra sé: — o n' ha fatta ma, o quadeleduno ta vuol fare a tui. —

Renzo arriva sulla piaza del duono; l'altraversa, passa accanto a munecio di cuerre e di carboni spenti, e riconoce gli ananai del fabi di cui era stato spettatore il giorno avanti; codeggia gli sralini del duono, rivvde il forno delle grucce, mezzo smantelato, e guartato da soldati; e tira diritto per la strada da cui era venuto insciune con la folta; arriva al convento de' cappuecini; dà un' occibata a quella piaza e alla porta della chicia, e, diete tra es, sospiratole: m'aveva però dato un buon parere quel frate di leri: che stessi in chiesa a aspettare, e a fare un po'di bene. —

Qui, essendos fermato un momento a guardare attentamente alla porta per eni doveza passare, e veclendovi, così da hontano, molta gente a guardia, e avendo la fantasia un po'risedada (bisogna comjeatirio; avensi assio molivit), provio una certa ripugnaza ad affrontare quel passo. Si trovava così a mano un luogo d'asilo, e dove, con quella lattera, archabe ben raccomandato; fin tetalto fortiemate d'entrarris. Ma, subito ripreso animo, pensò: — ucved di bosco, fin che si uno. Gai mi connece? Di razione, is birri non si savua fatti in pezzi. per andarmi ad aspettare a tutte le porte. — Si volió, per vedere se mai venissero da quella parte: non vide né quelli, né altri che paresero occuparsi di lui. Va innanti; rallenta quetle gambe benedette, che volevan sempre correre, mentre conveniva solianto camininare; e adagio adagio, feshando in semitiono, arriva alla porta.

C'era, proprio sul passo, un mucchio di gabellini, e, per rinforzo, anche de micheletti spagnoli; ma stavan tutti attenti verso il di fuori,



per nou lasciare entrar di quelli che, alla notizia d'una sommossa, v'accorrono, come i core i al campo duve è stata dals baltagli; di maniera che Reuzo, cou un'aria indifferente, con gli eschi bassi, e con un andare cost traï i viandante e uno che vada a sysso, ucie, senzuche nessuno gli diesse nulls; ma il enore di dentro faeva un grau baltere. Velendo a diritta una violotho, cutrò in quella, per evitare la strada musetra; e comminò un pezzo prima di voltarsi ueppure ludietro.

Cammina, cammina; trova eascine, trova villaggi, tira innanzi senza

domandarne il nome ; è certo d'alloutanarsi da Milano, spera d'andar verso Bergamo; questo gli basta per ora. Ogni tanto, sì voltava indietro; ogni taido, andava anche guardando e strofinando or l'uno or l'altro polso, ancora un po' indolenziti, e segnati in giro d'una striscia rosseggiante, vestigio della cordicella. I suoi pensieri erano, come ognuno può immaginarsi, un guazzabuglio di pentimenti, d'inquietudini, di rabbie, di tenerezze; era uno studio faticoso di raccapezzare le cose dette e fatte la sera avanti, di scoprir la porte segreta della sua dolorosa storia, e sopra tutto come avean potuto risapere il suo nome. I suoi sospetti cadevan naturalmente sullo spadaio, al quale si rammentava bene d'averlo spiattellato. E ripensando alla maniera con cui gliel aveva cavato di bocca, e a tutto il fare di colui, e a tutte quell' esibizioni che rinscivan sempre a voler saper qualcosa, il sospetto diveniva quasi certezza. Se non che si rammentava poi anche, in confuso, d'aver, dopo la partenza dello spadaio, continuato a cicalare; con chi, indovinala grillo; di cosa, la memoria, per quanto venisse esaminata, non lo sapeva dire: non sapeva dir altro che d'essersi in quel tempo trovata fuor di casa. Il poverino si smarriva in quella ricerea: era come un'uomo che ha sottoscritti molti fogli bianchi, e gli ha affidati a uno che credeva il fior de'galantnomini; e scoprendolo poi un imbroglione, vorrebbe eonoscere lo stato de' suoi affari: che conoscere? è un caos. Un altro studio penoso era quello di farsull'avvenire un disegno che gli potesse piacere: quelli che non erano in aria, eran tutti malineoniei.

Ma ben presto, le studio più pensos fu quello di trovar la strada. Dopo aver enaminato un pezzo, s più dire, alla cuettura, vide de da sé non ne poteva ussire. Provava bensi una certa ripugnanza a metter fuori quella parda Bergaina, come se avvesse un non so che di sospetto, di sacciata; ma non si poteva far di meno. Risdortette danque di rivolgersi, come aveva fatto in Milano, al primo Vandante la cui fisonomia pii andasse a geniro; e cosi feve.

« Siete funer di strada, » gli rispuse questo; e, penastori un poco, parte con jamelo, parte con capate, parte con capate, glimidio il giun cite dio evas fare, per rimetteni sulla strada maestra. Renao lo ringrazió, feve le viste di far come gli cra stato delto, proce in fatti da quella parte, con interacione però diavetinaris lensi a quella heundetta strada umaestra, di ono periertra di vista, di costeggiaria piú che fosse possibile; una seruza meterva julect. Il disegno era più fareli de a conceptira de de acquirità en de acquirità.

La conclusione fu che, anubando cosi da destra a sinistra, e, come si dice, a rigi saga parte seguendo l'altre indicazioni che si facera congagio a pecar qua e là, parte correaggendo a secondo i sonò i unit, e adaltando el anito minento, parte bascinando signità callo strate in en si l'avvaxa incamminato, il nostro fuggitivo aveva fatte forse dodici miglia, che non er adisbante da Milano più di sei; e in quanto a Bergamo, era molto se non se n'era altonianto. Cominciò a persuaderis che, anedic in quella maniera, non se n'useiva a bene; e pensò a tro-var qualche altro ripiego. Quello che gli venne in mente, fu di socar, con qualche astraia, il nome di qualche pasce vicino al confine, e al quales i potesca andre per istrace comunati e comandato di quello, si forcibe inseguar la strada, senza seminar qua e la quella domanda di Bergano, che gli parvea puzzar latto di fuga, di strato, di criminato

Mentre cerea la maniera di pescar tutte quelle noticie, seura dar sospetto, vede prendrer una frasca da una casuccia solitaria, finori d'un paesello. Da qualche tempo, sentiva anche crescere il bisogno di ristorar le sue force; peusò che li sarchbe il luogo di fari i due servizi in una volta; entrio. Non e'era che una veedia, cou la rocea al fance, e col faso in mano. Chiese un boecone; gli fu offerto un po' di stracchino e del vin busuo: accetto lo stracchino, del vino la ringrazió (gli era venuto in odio, per quello selerzo che gli aveca fatto la sera avanti); e a inica e a sedere, presando la donna che fescas presto. Que-sta, in un momento, elhe nesso in tavola; e subito dopo coninció a tempestare il suo ospite di domande, e sul suo essere, e sui gran fatti di Milano: che la voce n'era arrivata fin lis. Renzo, non solo seppe setermizis dalle domando, con undet adisinvoltura; na, approfiltandos della difficultia medesima, fere servire al suo intento la curiosità della veccia, che gli domandava dove losso incuminato la curiosità della veccia, che gli domandava dove losso incuminato.

« Devo audare in molti liuoghi, » rispose: « e, se trovo un ritaglio di tempo, vorrei anche passare un momento da quel paese, pinttosto grosso, sulla strada di Berganto, vicino al confine, però nello stalo di Milano . . Come si chiama? » — Qualchedunto ce ne sarà, — pensava inlando tra sé.

- « Gorgonzola, volete dire, » rispose la vecchia.
- « Gorgonzola! » ripeté Renzo, quasi per mettersi meglio in mente la parola. « É molto lontano di qui? » riprese poi.
- « Non lo so precisamente: saranno dieci, saranno dodici miglia. Se ci fosse qualchedamo de' mici figlinoli, ve lo saprebbe dire. »

« E credete che ci si possa andare per queste belle violtole, senza prender la strada maestra? dove c'è una polvere, una polvere! Tanto tempo che non piove! »



« A me mi par di si: potete domandare nel primo paese che troverete andando a diritta. » E glielo nominó.

- Va bene; - disse Renzo; s'alzó, prese un pezzo di pane che gli era avanzalo della magra colazione, un pane ben diverso da quello che aveva Iroxalo, di giorno avanti, appiè della rece di san Dionigi; pagò il conto, usci, e prese a diritta. E, per non ve l'allungar più del biosgao, cel nome di Gorgonzola in borca, di paese in paese, ci arrivò, uiro ar circa prima di sera.

Già cammin facendo, aveva disegnato di far li un'altra fermatina, per fare un pasto un po più sostanico, Il corpo a verbele anche graditio un po' di letto; una prima che contendarò in questo, Renno l'avreble bacisto cader rifinito sulla strada. Il suo proposito era d'informarsi all'osteria, della disianza dell'Adda, di evaur destramente notizia di quache traversa che mell'esse là, e di riamannimarsi da quella parte, salido dopo esserà riuffrescato. Nato e crescinto dalla seconda sopenie, per dir così, di quel finne, aveva seulito dir più volle, che, a un certo punto, e per un eredo tratto, esso faceva comine tra lo salto milanese e il veneto: del punto e del tratto non aveva un'i dea precisa; una, allora coma altora, l'affer più urgente e adi passarb, devamque si fosse. Se non gli riuseiva in quel giorno, era risoluto di camminare fin che fora e la lena gicho permettescro: c' d'aspetta poi Talla, in un campo, in un deserto; dove pinesse a Dio; pur che nou fosse un'i osteria.

Fatti aleuni passi in Gorgonzola, bile uni insegna, entrò; e all'orte, che gli venne inneutro, chice un nocorne, e un mezzetta di vino: e le miglia di più, e il tempo gli avevan fatto passare quell' dolio così octerone de natico. « Vi prego di far presto, » a soggiunes : a perchico lo bi-sogno di rimettermi subito in istrada. « E questo lo disce, non sobo perché era vero, ma auche per pasura che l'oste, immaginandorie, che volcesse dormir il, non gli useisse fuori a domandar del nome e del cognome, e doude evuiva, e per che negozio: ... Alla larga!

L'oste rispose a Renzo, che sarebbe servito; e questo si mise a sedere in fondo della tavola, vieino all'uscio: il posto de' vergognosi.

Cerano in quetla stama aleuni sfacerendati del pases, i quali, dopo aver diseuse e commentale le gran notizie di Milono del giorno avani, si struggevano di sapere un poer come fosse andata anche in quet giorno; tanto più che quetle prime cran più atte a staziera le univosità, che a soddisfarta: una sollevaziene, n'e soggiogata nè vittoriosa, sospesa più che terminata dalla nutte; una cosa tronca, la fine d'un atto piuttesto che d'un dramma. Un di coloro si starcò dalla brigata, s'accessò al sograrrivalo, e gli domandò se veniva da Milano.

· " Io? - disse Renzo sorpreso, per prender tempo a rispondere.

« Voi, se la domanda è lecita. »

Renzo, tentennando il capo, stringendo le labbra, e facendone useire un suono inarticolato, disse: « Milano, da quel che ho sentito dire... uno dev'essere un luogo da andarci in questi momenti, meno che per una gran necessità. »

- Continua dunque anche oggi il fracasso? domando, con più istanza, il curioso.
  - « Bisognerebbe esser là, per saperlo, » disse Reuzo.
  - « Ma voi, non venite da Milano? »
- « Vengo da Liscate, » rispose lesto il giovine, che infanto aveva pensata la sua risposta. Ne veniva in fatti, a rigor di termini, perché è era passato; e il nome l'aveva saputo, a un certo punto della strada, da un viandante che gli aveva indicato quel paese come il primo che doveva attracersare, per arrivare a Gorgonzola.
- « Oh! » disse l'amico; come se volesse dire: faresti meglio a venir da Milano, ma pazienza. « E a Liscate, » soggimise, « non si sapeva niente di Milano? »
- « Potrebb'essere benissimo che qualcheduno la sapesse qualche cosa, » rispose il montanaro: « ma io non bo sentito dir nulla. »

E queste parole le proferi in quella maniera parlicolare che par che voglia dire: ho finito. Il curioso rilornò al suo posto; e, un momento dopo, l'oste venne a meltere in tavola.

- « Quanto c'è di qui all'Adda? » gli disse Renzo, mezzo tra' denti, con un fare da addormentato, ene gli abbiam visto qualebe altra volta.
  - « All'Adda, per passare? » disse l'oste.
  - " Cioè . . . si . . . all' Adda. "
  - Wolete passare dal ponte di Cassano, o sulla chiatta di Canonica? n
     Dove si sia.... Domando così per curiosità, n
- Eh, volevo dire, perché quelli sono i luoghi dove passano i galantuomini, la gente che pno dar conto di se. "
  - ← Va bene : e quanto c'é? »
- « Fale conto che, tanto a un luogo, come all'altro, poco рий, росо meno, ci sarà sci miglia. »



« Sei miglia! non credevo tanto, » disse Renzo. « E già, » riprese poi , con un' aria d' indifferenza , portata fino all' affettazione: « e

- già , chi avesse bisogno di prendere una scorciatoia , ci saranno altri luoghi da poter passare?  $\pi$
- « Ce n'é sieuro, « rispose l'oste, ficcandogli in viso due occili pieni duna curiosità maliziosa Bastó questo per far norir tra' deuti al giovine l'altre domande che aveva preparate. Si tirà davanti il piatto; e guardando la mezzelta che l'oste aveva posala, insieme con quello, sulla tavida, disse: « il vino è sinerro? »
- « Come l'oro, » disse l'oste: « domandalene pure a Intta la gente del paese e del contorno, che se u'intende: e poi, lo sentirete. » E così dicendo, tornò verso la brigata.
- Maledetti gli sod! esclamò Renzo tra sè: più ne conosco, peggio li trovo. Non ostante, si mise a mangière on grand'appretito, stando, nello siesso tempo, in orcechi, senza che parsese suo fatto, 
  per veder di sospiri paese, di inferare come si pensase cedi sal grand'avvenimento nel quale eggi aveva avata non piecola parte, e d'osservare speciamiente se, tra que paratori, ef fosse qualebe galantimo, 
  a cui un povero figliubol polesse fidarsi di domandar la strada, senza
  timore d'esser messo alle strette, e forzalo e ciartare de falli siud;
- « Ma!» diceva uno: « questa volta par proprio che i milanesi abhian voluto far davvero. Basta ; domani al più lardi, si saprà qualcosa.»
- « Mi pento di non esser andato a Milano stamattina , » diceva un altro.
- « Se vai domani, vengo anch'io, » disse un terzo; poi un altro, poi un altro.
- « Quel che vorrei sapere, » riprese il primo, « è .se que' signori di Milano penseranno anche alla povera genie di campagaa, o se farranno far la legge buona solamente per loro. Sapete come sono eh? Cittadini superbi, futto per loro: gli altri, come se non ei fossero. »
- « La bocca l'abbiano auche noi, sia per mangiare, sia per dir la nostra ragione, » disse un altro, con voce tanto più modesta, quanto più la proposizione era avanzta: « e quando la cosa sia incamminata.... » Ma credette meglio di non finir la frase.
- » Del grano nascodo, non ce n'é solamente in Milano, reunin-ciava un altro, con un'aria cupa e maliziosa; quando sentiona exti-ciava im availlo. Corron tutti all'uscio; e, riconosciulo colni elte artivava, gli vanno incontro. Era un merennte di Milano, che, andando più volte l'anno a Bergamo, per i suoi traffichi, cra solito passar la notte in quell'osteria; e siconne ci trovava quasi sempre la

stessa compagnia, li conosceva tutti. Gli s'affollano intorno; uno prende la briglia , un altro la staffa. « Ben arrivato, ben arrivato! »



- « Ben trovati. »
- Avete fatto bnon viaggio? "
- Bonissimo; e voi altri, come state? -
- « Bene, bene. Che nuove ei portate di Milano? »
- Ah! ecco quelli delle novità, " disse il mercante, suontando, e lasciando il cavallo in mano d'un garzone. " E poi, e poi, " continuó, entrando con la compagnia, " a quest'ora le saprete forse meglio di me. "
- Non sappiamo nulla, davvero, disse più d'uno, mettendosi la mano al petto.
- « Possibile? » disse il mercante. « Dunque ne sentirele delle belle.... o delle brutte. Ebi, oste, il mio letto solito è in libertà? Bene: un biechier di vino, e il mio solito boccore, subito; perchè voglio

andare a letto presto, per partir presto domaltina, e arrivare a Bergamo per l'ora del desinare. E voi altri, » continuò, mettendosi a sedere, dalla parte opposta a quella dove stava Renzo, zitto e attento, « voi altri non sapete di tutte quelle diavolerie di ieri? »

- " Di ieri si ".
- « Vedete dunque, » riprese il mercante, « se le sapete le novità. Lo dicevo io che, stando qui sempre di guardia, per frugar quelli che passauo.... »
  - « Ma oggi, com' è andata oggi? »
  - « Ah oggi. Non sapete niente d'oggi? »
  - « Niente affatto: non è passato nessuno. »
- « Dumpte Isseinteni lognar le labbra; e poi vi diré le cose d'ogi. Scultrete. Empir il libechiere, lo prese con uma mano, poi con le prime due dita dell'altra sollevò i ladit, poi si lisciò la lanta, bevette, e riprese: « oggi, amiei cari, ci nanci poco, che non fosse uma giornata brusta come ieri, o peggio. E non mi par quasi vero d'esser qui a chiacchierar con voi altri; pérché avevo già messo da parte ogni pensiero di viaggio, per restare a guamerla fa mia povera bottega. -
  - « Che diavolo c'era? » disse uno degli ascoltanti
- Proprio il diavolo: settirele. E trinciando la pietanza clie gli era slata mesa davanti, e poi mangiando, cuttinuò il suo raccunto. I compagni, ritti di qua e di li della taola, lo stavano a sentire, con la bocca aperta; Renzo, al suo posto, senza che pareses uso di casta antenlo , forse più di tutti, masticando adagio adagio gli ultimi suoi locconi;
- s Stanattina dunque qué birtoni che ieri avexano fatto quel chisso orrendo, si frovarone à posti cunventui (già c' era un'intelligenza: tutte cose preparate); si riunirono, e riconinciarono quella bella storia di giarre di strada in strada, gridando per tirra altra gente. Sapete che è come quando si spazza, con riverenza partando, la casa; il nucchio del sudiciume ingrossa quanto più va avanti. Quando purve loro d'esser gente abbastanza, s'a vivinoro vero la casa del signor vicario di provvisione; come se non lassbasero le finante che gil hanno fatte cir: a un signore di quella sorte; do che birtioni E la roba che dicevan contro di lui! Tutte invenzioni: un signor dabene, puntuale; e io ho posso dire, che son lutto di casa, e lo servo di panno per le livree della servità. S'incammianeno dunque verso quella casa; lisogana veder che canggia, che face e: figurateri che conglia, che face e: figurateri che congrate che en figurate.

son passati davanti alla unia bottega: facere ette.... i giudei della "La Cruzia non et son per multa. E le resce dei uscivam da quelle locche: da lurrasene gli orceebi, se non fosse stato ette non tornava conto di farsi socogrere. Andavan duuque con la buona intenzione di dare il secro; ma.... = E qui, atzala in aria, e stesa la mano sinistra, a inise la punta del polifice alla punta de nase.

- Ma? » dissero forse tutti gli ascoltatori.

- Ma, " conlinuó il niereante, " trovaron la strada chiusa con lravi e con carri, e, dietro quella barricata, una bella fila di micheletti, con gli archibusi spianali per riceverli come si merilavano. Omando videro questo bell'apparato.... Cosa avreste fatto voi altri."



" Tornare indietro. "

« Sieuro; e cosi feero». Ma vedete un poeo se non era il cimonio dei li portava. Son ii sul Gordaois, vedoni ii quel forno che, fin da ieri, avexau voluto saceleggiare; e cosa si faerva iu quello bottega? si distributiva il pane aggi avventori; c'era de'evalieri, e flor di caralieri, a invigilare che tutto andasse bene; e costoro (avevano il diavolo addosso vi dico, e poi c'era chi gil aizava), costoro, deutro come disperati piglia in, che piglio andi'io in un balter dovehio exasileri, fornal, avventori, pani, baneo, panehe, madie, eases, ssechi, frulloni, ernese, farina, pasta, tutto sottoopra; »

« E i michelelti? »

« I micheletti avevan la casa del vicario da guardare: non si può cautare, e portar la croce. En in un batter d'occhio, vi dico: piglia piglia; tuttu ciò che c'era buono a qualcosa, fu preso. E poi torna in campo quel bel ritrovato di ieri, di portare il resto sulla piazza, e di farne una fiannuala. E già cominciavano, i manigoldi, a tirar fuori roba; quando uno più manigoldo degli altri, indovinate un po' con che bella proposta venne fuori. "

- « Con che cosa? »
- « Di fare un mucchio di tutto nella bottega, e di dar fnoco al mucchio e alla casa insieme. Detto fatto....»
  - « Ci han dato fnoco? »
- Aspetlate. Un galantiomo del vicinato ebbe un ispirazione dal ciole. Cores si nuelle stanze, cerce di un Crucifiso, lo trovó, l'attaced all'archetto d'una finestra, prese da capo d'un letto due candele benedette, le acesse, e le mis sui davannale, a destra e a sinistra del Crucifisos. La gente guarda in su. In un Milano, bisogua diria, c'é annora det timor di Dio; tuttil tomarou in sè La più parte, vogio dire; c'era bensi de diavoii che, per rulare, a verbebro dato fuoco année al prandiso; ma visio che la guetto noi era del roro parce, devettero smettere, e star cheli, Indovinate ora chi arrivò all'improvivos. Tutti i monsignori del douno, in processione, a roroe alzata.



in aluto corale; e monsignor Nazenta, areiprete, cominicio a predicare da ante, e monsignor Settala, perillenziere, da un'altra, e gli altri anche loro; ma, brava gente! ma cosa volete fare? ma é questo l'esempio ebe date a' vostri figlinoli? ma tornate a casa; ma non sapete che il pane è a buon mercalo, più di prima? ma andate a vedere, che e'è l'avviso sulle candonate.

" Era vero? "

4:

- "Diavolo! Volete che i monsignori del duomo venissero in cappa magna a dir delle fandonie? "

  "E la gente cosa fece? "
- A poco a poco se n'andarono; corsero alle cantonate; e, chi sapeva leggere, la e'era proprio la meta. Indovinate un poco: un pane d'ott' once, per un soldo, "
- " Che bazza! "
- « La vigua è hella; pur ehe la duri. Sapete quanta farina hanno mandata a mate, tra ieri e stamattina? Da mantenerne il ducato per due mesi. »
  - « E per fuori di Milano, non s'è fatta nessuna legge buona? »
- « Quel cue s'é fatto per Milano, é tutto a spese della città. Non so che vi dire: per voi altri sarà quel che Dio vorrà. A buon conto, i fracassi son finiti. Non v'ho detto tutto; ora viene il buono. »
  - « Cosa c'è ancora? »
- « C'è che, ier sera o slamatlina che sia, ne sono stali agguantati molti; e subito s'è suputo che i capi saranno impicati. Appena cominicò a spargersi questa voce, ogunuo andava a cesa per la più corta, per non arrischiare d'esser nel numero. Milano, quand'io ne sono uselto, nareva un convento di frati.
  - " Gl'impiecheranno poi davvero? "
  - « Eccoine! e presto, » rispose il mercante.
- E la gente eosa farà? » domandò aneora colui che aveva fatta l'altra domanda.
- « La gente? anderà a vedere, « disse il mercante. « Avevan Isala voglia di veder morire un erisiano all'aria pareta, de o volezano, himboni far la festa al signor vicario di provvisione. In vece sua, avramo quatro triali, serviti con tutte le formalità, accompagnati de cappuecini, e da' confratelli della buosa morte; e gente che se l'è meritalo. È una provvidenza, vedete; era una cosa necessaria. Cominciava ngià a prender il vizio d'entrar nelle botteghe, e di servirsi, sena metter mano atla brosa, se li bascivara fare, dopo il pane archibero venuti al vino, e così di mano in mano... Penaste se cedoro volevano sued-tere, di loro pontanea vidonti, a una usanza così comodo. È vi so diri cio che, per un galantuomo che ha bottega aperta, era un pensier poco allegro. «
- " Davvero, " disse uno degli ascoltatori. " Davvero, " ripeteron gli altri, a una voce.

- ω E, π continuò il mercante, asciugandosi la barba col tovagliolo,
  ω l'era ordita da un pezzo: e'era una lega, sapete? π
- « C'era una lega? »
- « Gera una lega. Tutte cabate ordité da navarrini, da quel carinale là di Francia, sapete chi voglio dire, che ha un certo nome mezzo turco, e che ogni giorno ne peusa una, per far quadche dispetio alla corona di Spagna. Ma sopra tutto, tende a far quadche tiro a Minano; perché vede bene, il furbo, che qui sla fa forza del re. »
  - « Già. »
- « Ne volete una prova? Chi ha fatto il più gran chiasso, eran forestieri; andavano in giro facce, che in Milano non s'eran mai vedute. Anzi mi dimenticavo di dirvene una ehe m'è stata data per certa. La giustizia aveva acchiappato uno in un'esteria . . . . » Renzo, il quale non perdeva un ette di quel discorso, al tocco di questa corda, si senti venir freddo, e diede un guizzo, prima che potesse pensare a contenersi. Nessimo però se n'avvide; e il dicitore, senza interrompere il filo del racconto, segnitò: « uno che non si sa bene ancora da ehe parte fosse venuto, da chi fosse mandalo, né che razza d'uomo si fosse; ma certo era uno de' capi. Ĝià ieri, nel forte del baccano, aveva fatto il diavolo; e poi, non contento di questo, s'era messo a predicare, e a proporre, cosi una galanteria, che s'ammazzassero tutti i signori. Birbante! Chi farebbe viver la povera gente, quando i signori fossero ammazzati? La giustizia, che l'aveva appostato, gli mise l'unghie addosso; gli trovarono un fascio di lettere; e lo menavano in gabbia; ma che? i suoi compagni, che facevan la ronda intorno all'osteria, vennero in gran numero, e lo liberarono, il manigoldo, "
  - « E cosa n'è stato? »
- « Non si sa; sarà scaquato, o sarà maccolo in Miàno: son peute de non ha rie casa nè telto, e rivvan per tutto da allogigare e da rintanarsi: però finche il diavolo può, e vuole aintarti: ei dan poi dentro quando meno se lo pensano; perchè, quando la pera e matura, convien che caschi. Per ora si sa di sisuro co de le teltres son rimaste in mano della giustizia, e che e' è deseritta tutta la calosi; e si diece che i'anderà di mezzo motta gente. Peggio per loro; che lamno messo a soqquadro mezzo Miàno, e volevano auche far peggio. Disono che i fornai son lirboni. Lo so anchi; um bisogna impiecarli per via di giustizia. C'e del grano nascosto. Chi non lo sa; Ma tocca a chi comanda a letter buone sio; e andardo a disolterrare.

e mandare anche gl'inecttalori a dar calci all'aria, in compagnia dei fornai. E se chi comanda non fa nulla, locca alla città a ricorrere; e se non dauno retta alla prima, ricorrere ancora; chi a forza di ricorrere s'ottiene; e non metter su un'usanza così scellerata d'entranelle botteghe e ne' fondachi, a prender la roba a man salva. n

A Benzo quel poco mangiare era andato in tanto veleno. Ĝi jareva mill'ami d'esser fuori e lontano da quell'otetris, da quel pasere, e più di dicci volte aveva detto a sè stesso: andiamo, andiamo. Ma quella panar di dar sospetto, erescista alaro alternacho, e fatta tirana di tatti i suoi pensieri, l'aveva tenuto sempre inchiodato sulta panea. In quella perpessisti, pensió cel i clarafoce doveva poi finire di parla rdi lati; e concluse tra sè, di moversi, appena sentisse atlaccare qualche altro discorso.

- « E per questo, » disse uno della brigata, « io che so come vanno queste faccende, e che ne' tumulti i galantuomini non ci stanno bene, non mi son lasciato vincere dalla curiosità, e son rimasto a casa mia. »
  - « E io, mi son mosso? » disse un altro.
- « Io? » soggiunse un terzo: « se per caso nii fossi trovato in Milano, avrci lasciato imperfetto qualunque affare, e sarci tornato subito a casa mia. Ho moglie e figlinoli; e poi, dico la verità, i baceani non mi piacciono. »

A questo punto, l'oste, eti era stato anche lui a sentire, ando verso l'altra cina della tavola, per votere cosa faceva quel forestiero. Renzo colse l'occasione, chiamò l'oste cen un cenno, gli chiese il conto, lo saldò sensa tirare, quantunque l'acque fossero molto basse; e, senta altri discorsi, andò diritto all'use/o, passò la soglia, e, a guida della Provvidenza. N'inemaminò dalla parte que possa a quella per cui era venta.





## CAPITOLO XVII.



asta spesso una voglia, per non laesciar ben avvee un uomo; pensate poi due alla volla, l'una in guerra cull'atte. Il povero Reaso n'aveva, da molte ore, due tali in corpo, cen especie la voglia di correre, e quella di star nascosto: e le sciagurate parole del mercante gli avevano accresciuta oltremodo l'una ellara un colpo. Dunque la sua avventura aveva falto chiasso, dunque lo volveano a qualunque potto; chi sa quanti biri erano in campo per dagrila biri erano in campo per dagrila.

caccia! quali ordini crano stati spediti di frugar ne paesi, nell'osterie, per le strade! Pensava bensi che finalmente i birri che lo conoscevano, eran due soli, e che il nome non lo portava scritto in fronte; ma gli tornavano in mente certe storie che aveva sentite raccontare, di fuggitivi colti e scoperti per istrane combinazioni, riconosciuti all'andare, all'aria sospettosa, ad altri segnali impensati: tutto gli faceva ombra. Quantunque, nel momento ehe usciva di Gorgonzola, scoceassero le ventiquattro, e le tenebre che venivano innanzi, diminuissero sempre più que' pericoli, ciò non ostante prese contro voglia la strada maestra, e si propose d'entrar nella prima viottola che gli paresse condur dalla parte dove gli premeva di riuscire. Sul principio, incontrava qualche viandante; ma, pieno la fantasia di quelle brutte apprensioni, non ebbe euore d'abbordarne nessuno, per informarsi della strada. - Ha detto sei miglia, colui, - pensava: - se andando fuor di strada, dovessero anche diventar otto o dieci, le gambe ehe hanno fatte l'altre, faranno anche queste. Verso Milano non vo di certo; dunque vo verso l'Adda. Cammina, camnina, o presto o tardi ei arriverò. L'Adda ha buona voce; e, quando le sarò vieino, non ho più bisogno di chi me l'insegnì. Se qualche barea e'è, da poter passare, passo subito, altrimenti mi fermerò fino alla mattina, in un campo, sur una pianta, come le passere: meglio sur una pianta, che in prigione. -

Ben presto vide aprirsi una straducola a mancina; e v'entrò. A quell'ora, se si fosse abbattuto in qualcheduno, non avrebbe più fatte tante cerimonie per farsi insegnar la strada; ma non sentiva anima vivente. Andava dunque dove la strada lo conduceva; e pensava.

— lo fare il diavolo I lo amunazare tutti i signori. Un fascio di lettere, io I mie i compagni che un i stavano a far la guardia Papherei qualche coa a trovarmi a viso a viso cou quel nuerante, di li dall'Adda (ad quando l'avvi passale ques' Addo Encedetta), e ferunavi, e domandargii con comodo dov' abbia poscate tutte quefte belle notinie. Suppiate ora, mio caro signore, che la coas è andata così e così, e che il diavolo d'io ho fatto, e stato d'aintar Ferrer, come se fosse stato un mio fratelte; sappiate che que' birboni che, a sentir vui, reano i misi amici, perche, in un eveto momento, io dissi una paroda da buon cristiano, mi voltero fare un brutto scherzo; supiate che, intanto che voi stavate a guandra la vostra bottega, io mi faeva schieciar le costole, per salvare il vostro signor vicario di provvisione, che non I bru azia e visto nei conoscinto. Aspetta che mi mova un'altra volta, per aiutar signori. . . . E vero che bisogna firio per Taimina: son prossimo anche leone. E quel gram faesio di lettere, dove

Ma dopo quadele tempo, questi pensieri ed altri simili essarono affato: le circostane presenti occupana tutte le faceltà del povero pellegrino. La joura d'essere inseguito o scoperto, che avera tanto amareggiato i taggio in pieno gioron, non gli d'avo orma jui fiatti-dio; ma quante cose rendevan questo molto più noiso? Le tenebre, la sofitudine, la stanchezza crescinta, e ormai dobrovas liravo una brezziolina sortia, queste, sottlice, che doveva far poco servizio a chi si trovava anorora inbasso quegli stessi vestiti che s'era nessi per andare a nozza in quattro sulli, e formare sublio triondine a casa sua; e, ciò che rendeva ogni cosa più grave, quell' andare alla ventura, e, per dir così, al tasto, ercennolo un logo di riposo e di sicurezza.

Quando s'abbatteva a passare per qualche paese, andava adagio adagio, guardando però se ci fosse ancora qualche uscio aperto; ma non vide mai allro segno di gente desta, che qualche lumicino trasparenle da qualche impannata. Nella strada fuor dell'abitato, si soffermava ogni tanto; stava in orecchi, per veder se sentiva quella benedetta voce dell'Adda; ma iuvano. Altre voci non sentiva, ehe un mugolio di cani, che veniva da qualche caseina isolata, vagando per l'aria, lamentevole insieme e minaccioso. Al suo avvicinarsi a qualcheduna di quelle, il mugolio si cambiava in un abbaiar frettoloso e rabbioso: nel passar davanti alla porta, sentiva, vedeva quasi, il bestione, col muso al fessolino della porta, raddoppiar gli urli: cosa elle gli faceva andar via la tentazione di piceliare, e di chieder ricovero. E forse, anche senza i cani, non ci si sarebbe risolto. - Chi è là? pensava: - cosa volete a quest'ora? Come siete venuto qui? Fatevi conoscere. Non e'è osterie da alloggiare? Ecco, andandomi bene, quel che mi diranno, se picchio: quand'anche non ci dorma qualche pauroso che, a buon conto, si metta a gridare: aiuto! al ladro! Bisogna aver

subito qualcosa di chiaro da rispondere: e cosa ho da rispondere io?



Chi sente un rumore la notte, non giu viene în testa alfro che ladri, malvicul, îrappole: non si pense mai che ma glandra di notte la reglandra di notte, se non ê un caviliere în carvozapossa trovarsi în istrada di notte, se non ê un caviliere în carvozapossa trovarsi în istrada di notte, se non ê un caviliere în carvozacou la speranza di scoprire almeno l'Adda, se no passestra, în quella notte: ed în un dover andarme alore particul productiva di notare alore particul productiva di notare particular.

Cammina, cammina; arrivó dove la campagna coltivala moriva in una sodaglia sparsa di felei ed seope. Gli parve, se non intitio, al-meno un certo qual argomento di fume vicino, e s'inoltrò per quella, sesguendo un sentiero che l'attraversava. Fatti pochi posa, si fermo di assotlare; ma anoren invano. La noia del viaggio veniva acercesituta datas sakaticheza del tougo, da quel non veder juis ne un gelo, ne una vite, né altri segui di coltura unama, che prima parvea quosi che nuna vite, né altri segui di coltura unama, che prima parvea quosi che con mezza compagnia. Gò non odatata endo s'avanti; e sièceme nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe immagini, certe paratracian, liscaletti in sercho dalle nordee scuttie raccontar da bamtino, così, per discacciarle, o per acquietarle, recitava, camminando, dell'orazioni per i luorit.

A poco a poco, si trovo tra macchie più alte, di prapi, di quercioli, di marruche. Seguitando a andore avanti, e allungando il passo, con niń impazienza che voglia, cominciò a veder tra le macchie qualche albera sparso; e andando ancora, sempre per lo stesso sentiero, s'accorse d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi: ma lo vinse, e contro voglia andò avanti; ma più che s'inoltrava, più il ribrezzo ereseeva, più ogni eosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza, gli rappresentavan figure strane, deformi, mostruose; l'annoiava l'ombra delle cime leggermente agitate, che tremolava sul sentiero illuminato una e la dalla luna; lo stesso scrosciar delle foglie seeche che calpestava o moveva camminando, aveva per il suo orecchia un non so che d'adioso. Le gambe provavano come una smania, un impulso di corsa, e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a regger la persona. Sentiva la brezza notturna batter più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote; se la sentiva scorrer tra i panni e le carni, e raggrinzarle, e penetrar più acuta nelle ossa rotte dalla stanchezza, e spegnervi quell'ultimo rimasuglio di vigore. A un certo punto, quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui l'animo combatteva da qualche tempo, parve che a un tratto lo soverchiasse. Era per perdersi affatto; ma atterrito, più che d'ogni altra cosa, del suo terrore, richiamò al enore gli antichi spiriti, e gli comandò che reggesse. Così rinfrancato un momento, si fermò su due piedi a deliberare ; e risolveva d'uscir subito di li per la strada già fatta, d'andar diritto all'ultimo paese per eni era passato, di tornar tra gli nomini, e di cercare un ricovero, anche all'osteria. E stando eosi fermo, sospeso il fruseio de' piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominció a sentire un rumore, un mormorio, un mormorio d'aequa corrente. Sta in orecchi; n'è certo; esclama: « è l'Adda! » Fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un salvatore. La stanchezza quasi scomparve, gli tornò il polso, senti il sangue scorrer libero e tepido per tutte le vene, senti erescer la fiducia de' pensieri, e svanire in gran parte quell'incertezza e gravità delle cose; e non esitò a internarsi sempre più nel boseo, dietro all'amico ramore.

Arrivó in poeli imomenti all'estrentità del piano, sull'orlo d'una riva profonda; e guardando in giú tra le macchie che tutta la rivestivano, vide l'acqua luccieare e correre. Alzando poi la sguardo, vide il vasto piano dell'altra riva, sparso di paesi, e al di là i colli, e sur uno di quelli ima gran unechia bianestra, che gli parve dover essere una città. Bergamo sicuramente. Seese un po' sul pendio, e, separando e diramando, con le mani e con le braccia, il prunaio,



guardo giú, se qualche barchetta si movesse uel fiume, acottó se seritisse batter de' remi; ma non vide né senti nulla. Se fosse stato qualcosa di meno dell'Adda, Renzo scendeva subito, per tentarne il guado; ma sapeva bene che l'Adda non era finne da trattarsi così in confidenza.

Perció si mise a consultar tra sé, moto a sangue freddo, sul partito da preudere. Arrampieras sur una pianta, e star la aspectar l'aurora, per forse sei ore che poteva aurora indugiare, con quella briza, con quella brira, vestilo così, c'era più che non biognasse per intirizir davvero. Passeggiare innanzi e indictro, tutto quel tempo, oftre che strebbe stato poce diffence aiuto contro il rigore de servico. cra m tridicider troppo da quelle povere gamble, che già avexano fatto più del toro dovere. Gli venne in mente d'aver veduto, in mo de' campi più viciti alla sodaglia, una di quelle capanne caperte di paglia, costrutte di tronchi e di rami, intonanti pi con la mota, dove i contadini del mitanese man, l'estate, depositar la raccolta, e ripurazia la notte a guardarla: nell'allre stagioni, rimangono abbandonate. La diegnò subito per suo atterpero; si rimise sul suttiere, ripassò il hosco, le macchie, la sodaglia; e andò verso la capanna. Un usciaccio indiratio e soomoso, era rabibattico, senza chiast une catenaccio, letture l'apri, entrò; vide sospesso per aria, e sustenuto da ritorte di rami, un graticcio, a foggio d' homos; una noi serurò di saltivi. Vide in terra un po' di paglia; e pensà che, anche li, una domitima sarebbe ben sonoria.

Prima però di sdraiarsi su quel letto che la Provvidenza gli aveva preparato, vi s'inginocchiò, a ringraziarla di quel benefizio, e di totta l'assistenza che aveva avuta da essa, in quella terribile giornata. Disse



poi le sue sofite divozioni; c per di più, chiese perdono a Domentodio di non averte del tel sera avanti; anzi, per dir le sue parole di Grossre antato a dornire come un cane, c peggio. — E per quesio. — soggiume poi tra si; appogiando le main sulla paglia, c si solo. — soggiume in mettendosi a giacere: — per questo, m'e tocenta, la matrina, quella bela seggiata — Baccoba poi intata la paglia de rinautiva all'informo, e se faceomodo addosso, finendossen, alla meglio, la ma specie di coperta, per lemperera il fredolo, dele andre là deutro di si faceva sentir molto bene; e vi si rannicchió sotto, con l'intenzione di dormire un bel sonno, parendogli d'averlo comprato anche più caro del dovere.

Ma appena ebbe ethinsi gli occhi, cominciò nella sua memoria o undia sua fantissi (il luoga previso nou ve lo saprei dire), cominciò, divo, un andare e venire di gente, così affollato, così invessante, che addito sonno. Il mercante, il notico), i birri, lo spadaio, foste, Fendi il vicario, la brigata dell'osteria, futta quella turba delle strade, poi don Milonnilio, noi don Rodrisio: Unita gente con un'il Rezoza aveva che il

Tre sole immagini gli si presentavano non accompagnate da alcuna memoria amara, nette d'ogni sospetto, amabili in tutto; e due principalmente, molto differenti al certo, nia strettamente legate nel cuore del giovine: una treccia nera e una barba bianca. Ma anche la consolazione che provava nel fermare sopra di esse il pensiero, era tutt'altro che pretta e tranquilla. Pensando al buon frate, sentiva più vivamente la vergogna delle proprie scappate, della turne intemperanza, del bel caso che aveva fatto de' paterni consigli di lui; e contemplando l'immagine di Lucia! non ci proveremo a dire ciò che sentisse: il lettore conosce le circostanze; se lo figuri. E quella povera Aguese, come l'avrebbe potnta dimenticare? Quell'Agnese, che l'aveva scelto, che l'aveva già considerato come una cosa sola con la sua unica figlia, e prima di ricever da lui il titolo di madre, n'aveva preso il linguaggio e il enore, e dimostrata co' fatti la premnra. Ma era un dolore di più, e non il meno pungente, quel pensiero, che, in grazia appunto di così amorevoli intenzioni, di tanto bene che voleva a lui, la povera donna si trovava ora snidata, quasi raminga, incerta dell'avvenire, e raccoglieva guai e travagli da quelle cose appunto da cui aveva sperato il riposo e la giocondità degli ultimi snoi anni. Che notte, povero Renzo! Quella che doveva esser la quinta delle sue nozze! Che stanza! Che letto matrimoniale! E dopo qual giornata! E per arrivare a qual domani, a qual serie di giorni! - Quel che Dio vuole, - rispondeva ai pensieri che gli davan più noia: - quel che Dio vuole. Lui sa quel che fa: e'è anche per noi. Vada tutto in isconto de' miei peccati. Lucia è tanto buona! non vorrà poi farla patire un pezzo, un pezzo, un pezzo! --

Tra questi pensieri, e disperando ormai d'attaccar sonno, e facendosegli il freddo sentir sempre più, a segno ch'era costretto ogni tanto a tremare e a battere i denti, sospirava la vennta del giorno, e uisiurax con inquazienza il leuto scorrer dell'ore. Dico misuraxa, perrebe, ogni uiscu ara, scuttiva in quel vasto silenzio, riatolundare i tocchi d'un ordogio: m'immagino che dovesse esser quello di Trezzo. E la prima volta che gii feri gdi orecchi quello seoreo, rosi inaspettato, senza che potesse avere alema idea del luogo donde venisse, gli fece un senso misterioso e soleune, come d'un avvernimento che venisse da persona non vista, com una vore seonoccitus.

Quando finalmente quel martello eble battulo undiré itorchi, circa l'ora disegnata da Reuzo per l'exarsi, s'abin mezzo initizzito, si misinginocchioni, disse, e con più fervore del solito, le divozioni della unatifina, si rizo, si stivò in lumpa e in largo, sesses la vita e le spalle, come per mettere insieme tutte le membra, che ogamno parera che faresse ad sè, solibi in una mano, poi nell'altra, e le stropicció, apri l'uscio della espanna; e, per la prima cosa, dicel un'occhiata in qua e it tà, per veder se e' era nessuna. E non vedendo ucusuno, cercò con l'occhio il scutiero della sera avanti; lo riconoldursulito, e perse per quello.

Il ciclo prometteva una belta giornata: la luna, in un canto, pallida e senza raggio, pure spiceava nel campo immenso d'un bigio ceruleo, che, giù giù verso l'oriente, s'andava sfumando leggermente in nu giallo roseo. Più giù, all'orizzonte, si stendevano, a tunghe falde inegnali, poche nuvole, tra l'azzurro e il bruno, le più basse ortate al di sotto d'una striscia quasi di fuoco, che di mano in mano si faceva più viva e lagliente: da mezzogiorno, altre mivole ravvolte insieme, leggieri e soffici, per dir cosi, s'andavan lumeggiando di mille colori senza nome: quet ciclo di Lombardia, così bello quand è bello, così splendido, così in pace. Se Renzo si fosse trovato li andando a spasso, certo avrebbe guardato in su, e anunirato quell'albeggiare così diverso da quello ch'era solito vedere ne' suoi monti, ma badaya alla sua strada, e canuninaya a passi tunghi, per riscatdarsi, e per arrivar presto. Passa i campi, passa la sodaglia, passa le macchie, attraversa il bosco, guardando in qua e in là, e ridendo e vergognandosi nello stesso tempo, del ribrezzo che vi aveva provato poche ore prima; é sul ciglio della riva, guarda giú; e, di tra i rami, vede una barchetta di pescatore, che veniva adagio, contr'acqua, radendo quella sponda. Scende subito per la più corta, tra i pruni; è sulla riva; dà una voce leggiera leggiera al pescalore; e, con l'intenzione di far come se chiedesse un servizio di pora importanza, ma, senza avveler-sene, in una maniera mezzo suppleitevole, gli acecuna de approlé. Il pesatore gira uno spantol lungo la riva, garan la tentamente lungo l'acqua che viene, sì volta a guardare indietro, lungo l'acqua che va, e poi dirizza la prora veso Renzo, e approdo. Renzo che stava sulforbò della riva, quasi con un piete ndicaqua, afterra la punta del hattelto, ei salta dentro, e diev: « mi fareste il servizio, con logare, di fragitarmi di là l'a l'i pesatore l'avva indovinato, e già voltava da quella parte. Renzo, vedendo sul fondo della barca un sitro remo, si chiua, e l'afferra

- « Adagio, adagio, » disse il padrone; ma nel veder poi con che garbo il giovine aveva preso lo strumento, e si disponeva a maneggiarlo, « ah, ah, » riprese: « siete del mestiere. »
- " Un poelino, " rispose Renzo, e ci si mise con un vigore e con una maestria, più che da dilettante. E senza mai rallentare, dava ogni



tanto un'occhiata ombrosa alla riva da cui s'allontanavano, e poi una impaziente a quella dov'eran rivolti, e si coceva di non poterri audar per la più corta; che la corrente era, in quel luoga, troppo rapida, per tagliarda direttamente; e la larva, parte rouspendo, parte secondando il filo dell'acquia, obevera fire un tragitio diagonale. Come aceade in tutti gli affari un po' imbrogliari, che le difficoltà alla prima si presentino all'ingrosso, e nell'esquire poi, vengan fuori per mi-nuto. Renzo, ora che l'Adda era, si può dir, passala, gli dava fasti-dio il non saper di certo se il esso fosse confine, o se, superto quell'ostaccio, glicne rimanesse un altro da superare. Onde, chiamato il percadore, accumando oci expo quella maecitia biamestra che acvas-veduta la nofte avanti, e che allora gli appariva beu più distinta, disse:

« Berramo. out mose? )

- « La città di Bergamo, » rispose it pescatore.
- E quella riva li, è bergamasea? -
- " Terra di san Marco. "
- « Viva san Marco! » esclamò Renzo. It pescatore non disse mitta.

Toceano finalmente quella riva; Renzo vi si shareia; ringrazia Dio tra sé, e pi o en a bocea il bavaciolo; mette le mani in lassa, tira sí, en pi o ma berlinga, che, altese le circostanze, uno fiu un pievolo sproprio, e la porge a glanlatuono; di quale, chia a nacroa mua occitiata alta riva milanese, e af fiune di sopra e di sotto, stescha mano, prese la maneda, la riva pisose, poi strinue le labbra, e per di più ci mise il difo in eroce, accompagnando quel gesto con un'occitiata espressiva: e disse poi: - buno viaggio, e e tornó indefero.

Perché la rosi pronta e discreta cortesia di costui verso uno sonosciuto non faccia troppo marvajigarie il lettore, dobbismo informano che quell'uomo, pregato spesso d'un simile servizio da contrabbandieri e da bandili, era avvezzo a facto; non tanto per non farsi dei mentici in quelle classi. Lo faceva, dico, ogni volta che potesse ciser sicuro che non lo vedessero ne gabellieri, ne birri, ne esploratori. Così, senso avolte più hene a pirmi che ai secondi, cereava di soddisfari tutti, con quell'imporzialità, che è la dole ordinaria di chi e obbligato a traltare con certi mi, e soggetto a remete conto acertaliri.

Retizo si fermó un momentino sulla riva a contemplar la riva opposta, quella terra che poco prima scottava tanto sotto i suoi piedi. — Ah! ne son proprio fuori! — fu il suo primo pensiero. — Sta li, naledetto paese, — fu il secondo, l'addio alla patria. Na il terzo corse a chi lasciava in quel paese. Allora incrociò le braccia sul petto, mise un sospiro, abbassò gli occhi sull'acqua che gli scorresa. a' piedi, e peusó — é passata sotto il ponte! — Cosi, atl'uso del suo paese, chiamava, per autonomasia, quello di Lecco. — Ah mondo hirbone! Basta; quel che Dio vuole. —

Volto le spalle a quel tristi oggetti, e s'inecaminio, preudolo per punto di mira la macchia biancostra sal pendio del monte, funche tro-vasse qualchedumo da farsi insegnar la strada giusta. E biognava ve dere con che disinvoltura s'accostava a' viandanti, e, senza tanti ri-qiri, nominava il passe dove abitava quel suo engino. Dal primo a cui si rivolse, suppe che gli rimanevamo ancor nove miglia da fars.



Quel viaggio non fu licio. Senza parlare de guai che Runzo porlanax con sé, il aso oceido veniva oqui monento rattristato da orgetti oldorosi, da 'quali dovette accorgersi che troverebbe nel pasce in cui s'inofitava, a penuris che avvea baccia nel suo Per Intita Istrada, e più ancova nelle terre e nel borghi, incontrava a ogni passo poveri, che non cran povert di mestiere, e mostrava la miseria più nel viso che nel vesfariri contalmi, montanari, artigiani, famiglic intere 3 c un misto romoi di preglièree, di lamenti e di vaglit. Quelta visa, ultre la compassione e la malineonia, lo metteva anche in pensiero de casi sino.

— Chi sa, — andava meditando, — se trovo da far bene? se c'é lavoro, come negli anni passatl? Basta; Bortolo mi volvea bene, é un bunon figliudo, ha fatto danari, m'ha invitato tante volte; non m'abtandonerá. E poi, la Provvidenza m'ha aintato finora; m'ainterà anche per l'avavenire. — halanlo l'appetito, risvegiato già da qualete tempo, andava creseendo di miglio i maglio; e quantuque Rerao, quando cominciò a dargli retta, sentisse di poter neggere, senza grand'incomodo, per quelle due o tre diregli poteran rimanere; pensò, da un'altra parte, che non sarebbe una telale cosa di presentara il acquino, come un pitocco, cdirgli, per primo complimento: danuni da mangiare. Si levò di tasca tutte le sur richezae, le fore soorrere sur ma mano, tirò al di tasca tutte le sur richezae, le fore soorrere sur ma mano, tirò a



somma. Non era un conto che richiedesse una grande aritmetica; ma però è cra abbondantemente da fare una mangiatina. Entrò in un'osteria a ristorarsi lo stomaco; e in fatti, pagato che ebbe, gli rimase ancor qualche sotto.

Nell'useire, vide, aceanto alla porta, che quasi v'ineiampras, sidraiate in terra, più che seduce, due doune, uma attempata, un'altra più giovine, con un lambino, che, dopo aver sucediata invano l'una e l'attra manmella, piangeva; piangeva; tutti del color della morte: e ritto, vicino a loro, un tomo, nel viso del quale e nelle membra, si potevano anecera vedere i segni d'un'antica robastezza, domata e quasi spenta dal lungo disagio. Tuttile tre stevero la mano verso colui che useiva con passo franco, con l'asyetto rianimato: nesumo pariò; che poteva dire dip tiu ma prepisto.

4

« La c'è la Provvidenza!» disse Renzo; e, cacciata subito la mano in tasca, la votò di que' pochi soldi; li mise nella mano che si trovò più vicina, e riprese la sua strada.



La refezione e l'opera huona (giacche siam composti d'anima e di corpo) avvano riconfortale r allegrali tutti i sub pensiri. Certo, tall' essersi così spogliato degli utilini dianari, gli cra veutulo più di confluctua per l'avvanire, che non gliene avvethe dato il travarie dicei volte lanti. Perche, se a sostenere in quel giorno que' poverini che nanovano stilla strata, la Provivioura avva a tenuti in serlo preprio gli utilini quantirioi d'un estranore, fuggilivo, incerio anche lui del de cone vivrebbe; chi potera eredere che voliese poi lasciare in secon cotti del quale s'era servita a ciò, e a cui avva dato un sendimento così vivo di se stessa, così efficare, così risoluto? Questo era, a un di presso, il pensiero del giovine; preò unen chieno ancera di quello chio l'abbita saputo esprimere. Nel rintanente della strada, ripensando a cesì soni, tutto gli si spianava. La carestia doveva poi finite: tutti gli anni si miete: intanto aveva il eugino Bortolo e la propria abilità: aveva, per di più, a casa un po' di danaro, che si farebbe mandar subito. Con quello, alla peggio, camperebbe, giorno per giorno, finchè tornasse l'abbondanza. - Ecco poi tornata finalmente l'abbondanza, - prosrguiya Renzo nella sua fantasia: - rinasce la furia de' lavori: i padroni fanno a gara per aver degli operai milanesi, che son quelli che sanno bene il mestiere; gli operai milanesi alzan la cresta; chi vuol gente abile, bisogna che la paghi; si guadagna da vivere per più d'uno, e da metter qualcosa da parte; e si fa serivere alle donne che vengano.... E poi, perchè aspettar tanto? Non è vero che, con quel poco che abbianto in serbo, si sarebbe campati là, anche quest' inverno? Così camperemo qui. De' curati ce n'è per tutto. Vengono quelle due eare donne: si mette su casa. Che piacere, andar passeggiando su questa stessa strada tutti insieme! andar fino all'Adda in baroceio, e far merenda sulla riva, proprio sulla riva, e far vedere alle donne il luogo dove mi sono imbarcato, il primaio da eni sono sceso, quel posto dove sono stato a guardare se c'era un battello. ---

Arriva al passe del cugino; nell'entrarre, anzi prima di meltervi piede, dislingue una essa alla alta, a più ordini di finestre langhe lunghe; riconssec un tilatoio, cutra, domanda ad alta voce, tra il rumore dell'acqua cadente e delle rote, se stia li un eerto Bortolo Castagneri.

« Il signor Bortolo! Eccolo là. -

— Signore' Isson segno, — peus Renap; vede il eugino, gli corre incontro, Quello si volta, riconosce il giovine, che gli dice: « no qui. « Un old di sorpresa, un alzar di Iraceia, un gettarsele al collo scambievolmente. Dopo quelle prime aecoglicure, Bortolo tira il nostro giovire lontano dallo strepito degli origlia, è dagli occhi de curiosi, in un'altra statta, e gli dice: « ti vedo volentieri; ma sei un hemedello figlindo. T'avevo invilato tante valle; non sei mai voluto venire; ora arrivi in un unomento un po'eritica. »

« Se te lo devo dire, non sono venuto via di mia volontà, » disse Renzo; e, con la più gran brevità, non però senza molta commozione, gli raccontò la dolorosa storia.

« È un altro par di maniele, » disse Bortolo, « Oh povero Renzo!

Ma tu hai fatto capitale di me; e io non t'abbandonerò. Veramente,
ora non c'è ricerca d'operai; anzi appena appena ognimo tiene i suoi.

« No. no: non ne parliamo. »

- « Volevo dire che, quando si passava da quella casuccia, sempre si sentiva quell'aspo, che girava, girava, girava. E quel don Rodrigo! già, anche al mò tempo, era per quella strada; ma ora fa i diavolo affatto, a quel che vedo: fin che Dio gli lascia la briglia sul collo. Dunque, come ti dieevo, anche qui si patisce un po' la fame... A proposito, come salti d'anoctifo! »
  - « Ho mangiato poco fa, per viaggio. -
- « E a danari, come stiamo? »

Renzo stese una mano, l'avvicinó alla bocca, e vi fece scorrer sopra un piecol soffio.

- « Non importa, » disse Bortolo: « n'ho io: e non ei pensare, che, presto presto, cambiandosi le cose, se Dio vorrà, me li renderai, e te n'avanzerà anche per te. »
  - « Ho qualcosina a casa; e me li farò mandare. »
  - « Va bene; e intanto fa conto di me. Dio m'ha dato del bene, perehè faccia del bene; e se non ne fo a' parenti e agli amici, a chi ne farò? »
  - « L'ho detto io della Provvidenza! » eselamò Renzo, stringendo affetluosamente la mano al buon eugino.
  - » Dunque, » riprese questo, « in Miano hanno fatto tutto quel chiaso. Ni pianoto un po' mati coloro. Già, n'era corsa la voce an-che qui; ma voglio che tu mi raccouti poi la cosa più minutamente. Ell: n' abbiamo delle cose da discorrere. Qui però, vodi, la va più quietamente, e si fanno le cose con un po' più di giudicio. La clità ha comprate duemià some di grano da un mercante che si a Vernezia: grano che vien di Turchia; ma, quando si tratta di mangiare, la non si guarda tanto per si sollie. Den sendi un po' cosa nasce: nasce che i rettori di Verona o di Brescia chiudono i passi, e dicono: di qui non passa grano. Che ti tanno i bergamaschi? Spediscono a

Venezia Lorenzo Torre, un doltore, ma di quelli! È partilo in frelta, s'è presentato al doge, e ha detto: che idea è venula a que' signori rettori? Ma un discorso! un discorso, dicono, da dare alle stampe. Cosa vuol dire avere un uomo che sappia parlare! Subilo un ordine che si lasci passare il grano; e i rettori, non solo lasciarlo passare, ma bisogna che lo facciano scortare; ed è in viaggio. E s'è pensato anche al contado. Giovanbatista Biava, nunzio di Bergamo in Venezia (un uomo anche quello!) ha fatto intendere al senato che, anche in campagna, si pativa la fame; e il senato ha concesso quattro mila staia di miglio. Anche questo aiuta a far pane. E poi , lo vuoi sapere? se non ei sarà pane, mangeremo del companatico. Il Signore m'ha dato del bene, come ti dico. Ora ti condurrò dal mio padrone: gli ho parlato di te tante volte, e ti farà buona accoglienza. Un buon bergamascone all'antica, un nomo di cuor largo. Veramente, ora non t'aspettava; ma quando sentirà la storia..... E poi gli operai sa tenerli di conto, perchè la carestia passa, e il negozio dura. Ma prima di tutto, bisogna che l'avverta d'una cosa. Sai come ci chiamano in questo paese, noi altri dello stato di Milano? »

- " Come ci chiamano? "
- « Ci chiaman baggiani. »
- « Non è un bel nome. »

"Tant'é: chi é nato nel milanese, e vuol vivere nel bergamasco, bisogna prenderselo in santa pace. Per questa gente, dar del baggiano a un milanese, è come dar dell'illustrissimo a un cavaliere. »

- « Lo diranno, m'immagino, a chi se lo vorrà lasciar dire. »
- « l'igliuolo mio, se tu non sei disposto a succiarti del baggiano a ultito pasto, non far conto di poter viver qui. Bisognerebbe esser senpere col colledio in mano: e quando, supponiano, tu n'avessi anunazati due, tre, quattro, verrebbe poi quello che anunazzerebbe te: e allora, che bel gusto di comparire al tribunal di Dio, con tre o qualtro omicdii sull'anima! »
- « E un milanese elle abbia un po' di . . . . » e qui piechiò la fronte col dito, come aveva fatto nell'osteria della luna piena. « Voglio dire, uno elle sappia bene il suo mestiere? »
- "Tutt'uno: qui é un baggiano anelie lui. Sai come dice il mio padrone, quando parla di me co' suoi anici? — Quel baggiano è stato la man di Dio, per il mio negozio; se non avessi quel baggiano, sarei ben impieciato. — L'è usanza così. "

## I PROMESSI SPOSI.

1 PROSESSI SPO

« L'è un'usanza sciocca. E vedendo quello ehe sappiam fare (che finalmente chi ha portata qui quest'arte, e chi la fa andare, siamo noi), possibile che non si sian corretti? »

« Finora no: col tempo puó essere; i ragazzi che vengon su; ma gli uomini fatti, non c'è rimedio: hanno preso quel vizio; non lo smetton più. Cos'è poi finalmente? Era ben un'altra cosa quelle galanterie che l'hanno fatte, e il di più che ti volevan fare i nostri cari comoatriotti.

" Già, è vero: se non c'è altro di male...."

 $\omega$  Ora ehe sei persuaso di questo, tutto anderà bene. Vieni dal padrone, e coraggio. "

Tutto in fatti andò bene, e tanto a seconda delle promesse di Bortolo, che erediamo inutile di farne particolar relazione. E fu veramente provvidenza; perchè la roba e i quattrini che Renzo aveva lasciali in casa, vedrenno or ora quanto fosse da farci assegnamento.





## CAPITOLO XVIII.

Q nello slesso giorno, 15 di novembre, arriva un espresso al signor podestà di Lecco, e gli presenta dispace del signor capitano di giustizia, contenente un ordine di fare ogni possibile e più opportuna impisizione. Pia coprire se un ecrlo giovine nominato Loreuzo Tramaglino, filatore di seta.

mini capitanei, sia tornato, palam cel clam, al sno paese, ignotum quate per

l'appundo, errum in territorio Leuci: quod zi compertum fuerit sir esse, cerchi il detto signe podessià, quanta muzima dilipattia feri poterit, d'averlo nelle mani: e, legalo a dovere, ridelizet con bune manette, altesa l'esperimentata insufficienza de' manielain per il nominato suggetto, lo faccia condurer nelle carceri, e lo riteuga li, solto bunon custolia, per farne consegna a chi sarà spedifo a prenderlo; e lanto nel caso dei si, cone uel caso dei no, accedati ad domum practici. Lamruntii Trunnalini; et, facta debita dilipunin, quidquid ad rem repertum fuerti antipratis; et informationes dei tilius prace qualitate.

rita, et completibus numatis; c di tutto il detto e il fatto, il trovațo e il non travalo, il prese ei ll sacioto, difigurer reprezita. Il signop podestă, dopo essersi unnanamente ereziorate che il soggetto non era robeato, dopo essersi unnanamente cerziorate che il soggetto non era da lui alla esas indictata, con gran treno di notaio e di birri. La casa è chiusis; chi ha le chiavi non e'è, o non si lascia trovare. Si stonda l'uscio; si fa la debita diligenza, vale a dire che si fa come in una ciila pera d'assasto. La voce di quella spedizione si sapare financiatamente per tutto il contorno; viene agli orecchi del padre Cristoforo; il quale, attonito non meno che affitto, domanda al terzo e al quarto, per aver qualche lume intorno alla cagione d'un fatto così inaspettato; ma non raccoglia eltro che congetture in aria, e servie subblo al padre Bonaventura, dal quale spera di poter ricevere qualche notinia più perceis, latanto il parenti egli antici di Remo venpono citti a deporre



ciò che o posson sapere delle sua praca qualitici aven nome Tramaglino ciò che di digitali qua delle di la disconi delle di la pesa delle di la disconi di ciò ma disprazioni posso, si viene a sapere che Renzo è esappato dalla giustifia, po poco la disconi di dilano, co pi socio mano più di la disconi di dilano, co di la cosa più non di la disconi di la cosa più non si sa dire, o si racconta in con con la disconi di la cosa più non si sa dire, o si racconta in con la cosa più non di la cosa più non si sa dire, o si racconta in con la cosa più non di la cosa più non si sa dire, o si racconta in pases, dive Renzo è conosciuto per un bravo giovine: i più presumono, e vanno susurrandosi agli orecchi i'uno con l'altro, che chu unacchina mossa da quel prepotente di don Rodrigo, per rovinare il suo povero riviale. Tant'è vero che, a giudicar per induzione, e sua la necessaria cognizione de fatti, si fa alle volte gran torto auche al birbanti.

Ma noi, co' fatti alla mano, come si suol dire, possiamo affermare che, se colui non aveva avuto parte nella sciagura di Renzo, se ne compiacque però, come se fosse opera sua, e ne trionfo co' suoi fidati, e principalmente col conte Attilio. Questo, secondo i suoi primi disegni, avrebbe dovuto a quell'ora trovarsi già in Milano; ma, alle prime notizie del tumulto, e della canaglia che girava per le strade, in tutt'altra attitudine ehe di ricever bastonate, aveva creduto bene di trattenersi in campagna, fino a cose quiete. Tanto più che, avendo offeso molti, aveva qualche ragion di temere che alcuno de' tanti, che solo per impotenza stavano cheti, non prendesse animo dalle circostanze, e giudicasse il momento buono da far le vendette di tutti. Questa sospensione non fu di lunga durata: l'ordine venuto da Milano dell'esecuzione da farsi contro Renzo era già un indizio che le cose avevan ripreso il corso ordinario; c, quasi nello stesso tempo, se n'ebbe la certezza positiva. Il conte Attilio parti immedialamente, animando it cugino a persister nell'impresa, a spuntar l'impegno, e promettendogli che, dal canto suo, metterebbe subito mano a sbrigario dal frate; al qual affare, il fortunato accidente dell'abietto rivale doveva fare uu gioco mirabile. Appena partito Attilio, arrivò il Griso da Monza sano e salvo, e riferi al suo padrone ció che aveva potuto raccogliere: che Lucia era ricoverata nel tal monastero, sotto la protezione della tal signora; e stava sempre nascosta, come se fosse una monaca anche lei, non mettendo mai piede fuor della porta, e assistendo alle funzioni di chiesa da una finestrina con la grata: cosa che dispiaceva a molti, i quali avendo sentito motivar non so che di sue avventure, e dir gran cose del suo viso, avrebbero voluto un poco vedere come fosse falto.

Questa relazione mise il diavolo addisso a don Rodrigo, o, per dirmeglio, reudė più cattivo quello che già ci stava di casa. Tante circostanze favorevoli al suo disegno inflammavano sempre più la sua passione, cioè quel misto di puntigilo, di rabbia e d'infame capriecio, di cui la sua passione era composta. Retroza assente, s'ardiato,

bandito, di maniera che ogni cosa diventava lecita contro di lui, e anche la sua sposa poteva esser considerata, in certo modo, come roba di rubello: il solo uomo al mondo che volesse e potesse prender le sue parti, e fare un rumore da esser sentito anche lontano e da persone alte, l'arrabbiato frate, tra poco sarebbe probabilmente auche lui fuor del easo di nuocere. Ed ecco che un nuovo impedimento, non che contrappesare tutti que vantaggi, li rendeva, si può dire, inutili. Un monastero di Monza, quand'anelie non ei fosse stata una principessa. era un osso troppo duro per i denti di don Rodrigo; e per quanto egli ronzasse con la fantasia intorno a quel ricovero, non sapeva immaginar në via në verso d'espugnarlo, në con la forza, në per insidie. Fu quasi quasi per abbandonar l'impresa; fu per risolversi d'andare a Milano, allungando anche la strada, per non passar neppure da Monza; e a Milano, gettarsi in mezzo agli amici e ai divertimenti, per discacciar, con pensicri affatto allegri, quel pensiero divenuto ormai tutto tormentoso. Ma, ma, ma, gli amiei; piano un poco con questi amiei. In vece d'una distrazione, poteva aspettarsi di trovar nella loro compagnia, nuovi dispiaceri: perchè Attilio certamente avrebbe già preso la tromba, e messo tutti in aspettativa. Da ogni parte gli verrebbero domandate notizie della montanara: bisognava render ragione, S' era voluto, s'era tentato; cosa s'era ottenuto? S'era preso un impegno: nn impegno un po' ignobile, a dire il vero: ma, via, uno non può alle volte regolare i suoi capricei; il punto è di soddisfarli; e come s'usciva da quest'impegno? Dandola vinta a un villano e a un frate! Uh! E quando una buona sorte inaspettata, senza fatica del buon a nulla, aveva tolto di mezzo l'uno, e un abile amico l'altro, il buon a nulla non aveva saputo valersi della congiuntura, e si ritirava vilmente dall'impresa. Ce n'era più del bisogno, per non alzar mai più il viso tra i galantuomini, o avere ogni momento la spada alle mani. E poi, come tornare, o come rimanere in quella villa, in quel paese, dove, lasciando da parte i ricordi incessanti e pungenti della passione, si porterebbe lo sfregio d'un colpo fallito? dove, nello stesso tempo, sarebbe eresciuto l'odio pubblico, e scemata la riputazion del potere? dove sul viso d'ogni mascalzone, anche in mezzo agl'inclaini, si potrebbe leggere un amaro: l'hai ingoiata, ei ho gusto? La strada dell'iniquità, dice qui il manoscritto, è larga; ma questo non vuol dire che sia comoda: ha i suoi buoni intoppi, i suoi passi scabrosi; é noiosa la sua parte, e faticosa, benché vada all'ingin.

A don Rodrigo, il quale non voleva uscirne, ne dare addiciro, ne fermaris, e non poleva andrar sonati da se, venits bensi in meate un mezzo con cui potrebbe: ed era di eluiedor l'aiuto d'un tale, le cui mani arrivarano spasso dove non arrivarano hysto degli attri: un uomo o un diavolo, per cui la diffiedità dell'imprese era spesso uno stimolo a prenderte sopra di sè. Ma queslo partito aveva anche i suni inconvenicati e i suni rischi, i andro più gravi quanto memo si potevano calcolar prima; giacetè nessuno avrebbe saputo prevedere fin dove andreebbe, una volta che is fosse inharcato con quell'isono, potente autiliario certamente, ma non meno assoluto e periodoso condottiere.

Tali pensieri tennero per più giorni don Rodrigo tra un si e un no, f uno e l'altro più che noiso. Venne inlanto una teltera del cugino, la quale dievva che la trauna era ben avviata. Poco dopo il la-leno, scoppiò il tuono; vale ad rie che, una bella mattina, si senti che il padre Cristoforo era partito dal convento di Pescarenico. Questo luono successo esoi pronto; la lettera d'Attilio che faevva un gran coraggio, e minacciva di gran camonature, feero inclinar senque più don Rodrigo al partito rischioso: ciò che gli diede l'ultima spinta, fin la notizia insaspettata che Agares era formata a casa sun: un impedimento di meno vicino a Lucia. Rendiam conto di questi due avvenimenti, cominendo dall'ultimo:

Le due povere donne s'erano appena acconodate ud loro ricovero, cie si spara per Monza, e per conseguenza anche nel monastero, la muova di quel gran fracasso di Milano; e dietro alla mova grande, una serie infinita di particolari, che andavano eresendo e variandosi ogni monento. La fattoresa, che, dalla sua casa, poteva terner un orcetion alla strada, e uno al monastero, necogièrea noticite di qui, notizie di li, e ne faceva parte all'ospiti. Due, sei, otto, quattro, sette ne hanno messi in prigione; glimpicheramo, parte davanti al forno delle grucce, parte in cima alla strada dove c'è la casa del vi-cario di provvisiono. ... Elii, chi, sentile questa fi n'è scappato uno, che è di Lecco, o di quelle parti. Il nome non lo so; ma verrà qual-cieduno che me lo saprà dire; per veder se lo conosecte.

Quest'annunzio, con la circostauza d'esser Reuzo appunto arrivato in Milano nel giorno fatale, diede qualche inquientdine alle donne, c principalmente a Lucia; ma pensate cosa fu quando la fattoressa venne a dir loro: « è proprio del vostro passe quello che se l'è battuta, per non essere impiecato; un filatore di seta, che si chiama Tramaglino: lo conoscete? n

A Lucia, di'era a sedrer, orlando non so che cosa, etadle il lavoro di mano; impallicii, si cambia tutta, di maineri nella falteressa se ne sarchbe avvista certamente, se le fosse stata più vicina. Ma cra ritta sulla soglia con Agnese; a luque, conturbata ande leis, perà non tanto, potè star forte; e, per risponder quadeosa, disse che, in un piècolo paese, tutti si conosenon, e che lo consecva; mae che non saperu pensare come mai gli fosse potuta seguire una eosa simile; perché era un giovine possta. Domando pio se era sepapta di erche, e dove era un giovine possta. Domando pio se era sepapta di erche, c dove.



« Scappato, lo dicon tutti; dove, non si sa; può essere che l'acchiappino aneora, può essere che sia in salvo; ma se gli torna sotto l'ungtue, il vostro giovine posato....»

Qui per huona sorte, la fattoressa fu chiamata, e se u' andic' figurateri come rimanessero la madre e la figlia. Più d'uni giorno, divertero la povera donna e la desolata fanciulta stare in una tale incertezza, a mulianer sul come, sul perché, sulle conseguenze di quel fatto doloroso, a commentare, ognuna tra sé, o sottovoce tra loro, quando potevano, quelle terribili parole.

Un giovedi finalmente, capitò al monastero un nomo a cercar d'Aguese. Era un pesciaiolo di Pescarenico, che audava a Milano, sccondo l'ordinario, a spacciar la sua mercanzia; e il buon frate Cristoforo l'aveva pregato che, passando per Monza, facesse una scappata al monastero, salutasse le donne da parte sua, raccontasse loro quel che si sapeva del tristo caso di Renzo, raccomandasse loro d'aver pazienza, e confidare in Dio; e che lui povero frate non si dimenticherebbe certamente di loro, e spierebbe l'occasione di poterle aiutare; e intanto non mancherebbe, ogni settimana, di far loro saper le sue nuove, per quel mezzo, o altrimenti. Intorno a Renzo, il messo non seppe dir altro di nuovo e di certo, se non la visita fattagli in casa, e le ricerche per averlo nelle mani; ma insieme ch'erano andate tutte a voto, e si sapeva di certo che s'era messo in salvo sul bergamasco. Una tale certezza, e non fa bisogno di dirlo, fu un gran balsamo per Lucia: d'allora in poi le sue laerime scorsero più facili e più dolei; provò maggior conforto negli sfoghi segreti con la madre; e in tutte le sue preghiere, e'era mescolato un ringraziamento.

Gertrude la faceva venire spesso in un suo parlatorio privato, e la tratteneva talvolta lungamente, compiacendosi dell'ingenuità e della dolcezza della poverina, e nel sentirsi ringraziare e benedire ogni momento. Le raccontava anche, in confidenza, una parte (la parte netta) della sua storia, di ciò che aveva patito, per andar li a patire; e quella prima maraviglia sospettosa di Lucia s'andava cambiando in compassione. Trovava in quella storia ragioni più che sufficienti a spiegar ciò che e'era d'un po' strano nelle maniere della sua benefattrice; tanto più con l'aiuto di quella dottrina d'Agnese su' cervelli de' signori. Per quanto però si sentisse portata a contraccambiare la confidenza che Gertrude le dimostrava, non le passò nepour per la testa di parlarle delle sue nuove inquietudini, della sua nuova disgrazia, di dirle chi fosse quel filatore scappalo; per non rischiare di spargere una vocc cosi piena di dolore e di scandolo. Si schermiva anche, quanto poteva, dal rispondere alle domande curiose di quella, sulla storia antecedente alla promessa; ma qui non eran ragioni di prudenza. Era perché alla povera innocente quella storia pareva più spinosa, più difficile da raecontarsi, di tutte quelle che aveva sentite, e che credesse di poter sentire dalla signora. In queste e'era tirannia, insidie, patimenti; cosc brutte e dolorose, ma che pur si potevan nominare: nella sua c'era mescolalo per tutto un sentimento, una parola, che non le pareva possibile di proferire, parlando di se; e alla quale non avrebbe mai trovato da sostituire una perifrasi elie non le paresse sfaeciata: l'amore!

Qualete volta, Gertrude quasi s'indispetitiva di quello star così sulte difese; ma vi traperiva fanta morcolezza, anto rispetto, tauta ri-consocerza, e anebe fanta fiduria! Qualete volta forse, quel pudore così delicato, coi ombeso, le dispiaceva ancor più per un altro verso; un tutto di predesa nella soavità d'un pensière che le fornava ogni momento, guardiando Lucia:— a questa fo del benc.— El era vero; perchè, oltre il ricovero, que discorsi, quelle carezza famigliari erano di non poco conforto a Lucia. Un altro ne trovava nel hovora di continuo; e pergava sempre che de descero qualescos da fare: anden uel parlatorio, portava sempre qualette lavoro da fener le mani in esercialo: ma, com i pensieri dobrosi si carecian per tutto! cuerndo, culerndo, cifera un mestifere quasi muovo per lei, le veniva ogni poco in menti il suo asso; c dietro all'aspo, quante cosò;



Il secondo giovedi, tornò quel pesciaiolo o un altro messo, ec'astuti del padre Cristoforo, e con la conferma della fuga felice di Reuzo. Notizie più postive intorno a' suoi gual, nessuna; perché, come abbiam detto al lettore, il cappuecino aveva sperato d'averle dal suo confratello di Milano, a cui l'avera raccomandato, e questo rispose di non aver veduto nè la persona, nè la lettera; che uno di campagna era bensi ventulo al convento, a cercar di lut; ma che, non avendocedo trovato, erra andato via, e non era più comparso.

Il terzo giovedi, non si vide nessuno; e, per le povere donne, fu non solo una privazione d'un conforto desiderato e sperato, ma, come accade per ogni piccola cosa a chi è afflitto e impicciato, una cagione d'inquietudine, di cento sospetti molesti. Già prima d'allora, Agnese aveva pensalo a fare una scappala a casa; questa novità di non vedere l'ambasciatore promesso, la feec risolvere. Per Lucia era una faccenda seria il rimanere distaecata dalla gonnella della madre; ma la smania di saper qualehe cosa, e la sieurezza ehe trovava in quetl'asilo così guardato e saero, vinsero le sue ripugnanze. E fu deeiso tra loro elle Agnese anderebbe il giorno seguente ad aspettar sulla strada il pescialolo ehe doveva passar di li, tornando da Milano; e gli chiederebbe in cortesia un posto sul baroceio, per farsi condurre a' suoi monti. Lo trovò in fatti, gli domandò se il padre Cristoforo non gli aveva data qualelle commissione per lei; il pesciaiolo, tutto il giorno avanti la sua partenza era stato a pescare, e non aveva saputo niente del padre. La donna non ebbe bisogno di pregare, per ottenere il piacere elle desiderava: prese congedo dalla signora e dalla figlia, non senza laerime, promettendo di mandar subito le sue nuove, e di tornar presto; e parti.

Nel viaggio, non necado nulla di particolare. Riposarone parte della notte in un'esteria, secondo il solito; ripartireno innanza giorno; carrivaron di buon'ora a Pescarenico. Agnese smontò sulla piazzetta del convento, laseio andare il suo conduttore con molti: Dio ve ne rencha merilo; e giacchie era li, volle, prima d'andare a casa, vedere il suo buon frate benefattore. Sonò il campanello; chi venne a aprire, fu fra Galdino, qual delle noci.

- " Oh! la mia donna, elte vento v'ha portata? "
- " Vengo a ecreare il padre Cristoforo. "
  " Il padre Cristoforo? Non c'è. "
- " Oh! starà molto a tornare? "
- " On: stara mono a tornare:

- " Ma . . . . ? " disse il frate, alzando le spalle, e ritirando nel cappuccio la testa rasa.
  - « Dov'ė andato? » « A Rimini. »
  - " A? "
  - « A Rimini. »
  - " Dov' è questo paese? "
- « Eh eh ch! » rispose il frate, trinciando verticalmente l'aria con la mano distesa, per significare una gran distanza.



- « Oh povera me! Ma perché è andato via così all'improvviso? »
- « Perehè ha voluto così il padre provinciale. »
- " E perché mandarlo via? che faceva tanto bene qui? Oh Signore!" « Se i superiori dovessero render conto degli ordini che danno,
- dove sarebbe l'ubbidienza, la mia donna? » « Si; ma questa è la mia rovina, »
- " Sapete cosa sarà? Sarà che a Rimini avranno avuto bisogno d'un buon predicatore; (ce n' abbiano per tutto; ma alle volte ei vuol

quell' uomo fatto apposta) il padre provinciale di là avrà scritto al padre provinciale di qui, se aveva un soggetto così e così; e il padre provinciale avrà detto: qui ci vuole il padre Cristoforo. Dev'esser proprio così, vedete. n

- " Oh poveri noi! Quand'è partito? "
- « Jerlaltro. »
- « Ecco! s' io davo retta alla mia ispirazione di venir via qualche giorno prima! E non si sa quando possa tornare? così a un di presso?
- « Eh la mia donna! lo sa il padre provinciale; se lo sa anche Ini. Quando un nosto padre predictore la preso il vodo, non si può prevodere su che raino potrà andarsi a posare. Li cercan di qua, il cercan di Ilà: e abbiano conventi in tutte le quattro parti del mondo. Supponete che, a Rimini, il padre Cristoforo faccia un gran francaso cel suo quarestimale: perche non predicto sempre a braccio, come faceva qui, per le pestodre i e tontadini: per i pultifi delle città, ha le sue belle prediche seritte; e fior di rola. Si sparge la voce, da quelle parti, di questo gran predictore: ci lo possono cercare da... da che so lo? E allora, bisogna mandario; perché noi viviamo della carità di lutto il mondo, et di giusto che serviamo tutto il mondo.
- « Oli Signore! Signore! » esclamò di nuovo Agnese, quasi piangendo: « come devo fare, senza quell' uomo? Era quello che ci faceva da padre! Per noi è una rovina. »
- « Sentile, buona donna; il padre Cristoforo cra veramente un uomo; ma ce n'abbiamo degli altri, sapete? pineit di carità de di talento, e de sanno trattare ugualmente co' signori e co' poveri. Vdete il padre d'Anassio? voltet il padre Zacaeria? E un uomo di vaglia, vedete, il padre Zacaeria? E un uomo di vaglia, vedete, il padre Zacaeria. E un uomo di vaglia, vedete, il padre Zacaeria. E un uomo di vaglia e minigeri minigeri mini per un a vocina fessa, e una barbetta misera misera: non dico per predicare, perchè ognuno ha i suoi doni; ma per dar pareri, è un unomo, sapete? »
- Oh per carità: » escamò Agnese, con quel misto di gratitudine e d'impazienza, che si prova a un' esibizione in cui si trovi più la buona volonià altrui, che la propria convenienza: « cosa m'importa a me clie uono sia o non sia un altro, quando quel pover' uomo che non c' è più, era quello che sapeva le nostre cose, e aveva preparato tutto per alutare!; »
  - « Allora, bisogna aver pazienza. »
  - « Questo lo so, » rispose Agnese: « seusate dell'inconiodo. »

48

« Di che cosa, la mia donna? mi dispiace per voi. E se vi risolvete di cercar qualcheduuo de' nostri padri, il convento è qui che non si move. Ehi, mi lascerò poi veder presto, per la cerca dell'olio. »

« State bene, » disse Aguese; e s'incammino verso il suo paesetto, desolata, confusa, sconcertata, come il povero cieco che avesse perduto il suo bastone.



Un po' meglio informati che fra Galdino, noi possiamo dire come andò veramente la cosa. Attilio, appena arrivato a Milano, andò, come aveva promesso a don Rodrigo, a far visita al loro comune zio del Consiglio segreto. (Era una consulta, composta allora di tredici personaggi di toga e di spada, da eui il governatore prendeva parere, e ehe, morendo uno di questi, o venendo mutato, assumeva temporariamente il governo.) Il conte zio, togato, e uno degli anziani del consiglio, vi godeva un certo credito; ma nel farlo valere, e nel farlo rendere con gli altri, non e'era il suo compagno. Un parlare ambiguo, un tacere significativo, un restare a mezzo, uno stringer d'ocelii che esprimeva: non posso parlare; un lusingare senza promettere, un minacciare in cerimonia; tutto era diretto a quel fine; e tutto, o più o meno, tornava in pro. A segno ehe fino a un: io non posso nieute in questo affare: detto talvolta per la pura verità, ma detto in modo che non gli era ereduto, serviva ad acerescere il concetto, e quindi la realtà del suo potere: come quelle scatole che si vedono ancora in qualche bottega di speziale, con su certe parole arabe, e dentro non c'è nulla; ma servono a manteurer il credito alla boltega. Quelto del conte ica, che, dag ran tempo, ca sempre anablo crescendo a leutismit gradi, ultimamente aveva fatto in una volta un passo, ceme si dice, di gigante, per un'ecessione: stanorlinaria, un viaggio a Madrid, con una missione alla corte; dove, che aeroglierura gli fosse fatta, bisognava senifrio raccountar da ini. Per non dir altro, il conte dune l'aveva rattalato con una deguazione particiolare, ca ammesso alla sua confidenza, a segno d'avergli una volta domandato, in presenza, si può dire, di mezza la corte, come gli piassess Madrid, c'al vavegli un'altra volta detto a quatt'o cetti, nel vano d'una finestra, che il duomo d'Milano cer il tempio più grande che fosse negli stati de l'e-



Fatti i suoi complimenti al conte zio, e presentatigii quelti del cugino, Attilio, con un suo contegno serio, che sapeva prendere a tempo, disse: « eredo di fare il mio dovere, senza maneare alla confidenza di Rodrigo, avvertendo il signore zio d' un affare che, se lei non ei mette una mano, può diventar serio, e portar delle conseguenze...

#### I PROMESSI SPOSI

- « Qualcheduna delle sue, m'immagino, »
- « Per giustizia, devo dire che il torto non è dalla parte di mio cugino. Ma è riscaldato; e, come dico, non c'è che il signore zio, che possa . . . . "
  - « Vediamo, vediamo. »
- « C'è da quelle parti un frate cappuccino che l'ha con Rodrigo; e
  la cosa è arrivata a un punto che . . . . n
- « Quante votte v'ho detto, all'uno e all'altro, che i frati bisogna lasciarii cuocere nel loro brodo? Basta il da fare che danno a chi deve...a chi tocca... E qui soffiò. « Ma voi altri che potete scansarii... »



- "Signore zio, in questo, è mio dovere di dirle che Rodrigo l'avrebbe scansato, se avesse poluto. È il frate che l'ha con lui, che ha preso a provocarlo in tutte le maniere...."
  - « Che diavolo ha codesto frate con mio nipote? »

« Prima di tutto, è una testa inquieta, conosciuto per tale, e che fa professione di prendersela eoi cavalieri. Costui protegge, dirige, che so fo? una contadinotta di là; e ha per questa creatura una carità, una carità.... non dico pelosa, ma una carità molto gelosa, sospettosa, permalosa.

« Intendo, » disse il conte zio; e sur un certo fondo di goffaggine, dipintogli in viso dalla natura, velato poi e ricoperto, a più mani, di politica, balenò un raggio di malizia, che vi faceva un bellissimo vedere.



- " Ora, da qualche tempo, " continuò Attilio, "s'è cacciato in testa questo frate, che Rodrigo avesse non so che disegni sopra questa..."
- " S'è cacciato in testa, s'è cacciato in testa: lo conosco anch'io il signor don Rodrigo; c ci vuol altro avvocato che vossignoria, per giustificarlo in queste materie. "
- « Signore zio, che Rodrigo possa aver fatto qualche scherzo a quella creatura, incontrandola per la strada, non sarei lontano dal crederio: è giovine, e finalmente non è cappuecino; ma quesle son hazzaceto da non trattoneme il signore zio: il serio è che il frate s'è messo a parlar di Rodrigo come si farebbe d'un mascalzone, cerca d'aizzargli contro tatto il paese....»
  - « E gli altri frati? »

- « Non se ne impieciano, perché lo conoscono per una testa calda, e hanno tutto il rispetto per Rodrigo; ma, dall'altra parte, questo frate ha un gran credito presso i villani, perché fa poi anche il santo, e. . . . . "
  - « M'immagino ehe non sappia che Rodrigo è mio nipote. »
- « Se lo sa! Anzi questo è quel che gli mette più il diavolo addosso. »
  - « Come? come? »
- « Perché, e lo va dicendo lui, ei trova più gusto a farla vedere a Rodrigo, appunto perchè questo ha un protettor naturale, di tanta autorità come vossignoria: e che lui se la ride de' grandi e de' politici, e che il cordone di san Francesco tien legate anche le spade, e che....
  - " Oh frate temerario! Come si chiama costui? "
- Fra Cristoforo da "" « disse Attilio; e il conte zio, preso da una cassetta del son tavolino, un litroricno dimenno; vi, seriese, cofiando, soffiando, quel povero nome. Intanto Attilio seguitava: « è scripre stato di quell'umore, costul: si so la sua vila. Era un pieleo dele, trovandosì aver quattro sodit, voleva competere coi evatieri del suo passe; e, per rabbia di non poteria vinere con tutti, ne animazzò une; onde, per fesansar la forca, si fece frate. «
- « Ma bravo! ma bene! La vedremo, la vedremo, » diceva il conte zio, seguitando a soffiare.
- Ora poi, « continuava Attilio, « è più arrabbiato che mai, perche gli è andato a monte un disegno che gli premera motto molto: et questo il signore zio capirà che uomo sia. Voleva costul maritare quella sua creatura: fosse per levarla dai periedi del mondo, lei m'intende, o per che altro si fosse. La voleva maritare assolutamente; e aveva trovato il .... I'uomo: un'altra sua ceratura, un soggetto, che, fosse e senza foree, anche il signore zio lo cunoscerta di none; perche tengo per certo che il Consiglio segreto avrà dovuto occuparsi di quel degno soggetto.
  - " Chi è costui? "
  - « Un filatore di seta, Lorenzo Tramaglino, quello che . . . . »
- « Lorenzo Tramaglino! « esclamò il conte zio. « Ma benel ma bravo, padre! Sieuro. ... in fatti..., avex una lettera per un ..... Peccalo che .... Ma non importa; va bene. E perchè il signor don Rodrigo non mi dice nulla di tutto quesdo perchè lascia andar le cose tantà-avanti, e non si rivolge a chi lo può e vudo dirigree e sostenere? »

» Divé il vero anche in questo, » proveguiva Attilio. » Da una parte, sperdo quante brighe, quante cose ha per la testa il signore zio.... « (questo, soffiando, vi mise la mano, come per significare la gran fatica chère a farcele star tutte) » s'é fatto seruplos di adre una briga di più. E poi, dirò tutto: da quello che ho potuto capire, è coi irritalo, cosó fiore de' gangheri; così stucce delle villanie di quel frate, che ha più vogità di fari giustizia da sè, in quatche naniera sommaria, che d'ottenerchi una maniera regolare, dalla pruchenza e dal braccio dei signore zio, lo ho ecreato di smorare; ma vedendo che la coso andrava per le brutte, ho creduto che fosse mio dovere d'avverife di tutto il signore zio, che alla fine è il capo e la cotoma delle sea s.... »

« Avresti fatto meglio a parlare un poco prima. »

« É vero; ma io andavo sperando che la cosa svanirebbe da sé, o che il frate toruerebbe finalmente in cervello, o che se n'anderebbe da quel convento, conte accade di questi frati, che ora sono qua, ora sono là; e allora tutto sarebbe finito. Ma....»

« Ora toccherà a me a raecomodaria. »

" Lasci il pensiero a chi tocca, vossignoria, " disse un po'ruvidamente il conte zio.

Ab è vero!\* eschand Attilio, con una tentennatina di testa, evon un sogdipino di compassione per sè tesso. Son in 0º isono da dur pareri al signore zio! Ma è la passione che ho della riputazione del casalo che ni fa partare. El no anche patura d'aver fatto un altro nale, soggiunse con un aria pensierosa: lo paura d'aver fatto torto a Rodrigo nel conectio dei signore zio. Non mi darei paec, se fossi cagiore di farte pensare che Rodrigo non abbia tutta quella fecia in id, tutta quella sommissione che deve avere. Creda, signore zio, che in questo caso è proprio. ... »

#### I PROMESSI SPOSI

« Via, via; che torto, che torto tra voi altri due? che sarete sempre amici, finchė l'uno non metta giudizio. Scapestrati, scapestrati, che sempre ne fate una; e a me tocca di rattopparle: che.... mi fareste dire uno sproposito, mi date più da pensare voi altri due, che, » e qui immaginatevi che soffio mise, « tutti questi benedetti affari di stato. »

Attilio fece aneora qualche scusa, qualche promessa, qualche complimento; poi si licenzió, e se n'andò, accompagnato da un « e abbiamo giudizio, » ch'era la formola di commiato del conte zio per i suoi nipoti.





# CAPITOLO XIX.



hi, vedendo in un campo mal coltivato, un' erlaceia, per esempio un bel lapazio, volesse proprio aspere se sia venuto da un seme maluration dei campo sisso, o portatori dal vento, o lasciatori cader da un uncedio, per quanto ei pensasse, non ne verrebbe mai a una conclusione. Così anche no inon sapremon dire se dal fondo natuyrale del suo cervelto, o dall'insimuzione dal suo cervelto, o dall'insimuzione

di servirsi del padre provinciale per troncare nella miglior maniera quel nodo imbrogliato. Certo è che Atlalio non aveva detta a esso quella parola; e quantunque dovesse aspettarsi che, a un suggerimento così scoperto, la boria ombrosa del conte zio avvebbe ricalcitrato, a ogni modo volle fargli balenar dinanti l'idea di quel ripiego, e metterlo sulla strada, dove desiderava che andasse. Dall'altra parte, il ripiego era talmente adattato all'umore del conte zio, talmente indicato dalle circostanze, che, senza suggerimento di chi si sia, si può sconmettere else l'avrebbe trovato da sé. Si trattava else, in una guerra pur troppo aperta, uno del suo nome, un suo nipote, non rimanesse al di sotto: punto essenzialissimo alla riputazione del potere che gli stava tanto a cuore. La soddisfazione che il nipote poteva prendersi da sé, sarebbe stata un rimedio peggior del male, una sementa di guai; e bisognava impedirla, in qualunque maniera, e senza perder tempo. Comandargli che partisse in quel momento dalla sua villa; già non avrebbe ubbidito; e quand'anche avesse, era un cedere il campo, una ritirata della casa dinanzi a un convento. Ordini, forza legale, spauraechi di tal genere, non valevano contro un avversario di quella condizione : il clero regolare e secolare era affatto immune da ogni giurisdizione laicale; non solo le persone, ma i luoghi ancora abitati da esso : come deve sapere anche chi non avesse letta altra storia elie la presente; elie starebbe fresco. Tutto quel elle si poteva contro un tale avversario era eercar d'allontanarlo, e il mezzo a ciò era il padre provinciale, in arbitrio del quale era l'andare e lo stare di quello.

Ora, tra il padre provinciale e il conte ilo passava turiantica consenza: s'eran veditti di rado, ma sempre con gran dimostrazioni d'amrictia, e con csibizioni sperticale di servizi. È alle volte, è megio aver che fare con uno che sia sopra a motti individui, che con un solo di questi, il quale ton vode che la sua causa, non sente che la sua passione, non cura che il suo punto; mentre l'alfro vede in un tratto centro relazioni, cento conseguenze, cento indressi, cento cose da scansare, cento ones de salvare; e si può quindi prendere da cento nati.

Tutto ben ponderato, il conte zio invitò un giorno a pranzo il padre provinciale, e gli fecte trovare una corona di commencial assortiti con un intendimento sopraffino. Qualche parente de' più titoloti, di quelli il cui solo casato era un gran titolo; e che, col solo contegno, con una certa sicurezza nativa, con una sprezzatura signorile, parlando di cose grandi con termini famigliari, riuscivano, anche senza fario apposta, a imprimere e rinfressera, ogni momento, l'idea della superirorità e della potenza; e aleuni ellenti legati alla casa per una dipendenta eredifaria, e al personaggio per una serviti di tutta la vila; i quali, comineiando dalla minestra a dir di si, con la bocca, con gli occhi, con gli orecchi, con tutta la testa, con tutto il corpo, con tutta l'anima, alle frutte v'avera ridotto un uomo a non ricordarsi più come si facesse a dir di no.

A tavola, il conte padrone fece cader hen presio il discorso sul tenna di Madrid. A Roma si va per più strule; a Madrid egi andata, per tutte. Partió della corte, del conte duca, de'ministri, della famiglia del governatore, delle casce del toro, che ilu plotea descrive benissimo, perchè le aveva godute da un posto distinto, dell'Escuriale di cui poteva rendrer conto a un puntinio, perchè un ereza del conte diva l'aveva condotto per tutti i luedi. Per qualche tempo, tutta la compagnia stette, come un uditorio, attenta a lui solo, poi si divise in col loqui particolari; e lui allora continuò a raccontare altre di quelle belle cone, come in condidenza, al pader provinciale tele, gife ra accund.



e che lo lasció dire, dire e dire. Ma a un certo punto, diede una giratina al discorso, lo staccó da Madrid, e di corte in corte, di dignità in dignită, lo tiré sat cardinal Barberniii, ch' cra cappuccino, c frastelo del papa allora sedente, Urhano VIII: nieute meno. Il conte zio dovette anche lui lasciar parlare un poco, e stare a sentire, e ricordarsi che finalmente, în questo mondo, non c'era soltanto i personagie de facevan per lui. Poco dopo sitati da tatavola, pregó il padre provinciale di nesser con lui în un'altra statavol.

Due potestà, due canisie, due esperienze consumate si irovavano a fronte. Il magnifico signore fece sectore il padre molto reverendo, sedette anche lui, e cominció: « stante l'amicizla che passa tra di noi, lo creduto di far parola a vostra paternità d'un affare di comune interesse, da concluete tra di noi, sozar andar per altre strade, che potrebbero ... E perció, alla buona, col cuore in mano, le dirò di che si tratta; e in due parole son certo che anderemo d'accordo. Mi dica: nel loro convento di Pescarenico é è un padre Cristoforo da ····? «

Il provinciale fece cenno di si.

« Mi diea un poco vostra paternità, schietamente, da buon amicon, questo soggetto ... questo padre. .. Di piersona i non lo conosco; e si che de' padri cappuceini ne conosco parecedi: ununiti d'argazzo... Ma in tutte le famiglie un po' numerose... e' è sempre quache individuo, qualcie testa ... E questo padre Cristoforo, so da certi ragguagli che è un unomo... un po' amico de' contrasti... che uno ha tutta quella prudenza, tutti que' riguardi... Scommetterei che ha dovuto dar più d'un avostra paternità.

— Ho inteso: è un impegno, — pensava intanto il provinciale: — Colpa mia; lo sapevo che quel benedetto Cristoforo era un soggetto da farlo girare di pulpito in pulpito, e non lasciarlo fermare sci mesi in un luogo, specialmente in conventi di campagna. —

« Oh! » disse poi : « mi dispiace davvero di sentire elte vostra magnificenza abbia in un tal concetto il padre Cristoforo; mentre, per quanto ne so io, è un religioso . . . . esemplare in convento, e tenuto in molta stima anche di fuori . »

» Intendo benissimo; vostra paternitá deve .... Però, però, de amileo sinero, voglo avvertiná d'una cosa che le sarvitule di supere, e se anche ne fosse già informufa, posso, senza maneare ai miei doveri, mettere soli occhio certe consequenze... possibili; non dieo di Più. Questo padre Cristofror, sappiano che profeggeva un uomo di quelle parti, un uomo.... vostra paternità n'avvà sentito partera; quello parti, un uomo.... vostra paternità n'avvà sentito partera; quello parti.

ehe, con tanto scandolo, scappò dalle mani della giustizia, dopo aver fatto, in quella terribile giornata di san Martino, cose.... cose.... Lorenzo Tramaglino! »

- Ahi! pensò il provinciale; e disse: « questa circostanza mi riesce nuova; ma vostra magnificenza sa bene elle una parte del nostro ufizio è appunto d'andare in cerca de' traviati, per ridurli.... »
- « Son ben lenuto a vostra magnificenza di codesto avviso; però son certo che, se si prenderanno informazioni su questo proposito, si troverà che il padre Cristoloro non avrà avuto che fare con l'uomo che lei dice, se non a fine di mettergli il cervello a partito. Il padre Cristoforo, lo conosco.
- « Già lei sa meglio di me ehe soggetto fosse al secolo, le cosette che ha fatte in gioventù. »
- " É la gloria dell'abito questa, signor conte, ehe un uomo, il quale al secolo ha potuto far dir di sé, con questo indosso, diventi un altro. E da che il padre Cristoforo porta quest'abito...."
- " Vorrei crederlo: lo dico di cuore: vorrei crederlo; ma alle volte, come dice il proverbio.... l'abito non fa il monaco. "
- Il proverbio non veniva in taglio esattamente; ma il conte l'aveva sostituito in fretta a un altro che gli cra venuto sulla punta della lingua: il lupo cambia il pelo, ma non il vizio.
  - « Ifo de' riscontri, » continuava, « ho de' contrassegni . . . . »
- « Se lei sa positivamente, » disse il provinciale, « che questo religioso abbia commesso qualche errore ( tutti si può maneare), avrò per un vero favore l'esserne informalo. Son superiore: indegnamente; ma lo sono appunto per correggere, per rimediare. »

- Oh! questo mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace davvero. »
- " Mio nipote è giovine, vivo, si sente quello ehe è, non è avvezzo a esser provocato...."
- « Sarà mio dovere di prender buone informazioni d'un falto simile. Come lo già delto a vostra magnificenza, e parlo con un siguore che non ha meno giustizia che pratica di mondo, tutti siamo di carne, soggetti a sbagliare.... tanto da una parte, quanto dall'altra: e se il nadre Cristofora varà mancalo.... »
- Yeda vostra paterniki; son cose, come io le dicevo, da finiris tra di noi, da seppellirisi qui, cose che a rimestarle troppo.... si fa peggio. Lei sa cosa segue: quest'uri, queste picche, principiano talvolta da una bagatella, e vanno avanti, vanno avanti... A voler trovarne il fondo, o non se ne viene a capo, o vengon fuori cent'altri imbrogli. Sopire, troucare, padre molto reverendo: troucare, sopire. Mio nijote è



giovine; il religioso, da quel ehe sento, ha ancora tutto lo spirito, le.... inelinazioni d'un giovine; e tocca a noi, ehe abbiamo i nostri anni... pur troppo eh, padre molto reverendo?.... »

Chi fosse stato li a vedere, in quel punto, fu come quando, nel mezzo d'un'opera seria, s'alza, per isbaglio, uno scenario, prima

del tempo, e si vede un cantante che, non pensando, in quel momento, che ci sia un pubblica ol nondo, discere alla buona con
un suo compagno. Il viso, l'atto, la voce del conte zio, nel dir quel
pur roppo, l'utto in naturale: il non c'era politica: cera proprio vore
che gli dava noia d'avere i suoi anni. Non gli che piangesse i passatempi, il brio, l'avvenenza della gioventiti: frivotezze, seiocetezze,
miserie! La cagion del suo dispiacere era hen più soda e importante:
cra che sperava un certo posto più allo, quando fosse vaealo; e temeva di non arrivare a tempo. Oltenuto che l'avese, si poleva essecerti che non si sarchite più curato degli anni, non avveible desideran mollo una cosa, assicurano di voler fare, quando siano arrivati
a otteneria.

Ma per Jasciarlo parlar Jui, « Jocea a noi, » continuò, » a aver giudzio per i giovani, e a rasettar le lore madefatte. Per Homosa sorte, siano ancora a tempo; la cosa non la fatto chiaso; è ancora il caso d'un buon principisi obta. Allontanare il fuoco dalla paglia. Alle volte un soggetto che, in un luogo, non fa bene, o che può esser causa di qual-che inconveniente riesce a maraviglia in un altro. Vostra paternilia saprà ben trovare la nicebia conveniente a questo religiono. C'è giusto anche l'altra circostanza, che possa esser caduto in sospetto di chi.... portrebbe desiderera che fosser inmoso: e, collocando in qualche posto un pol lontanetto, facciano un viaggio e due servizi; tutto s'accomoda da eè, o per di rengio, non c'è cullo di guasto.

Questa conclusione, il padre provinciale se l'aspettava fino dal principio del discorso. — Eh gin! — pensava tra sè: — vedo dove vuoi andar a parare: delle solite; quando un povero frate è preso a noia da voi altri, o da uno di voi altri, o vi dà ombra, subilo, senza cerease abbin lorto o ragione, il superiore deve faro sgoutherare.

E quando il conte ebbe finilo, e messo un lungo soffio, che equivaleva a un punto fermo, « intendo benissimo, » disse il provinciale, « quel che il signor conte vuol dire; ma prima di fare un passo...»

« É un passo e non è un passo, padre molto reverendo: é una cosa nalurale, una cosa ordinaria; e se non si prende questo ripiego, e subito, prevedo un monte di disordini, un'iliade di gual. Uno sproposito... mio nipole non erederei... ei son io, per questo.... Ma, al punto a cui la oce soci à arrivata, se non la tronchiamo noi, senza perder (empo, con un colpo nello, non è possibile che si fermi, de resti segreta...)

e allora non è più solamente mio nipote.... Si stuzzica un vespaio; padre molto reverendo. Lei vede; siamo una casa, abbiamo attinenze...»



### " Cospieue. "

- Lei mintende: tulta gente che ha sangue nelle vene, e che, a questo mondo. ... è qualche cosa. C'entra il puntiglio, divine un affare comune; e allora... anche chi è anico della pace... Sarebbe un vene crepacese per me, di dovere... di trovaria... ino che ho sempre avuta lanta propensione per i padri cappuecini....! Laro padri, per far del bene, come fanno con lanta celficiacione del pubblico, hanno bisogno di pace, di non aver contese, di stare in buona armonia con chi ... E poi, hanno di parenti al secolo... e questi affire racei di puntiglio, per poco che vadano in lungo, s'estendono, si randicano filmo destro... mezzo modo. Do mi trovo in questa benefetta carica; che m' obbliga a sostenere un certo decoro... Sua ceccellezia... i mi cis signori collegibi... tulto diviene affar di cerpo... tanto più con quell'altra circostanza... Lei sa come vanno queste cone...
- « Veramente, » disse il padre provinciale, « il padre Cristoforo è predicatore; e avevo già qualche pensiero.... Mi si richiede appunto... Ma in questo momento, in tali circostanze, potrebbe parere una punizione; e una punizione prima d'aver ben messo in chiaro.... »
- "No punizione, no: un provvedimento prudenziale, un ripiego di comune convenienza, per impedire i sinistri che potrebbero.... mi sono spiegato."

"Trail signor conte e me, la cosa rimane in questi termini; intendo Ma, stando il fatto come la riferito a vosta mugnificara, c'impossibile, mi pare, che nel passe non sia traspirato qualcosa. Per tutto c'è degni aizzatori, de mettimale, o almeno de' curiosi maligni che, se possova vedere alle prese signori e religiosi, ci laumo un gusto matto; e flutano, interpretano, ciarlano... Ognuno ha il suo decoro da conservare; e i poi, come superiore (indegio), lou ndovere opresso...
U onor dell'abito... non è coss mia... è un deposito del quale... Il suo signori nipite, giacethe è coi alterato, come diee vostra magnifecenza, potrebbe prender la cosa come una sobdisfazione data a lui, e... non dieo vantanesce, triondorne, una ... "

« Le pare, padre molto reverendo? Mio nipote é un cavaliere che nel mondo é considerato... secondo il suo grado e il dovere; ma da vanti a me é un ragazzo; e non farà ne pin ne meuo di quello che gil preservievo il. Le dirito di più nio nipote non ne saprà nulle. Che bisogno abbiamo noi di render conto? Son cose che facciamo tra di noi, da huoni amici; e tra di nol hanno da rimanere. Non si dia perisero di ciò. Deve e serve a vevze a non parfare. E sofitò. «In quanto ai cicaloni, » riprese, « che vuol che dieano? Un religioso che vada a predicare in un altro passe, é cosa così ordinaria E poi, noi che vediamo ... noi che prevediamo ... noi che ei toeva ... non debiamo poi curarei delle ciarte.

« Però, affine di prevenirle, sarebbe bene che, in quest'occasione, il suo signor nipote facesse qualehe dimostrazione, desse qualehe segno palese d'amicizia, di riguardo... non per noi, ma per l'abito....

» Sierro, sierro; quest' e giusto... Però non c'é bissigno: so che i capspuerisi son sempre accosti come si deved anio nipote. Lo fa pre inclinazione: é un genio in famiglia: e poi sa di far cosa grata a me. Del resto, in questo caso... qualesco adi straordinario... é tropo giusto. Lasel fare a me, padre molto reverendo; che comanderò a nio impote.... Gio bisoquerà insimungi con prudenas, affineb en os savevada di quel che è passato tra di noi. Perché non varrei alle volte che mettessimo un impiastro dove non c'è ferita. E per quel che abbiano concluso, quanto più presto sarà, meglio. E se si trovasse qual-biano concluso, quanto più presto sarà, meglio. E se si trovasse qual-ben ciercia un per Jontana... per l'evar reporio omi occasione..., »

" Mi vien chiesto per l'appunto un predicatore da Rimini ; e fors'anche, senz'altro motivo, avrei potuto metler gli occhi . . . . "

« Molto a proposito, molto a proposito. E quando . . . . ? »

٠.

- « Giacelie la cosa si deve fare, si farà presto. »
- " Presto, presto, padre molto reverendo: meglio oggi che domani.

  E, " continuava poi, alzandosi da sedere, " se posso qualche cosa, tanto io, come la mia famiglia, per i nostri buoni padri cappuccini..."
- « Conosciamo per prova la bontà della casa, » disse il padre provinciale, alzatosi anche lui, e avviandosi verso l'uscio, dietro al suo vincitore.
- « Abbiamo spento una favilla, » disse questo, soffermandosi, « una favilla, padre molto reverendo, che poteva destare un grand'incendio. Tra buoni amici, con due parole s'accomodano di gran cose. »

Arrivato all'uscio, lo spalancò, e volle assolutamente che il padre provinciale andasse avanti: entrarono nell'altra stanza, e si riunirono al resto della compagnia.



Un grande studio, una grand'arte, di gran parole, metteva quel signore und maneggio d'un affare; ma produceva poi anele effetti corrispondenti. Infatti, col colloquio che abbiam riferito, riusci a far andar fra Cristoforo a piedi da Pescarenico a Rimini, che è una bella passeggiata.

Una sera, arriva a Pescarenico un cappuecino di Miano, con un plico per il padre guardiano. C'é dentro l'obbedienza per fra Cristoforo, di portarsi a Rimini, dove predicierà la quaresima. La teltera al guardiano porta l'istruzione d'insimuare al detto frale che deponga ogni pensiero d'affari che potesse avere avviati nel passe da cui deve partire, e che non vi mantenga cerispondenze: il frate latore devesere il compagno di viaggio. Il guardiane non dice nulla la sera; la mallina, fa chiamar fra Cristoforo, gli fa vedere l'obbedienza, gli dice che vada a prender la sporla, il bastone, il sudario e la cintura, e con quel padre compagno che gli presenta, si metta poi subito in viaggio.

Se fu un colpo per il nostro frate, lo lascio pensare a voi. Renzo, Lucia, Agnese, gli vennero subilo in mente; e esclanò, per dir coi, dentro di sè: — oh Dio! cosa faranno que' meschini, quando io non arsi più qui! — Ma atb gli occi il ciclo, e Secuso d'aver maneato di fiduria, d'essersi creduto necessario a qualche cosa. Mise le mani in croce sul petto, in segno d'ubidierna, e chinò la testa davanti si lo rence sul petto, in segno d'ubidierna, e chinò la testa davanti si



padre guardiano; il quale lo liro poi in disparte, e gli dicice quell'altro avviso, con parole di consiglio, e con significazione di preretto. Fra Cristoforo andò alla sua cella, prese la sporta, vi ripose il breviario, il suo quaresinale, e il pane del perdono, s'allaceiò la tonace con la sua cintura di plete, si l'ienziò di soni contrattelli cel si trovavano in convento, andò da ultimo a prender la benetizione del guardiano, e col compagno, prese la sirata de negli era salas preseritta.

Abbiamo delto che don Rodrigo, intestato più che mai di venire a fine della sua hella impresa, s'era risoluto di cereare il soccorso d'un terribite uomo. Di costui non possiam dare ne il nome, ne il cognome, ne un litolo, e nemmeno una congettura sopra vulla di tulto ciò. eosa tauto più strana, che del personaggio troviamo memoria in più d'un libro (libri stampati, dico) di quel tempo. Che il personaggio sia quel medesimo, l'identità de' fatti non lascia luogo a dubitarne : ma per tutto un grande studio a seansarne il none, quasi avesse dovuto bruciar la penna, la mano dello scrittore, Francesco Rivola, nella vita del cardinal Federigo Borromeo, dovendo parlar di quell'uonio, lo chiama « un signore altrettanto potente per ricchezze, quanto nobile per nascita, » e fermi li. Giuseppe Ripamouti, che, nel quinto libro detta quinta decade della sua Storia Patria, ne fa più distesa menzione, lo nomina uno, costui, colui, quest'uomo, quel personaggio, « Riferirò, » dice, nel suo bel latino, da eni traduciamo come ci riesce, " il caso d' un tale che essendo de' primi tra i grandi della città, aveva stabilita la sua dimora in una campagna, situata sul confine; e li, assicurandosi a forza di delitti, teneva per niente i giudizi, i giudiei, ogni magistratura, la sovranità; menava una vita affatto indipendente; riecttatore di forusciti, foruscito un tempo anche lui; poi tornato, come se niente fosse.... » Da questo scrittore prenderemo qualche altro passo, che ci venga in taglio per confermare e per dilucidare il racconto del nostro anonimo; col quale tiriamo avanti.

Fare eiò ell'era vietato dalle leggi, o impedito da una forza qualunque; esser arbitro, padrone negli affari altrui, senz'altro interesse ehe it gusto di comandare; esser temuto da tutti, aver la mano da coloro eh' eran soliti averla dagli altri; tali erano state in ogni tempole passioni principali di costni. Fino dall'adolescenza, allo spettacolo e al rumore di tante prepotenze, di tante gare, alta vista di tanti tiranni, provava un misto sentimento di sdegno e d'invidia impaziente. Giovine, e vivendo in città, non tralasciava occasione, auzi n'andava in eerca, d'aver elle dire co' più famosi di quella professione, d'attraversarti, per provarsi con loro, e farli stare a dovere, o tirarli a cercare la sua amicizia. Superiore di riechezze e di seguito alla più parte, e forse a tutti d'ardire e di costanza, ne ridusse molti a ritirarsi da ogni rivalità, molti ne conciò male, molti n'ebbe amici; non già amici del pari, ma, come soltanto potevan piacere a lui, amiei subordinati, che si riconoscessero suoi inferiori, che gli stessero alla sinistra. Nel fatto però, veniva anche tui a essere il faccendiere, lo strumento di tutti coloro: essi non mancavano di richiedere ne'loro impegni l'opera d'un tanto ausiliario; per lui, tirarsene indictro sarebbe stato decadere dalla sua riontazione, maneare al suo assunto. Di maniera ebe, per conto

suo, e per conto d'altri, tanle ne fece che, non hastando ni eli nome, ne il parentado, ni gli amici, ni la sua audaria a sostenerlo contro i handi pubblici, e contro tante animosità potenti, dovette dar luugo, e useir dallo stato. Credo che a questa circostanza si riferisca un tratto notabile raccontato dal Rijamontii. «Una volta che costui che a signa-berrare il paese, ha segreteza che usò, il rispetto, la timideza, furon tatti: attraversò i estita a cavallo, con un seguito di cani, a suon di tromba; e passando davanti al polazzo di corte, lasciò alla guardia un imbacatia di impertinenze per il governatore. «



Nell'assenza, non ruppe le pratiehe, nè tralasció le corrispondenze con que' suoi tali aniei, i quali rimasero uniti con lui, per tradurre letteralmente dal Ripamonti, « in lega occulta di consigli atroci, e di cose funeste. » Pare anzi ele allora contraesse con più alte persone, certe move terribili prateite, delle quali lo storico summentovato parta con una hevità misteriosa. » Anche alemi principi esteri, » diec, «si valsero più volte dell'opera sua, per qualche importante omicidio, e spesso gli ebbero a mandar da loutano rinforzi di gente che servisco sufta i suito ordini. »

Finalmente (non si sa dopo quanto tempo), o fosse levalo il bando, per qualche potente intercessione, o fauthesi di quell'omong il tenses luogo di Immunità, si risolvette di tornare a casa, e vi torno diffuti; non però in Milano, ma in un castello confinante ole territorio bergamasco, che allora cra, come ognun sa, stato veneto. « Quella casa, », ciò ancora il lipiamonti, » era come un'officina di mandati singninosi servitori, la cui testa era messa a taglia, e the avevan per unestiere di troucar teste: en cueco, ne s'guartero dispersati diffuncibio: le mani de ragazzi insanguinate. » Oltre questa bella famiglia domestica, n'a-vva, come afferma lo stesso storico, un'affart di soggetti simil, dispersi e posti come a quartiere in vari luoghi de' due stati sul lembo de' quali vivexa, e promiti serupere s'a soi ordini.

Tutti i tiranni, per un bel tratto di paese all'intorno, avevan dovnto, chi in un'occasione e chi in un'altra, seegliere tra l'amicizia e l'inimieizia di quel tiranno straordinario. Ma ai primi che avevano voluto provar di resistergli, la gli era andata così male, che nessuno si sentiva più di mettersi a quella prova. E neppur col badare a' fatti suoi, con lo stare a sé, uno non poteva rimanere indipendente da lui. Capitava un suo messo a intimargli che abbandonasse la tale impresa. che eessasse di molestare il tal debitore, o cose simili: bisognava rispondere sì o no. Quando una parte, con un omaggio vassallesco, era andata a rimettere in lui un affare qualunque, l'altra parte si trovava a quella dura scelta, o di slare alla sua sentenza, o di dichiararsi suo nemieo; il che equivaleva a esser, come si diceva altre volte, tisico in terzo grado. Molti, avendo il torto, ricorrevano a lui per aver ragione in effetto; molti anche, avendo ragione, per preoccupare un così gran patrocinio, e chiuderne l'adito all'avversario; gli uni e gli altri divenivano più specialmente suoi dipendenti. Accadde qualche volta che un debole oppresso, vessato da un prepotente, si rivolse a lui; e lui, prendendo le parti del debole, forzò il prepotente a finirla, a riparare il mal fatto, a chiedere seusa; o, se stava duro, gli mosse tal guerra, da costringerlo a sfrattar dai luoghi che aveva tiranneggiati,

o gli sece anche pagare un più pronto e più terribile sio. E in quei casi, quel nome tanto temuto e abborrito era stato benedetto un momento: perehė, non dirò quella giustizia, ma quel rimedio, quel compenso qualunque, non si sarebbe potuto, in que' tempi, aspettarlo da nessun' altra forza ne privata, ne pubblica. Più spesso, anzi per l'ordinario, la sua era stata ed era ministra di volcri iniqui, di suddisfazioni atroci, di capricci superbi. Ma gli usi così diversi di quella forza producevan sempre l'effetto medesimo, d'imprimere negli animi una grand' idea di quanto egli potesse volere e eseguire in onta dell'equità e dell'iniquità, quelle due cose che metton tanti ostacoli alla volontà degli uomini, e li fanno così spesso tornare indietro. La fama de' tiranni ordinari rimaneva per lo più ristretta in quel piecolo tratto di paese dov'erano i più ricchi e i più forti: ogni distretto aveva i suoi: e si rassomigliavan tanto, che non c'era ragione che la gente s'occupasse di quelli che non aveva a ridosso. Ma la fama di questo nostro era già da gran tempo diffusa in ogni parte del milanese: per tutto, la sua vita era un soggetto di racconti popolari; e il suo nome significava qualcosa d'irresistibile, di strano, di favoloso. Il sospetto che per tutto s' aveva de' suoi collegati e de' suoi sicari, contribuiva auch' esso a tener viva per tutto la memoria di Ini. Non eran più che sospetti; giaechè chi avrebbe confessata apertamente una tale dipendenza? ma ogni tiranno poteva essere un suo collegato, ogni malandrino, uno de'snoi; e l'incertezza stessa rendeva più vasta l'opinione, e più cupo il terrore della cosa. E ogni volta che in qualche parte si vedessero comparire figure di bravi sconosciute e più brutte dell'ordinario, a ogni fatto enorme di cui non si sapesse alla prima indicare o indovinar l'autore, si proferiva, si mormorava il nome di colui che noi, grazie a quella benedetta, per non dir altro, circospezione de' nostri autori, saremo costretti a chiamare l'innominato.

Dal castellaccio di costai al palazzatto di don Bodrigo, non cera più di sette nigliat: e quest'ultimo, appena dicentuto pabrure e tiramo, avera dovuto vedere che, a così poca distanza da un tal personaggio, non era possibile far que funsetiere sensa venire alle prese, o andar d'accordo cen tul. Gli s'era peretio offerio e gli era diviento anine, al modo di tutti gli altri, s'intende; gli avera reso più d'un servizio (il manoscritto non die di più); e n'avera riportate oggii volta promese di contraccambio e d' aiuto, in qualumque occasione. Metteva però nofia cura a nascondere una tale amierizia, o a dimeno a non

lasciare seorgere quanto stretta, e di ehe natura fosse. Don Rodrigo voleva bensi fare il tiranno, ma non il tiranno salvatico: la professione era per lui un mezzo, non uno scopo: voleva dimorar liberamente in città, godere i comodi, gli spassi, gli onori della vita civile; e perciò bisognava che usasse certi rignardi, tenesse di conto parenti, coltivasse l'amieizia di persone alte, avesse una mano sulle bilance della giustizia, per farle a un bisogno traboceare dalla sua parte, o per farle sparire, o per darle anche, in qualche occasione, sulla testa di qualcheduno che in quel modo si potesse servir più facilmente che con l'armi della violenza privata. Ora, l'intrinsiebezza, dieiam meglio, una lega con un uomo di quella sorte, con un aperto nemico della forza pubblica, non gli avrebbe certamente fatto buon gioco a eiò, specialmente presso il conte zio. Però quel tanto d'una tate amicizia che non era possibile di nascondere, poteva passare per una relazione indispensabile con un uomo la cui inimicizia era troppo pericolosa; e cosi ricevere seusa dalla necessità: giacché chi ha l'assunto di provvedere, e non n' ha la volontà, o non ne trova il verso, alla lunga acconsente che altri provveda da se, fino a un certo segno, a' casi suoi; e se non acconsente espressamente, chiude un occhio.

Una mattina, don Rodrigo usci a cavallo, in treno da caccia, con una piceola scorta di bravi a piedi; il Griso alla staffa, e quattro altri in coda; e s'avviò al castello dell'innominato.





## CAPITOLO AX.



l eastello dell'innominalo era a cavaliere a una valle angusta e nggiosa, sulla cima d'un paggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto

tone, da un muechio di massi e di dirupi, e da un andirivieni di tane e di precipizi, che si prolungano anche dalle due parti. Quella che guarda la valle è la sola praticabile; un pendio piuttosto erto, ma uguale e continuato; a prati in alto; nelle falde a campi, sparsi qua e là di cesurec. Il fondo è un letto di ciottoloni, dove scorre un rigagnolo o torrettuccio, secondo la stagione: altora servixa di conflica i che stati. I giogli opposti, che formano, per dir così, l'altra parete cella valle, hanno nach'essi un podi falsha coltivata; il resto è schegge e macigni, crite ripide, senza strada e nude, meno qualche ecspuglio moi fessi e sui religioni.

Dall' alto del castellaceio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo putesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sonra di se. ne niù in alto. Dando un'occhiata in giro, scorreva tutto quel recinto. i pendii, il fondo, le strade praticate là dentro. Quella che, a gomiti e a giravolte, saliva al terribite domicilio, si spiegava davanti a chi guardasse di lassù, come un nastro serpeggiante: dalle finestre, dalle feritoic, poteva il signore contare a suo bell'agio i passi di chi veniva, e spianargli l'arme contro, cento volte. E anche d'una grossa compagnia, avrebbe potuto, con quella guarnigione di bravi elle teneva lassù, stenderne sul scutiero, o farue ruzzolare al fondo parecelti, prima che uno arrivasse a toccar la eima. Del resto, non else lassú, ma neppure nella valle, e neppur di passaggio, non ardiva metter piede nessuno che non fosse ben visto dal padrone del eastello. Il birro poi che vi si fosse lasciato vedere, sarebbe stato traltato come una spia nemica che venga colta in un accampamento. Si racconlavano le storie tragiche degli ultimi che avevano voluto tentar l'impresa; ma eran già storie antiche; e nessuno de' giovani si rammentava d'aver vedulo nella valle uno di quella razza, nè vivo, nè morto.

Tale e la descrizione che l'anonimo fa del lungo: del mome, nulla; annai, per non mettere situlla stand di scopririo, non dice nicute de viaggio di don Rodrigo, e lo porta addirittura nel mezzo della valle, appiè del poggio, all'imboccatura dell'erto e tortusos sentievo. Li c'era una taverna, che si sarebble anche pontula etianane un corpo di guardia. Sur una vecelità insegna che pendera sopra l'uccio, era dipinto da tutl' e due le parti un sost raggiante; nas la voce pubblica, che latvolta ri-pete i nonti come le vengono insegnati, latvolta li rifà a modo sno, non ciannava quella tavera a che col nome della Malanotte.

Al rimiore d'una cavaleatura che s'avvicinava, comparve sulla soglia im rigazzaccio, armalo come un saracino; e dala un'occliata, entrò ad informare tre sgherri, che stavan giocando, cou certe carte sudice e piegale in forma di tegoli. Colui che pareva il capo s'alzò, s'affacció all'uscio, e, riconosciuto un amico del suo padrone, lo salutó rispettosamente. Don Rodrigo, resogli con molto garbo il saluto,



olumando se il signare si trovasce al castello; e rispostogii da quel capuralecio che cercleva di si, smontò da cavallo, e buttò in briglia al Tiradirito, umo del suo seguito. Si levò to schioppo, e lo consegnò al Montanarolo, come per isgravansi d'un peso inutile, e salir più lesto; ma, in realla, peretie sepera bene, che su quelferta non era perusceo d'andar con lo schioppo. Si cavò poi di tacca aleune berlinghe, e le diecle al Tanabuso, diecnologii: « vi al liri stale ad aspetturni; ci natuno tasrele un po' allegri con questa brava gente. « Cavò finulmente aleuni senui d'aro, e il mise in mano al caporalaccio, assegnandone meta a lui, e metà da dividersi tra i suoi noninti. Finalmente, coll Griso, che aveva anche lui posalo lo schiopos, cominicio a inclia salifa. Intanda aveva anche lui posalo lo schiopos, cominicio a inclia salifa. Intanda i tre bravi sopraddetti, e lo Squinternotto ch'era il quarto (oh! vedete che bei nomi, da serbarecti con tanta cura), rimasero coi tre dell'innominato, e con quel ragazzo allevato alle forche, a giocare, a trincare, e a raccontarsi a viccuda le loro prodezze.

Un altro bravaccio dell'imnominato, che salva, raggiunes peco dopo don Rodrigo; lo guardo, lo riscondeb, e s'accompagnio con lui; e gli risparmiò così la noia di dire il suo nome, e di reudere altro costo di sei a quant'altri avrebbe incontrati, che non lo conoscessero. Arrivato al castello, e introdotto (lasciando però il Griso alla porta), fu fatto passers per un andirivieni di corridoi bui, e per varie sale tappezzale di moschetti, di sicablo e el i partigiane, e in ogunun delle quali c'era di guardia qualche bravo; e, dopo avere alquanto aspettato, fu ammesso in outella dove si travasa l'innominato.

Questo gli andò incontro, rendendogli il saluto, e insteme guardandogli le mani e il tosa, come facca per altituline, e ormai quasi involontariamente, a chimuque venisse da lui, per quanto fosse de' più veceli e provati antici. Era grande, bemo, calvo, bianchi i pochi rapelli che gli rimanea uno; rugses la faccia: a prima vista, gli si sarebbe dato più de' sessant' anni che aveva; ma il contegno, le mosee, la durezza riscuttia de l'insementi, il lampeggiar sinistro, ma vivo tlegli occhi, indicavano una forza di corpo e d'animo, che saredde stata straordinaria in un diovine.

Se il lettore si ricorda di quello seiagurato Egidio che abitava

accanto al monastero dove la povera Lueia stava ricoverata, sappia ora ehe costui era uno de' più stretti ed intimi colleghi di scelleratezze ehe avesse l'imnominato: pereiò questo aveva faseiata correre così prontamente e risolutamente la sua parola. Ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito d'averla dala. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una cert' uggia delle sue seelleratezze. Quelle tante eli'erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo, e si presentavano all'animo brutte e troppe: era come il erescere e erescere d'un peso già incomodo. Una certa ripugnanza provata ne' primi delitti, e vinta poi, c scomparsa quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. Ma in que' primi tempi, l'immagine d'un avvenire lungo, indeterminato, il sentimento d'una vitalità vigorosa, riempivano l'animo d'una fiducia spensierata: ora all'opposto, i pensieri dell'avvenire eran quelli che rendevano più noioso il passato. - Invecediare! morire! e poi? - E, cosa notabile! l'immagine della morte, che, in un pericolo vicino, a fronte d'un nemico, soleva raddoppiar gli spiriti di quell'uomo, e infondergli un'ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del sno castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui; non si poteva rispingerta con armi migliori, e con un braccio più pronto; veniva sola, nasceva di dentro; era forse ancor lonlana, ma faceva un passo ogni momento; e, intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontanarne il pensiero, quella s'avvicinava. Ne' primi tempi, gli esempi cosi frequenti, lo spettacolo, per dir eosi, continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli un'emulazione feroce, gli avevano anche servito come d'una specie d'antorità contro la coscienza: ora, gli rinasceva ogni tanto nell'animo l'idea confusa, ma terribile, d'un giudizio individuale, d'una ragione indipendente dall'esempio; ora, l'essere useito dalla turba volgare de' malvagi, l'essere innanzi a tutti, gli dava talvolta il sentimento d'una solitudine tremenda. Quel Dio di eni aveva sentito parlare, ma che, da gran tempo, non si curava di negare nè di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora, in certi momenti d'abbattimento senza molivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridar dentro di sè: Io sono però. Nel primo bollor delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sentita aununziare

in nome di Lui, non gli era parsa che odios: cra, quando gli tornava d'improviso alla mente, la mente, suo malgrado, la concepira come una cosa che ha il suo adempimento. Ma, non che aprirsi con nessumo su questa sua nuova inquettatile, la coprirva anti prodonalemete, e la mascherava con l'apparenze d'un più eupa ferovia; e con questo mezzo, cercava anche di nasconderta a se stesso, o di soffogaria, luvidiando (giacche non poteva annientati nei dienentacili) quel tempi in cui cra solito commettere l'iniquità senza rimorso, senz'altro pensiero che della riuscial, aceva agui siorzo per fati loranze, per rilenere o per riaferrare quell'antica volontà, pronta, superba, imperturbata, per convincer s'es tesso el cira anore quello.

Cosi in quest' oceasione, aveva subito impegnata la sua parola a don Bodrigo, per biuluccia l'adida o aqui cistazione. Ma appeuta partito costui, senteudo scenare quella fermezza che s'era comandata per promettere, sentendo a peoco a poco venitsi innanzi nella mente pensieri de lo tentavano di manorera a quella parola, e, l'avrebbero condotto a scomparire in faccia a un annico, a un compilee secondario; per troncare a un tratto quel contratso persono, chiamò il Nibilo, uno del più destri e arditi ministri delle sue enormità, e quello di cui cra solito servira le per a corrispondeuza con Egidio. E, con aria risoluta, gli comandò che montasse subito a cavallo, andasse diritto a Montra, informasse Egidio dell'impegno contratto, e richiedesse il suo aiuto pera adempirlo.



Il meso rilado tornó piú presto che il auo padrone non se faspellasse, con la risposad d'Egidio: Che l'Impresa er afedie e sieura; gli si mandasse subito una carrozza, con due o tre bravi ben travistaj; cu lui prendeva la cura di lutto il resto, e guiderebe la coso. A quesi' annunzio, l'Imoninato, comunque atsese di cleatro, diede ordine in fretta al Nibbio stesso, che disponesse tutto secondo aveva detto Egidio; e andasse con due altri che gli nominio, alla spedizione.

Se per rendere l'orribile servizio che gli era stato chiesto, Egidio avesse dovuto far cotto de vios uni mezi ordinari, non avrebte certamente data così subito una promessa così devisa. Ma, in quell'asito assos dove pareva che tutto dovesse essere ostacolo, l'alroce giovine aveva un mezzo noto a lui solo; e ciò che per gii altri sarebbe stata la maggior difficollà, era strumento per lu. Noi abbiamo riferito come la seigunatta signora desse una volta retta alle sua perade; e il lettore può avere inteso che quella volta non fur l'ultima, non fu che un primo passo in una strada d'abbiomizione e di siaque, Cuella sleva voce, che aveva acquistato forza e, direi quasi, autorità dal delitto, le imposo un il assistino dell'innocente che aveva in custodia.

La proposta riusei spasentosa a Gertrude. Perder Lacia per un easo imprevedudo, serna colup, le serabe parsa una seventura, una punizione amara: e le veniva conandato di privarsene con una seedlerala perfidia, di cambiare in un nuovo rimorso un nezzo d'espiazione. La sveniurnala tentó tutte le strade per esimersi dall'orribile comando; tutte, fiorerbe la sola d'era sieura, e che le stava pur sempre aperta davanil. Il deltito e un padrone rigido e inflessible, contro eu inon divien forte se non chi se ne riitetla interamente. A questo Gertrude non volvar asobressi e abbidit.

Era il giorno stabilito; l'ora coavenula s'avvicinava; Gertrude, ritirata con Lucia nel suo parlatorio privato, le feceva più enzezze dell'ordinario, e Lucia le riceveva e le contractambiava con tenerezza errectie: come la peceva, tremolando serva limore sotto la mano del pastore che la palpa e la strascian mollemente, si volta a levera quella mano; e non sa che, fuori della stalla, l'aspetta il macellaio, a cui il pastore l'ha sevaduta un momento prima.

« Ilo bisogno d'un gran servizio; e voi sola potete farmelo. Ho lanta gente a' miei comandi; ma di cui mi fidi, nessuno. Per un affare di grandi importanza, che vi dirò poi, ho bisogno di parlar subito subito con quel padre guardiano de' cappuecini che v' ha condotta qui da me, la mia povera Lucia; ma è anche necessario che nessuno sappia che l'ho mandato a chiamare io. Non ho che voi per far segretamente quest' imbasciata. »



Luria fu atterrita d'una tale richiesta; e con quella sua sugezione, ma senza nascondere una gram marviglia, adduse subito, per disin-pegnarene, le ragioni che la signora doveva intendere, che avrebbe dovule prevedere: senza la mader, senza nessuno, per una strata sodo dovule prevedere: senza la madere, senza nessuno, per una strata sobilitaria, in un paces seonoscitto... Ma Gertrude, ammaetrata a una secola infernale, montri tanta maraviglia andre lei, e tanto dispiacere di trovare una tal ritrosà nella persona di cui credeva poler far più conto, figurò di trovar così vane quelle cusuel: di giorne chiaro, qual-tro passi, una strada che Lucia aveza falta pochi giorni prima, e che, quand'anche non l'avese mai vecluta, a insegnarighich, non la poteva shagdiare!.... Tanto disse, che la poverina, commossa e punta a un tempo, si lascò s'olagri di borez: e e bene; cosa devo fare? »

a Andate al convento de' cappuecini: » e le descrisse la strada di nuovo: « fate chiamare il padre guardiano, ditegli, da solo a solo, ebe venga da me subito subito; ma che non dica a nessuno che son io che lo mando a chiamare. »

« Ma cosa dirò alta fattoressa, che non m' ha mai vista uscire, e mi domanderà dove vo? »

 $\omega$  Cercate di passare senz' esser vista ; e se non vi riesce, ditele ebe andate alla chiesa lale, dove avete promesso di fare orazione. »

Nuova difficoltà per la povera giovine: dire una bugia; ma la sipora si mostrò di muor così affilità delle ripulse, le fece parer eosi brutta cosa l'anteporre un vano serupolo alla riconoscenza, che Lucia, salaordita più che convinta, e soprattutto commossa più che mai, rispose: « e bene; andreò, Dio màntit! « E si mosse.

Quando Gertrude, che dalla grata la seguiva con l'occhio fisso e torbido, la vide metter piede sulla soglia, come sopraffatta da un sentimento irresistibile, apri la bocca, e disse: « sentite, Lucia! »

Questa si voltó, e fornó verso la grata. Ma giá un altro pensiero, un pensiero avvezzo a predominare, aveva vinto di nuovo nella mente singurada di Gertrude. Facendo le viste di non esser contenta dell'istruzioni giá date, spiegó di nuovo a Lucia la strada che doveva tenere, e la tienuzió dicendo: « fate ogni cosa come v'ho detto, e tornate presto. » Lucia part.

Passò inosservata la porta del chiostro, prese la strada, con gli occhi bassi, rasente al muro; trovò, con l'indicazioni avute e con te proprie rimembranze, la porta del borgo, n'usci, andò tutta raccolta e un po' tremante, per la strada maestra, arrivé in pochi momenti a quella che conduceva al convento; e la riconobbe. Quella strada era. ed è tutt'ora, affondata, a guisa d'un letto di fiume, tra due alte rive orlate di maechie, che vi forman sopra una specie di volta. Lucia, entrandovi, e vedendola affatto solitaria, senti erescere la paura, e allungava il passo; ma poco dopo si rineorò alquanto, nel vedere una carrozza da viaggio ferma, e accanto a quella, davanti allo sportello aperto, due viaggiatori che guardavano in qua e in là, come ineerti della strada, Andando avanti, senti uno di que' due, che diceva, « ecco una buona giovine che e'insegnerà la strada. » In fatti, quando fu arrivata alla carrozza, quel medesimo, con un fare più gentile che non fosse l'aspetto, si voltò, e disse: « quella giovine, ei sapreste insegnar la strada di Monza? »

49

384

a Andando di li, vanno a rovescio, n rispondeva la poverina: a Monza è di qua....n e si voltava, per accennar col dito; quando l'altro compagno (era il Nibbio), affernandola d'improvviso per la vita, l'alzò da terra. Lucia girò la testa indictro atterrita, e cacció un urlo;



Il malandrino la mise per forza nella carrozza: uno che stava a sedere davanti, la prese e la caeciò, per quanto lei si divineolasse e stridesse, a sedere dirimpetto a sè: un altro, mettendole un fazzoletto alla bocca, le chiuse il grido in gola. In tanto il Nibbio entrò presto presto anche lui nella carrozza la sportello si chiuse, e la carrozza parti di carriera. L'altro de le aveva fatta quella domanda tradition, rimasto nella strata, dicide un'occhiata in qua e in là, per veder se fosse accesso qualche-duno agli uril di Lucia: non é era nessuno; saltó sur una riva, attaccandos à una altero della maechia, e dispare. Era costi uno septemo del findiano, salta porta del suo padrone, per voler quando Lucia usaciva di monsalero; l'aveva osservata lene, per poterta riconoscere; ed era corso per una scorciatoia, ad aspettarla al noste con ricoretta.

Chi potrà ora descrivere il terrore, l'angoscia di costei, esprimere eiò che passava nel suo animo? Spalancava gli occlii spaventati, per ansietà di conoscere la sua orribite situazione, e li richiudeva subito, per il ribrezzo e per il terrore di que' visaeci : si storceva , ma era tenuta da tutte le parti: raccoglieva tutte le sue forze, e dava delle stratte, per buttarsi verso lo sportello; ma due braecia nerborute la tenevano come conficcata nel fondo della carrozza; quattro altre manacce ve l'appuntellavano. Ogni volta ehe aprisse la boeca per cacciare un urlo, il fazzoletto veniva a soffogarglielo in gola. Intanto tre boeche d'inferno, con la voce più umana che sapessero formare, andavan ripetendo: « zitta, zitta, non abbiate paura, non vogliamo farvi male. » Dopo qualche momento d'una lotta così angosciosa, parve che s'acquietasse; allentò le braccia, lasció cader la testa all'indictro, alzò a stento le palpebre, tenendo l'occhio immobile; e quegli orridi visacci ehe le stavan davanti le parvero confondersi e ondeggiare insieme in un mescuglio mostruoso: le fuggi il colore dal viso; un sudor freddo glielo eopri; s'abbandonò, e svenne.

- « Su, su, coraggio, » diceva il Nibbio. « Coraggio, eoraggio, » ripetevan gli altri due birboni; ma lo smarrimento d'ogni senso preservava in quel momento Lucia dal sentire i conforti di quelle orribiti voci.
  - " Diavolo! par morta," disse uno di coloro: " se fosse morta davvero? "

« Yil.\* disse il Nibioi. « altenti al vostro dovere, e non andate a cercar altro. Tirate fuori dalla cassetta i tromboni, e teneteli pronti; die in questo bosco dove s'entra ora, e'è sempre de birboni aminidat. Non così in mano, diavolo riponeteli dietro le spalle, il sessi : non vedele che costei è un pulein hagnato che basisce per nulla? Se vede armi, è capace di morir davvero. E quando sarà rinivenuta, badate

bene di non farle paura; non la toccate, se non vi fo segno; a tenerla basto io. E zitti: lasciate parlare a me. "

Intanto la carrozza, andando sempre di corsa, s'era inolitrata nel bosco. Dopo quade he empo, la povera Lucia comincio à reiscultria, come du un sonno profondo e affanneso, e apri gli ocedi. Penò slquanto a distinguere gli saventosi oggetti de la circondavano, a raccogliere i suoi pensieri : affare comprese di nuovo la sua terrible situazione. Il prima uso che fece delle poche forze ritorantele, fut di buttaria sincera verso lo sportello, per slanciaris fuori; ma firitenuta, e non poté ede evelere un momento la solittuliari sevangia del luogo per cui passava. Cacció di nuovo un urlo; ma il Nibilo, atzando la manaccia cel fazzo-telto, a via, n e disse, più doleenmente che poté; s'alte zitta, de carà meglio per voi; non vogliamo farvi mule; ma se non istate zitta, via fremo sata roti. «

- " Lasciatemi andare! Chi siete voi? Dove mi conducete? Perchè m'avete presa? Lasciatemi andare, lasciatemi andare! "
- « Vi dico che non abbiate paura: non siete una bambina, e dovete capire che noi non vogliamo farvi nuale. Non vedete che avremmo potuto ammazzarvi cento volle, se avessimo cattive intenzioni? Dunque state quieta. »
  - « No, no, laseiatemi andare per la mia strada: io non vi conosco.»
  - « Vi conosciamo noi, »
- " Oh santissima Vergine! come mi conoscete? Lasciatemi andare, per carità. Chi siete voi? Perchè m'avete presa? "
  " Perchè e'è stato comandato. "
  - « Perelle e e stato comandato. »
  - « Ctii? ebi? elii ve lo può aver eomandato? »
- " Zitta! " disse con un visaecio severo il Nibbio: " a noi non si fa di codeste domande. "

Lucia tentò un'altra volta di buttarsi d'improvviso allo sportello; ma volendo el'era inutile, riesree di movo alle preghiere; e con la testa lassa, con le gote irrigate di laerine, con la voer interrotta dal pianto, con le mani giunte dinazzi alle labbra, « obl. » dieva: « per l'amor di Dio, e delle Vergine santissima, lacistemi andare! Cosa v'lo fatto di male lo! Sono una povera creatura che non v'ha fatto niente. Quello elm a'avete fatto voi, ve lo perdono di euore; e pregherò Dio per voi. Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, pensale quello ele patirebbero, se fossero in questo stato. Ricordatevi che dobbiamo morir futti, e che ma giorno desidererete che Dio vi su misse.

ricordia. Lasciatemi andare, lasciatemi qui: il Signore mi farà trovar la mia strada. "

- « Non possiamo, »
- " Non potete? Ou Signore! perché non potete? Dove volete condurmi? Perché . . . . ? "
- « Non possiamo: è inutile: non abbiate paura, che non vogliamo farvi male: state quieta, e nessuno vi toccherà. »

Accorata, affannata, atterrita sempre più nel vedere che le sue parrole non facerano nessun celpo, Lucia si rivolae a Colui che litene in
mano il cuore degli uomini, e può, quando voglia, intenerire i più duri.
Si strinos il più che pote, nel canto della carrozza, mise le travacia in
eroce sul petto, e pregò qualche tempo con la mente; poi, tirata fuori o
ne coma, cominotò a dire il rossarò, con più fede e con più affetto
che non avesse ancor fatto in vita sua. Ogni ianto, sperando d'avere
impertata la miseriorordia che implorava, si voltava a riperpar caloro;
ma sempre inutilmente. Poi ricadeva ancora senza senlinenti, poi si
riavava di nuovo, per rivivere a nuove angosce. Ma ornai non ci regge
il cuore a descriverte più a lungo: una pictà troppo dobressa ciaffretta a
la ternaine di qued viaggio, che duro più di qualtrore; e dopo il quale
averno altre ore angosciose da passare. Trasportiamori al castello dave
l'infedie cer a supsettata.

Era aspettata dall'innominato, con un'inquictudire, con una sospension d'anioni insolità. Cosa tarnat quell'unono che, aveva disposto a sangue fredito di tante vite, che in tanti suoi fatti non aveva contato per nulla i dobri da lui esigonati, se non qualche volta per assaporare in essi una sebraggia vottità di vendetta, ora, nel meter le mani addosso a questa seonosciuta, a questa povera cuttaffina, sentiva come un ribrezzo, direi quasi un terrore. Da un'alta finestra del sue eastellaceio, guardava da qualche tempo verso uno slocco della valle; ed ecco spantar la carrozza, e venire inanali estimanette; perché quel primo andar di carriera aveva consumata la foga, e domate le forze de' evalli. E beneité, dal punto dove stava a guardare, la non paresse più che una di quelle carrozzine che si danno per balocco ai fanciuli, in riconoble subito, e si senti il eurore balter più forte.

— Ci sarà? — pensò subito; e continuava tra sè: — che noia mi dà coste! Liberiamocene. —

E voleva chiamare uno de' suoi sgherri, e spedirlo subito incontro alla carrozza, a ordinare al Nibbio che voltasse, e conducesse colei al

palazzo di don Rodrigo. Ma un no imperioso che risonò nella sua mente, fece svanire quel disegno. Tormentato però dal bisogno di dar qualche ordine, riuscendogli intollerabile lo stare aspettando oziosamente quella carrozza che veniva avanti passo passo, come un tradimento,



che so lo? come un gastigo, fece chiamare una sua vecchia donna. Era costei nata in quello stesco estello, da un antico custode di esso, e aveva passata li tutta la sua vita. Gió che aveva veduto e sentifio fin dalle fasce, le aveva impresso nella mente un concetto magnifico e terribite del potere de' suoi padroni; e la massima principale che aveva attituta dull'istruzioni e dagi esempi, era che bisognava ubbidrifi no gni cosa, perchè polevano far del gran male e del gran bene. L'idea del dovere, deposta come un germe nel cuore di tutti gii uomini, avogendosi nel suo, insieme co sentimenti d'un rispetto, d'un terrore, d'una cupidigia servite, s'era associata e adattata a queli. Quando l'innominato, diventulo padrone, conincio à far quell' uso span-

ventevole della sua forza, costei ne provò da principio un cerlo ribrezzo insieme, e un sentimento più profondo di sommissione. Col tempo, s'era avvezzata a eiò che aveva tutto il giorno davanti agli occhi e negli orcechi: la volontà potente e sfrenata d'un così gran signore, era per lei come una specie di giustizia fatale. Ragazza già fatta, aveva sposato un servitor di casa, il quale, poco dopo, essendo andato a una spedizione rischiosa, lasciò l'ossa sur una strada, e lei vedova nel castello. La vendetta che il signore ne fece subito, le diede una consolazione feroce, e le accrebbe l'orgoglio di trovarsi sotto una tal protezione. D'allora in poi, non mise piede fuor del castello, che molto di rado; e a poco a poco non le rimase del vivere umano quasi altre idee salvo quelle che ne riceveva in quel luogo. Non era addelta ad alcun servizio particolare, ma, in quella masnada di sgherri, ora l'uno ora l'altro, le davan da fare ogni poco; ch'era il suo rodimento. Ora aveva eenci da rattoppare, ora da preparare in fretta da mangiare a ehi tornasse da una spedizione, ora feriti da medicare. I comandi poi di coloro, i rimproveri, i ringraziamenti, eran conditi di beffe e d'improperi: veechia, era il suo appellativo usuale; gli aggiunti, che qualeheduno sempre ei se n'attaecava, variavano secondo le circostanze e l'umore dell'amico. E colei, disturbata nella pigrizia, e provocata nella stizza, ch' erano due delle sue passioni predominanti, contraccambiava alle volte que' complimenti con parole, in cui Satana avrebbe riconosciuto più del suo ingegno, che in quelle de' provocatori.

- « Tu vedi laggiù quella earrozza! » le disse il signore.
- « La vedo, » rispose la vecebia, cacciando avanti il mento appuntato, e aguzzando gli occhi infossati, come se cercasse di spingerli su gli orli dell'occhiaie.
- » Fa alleslir subito uma bussola, entrari, e fatti protrare alla Malmotte. Subito subito; ethe ui a rairvi prima di quella carrozza; già la viene avanti col passo della morte. In quelhe carrozza c'ê... d'ev'es-serc... uma giòvine. Se c'ê, di al Nibalo, in mio nome, che la metta nella bussola, e lui venga sus subito da me. Tu starai nella bussola, con quella... giòvine; e quando sarcet quassai, la condurrai nella tun camera. Se ti domanda dove la meni, di chi è il castello, guarda di noo....»
  - « Oh! » disse la vecebia.
  - « Ma, » continuò l'innominato, « falle coraggio. »
  - " Cosa le devo dire? "

#### 1 PROVESSI SPOSI

200

« Cosa le devi dire? Falle coraggio, ti dico. Tu sei venuta a colesta età, senza sapere come si fa coraggio a una ereatura, quando si vuole! Hai tu mai sentito affanno di cuore? Hai tu mai avuto paura? Non sai le parole che fanno piacere in que momenti? Dille di quelle parole: trovale, alla malora. Va. »

E partita che fit, si fermò alquanto alla finestra, con gli occidi fissi a quella carrozza, che già appariva più grande di molto, poi già aisò al sole, che in quel momento si nascondeva dietro la montagna; poi guardò le navote sparse al di sopra, che di brune si fecero, quasi a un tratto, di fione. Si ritirò, chiuse la finestra, e si mice a cammi-nare innanzi e indietro per la stanza, con un passo di viaggiatore frettaloso.





# CAPITOLO XXI.



a vecchia cra corsa a ubbidire e a comandare, con l'autorità di quel nome che, da chiunque fosse pronunziato in quel luogo, li faceva spicciatutti; perchè a nessuno veniva in testa che ci fosse uno tanto ardito da servirsene falsamente. Si trovò infatti

alla Malanotte un po prima che la carrozza ci arrivasse; e vistala venire, usci di bussola, fece segno al cocchiere che fermasse, s' avvicinò allo sportello; e al Nibbio, che mise il capo fuori, riferi sottovoce gli ordini del padrone. Lucia, al fermarsi delta carrozza, si scosse, e rinvenne da una specie di letargo. Si senti da capo rimescolare il sangue, spalancio la cee gli occli, e guardo. Il Nibbio s'era tirato indietro; e la vecchia, colmento sullo sportello, guardando Lucia, dieveza: eventie, la misovine; venite, poverina; venite con nue, che ho ordine di trattarvi bene e di farvi corazzio: -

Al suono d'una voce di donna, la poverina provò un conforte, un coraggio momentaneo; ma ricadde subito in uno spavento più eupo. « Chi siete? » disse con voce tremante, fissando lo sguardo attonito in viso alla vecchia.



- Venite, venite, poverina, - andava questa ripetendo. Il Nibbio o gli altri due, argomenlando dalle parole e dalla voce così straordinariamente radoleti adi colet, quali fossero l'interziolo del signore, ercavano di persuader con le buone l'oppressa a ubbidire. Ma lei seguitava a guardar fuori; e benché il lugo selvaggio e sconorettulo, e la sicurezza d'esuo japardiani non le lacsiassero conerpries speranza di scurezza d'esuo japardiani non le lacsiassero conerpries speranza di

soccorso, apriva non ostante la bocca per gridare; ma vedendo ti Nibbio far gli occhiacci del fazzoletto, ritenne il grido, tremò, si storse, fu presa e messa nella bussola. Dopo, c'entrò la vecchia; il Nibbio disse ai due altri manigodii che andassero dietro, e prese speditamente la salisi, per accorrere ai comandi del padrone.

- " Chi siete? " domandava con ansietà Lucia al ceffo sconosciuto e deforme: " perché son con voi? dove sono? dove mi conducete? "
- "Da chi vuol farvi del bene, "rispondeva la vecchia, "da un gran... Fortunati quelli a cui vuol far ilel bene! Buon per voi, buon per voi. Non abbiate paura, stale allegra, chi m'ha comandato di farvi noraggio. Glielo direte, ch? che v'ho fatto coraggio? "
- " Chi é? perché? che vuol da me? Io non son sua. Ditemi dove sono; lasciatemi andare; dile a costoro che mi lascino andare, che mi portino in qualche chiesa. Oh! voi che siete una donna, in nome di Maria Vereine...!"

Quel nome santo e soave, già ripettuo con venerazione ne primi anni, e poi non più invocato per tanto tempo, ne forse sentito proferire; faceva nella mente della scisgurata che lo sentiva in quel monento, un'impressione confusa, strana, lenta, cone ta rimembranza della tuce, in un vecchione accevato da bambino.

Intanto l'innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù; c vedeva la bussola venir passo passo, come prima la carrozza, e avanti, a una distanza che creseeva ogni momento, salir di corsa il Nibbio. Quando questo fu in cima, il signore gli accennò che lo seguisse; e andò con lui in una stanza del castello.

- « Ebbene? » disse, fermandosi li.
- " Tutto a un puntino, " rispose, inchinandosi, il Nibbio: " l'avviso a tempo, la donna a tempo, nessuno sul luogo, un urlo solo, nessuno comparso, il occhiere pronto, i cavalti bravi, nessun incontro: ma...."

  " Ma che?"
- « Ma.... dico il vero, che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena, senza sentirla parlare, senza vederla in viso. »
  - " Cosa? cosa? che vuoi tu dire? "
- " Voglio dire che tutto quel tempo, tutto quel tempo.... M'ha fatto troppa compassione. "
  - " Compassione! Che sai tu di compassione? Cos' è la compassione?
  - « Non l'ho mai capito così bene come questa volta: è una storia

la compassione un poco come ta paura: se uno la lascia prender possesso, non è più uomo. »

- "Sentiamo un poco come ha fatto costei per moverti a compassione. "
- " O signore illustrissimo! tanto tempo....! piangere, pregare, e far cert'occhi, e diventar bianca bianca come morta, e poi singhiozzare, e pregar di nuovo, e certe parole...."
- Non la voglio in casa costei, penasva intanto l'innominato, Sono statu una bestia a impegnarmi; nas ho prumesco, ho promesso. Quando sarà lontana . . . . E abando la testa, in atto di comando, verso il Nibbio, ora, » gli disse, » metti da parte la compassione: monta a cavallo, peredi un compagno, due se vuole; e va di cersa casa di quel don Rodrigo che tu sai. Digli che mandi . . . ma subito subito, perché altrimenti . . . . . .
- Ma un altro no interno più imperioso del primo gli proibi di finire.

  « No, » disse con voce risoluta, quasi per esprimere a sè stesso il
  comando di quella voce segreta, « no: va a riposarti; e domattina...
  farai quello che ti dirò! »
- Un qualche demonio ha costei dalla sua, pensava poi, rimasto solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto, e con lo sguardo immobile sur una parte del pavimento, dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di luce pallida,



tagista a seachi dalle grosse inferriate, e intaglista più minutamente dai piccoli comparimenti dele veriate. Un quabele demonio, o. ... un qualche angelo che la protegge ... Compassione al Nibbiol ... un pomattina di bosoriora, fuor di qui costei; al suo destino, e non sen perit più, e, prosvegiva tra sè, con quell'afinio con eui si comanda a un ragazzo indoole, supendo che non ubbidris, ... e non ci si pens più. Quell'anniane di don Rodrigo non ni venga a romper la testa con ringraziamenti; che ... non vogito più sentir parlar di cestel. L'i lo servito perchè ... perchè ho promesso e lo promesso perchè ... e il nio destino. Ma vogito che me lo pagli bene questo servizio, cotti. Vediamo un poco ... ...

E voleva almanaccare cosa avrebbe potuto richicelergii di seabroso, per compenso, e quasi per pena; ma gli si attraversaron di nuovo alla mente quelle parole: compassione al Nibbio! — Come può aver fatto costei? — continuava, strascinato da quel peusiero. — Voglio vederla ... Els in o... Si, voglio vederla.

E d'una stanza in un'altra, trovò una scaletta, e su a tastone, andò alta camera della vecchia, e picchiò all'uscio con un calcio.

- " Chi e? "
- " Apri. "

A quella voce, la vecchia fece tre salti; e sublio si senti scorrere il paletto negli anelli, e l'uscio si spalancò. L'innominato, dalla soglia, diede un'occhiata in giro; e, al lume d'una lucerna ehe ardeva sur un tavolino, vide Lucia rannicchiata in terra, nel canto il più lontano dall'uscio.

- « Chi t'ha detlo che tu la buttassi là come un sacco di cenci, sciagurata? » disse alla vecchia, con un cipiglio iracondo.
- « S' è messa dove le è piacinto, » rispose umilmente colei: « io ho fatto di tutto per farle coraggio: lo può dire anche lei; ma non c'è stato verso. »
- « Atzalevi, e disse l'innominato a Lucia, andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparir di quell'unon, le sue parole, avevan messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomilolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani, e non movendosi, se non el termava tutta.
- "Alzatevi, chè non voglio farvi del male.... e posso farvi del hene, "ripetè il signore.... "Alzatevi! " tonò poi quella voce, sdegnata d'aver due volte comandato invano.

Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito inginocchioni; e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato, e riabbassandoli subito, disse: « son qui: m'ammazzi. »

- W' ho detto che non voglio farvi del male, n rispose, con voce mitigata, l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore.
- " Coraggio, coraggio, " diceva la vecchia: " se ve lo dice lui, che non vuol farvi del male...."
- "E perchè, " riprese Lucia con una voce, in cui, col tremito della paura, si sentiva una certa sicurezza dell' indegnazione disperata, " perchè mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io?...."



- « V'hanno forse maltrattata? Pariate. »
- " Oh maltrattata! M'hanno presa a tradimento, per forza! perche?

perchè m'hanno presa? perchè son qui? dove sono? Sono una povera creatura: cosa le ho fatto? In nome di Dio....»

- « Dio, Dio, » interruppe l'innominato: « sempre Dio: coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre han questo Dio da mettrer in eampo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi ...? » c lasció la frase a mezzo.
- « Ob Signore! pretendere! Cosa posso pretendere io meschina, se non che lei mi sui mienterodra! Dio perdona latte cose, per un'opper di misericordia! Ni lasci andare; per carità mi lasci andare! Non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patiratto una povene ceratura. Ob! lei che può comandare, dica che mi lascino andare! Ni hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna a "", dov' è mia madre. Oh Vergine santissima! mia madre! mis madre per carità, mia madre! Ports non e iontana di qui. ". In vedulo i mici monti! Perchè lei mi fa patire! Nii faccia condurre in una chiesa. Pergierrò per lei, tutta la mia vita. Cosa le costa dire una pranci Noi cecol vedo che si more a compassione: diea una parola, la dica. Dio perdona lante ceso, per un'opera di miscircordia:
- Oh perebè non è figlia d'uno di que' cani che m'hanno bandito! — pensava l'innominato: — d'uno di que' vili che mi vorrebbero morto! che ora godrei di questo suo strillare; e in vece....—
- Non iscocci una buona ispirazione! » proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una certi rai d'estisacion ed viso e nel contegno del suo tiranno. «Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore: mi farà morire, e per me sarà fainta; ma lel!.... Forse un giorno anche lei..... Ma no, no, pregherò sempre i oi Signore die la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provasse lei a pati queste pene....!?
- " Via, fatevi coraggio," interruppe l'innominato, con una dolcezza che fece strasecolar ta vecchia. " V'ho fatlo nessun male? V'ho minaceiata?"
- « Oh no! Vedo che lei ha buon cuore, e che sente pietà di questa povera ercatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire; e in vece mi ha.... un pe allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia: mi liberi, mi liberi, »
  - « Domattina . . . . »

- " Oh mi liberi ora, subito.... "
- a Domattina ci rivedremo, vi dico. Via, intanto fatevi eoraggio. Riposate. Dovete aver bisogno di mangiare. Ora ve ne porteranno. n
- " No, no; lo moio se alcuno entra qui: io moio. Mi conduca lei in chiesa . . . . que' passi Dio glieli conterà. "
- « Verrà una donna a portarvi da mangiare, » disse l'innominato; e deltolo, rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego, e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno, per rassicurare una donnicciola.
- « E tu, » riprese poi subito, voltandosi alla vecchia, » falle coragio elne mangi; mettila a dormire in questo tetto: e se ti vuole in compagnia, bene; altrimenti, tu puoi ben dormire una notte in terra. Falle coraggio, ti dico; tienta altegra. E che non abbia a lamentarsi di te! »
- Così delto, si mosse rapidamente verso l'uscio. Lueia s'alzò e eorse per trattenerlo, e rinnovare la sua preghiera; ma era sparito.
- « Oh povera me! Chiudele, chiudele subito. « E sentito ch' chaecostare i hattenti e scorrere il paletto, tornò a rannicchiarsi nel suo cantuecio. « Oh povera me! » esclamò di nuovo singhiozzando: « chi pregherò ora? Dove sono? Ditemi voi, ditemi per carità, chi è quet signore ... , quello che m' lia parlato ? «
  - « Chi è, eh? ehi è? Volete eh' io ve lo dica. Aspetta ch' io te lo dica.



Perché vi protegge, avete messo su superbia; e volete esser soddisfatta voi , e farne andar di mezzo me. Domandatene a lui, S'io vi contentassi anelie in questo, non mi toccherebbe di quelle buone parole che avete sentite voi. » - lo son vecchia, son vecchia, - continuò, mormorando tra i denti. - Maledette le giovani, che fanno bel vedere a piangere e a ridere, e hanno sempre ragione. - Ma sentendo Lucia singhiozzare, e tornandole minaccioso alla mente il comando del padrone, si elinò verso la povera rincantucciata, e, con voce raddoleita, riprese: « via, non v' ho detto niente di male: state allegra. Non mi domandate di quelle cose che non vi posso dire; e del resto, state di buon animo. On se sapeste quanta gente sarebbe contenta di sentirlo parlare come ha parlato a voi! State allegra, che or ora verrà da mangiare; e io elle capisco.... nella maniera che v' lia parlato, ei sarà della roba buona. E poi anderete a letto, e . . . . mi lascerete un cantuceino anche a me, spero, » soggiunse, con una voce, suo matgrado, stizzosa.

« Non voglio mangiare, non voglio dormire. Lasciatemi stare; non v' aecostate; non partite di qui!' »

» No, no, via, n disse la vecebia, ritirandosi, c mettendosi a sedere sir una segoliocia, donde data alla poverina ercito cedialate di revrere e fastio insiente; e poi guardava il suo covo, rodendosi d'esserne forze esclusa per Intita la notte, e brontolando contro il freddo. Ma si rallegrava col pensiero della cena, e con la speranza dele cen e sarchie antele per lei. Lucia non s'avvedeva del freddo, non sentiva la fante, e cone sabordita, non avea a de sino dobort, de suoi terrori siessi, che mu estudimento confinso, simile all'immagini sognate da un febbricitante. Si riveose quando senti picchiare; e, abazulo la fecia alterrita, grido.

« chi é? chi é? Non venga nessuno! »
« Nulla, nulla; buone nnove, » disse la vecchia: « é Marta che

w Milla, fiulia ; buone milove , " disse la vecenia: « e marta ene porta da mangiare. "

" Chiudete, chiudete! » gridava Lucia.

« Ili subito, subito, » rispondeva la vecchia; e presa una paniera dade nami di quella Marta, la manó via, richiuse, « cunca a posar la paniera sur una tavola nel mezzo della camera. Invito poi più volte Lucia che venisse a goder di quella buona roba. Adoprava le parede più efficaci, secondo lei, a mettere appettio alla poverina, prorompeva in eschanazioni sulla squisitezza de' cibi: » di que' loccoul che, quando le persone come noi possono arrivare a assaggiante, se ur ricordan per le persone come noi possono arrivare a assaggiante, se ur ricordan per

un pezzo! Del vino ete beve il padrone co visoi amiei . . . . quando capità qualeheduno di quelli . .! e vogliono stare allegri Elmi! - Ma vedendo che tutti gl'incanti rinservano inutili, - s'este voi che non volete, - disse. . Non istate poi a dirgit donami ch'io non v'ho fatto coragió. Mangreto io; e ne resterà più che albostanza per voi, per quando metterete giudzio, e vorrete ubbdire. » Così detto, si mise a mangiera evidemente. Sasitas che (n', s'alzò, ando verso il cantuccio, e, chinandosi sopra Lucia, l'invitò di nuovo a mangiare, per andar poi a letto.

« No, no, non voglio nulla, » rispose questa, con voce flacca e come sonnolenta. Poi, con più risolutezza, riprese: « è serrato l'uscio è serrato bene? » E dopo aver guardato in giro per la camera, s'alzò, e, con le mani avanti, con passo sospettoso, andava verso quella parte.

La vecchia ci corse prima di lei, stese la mano al paletto, lo scosse, e disse: « sentite? vedete? è serrato bene? siete contenta ora? ¬



" Ob contenta! contenta io qui! " disse Lucia, rimettendosi di nuovo nel suo cantuccio. " Ma il Signore lo sa che ci sono! "

" Venite a letto : cosa volete far li, accuceiata come un cane? S'è mai visto rifintare i comodi, quando si possono avere? "

« No, no; laseiatem i stare. »

" Siete voi che lo volete. Ecco, io vi lascio il posto buono: mi metto sulla sponda: starò incomoda per voi. Se volete venire a letto, sapete

come avete a fare. Ricordatevi che v'ho pregata più volte. » Così dicendo, si cacciò sotto vestita; e tutto lacque.

Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gonitolo, con le ginocchia alzate, cou le mani appoggiate sulle ginocchia, e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo nè sonno nè veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, d'immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a sè stessa, e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell' oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata; ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in quest'angoscia; alfine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraiò, o cadde sdraiata, e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero. Ma tutt' a un tratto si risenti, come a una chiamata interna, e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perchè. Tese l'orecchio a un suono : cra il russare lento, arrantolato della vecchia; spalaneò gli occhi, e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda : era il lucignolo della tucerna, etie, vicino a spegnersi, scoccava una luce treniola, e subito la ritirava, per dir così, indictro, come è il venire e l'andare dell'onda sulla riva: e quella luce, fuggendo dagli oggetti, prima che prendessero da essa rilievo e colore distinto, non rappresentava allo sguardo che una successione di guazzabugli. Ma ben presto le recenti impressioni, ricomparendo nella mente, l'aiutarono a distinguere eiò che appariva confuso al senso. L'infelice risvegliata riconobbe la sua prigione: tutte le memorie dell'orribil giornata trascorsa, tutti i terrori dell'avvenire, l'assalirono in una volta: quella nuova quiete stessa dopo tante agitazioni, quella specie di riposo, quell'abbandono in cui era lasciata, le facevano un nuovo terrore: e fu vinta da un tale affanno, che desiderò di morire. Ma in quel momento, si ranuncutò che poteva almen pregare, e insieme con quel pensiero, le spuntó in cuore come un' improvvisa speranza. Prese di nuovo la sua corona, e ricominciò a dire il rosario; e, di mano in mano che la preghiera usciva dal suo labbro tremante, il cuore sentiva crescere una fiducia indeterminata. Tutt'a un tratto, le passò per la mente un altro pensiero: elle la sua orazione sarebbe stata più accetta e più certamente esaudita, quando, nella sua desolazione, facesse anche qualche offerta. Si ricordò di

quello che aveva di più caro, o che di più caro aveva avulo; giucche, in quel momento, l'animo suo non poteva sentire allra affecione che di spavento, ne concepire altro desiderio che della liberazione; se ne ri-corolo, e risolvette subtlo di farme un ssentiglio. Sab., e si mise in gineccito, e tecendo giunte al petto le mani, dalle quali pendeva la corona, azio il viso e le pupille al cioto, e disse: o Vergine annississina! Voi, a cui mi suon raccomandata tante volte, e che tante volte m'avec consolala! Voi che avete patito tanti dobri, e siede ra tanto gloriosa, e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati; atulatemi! fatenti uscire da questo pericolo, fateni torare s'atva com nia madre. Madre del Signore; e fo voto a voi di rimaner vergine; rimunico per sempre a quel nio povertetto, penno esser mai d'altri che votra:



Proferite queste parole, abbassó la testa, e si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione, e una salvaguardia a un tempo, come un'armatura della nuova milizia a eui s'era ascritta. Rimessai a sedere in terra, senti entra mell'animo una certa tranquillità, una più larga fiducia. Le venue in mente quel donnattina ripetuto dallo econocciuto potente, e le parve di sentire in quella parola una promessa di solvazione. I sensi distinciati da lanta guerra s'assopirano a poco a poco in quell' acquictamento di pensieri: e finalmente, già vicino a giorno, edi nome dello sua protettrice truoce in le labtra, Lucia s'addormento di un sono perfetto e continuo.

Ma c'era qualchedun altro in quello stesso castello, ehe avrebbe



voluto fare altretlanto, e non poté mai. Partito, o quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di tei, fatta una consusta visita a certi posti del castelto, sempre con quell'immagine viva nella mente, e con quelle parole risonanti all'orcechio, il signore s'era andalo a acciare in camera, s'era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici; e spogliatosi, pure in furia, era andalo a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gdi dicesse: tu non dormiral. — Che sciocea curiosità da donnicciola, — pensava, — m' è venuta di vederla l'la ragione quel bestione del Nibbio; uno no è più unono; è vero, non è più uomo!... lo?... io non son più uomo, io? Cos' è stato? che diavolo m' è venuto addosso? che e' è di nuovo? Non to sapevo io prima d'ora, che le donne strillano? Strillano anche gii uomini alle volte, quando non si possono rivoltare. Che diavolo! non ho mai sentito belar donne?

E qui, senza che s'affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sè gli rappresento più d'un caso in cui nè preghi ne lamenti non l'avevano punto smosso dal compire le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza, che già gli mancava, di compir questa; non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà; vi destava in vece una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento. Di maniera che gli parve un sollievo it tornare a quella prima immagine di Lucia, contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo eoraggio. - È viva costei, - pensava, è qui; sono a tempo; le posso dire: andate, rallegratevi; posso veder quel viso cambiarsi, le posso anche dire: perdonatemi . . . . Perdonatemi? io domandar perdono? a una donna? io . . .! Ah, eppure! se una parola, una parola tale mi potesse far bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi: eh! sento che la direi. A che cosa son ridotto! Non son più uomo, non son più nomo!... Via! -- disse poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto divenuto duro duro, sotto le coperte divenute pesanti pesanti: - via! sono sciocchezze che mi son passate per la testa altre volte. Passerà anche questa. ---

E per farla passare, ando ecreando col pensiero qualelle cosa importante, qualelculam di quelle che solevano occupario fortemente, onde applicarveto tutte; ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva combiato ci cò te altre volte stimulava più fortemente i suoi desideri, orra non aveva più nulla di desiderabile: la passione, come un cavallo divenuto tutt'a un tratto resti oper un'orman, ano volvea più adudre avanti. Penasudo all' impresa avviate e non finite, in vece d'animarsi al complimento, in vece d'irritarsi degli ostatoli (chè l' ira in quel nomento ggi sarerbe paras soave), sentiva una tristezza, quasi uno spavarolo de' jassa già fatti. Il tempo ggi s'albacció davanti voto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volvera, peluo soltante di nemorie intollerabili; tutte l' ore sonigitanti a quella che gli passava così lenta, così pesante sut espo, Si schierava nella fantasia tutti i soni malandrini, e non trovava da comandare a nessuno di foro una cosa che g' importasse; anzi l'ide di rivederit, di frovava ira loro, era un nuovo

peso, un' idea di schifo e d' impiceio. E se volle trovare un' occupazione per l'indomani, un' opera fattibile, dovette pensare che all' indomani poteva lasciare in libertà quella poverina.

— La libererò, si; appena spunta il giorno, correrò da lei, e le dirò: andate, andate. La farò accompagnare.... E la promessa? e l'impegno? e don Rodrigo?.... Chi è don Rodrigo? —

A guisa di chi è colto da una interrogazione inaspettata e imbarazzante d'un superiore, l'innominato pensò subito a rispondere a questa che s'era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui, che eresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico. Andava dunque cercando le ragioni per eni, prima quasi d'esser pregato, s'era potuto risolvere a prender l'impegno di far tanto patire, senz'odio, senza timore, un'infelice seonosciuta, per servire colui; ma, non che riuscisse a trovar ragioni che in quel momento gli paressero buone a seusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a sè stesso come ei si fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell'animo ubbidiente a sentimenti antichi . abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti; e il tormentato esaminator di se stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d'anno in anno, d'impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza; ognuna ricompariva all' animo consapevole e nuovo, separata da'sentimenti che l'avevan fatta volere e commettere; ricompariva con una mostrnosità che que'sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in essa. Eran tutte sue, eran tui: l'orrore di questo pensiero, rinascente a ogunua di quell'immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò, e.... al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero sorpreso da un terrore, da un'inquictudine, per dir cosi, superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. S'immaginava con raceapriceio il suo cadavere sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto; la sorpresa, la confusione nel eastello, il giorno dopo: ogni cosa sottosopra; lui, senza forza, senza voce, buttato elii sa dove. Immaginava i discorsi elie se ne sarebber fatti li, d'intorno, loutano, la gioia de'snoi nemiei. Anche le tenebre, anche it silenzio, gli facevan veder nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole; gli pareva ehe non avrebbe esitato, se fosse stato di giorno, all'aperto, in faccia alla gente: buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando, con una forza convulsiva del pollice, il cane della pistola:



quando gli balenò in mente un altro pensiero. — Se quell'altra vita di cui n' hanno parlata quand' ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura, se quella vita non c'è, se è un' invenzione de' preti; che fo io? perchè morire? cos' importa quello che los fatto? cos' importa? è una pazzia la mia... E se c'è quest'altra vita...! —

A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne adoloso una disperaione più nera, più grave, dalla quale noi si potest taggier, neprqucon la morte. Lasciè cader l'arme, e stava con le mari ne capetii, baltendo i denti, tremando. Tutt a un tratto, gli tornarono in mente parole che aveva sentite e riseutite, poche ore prima: — Dio perdona tante cose, per un'opera di unisericonial: — Eno ngli tomavan già con quell'accento d'unile preghiera, con cui crano state proferite: ma con un sunon pieno d'autoriti, e che insiene indinevea una loctana aperanza. Pu quello un momento di sollievo: levò le mani dable temple, e, in un'attitudite più composta, fissò gli corti della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole; e la vedeva, non come la sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava ansiosamente il giorno, per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita: s'immaginava di condurla lui stesso alla madre. - E noi? che farò domani, il resto della giornata? che farò doman l'altro? ehe farò dopo doman l'altro? E la notte? la notte, che tornerà tra dodici ore! Oh la notte! no, no, la notte! - E ricaduto nel vôto penoso dell'avvenire, cereava indarno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni, le notti. Ora si proponeva d'abbandonare il eastello, e d'andarsene in paesi lontani, dove nessun lo conoscesse, neppur di nome : ma sentiva che lui , lui sarebbe sempre con sè: ora gli rinasceva una fosca speranza di rinigliar l'animo antico, le antiche voglie; e che quello fosse come un delirio passeggiero; ora temeva il giorno, che doveva farlo vedere a' suoi così miserabilmente mutato; ora lo sospirava, come se dovesse portar la luce anche ne' suoi pensieri. Ed ecco, appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia s'era addormentata, ceco che, stando così immoto a sedere, senti arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non so che d'allegro. Stette attento, e riconobbe uno scampanare a festa lontano; e dopo qualche momento, senti anche l'eco del monte, che ogni tanto rineteva languidamente il concento, e si confondeva con esso. Di li a poco , sente un altro scampanio più vicino, anche quello a festa : poi un altro. - Che allegria c'è? cos'hanno di bello tutti costoro? - Salto fuori da quel covile di pruni: e vestitosi a mezzo, corse a aprire una finestra, e guardo. Le montagne eran mezze velate di nebbia; il ciclo, pinttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola; ma, al chiarore che pure andava a poco a poco erescendo, si distingueva, nella strada in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case, e s'avviava, tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle feste, e con un'alacrità straordinaria.

— Che diavolo hanno costoro? ĉete e' ê d' allegro in questo nualdetto pases? dove va tutta quella canaglia? — E data una voce a un bravo fidato ete dormiva in una stanza aceanto, gli domandó qual fosse la esgione di quel movimento, Quello, che ne spavea quanto iu, rispose che anderebbe subilo a informariene. Il signore rimase appoggiatio alla finestra, tutto interlo al mobile nextleado. Errao uomini.

82

#### I PROMESSI SPOSI.

donne, fanciulii, a brigate, a coppie, sofi; uno, raggiungendo chi gli era avanli, s'accompagnava con lui; un altro, useendo di cesa, viuniva col primo che rintoppasse; e andavano insieme, come amiel a un viaggio conventuo. Ci atti indicavano manifestamente una fretta e una gioia commue; e quel rimbombo non accordato ma consentanco delle varie campane, quali piú, quali piú, quali non vicine, pareva, per dir cos, la voec di que gesti, e il supplimento delle parole che non potevano arrivar lassol. Ganadrava, ganadras; e gli ercseeva in cuere una più che curisisti di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a lanta gente diversa.





### CAPITOLO XXII.

Poco dopo, il bravo venne a riferire che, il giorno avanti, il cardinal Pederigo Borromo, recessoro di Milano, era arrivato a "", e ci stareble tutto quel giorno; e che la nuova sparsa la sera di quest'arrivo nei paesi d'intorno aveva invogilati tutti d'andare a veder quell'omo, e si sempanava più per allegria, che per avvertir la gente. Il signore, rimasso solo, continuo à sun'afa nella valle ancor

pilo pensieroso. — Per un somo! Tutti premurosi, tutti allegri, per vedere un uomo! E però ogunu di costora vari il suo diavolo che lo tornenti. Ma nessuno, nessuno u'avia uno come il mio; nessuno avia pussata una notte come la nia! Go-lia quell' nono, per render tanta gente allegra? Qualche soldo che distribuirà così alla ventura.... Ma costoro non vanno tutti per l'elemosina. Ebbene, qualche segno nell'aria, qualche parola.... Oli se le avese per me le parole che possono consolarel se....! Perchè non vado anch'io? Perchè no 1.... Andreò, andreò; e gli voglio partare: à quatti c'ecci gli voglio parlare. Cosa gli diro? Ebbene, quello che, quello che.... Sentirò cosa sa dir lui queste utomo! —

Fatta cosi in contiuso questa risoluzione, fini in fretta di vestirsi, mettendosi una sua casacca d' un taglio cie avvar qualche cosa del militare; prese la terzetta rimasta sul letto, e l'attaccò alla cintura da una parie; dall' altra, un' altra che slaccò da un chiodo della parete; mise in quella stessa cintura il suo puguale; e staccata pur dalla parete una carabina famasa quasi al par di lui; se la mise ad armacollo, prese il cappelo, usei di camera; e andò prima di tuto a quella doce aveva lasciata Lucia. Pesó fuori la carabina in un cantuccio vicino all'uscio, e, piecitiò, facendo insieme sentir la sua voce. La vecebia seces il letto in un salto, e corse ad aprire. Il signore curto, e chai un' occhiata per la camera, vide Lucia rannicchiata nel suo cantuccio e quieta.

"Dorme? " domandò sotto voce alla vecchia: " là, dorme? eran questi i mici ordini, sciagurata? "

" lo ho fatto di tutto, " rispose quella: " ma non ha mai volulo mangiare, non è mai voluta venire...."

« Lasciala dormire în pase ; guarda di non la disturbare ; e quando si sveglierà .... Marta verrà qui nella stanza vieina ; e tu manderai a prendere qualunque cosa che costei possa ehiederti. Quando si sveglierà ... dille che io... che il padrone è partito per poco tempo, che tornerà, e che... farà tutto quello che tivo vra. »

La vecchia rimase tutta stupefatta pensando tra sè: — che sia qualche principessa costei? —

Il signore usei, riprese la sua carabina, mandò Marla a fare anticamera, mandò il primo bravo che incontrò a far la guardia, perchè nessun altro che quella donna mettesse piede nella camera; e poi usei dal castello, e prese la scesa, di corsa.

Il manoscritto non dice quanto ci fosse dal castello al pasee dov'era il cardinale; ma dai fatti che siam per raccontare, risulta che non doveva esser più che una lunga passeggiata. Dal solo accorrere de valigiani, e anche di gente più iontana, a quel passe, questo non si potrebbe argomentare; giacchè nelle menorie di quel tempo troviamo che da venti e più miglia veniva gente in folta, per veder Federigo.

I bravi che s' abbattevano sulla salita, si fermavano rispettosamente al passar del signore, aspettando se mai avesse ordini da dar loro, o se volesse prenderli seco, per qualche spedizione; e non sapevan che si pensare della sua aria, e dell'occhiate che dava in risposta a' loro inchini. Quando fu nella strada pubblica, quello che faceva maravigilare i passeggieri, e ra di vederlo senas seguito. Del resto, o gunuo gi faceva luogo, prendendola larga, quanto sarebbe bastato anche per il seguito, e levandosi rispettosamente il cappello. Arrivato al passe, trovò una gran folla; ma il suo nome passò subtod iborea il bocer; e la folta s' apriva. S'accostò a uno, e gil domandò dove fosse il cardinate. u in caso del curato, a rispos quello, incitinandosi, e g'indicò dov'era. Il signore ando là, entrò in un territletto dove e eran molti preti, che tutti o guardravono con un'attenzione maravigitata e sospettosa. Vide dirimpetto un uscio spalanento, che metteva in un satolito, dove molti attir preti eran congregati. Si levò la carabina, e l'appoggió in un canto del cortile; poi entrò nel salottino: e anche li, occhiate, hisbigli, un nome ripettuto, e silentio Lin; voltatosi a uno di quelli, gii domandò dove fosse il cardinale; e che voleva parlardi.

« lo son forestiero, » rispose l'interrogato, e data un'occhiata intorno, chiamò il cappellano erocifero, ehe in un canto del salottino, stava appunto dicendo sotto voce a un suo compagno: « colui? quel



famoso? che ha s far qui cotul? alla larga! » Però, a quelta chiamata che risonó nel sileutro generale, dovette vuite; puelto l'inominato, stette a sentir quel che voleva, e alzando con una curiosità finquieta gli cochi a uquel viso, e ribabasandoli sulto, rimase il un poco, poi disse o balbetlò: » non saprei se monsignore illustrissimo ... in questo momento ... si Iruvi. ... si ... possa ... si Iruvi. ... si ... possa ... basta, yado a vedere » E andò a mafincorpo a fa l' imbascista nella stana vicina, dove si Iruvava a Gardinale.

A questo punto della nostra storia, noi non possiam far a meno di non fernarei qualche poco, ome li viandante, stracco e tristo da un lungo camminare per un terreno arido e salvatico, si trattiene e perde un po' di tempo all'omate d'un bell'albreo, sull'eràn, siciona a una fonte d'acqua viva. Ci siamo abbattuti in un personaggio, il nome e la memoria del quale, affacciandos, in qualtunque tempo, alla mente, in piercamo con una placida commozione di virverzna, e con un senso giocondo di simpatia: ora, quanto più dopo tante immagini di dolore, dopo la contiemplazione d'una moltiplice e fastidiosa per-versità i Informo a questo personaggio bisogna assottamente che noi spendiamo quatti pravice: chi noi si curasse di sentifice, a verse però vogità d'andare avanti nella storia, salti addirittura al capitolo se-guente.

Federigo Borromco, nato nel 1864, fu degli nomini rari in qualunque tempo, che abbiano impiegato un ingegno egregio, tutti i mezzi d'una grand'opulenza, tutti i vantaggi d'una condizione privilegiata, un intento continuo, nella ricerea e nell'esereizio del meglio. La sua vita è come un ruscello elle, scaturilo limpido dalla roceia, senza ristagnare ne intorbidarsi mai, in un lungo corso per diversi terreni, va limpido a gettarsi nel fiume. Tra gli agi e le pompe, bado fin dalla puerizia a quelle parole d'annegazione e d'umiltà, a quelle massime intorno alla vanità de' piaccri, all'ingiustizia dell'orgoglio, alla vera dignità e a' veri beni, che, sentite o non sentite ne'euori, vengono trasmesse da una generazione all'altra, nel più elementare insegnamento della religione. Badó, dico, a quelle parole, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le trovò vere; vide che non potevan dunque esser vere altre parole e altre massime opposte, che pure si trasmettono di generazione in generazione, con la stessa sicurezza, e talora dalle stesse labbra; e propose di prender per norma dell'azioni e de' pensieri quelle che erano il vero. Persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti, e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto, comineiò da fanciullo a pensare come potesse render la sua utile e santa.

Nel 1880, manifestò la risoluzione di dedicarsi al ministero ecelesiastico, e ne prese l'abito dalle mani di quel suo eugino Carlo, e che una fama, già fin d'allora antica e universale, predicava santo. Entrò poco dopo nel collegio fondato da questo in Pavia, e che porta



ancora il nome del loro casto; c li, applicandosi assiduamente alle occupazioni che trovò prescritte, due altre ne assumesti sua volonità; e furono d'insegnar la dottriua eristiana ai più rozzi e derelliti del popolo, e di silatter, escrivie, consolare e soccorrere gi inferna. Si valee dell'autorità che tutto gli coneiliava in quel luogo, per attirare i suoi compagni a secondardo in tali opere; e in ogni cosa onesta e profitevole escrettò come un primato d'esempio, un primato che le sue doti personali sarchiberto forse hastate a proceciagii, se fosse année stato l'inimo per condizione. I vantaggi d'ou naltrog enere, che la sua gli avrebbe pottuto procurare, non solo non li ricercò, ma mise ogni stutto a schivarii. Vole una tavola puttutos povera che frugale, usò un vestiario piuttosto povera che frugale, usò un vestiario piuttosto povera che frugale, usò un vestiario piuttosto povera che di questo, tutto di tenore della vita e il contegno. Ne evedette mai di questo, tutto di tenore della vita e il contegno. Ne evedette mai

di diverdo mutare, per quanto alcuni congiunti gridassero e si lamentassero che avviisse coi il digititi delle acsa. Un'attra querache a sostenere con gl'istitutori, i quali, furtivamente e come per sorpresa, cercavano di mettergil davanti, addosso, intorno, qualche suppellettire più signorite, qualcosa che lo facesse distinguer dagli altri, e figurare come il principe del hogo: o credessero di fansi alla lunga hen volere con ciù; o fossero mossi da quella siscerateza servide che s'invanisce e si rierea nello splendore altrui; o fossero di que pruteduti che s'dondurano delle vitric come dei vizi, predicano sempre che la perfezione sta nel mezzo; e il mezzo lo fissan ginato in quel punto dev'esi sono arrivati, e ci stanno comodi. Pederigo, non che lasciarsi vincere da quel ventativi, riprese coloro che li facevano; e ciè tra la puberta è la giovinezza.

Che, vivente il cardinal Carlo, maggior di lui di ventisei anni,



C. Car. Gronomo

davanti a quella presenza grave, solenne, eh' esprimeva così al vivo la santità, e ne rammentava le opere, e alla quale, se ee ne fosse stato bisogno, avrebbe aggiunto autorità ogni momento l' ossequio manifesto e spontanco de' circostanti, quali e quanti si fossero, Federigo fanciullo e giovinetto eercasse di conformarsi al contegno e al pensare d'un tal superiore, non è certamente da farsene maraviglia; ma è bensi cosa molto notabile che, dopo la morte di lui, nessuno si sia potuto accorgere che a Federigo, allor di vent'anni, fosse mancata una guida e un censore. La fama crescente del suo ingegno, della sua dottrina e della sua pietà, la parentela e gl' impegni di più d'un cardinale potente, il credito della sua famiglia, il nome stesso, a cui Carlo aveva quasi annessa nette menti un'idea di santità e di preminenza, tutto ciò che deve, e tutto ciò che può condurre gli uomini alle dignità ecclesiastiche, concorreva a pronosticargliele. Ma egli, persuaso in cuore di ciò che nessuno it quale professi cristianesimo può negar eon la boeca, non ei esser giusta superiorità d'uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio, temeva le dignità, e cercava di scansarle : non certamente perché sfuggisse di servire altrui : che poche vite furono spese in questo come la sua; ma perché non si stimava abbastanza degno ne capace di così alto e pericoloso servizio. Perciò, venendogli, nel 1393, proposto da Clemente VIII l'arcivescovado di Milano, apparve forteniente turbato, e ricusò senza esitare. Cedette poi al contando espresso del papa.

Tali dimostrazioni, e chi non lo sa? non sono ne difficii ne rarve; e l'iporcisia non ha bisogno d'un piu granda sforzo d'ingegno per fate, che la bufioneria per deriderte a hono coulo, in ogni casa. Ma cessan fonse per questo d'esser l'espressione naturale d'un sentimento vistuoso e sspiente? La vila é il paragone delle parole e le parole che-sprimono quel sentimento, fossero anche passate sulle labora di tutti gri impostori e it uttili telfariti del mondo, saranno sempre belle, quando siano precedute e seguite da una vita di disinteresse e di sacrifizio.

In Federiga arcivescova apparve uno studio singalare e continuo di non pruedre per sé, delle richezez, del tempo, delle cure, di tutto sé stesso in somma, se uon quanto fosse strettamente necessa-rico Diceva, come tutti dicono, che le rendite ecclesiadiete sono patrimonio de poveri: come poi intendesse infatti una tal mussima, si veda da questo. Volle che si stimasse a quanto poteva ascendere il suo mantenimento e quello della sua serviti ; e dettogli che scientos seudi (scudo si chiamava allora quella moneta d'oro che, rimanendo sempre dello stesso peco e titofa, fin pio detta racchino), dicielo ordine che

0-5

tanti se ne contasse ogni amo dala sua cassa particolare a quella della mena; non credendo de a lui riechissimo Sose lecto vivere di quel patrimonio. Del sun poi cra così searo e sotilie misuratore a se sesso, de babava di mon inunterre un vestilo, prima che fosse logoro affatto: unendo però, come fu notato da serittori contemporanei, al genio della somplicità quebe di una supirista pudiza: due abi-indini notabili infatti, in quell' clà soudicia e salarosso. Similmente, affinche nulla si disperdesse degli avanzi della sua menas frugale, gli assegnò au no spisti di poveri; e une di questi, per suo ordine, entrava ogni giorno nella sala del pranzo a racoggler ciò che fosse ri-musso. Cure, che portebbero fosse indur concetto d'una virtig gretta, misera, angustiosa, d'una mente impaniata nelle minuzie, e in-cupare di disegni clevati; jes non fosse in piciel questa bibliotece.



ambro-siana, che Pederigo ideò con si antinosa lautezza, ed eresse, con latto dispendio, dei fondamenti; per fornir a quale di libri e di manoseritti, ditre il dono dei già raccolti con grande studio e spessa da lui, spedi otto unumi, de più colti ed esperti che pole à exere, a farme inetta, per l'Italia, per la Francia, per la Spagna, per la Germania, per le Fiantier, neda Gercia, al Liabono, a Gerusalemne. Così ristesi a radunarvi circa trentania volumi stampati, e quattordicimità manoseritti. Alta biblioteva uni un collegio di dotteri (from nove, e rapensionati da lui fin che visse; dopo, non bastando a quella spesa l'entrate ordinarie, furon ristretti a due); e il loro ufizio era di coltivare vari studi, teologia, storia, lettere, antichità reclesiastiche, lingue orientali, con l'obbligo ad ognuno di pubblicar qualche lavoro sulla materia assegnatagli ; v' uni un collegio da lui detto trilingue , per lo studio delle lingue greca, latina e italiana; un collegio d'alunni, che venissero istruiti in quelle facoltà e lingue, per insegnarle un giorno; v'uni una stamperia di lingue orientali, dell'ebraica cioè. della caldea, dell'arabica, della persiana, dell'armena; una galleria di quadri, una di statue, e una seuola delle tre principali arti del disegno. Per queste, polé trovar professori già formati; per il rimanente, abbiam visto che da fare gli avesse dato la raccolta de' libri e de' manoseritti; certo più difficili a trovarsi dovevano essere i tipi di quelle lingue, allora molto men coltivate in Europa che al presente; più ancora de' tipi, gli uomini. Basterà il dire che, di nove dottori, otto ne prese tra i giovani alunni del seminario; e da questo si può argomentare elle giudizio facesse degli studi consumati e delle riputazioni fatte di quel tempo: giudizio conforme a quello che par che n'abbia portato la posterità, col mettere gli uni e le altre in dimenticanza. Nelle regole che stabili per l'uso e per il governo della biblioteca, si vede un intento d'utilità perpetua, non solamente bello iu sè, ma in molte parti sapiente e gentile molto al di là dell'idee e dell'abitudini comuni di quel tempo. Preserisse al bibliotecario che mantenesse commercio con gli uomini più dotti d'Europa, per aver da loro notizie dello stato delle scienze, e avviso de' libri migliori che venissero fuori in ogni genere, e farne acquisto; gli prescrisse d'indicare agli studiosi i libri che non conoscessero, e potesser loro esser utili; ordinó che a tutti, fossero cittadini o forestieri, si desse comodità e tempo di servirsene, secondo il bisogno. Una tale intenzione deve ora parere ad ognuno troppo naturale, e immedesimala con la fondazione d'una biblioteca: allora non era cosi. E in una storia dell'ambrosiana, scritta (col costrutto e con l'eleganze comuni del secolo) da un Pierpaolo Bosca, che vi fu bibliotecario dopo la morte di Federigo, vien notato espressamente, come cosa singolare, elle in questa libreria, eretta da un privato, quasi tutta a sue spese, i libri fossero esposti alla visla del pubblico, dati a chiunque li chiedesse, e datogli anche da sedere, e carta, penne e calnuraio, per prender gli appunti che gli potessero bisognare; mentre in qualche altra insigne biblioteca pubblica d'Italia,

i libri nou erano neumen visibili, ma chiusi in armadi, donde no si levanos so no per genilizza del bibliotecar, quando si sentismo di farti vedere un momento; di dare al concorreuti il comodo di sindiare, non se n'aveva neppur l'idro. Dimodoché arricchir tali biblioteche era un sottera fileri altro o romune: una di quelle coltivazioni, come ce n'era e ce n'è tultavia molte, che isteriliscono il campo.

Non domandate quati siano stati gli effetti di questa fondazione del Borrameo sulta celtura pubblici: screbele facile fumostrare in due frasi, al modo che si dimostra, che furson miracolosi, o che uno furon nienei; cercare e spiegare, fino a un certo seguo, quali siano stati veramente, sarchbe cosa di molta falica, di poto costrutto, e fuor di tveramente, sarchbe cosa di molta falica, di poto costrutto, e fuor di tveramente, sarchbe cosa di molta falica, di poto costrutto, e fuor di tveramente, care del cosa di molta falica, di poto costrutto, e fuor di cetto colle una falica cosa, la volle in quelle tunaniera, e l'esegui, in nezzo ai quell' giorontaloggine, a quell' interzia, a quell' antipatis generale per ogni applicazione studios», e per conseguenza in nezzo ai cas' monche questa, e simili, che astranuo certissimamente salti più che gli seudi spesi da lui in quell' impresa; i quati furon centocinquennila, la più parte dei suoi.

Per chiamare un tal uomo sommamente benefieo e liberale, può parer ehe non ei sia bisogno di sapere se n'abbia spesi molt'altri in soccorso immediato de' bisognosi; e ci son forse ancora di quelli che pensano che le spese di quel genere, e sto per dire tutte le spese, siano la migliore e la più utile elemosina. Ma Federigo teneva l'elemosina propriamente detta per un dovere principalissimo; e qui, come nel resto, i suoi fatti furon consentanci all'opinione. La sua vita fu un continuo profondere ai poveri; e a proposilo di questa stessa carestia di etii ha già parlato la nostra storia, avremo tra poco occasione di riferire aleuni tratti, dai quali si vedrà ehe sapienza e che gentilezza abbia saputo mettere auche in questa liberalità. De' molti esempi singolari che d'una tale sua virhi hanno notati i suoi biografi, ne citeremo qui un solo. Avendo risaputo che un nobile usava artifizi e angherie per far monaca una sua figlia, la quale desiderava piuttosto di maritarsi, feee venire il padre; e cavatogli di bocca ehe il vero motivo di quella vessazione era il non avere quattromila scudi elie, secondo lui, sarebbero stati necessari a maritar la tiglia convenevolmente,

Federigo la doló di quattromila seudi. Forse a taluno parrà questa una largitezza ecessiva, non hen ponderata, troppe condiscendente agli stolit caprica i d'un superbo; e che quattromila seudi potevano esser meglio impigant in cent'altre maniere. A questo non abbiamo inulla da rispondere, se non che sarebbe da desiderarsi che si vedesero speso eccessi d'una virtit così libera dall' opinioni dominanti (ogni itempo la la seu), così indipiendente dalla tendenza generale, come, in questo esso, fu quella che mosse un umon a dar quattromila seudi, perchè una giovine non fosse futta monace.

La carità inessusta di quest' uomo, non ueno che nel dare, spiecava in tutto il suo contegno. Di facile abbordo con tutti, credeva di
dovere specialmente a quelli che si chiamano di bassa condizione, un
vivo giviale, una cortesia affettuos; tanto più, quanto ne trovan
meno nel mondo. E qui pure ebbe a combattere co' galantuomini del
ne quali unini, i quali, in oggi cosa, avrebhero voluto farlo star nel
intiti, cio ne loro limiti. Uno di costron, una volto che, nella visita
d'un paese alpestre e salvatico, Federigo istruiva certi poveri fanciulli, e, tra l'interrogare e l'integnare, gli andava amorevolmente
accarezzando, l'avverti che ususse più riguardo nel far fante carezze
a que' ragazzi, perchè eran troppo sudici e s domacossi: come se



supponess, il buon nomo, che l'ederigo non avese senso allassanza per fare una la esoperta, o non abbasanza perspicacia, per trovar da sè quel ripiego così fino. Tale è, in certe condizioni di tempi e di cose, la sventura degli uomini costituiti in certe digniti che mentre così di rado si trova chi gli avvisi de' loro maneamenti, non manea poi gente coraggiosa a riprenderii del loro far bene. Ma il buon vescovo, non sutra un certo risentifiento, risposee: a sono mic anime, e forse non vedranno mai più la mia favcia; e non volet che cii abbrace! ?

Ben raro però era il risentimento in lui, ammirato per la soavità de' suoi modi, per una pacatezza imperturbabile, che si sarebbe attribuita a una felicità straordinaria di temperamento; ed era l'effetto d'una disciplina costante sopra un' indole viva e risentita. Se qualche volta si mostrò severo, anzi brusco, fu eo' pasteri suoi subordinati che sconrisse rei d'avarizia o di negligenza o d'altre tacce socialmente opposte allo spirito del loro nobile ministero. Per tutto ciù che potesse toccare o il suo interesse, o la sua gloria temporale, non dava mai seguo di gioia, ne di rammarico, ne d'ardore, ne d'agitazione: mirabile se questi moti non si destavano nell'animo suo, niù mirabile se vi si destavano. Non solo da' molti conclavi ai quali assistette, riporto il concetto di non aver mai aspirato a quel posto così desiderabile all'ambizione, e così terribile alla nietà; ma una volta che un collega, il quale contava molto, venne a offrirgli il suo voto e quelli della sua fazione (brutta parola, ma era quella che usavano), Federigo rifiutò una tal proposta in modo, che quello depose il pensiero, e si rivolse altrove. Questa stessa modestia, quest'avversione al predominare apparivano ugualmente nell'occasioni più comuni della vita. Attento e infaticabile a disporre e a governare, dove riteneva che fosse suo dovere il farlo, sfuggi sempre d'impieciarsi negli affari altrui; anzi si sensava a tutto potere dall'ingerirvisi ricercato: discrezione e ritegno non comune, come ognuno sa, negli nomini zelatori del bene, qual era Federigo.

Se volesimo lasciarei andare al piacere di raecogliere i tratti nolabiti del suo caraltere, ne risillerebbe certanente un complesso siupolare di meriti in apparenza, apposti, e certo difficili a trovarsi insiene. Però non onetleremo di notare un'altra singolarità di quella bella vila: che, piena come fu d'attività, di governo, di funzioni, d'insegnamento, d'udicare, di visite diocesane, di viaga; di contrasti, non solo lo studio c'ebbe una parte, ma ce n' ebbe lauta, che per un letterato di professione sarebbe bastato. È infatti, con tant' altri e diversi titoli di lode, Federigo ebbe anche, presso i suoi contemporanci, quello d' uom dotto.

Non dabbiamo però dissimulare che tenne con ferma persussione, e sostemne in partiale, con lungu costaura, opinioni, che a giaron d'orga parchetro a ognuno piuttoso istrane che mal fondate; dice anche a cotoro che avrebber o una gran voglia di trovare giuste. Coli io volesse diferande rei del son tempo, piuttoso des unis essona che, per certe cose, e quando risulti dall'essane particolare de fatti, può aver quadete valure, o anche molto, ma che applicata così nude a sali cieca, come si fa d'ordinario, non significa peoprio nulla. E percià, non volendo risolvere un farmo de semplici questo compiletar, che altungar troppo un episolito, tralasecreno anche d'esporte; lastandori d'avere accunano così alla siluggia che, d'un unon così amminibile in complesso, noi non pretendiano che ogni cosa lo fasse ugualmente; perchè non rasia che abbiam volto servirere un'orazio fundere un'orazio fundere.

Non è certamente fare inquiria ai mostri lettori il supporre che qualchedumo di loro domandi se di tanto ingegno e di tanto studio quest' nono abbia lasciato qualche mommento. Se n' ha lasciati! Girea cento son l'opere che irmangon di lui, Ira grandi e piccole, tra latine e italiane, tra shampate e manoserite, che si seraban onella biblioteca da lui fonduta: trattati di morale, orazioni, discertazioni di storia, d'antichità sera e profuna, di eleteratura, d'arti e d'altro.

— E came mai, dris cudesto tettore, tante opere sono dimenticate, o almeno esto poce onosciute, cos poco riecerate? Come mai, con tanto ingeguo, con tanto studio, con tanta pratica degli nomini e delle cose, con tanto meditare, con tanta passione per il hono e per il hedio, con tanta nessione per il hono e per il hedio, con tanto anolior d'animo, con tant'altre di quelle qualiti che famo il grande seritore, questo, in cento opere, non ne la lassista neppur una di quelle che son riputate insigni anche da chi non le lega? Coure mai, tutte insieme, non sono basalta a procurare, almeno col numere, al son ome una fama letteraria presso no poster? —

La donanda è ragionevole senza dubbio, e la questione, molto interessante; perchè le ragioni di questo fenomeno si troverebbero con l'osservar molti fatti generali: e trovate, condurrebbero alla spiegazione

### I PROMESSI SPOSI.

424 I PROMESSI SPO

di più altri fenomeni simili. Ma sarebbero molte e prolisse: e poi se non v'andassero a genio? se vi facessero arricciare il naso? Sicche, sarà meglio che riprendiamo il filo della storia, e che, in vece di cicalar più a lungo intorno a quest'uomo, andiamo a vederlo in azione, con la guida del nostro autore.





## CAPITOLO XXIII.

I cardinal Federigo, intanto che aspettava l'ora d'andar in chiesa a celebrar gli ufizi divini, stava studiando, coni era solito di fare in tutti i ritagli di tempo; quando entrò il cappellano erocifero, con un viso alterato.

cappellano erocifero, con un viso alterato.

"Una strana visita, strana davvero,
monsignore illustrissimo!"

« Chi è? » domandò il cardinale.

« Niente meno che il signor . . . » riprese il cappellano; e spireando le sillabe
con una grau significazione, proferi quel nome che noi non possiamo
serivere ai nostri lettori. Poi soggiunes: « è qui fuori in persona; e
chiede nient'altro che d'esser introdotto da vossignoria illustrissima. »

« Lui! » disse il cardinale, con un viso animato, chiudendo il libro, e alzandosi da sedere: « venga! venga subito! »

- « Ma . . . . replicò il cappellano, senza moversi: « vossignoria illustrissima deve sapere chi è costui: quel bandito, quel famoso. . . »
- « E non è una fortuna per un vescovo, che a un tal uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare? »
- « Ma. . . . " insistette îl cappellano: « noi non possiano mai parare di certe cose, perché monsignore dice che le son ciance: però quando viene îl caso, mi pare che sia un dovere . . . . Lo zelo fa de nemiei, monsignore ; e noi sappiamo positivamente che più d'un ribaldo ha ossto vantarsi che, un giorno o l'altro . . . . "
  - « E che hanno fatto? » interruppe il cardinale.
- « Dico che costui è un appaltatore di delitti, un disperato, che tiene corrispondenza co' disperati più furiosi, e che può esser mandato . . . . »
- « Oh, elte disciplina è codesta, » interruppe aneora sorridendo Federigo, « che i soddati esortino il generale ad aver panra? » Poi, divenuto serio e peusieroso, riprese: « san Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevyer un tal uomo: sarebbe andato a cercarlo. Fatclo entra subilo: la già aspettato troppo. »



Il eappellano si mosse , dieendo tra sė: — non e'ė rimedio : tutti questi santi sono ostinati. —

Aperto l'uselo, c affacialosi alla stanza dov'era il signore e la brigata, vide questa ristretta in una parte, a bisbigliere e a guardra di solt'occitio quello, lasciato solo in un canto. S'avviù verso di ini; e intanto squadrandolo, come poleva, con la coda dell'occitio, andava pessando che diavolo d'armeria poleva esser nassesta sotto quella esacea; e che, veramente, prinsa d'introdurio, avvetido dovuto proporgii almeno.... ma non si seppe risolvere. Gli s'accostò, e disse: e monsignore a spetta vossignorio. Si condenti di venir con me. » E precedendolo in quella piccola folta, che subito fece ala, dava a destra e a sinistra occhiate, le quali significavano: cosa volete? non lo sapete anche voi altri, che is sempre a molo suo?



Appena introdotto l'imominato, Federigo gli andò incontro, con un volto premuroso e sereno, e con le braccia aperte, come a una persona desiderata, e fece subito cenno al cappellano che uscisse: il quale ubbidi.

I due rimasti stettero alquanto senza parlare, e diversamente sospesi. L'innominato, ch'era stato come portato li per forza da una smania inesplicabile, piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche come per forza, straziato da due passioni opposte. quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tocmento interno, e dell'altra parte una sitzaz, una vergogna di vesnir il come un peutito, come un sottomesso, come un miserabile, a confessarsi in rodjea, a impiorare un uomo: e non trivava sparde, nè quasi ne cervara. Però, alzando gil occhi in viso a quell'aumo, si seniva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso insiene e sasave, che, anuneitando ia fiducia, mitigava il dispetto, e senza prender l'orgogio di fivute, l'abbatteva, e, dirò così, gl' imponeva silezzio.

La presenza di Federigo era indatti di quelle che annunziano una superiorità, e la fanon anare. Il portamento era naturalmente composto, e quasi involontariamente masctoso, non incurvato nei impigrito punto dagli anni, i occioia grave e viusce, la fronde servane a pensicrosa; con la cunitie, nel paltore, tra i segni dell'astinenza, della medidazione, della filtato, una specie di floridezza verginiste tutte le former del volto indicavano che, in altre cià, c'era stata quetta che più propriamente si citama bellezza; l'aditudine de prassiera solemia i bennevoti, la pace interna d'una lunga vita, l'asuece degli uomini, la gioia continua d'una sperzana inefalida (», vi averano sostitutà una, direi quasi, bellezza senile, che spicava anece più in quella magnifica sempitici della porporra.

Tenue anche lui, qualche momento, fisso nell'aspetto dell'innomimato il suo sigunardo penetrante, el eserciato di lungo tempo aritrarre dai sembianti i pensieri; e, sotto a quel fosco e a quel trutado, parectogli di scoprire sempre più qualessa di conforme alla sperana da lui concepita al primo anunuzio d'um tal visita, tutt'animato, » oli: "disse: c. che prezioso visita e questa le quanto vi devo eser grato d'um ai buona risoluzione; quantunque per me abbia un poi del rimorvorro!"

- " Rimprovero! » esclamò il signore maravigliato, ma raddoleito da quelle parole e da quel fare, e contento ehe il cardinale avesse rotto il ghiaccio, e avviato un discorso qualunque.
- " Certo, m'è un rimprovero, " riprese questo, " ch' io mi sia laseiato prevenir da voi; quando, da tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venir da voi io. "
  - Da me, voi! Sapete chi sono? V'hanno detto bene il mio nome?»
     E questa consolazione ch' io sento, e che, certo, vi si manifesta
- nel mio aspetto, vi par egli ch'io dovessi provarla all'annunzio, alla

vista d'une sonnoseitato' Siete voi che me la fate provare; voi, dico, che avrei dovute cercare; voi cle alimeno lo tatto o mano e pianto, per eu lo tanto pregato; voi, de miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desichento d'acceptiere e d'abbraciera; se avessi erreitato di poterto sperare. Ma Dio sa fare Egli solo le maravicii di c. e sumolise alla desloteza, alla tenteza de 'svoi movert servi.

L'innominato stava attonito a quel dire così inflammato, a quelle purole, che rispondevano tatto risolutamente a ciò che non aveva ancore detto, nie era ben determinato di dire; e commosso ma salordito, stava in silenzio, «E che? » riprese, ancor più affettuosamente, Federigis: « voi avete una buona nuova da darmi, e me la fate tanto sospitare? »



- " Una buona nuova, io? Ho l'inferno nel cuore; e vi darò una buona nuova? Ditemi voi, se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspetlate da un par mio."
- « Che Dio v' ha toccato il cuore , e vuol farvi suo , » rispose pacatamente il cardinale.

» Diol Diol Diol Se lo vedessil Se lo sentissi I Dov'e questo Diol'e Vol me lo domandate ? vol'i E eti più di vol Ila vicino? Non ve lo sentite in cuere, che v'opprime, che v'agita, che non vi lascia sare, e nello stesso tempo v'attira, vi la presentire una speranza di quiete, di consolazione, d'una cursolazione che sarà piena, immensa, subito che vol to riemosciate, lo noriessale l'. l'importate? »

" Oh, certo! ho qui qualche cosa che m'opprime, che mi rode! Ma Dio! Se e'e questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me?"

Queste parole furon dette con un accento disperato; ma Federigo. con un tono solenne, come di placida ispirazione, rispose: « cosa può far Dio di voi? cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà: vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. Che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere ... » (l'innominato si scosse, e rimase stunefatto un momento nel sentir quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di non provarne sdegno, anzi quasi un sollievo); « che gloria, » proseguiva Federigo, « ne viene a Dio? Son voei di terrore, son voci d'interesse; voci forse anche di glustizia, ma d'una giustizia così facile, eosi naturale! alcune forse, pur troppo, d'invidia di codesta vostra sciagurata potenza, di codesta, fino ad oggi, deplorabile sicurezza d'animo. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad acensar voi stesso, allora! allora Dio sarà glorificato! E voi domandate cosa Dio possa far di voi? Chi son io pover' uomo, ehe sappia dirvi fin d'ora che profitto possa ricavar da voi un tal Signore? cosa possa fare di codesta volontà impetuosa, di codesta imperturbata costanza, quando l'abbia animata, infiammata d'amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi, pover' nomo, che vi pensiate d'aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male, che Dio non possa farvene volere e operare nel bene? Cosa può Dio far di voi? E perdonarvi? e farvi salvo? e compire in voi l'opera della redenzione? Non son cose magnifiche e degne di Lui? Oh pensate! se io omicciatolo, io miserabile, e pur così pieno di me stesso, io qual mi sono, mi struggo ora tanto della vostra salute, ehe per essa darei con gaudio (Egli m'è testimonio) questi pochi giorni che mi rimangono; oh pensate! quanta, quale debba essere la carità di Colui che m'infonde questa così imperfetta, ma così viva; come vi ami, come vi voglia Quello che mi comanda e m' ispira un amore per voi che mi divora! »

A misura che queste parole usevian dal suo labbro, il volto, lo signardo, ogni molo e sajarvas il seno. La faccia del suo acoultare, di stravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta; poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa; i suoi occhi; che dall' infinata più non conocevera la learine, si gonfarono; quando le parole furon cessale, si copri il viso con le mani, e diede in un dirotto jastoto, che fo cume l'ultima e più chiara risposta.



"Dio grande e buono! " esclamo Federigo, alzando gli occhi e le mani al cielo: " che ho mai fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perche Voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perche mi « Me sventurato! » esclamò il signore, « quante, quante.... cose, le quali non potrò se non piangere! Ma almeno ne ho d'intraprese, d'appena avviate, che posso, se non altro, rompere a mezzo: una ne ho, che posso romper subito, disfare, riparare. »

Federigo si mise în attenzione; el 'inominiato racconto brevemente, ma con parole d'esecrazione anche più forti di quelle che abbiamo adoprato noi, la prepotenza fatta a Lucia, i terrori, i patimenti della poverina, e come aveva impiorato, e la smania che quell' impiorare aveva messa adosso a lui, e come essa era ancor nel castello....

« Ab, non perdiam tempo! » esiclamò Federigo, ansante di pietà e di sollecitudine. « Beato voi! Questo è pegno del perdono di Dio! far che possiate diventare strumento di salvezza a chi volevate esser di rovina. Dio vi benedica! Dio v' ha benedetto! Sapete di dove sia questa povera nostr travagliatà ?

Il signore nominò il paese di Lucia.

« Non è lontano di qui, « disse îl cardinale: » lodato să Dio; e probabilmente. ... Coai diennole, corea un tavolino, e sosse un campanello. E subito entrò con ansietă îl espellano ercelfero, e per la prima cosa, garatô l'inominato; e vista quellă faccia mulata, cq quegli echi rosai di pianto, guardô îl cardinale; e sotto quell'inalte-rabile composteza, soregendogli în volto come un grave contento, e una prenura quasi impaziente, era per rimanere estatice con la bocca aperta, se îl eardinale non l'avesse subito sesglato da quelle contemplatione, domandandogli se, tra i parrochi radunati îl, si rovasse quello di \*\*\*.

« C' è, monsignore illustrissimo, » rispose il cappellano.

« Fatclo venir subito, » disse Federigo, « e con lui il parroco qui della chiesa. »

Il cappellano usci, e andò nella stanza dov' cran que' preti riunili: tutti gi occhi si rivolero a lui. Lui, con la locac tuttavia aperta, col viso ancor tutto dipinto di quell' estata, abzando le mani, e movendole per aria, disses: « signori! signori! Asser mutatio deztreme Excelia. E stette un momento senza dira fluro. Poi, ripreso il tono e la voce della carica, soggiunes: « sua signori illustrissima e reverendissima vuole il signor curato della parrocchia, e il signor curato di "... Il primo chiantato venne sublio vanti, e nello stesso tempo, usci di mezzo alla folla un: « io? » strascicato, con un'intonazione di marrivigia.

- « Non è lei il signor curato di \* \* \* ? » riprese il cappellano.
- « Per l'appunto ; ma . . . . »
- « Sua signoria illustrissima e reverendissima vuol lei. »
- « Me? n disse ancora quella voce, significando chiaramente in quel monosillabo: come ei posso entrar io? Ma questa volta, insieme con la voce, venne fuori l'uomo, don Abbondio in persona, con un passo



forzato, e con un viso tra l'attonito e il disgustato. Il cappellano gli fece un cenno con la mano, che voleva dire: a noi; andiamo; ci vuol tanto? E precedendo i due curati, andò all'uscio, l'apri, e gl'introdusse.

Il cardinale lasció andar la mano dell'innominato, col quale infanto aveva concertada quello cle dovevan fare; a discostò un peoc, e cliando con un ceano il curato della chiesa. Gii disse in succinto di che si trattava; e se sapredele trovar sulbito una buona donna che volesce andare in una lettiga al castetto, a prender Lucia: una donna di cuore e di testa, da sapersi ben governare in una spedizione così nuova, cu usar le maniere più a proposito, trovar le paredo più aduttate a, derincorare, a tranquillizare quella poverina, a cui, dopo fante angosce, e in tanto futarimento, la liberazione stessa poteva metter nell'animo una nuova confusione. Pensato un momento, il curato disse che avexa la persona a proposito, e usci. Il cardinate chiamdo con un altro cenno il cappellano, al quale ordinio dei facesse preparare subito la teltiga e i lettigilorir, e sellare due mule. Useito anche il cappellano, si voltò a don Abbondio.

Questo, che già gli era vicino, per lenersi lontano da quell' altro signore, e che intanto dava un'ecchaitani di svoti o in su ora all'uno ora all'altro, seguitando a almanacear tra sé che cosa mai potesse essere tutto quel rigirio, s'accestò di più, fece una riverenza, e disse: « m'hanno significato che vossignoria illustrissima mi voleva me; ma io credo che abbiano sbagitato.

« Non hanno shagiinto, » rispose Pederigo: » ho mas buona nuova da darvi, e un consolante, un soavissimo ineariro. Una votra parrocchiana, ebe avrete pianta per ismarrita, Lucia Mondella, è ritrovata, è qui vicino, in casa di questo mio caro amico; e voi anderrete ora con lui, e con mas donna che il signor curato di qui el andato a cercare, anderete, dico, a prendere quella vostra creatura, e l'accompagnerete qui.

Don Abbondio fece di tutto per nascondere la noia, che dico? l'aflamo e l'amartiquite che gli dava una lale proposto, o comando che fosse; e non essendo più a tempo a seiogliere e a scomporre un versacio già formato salta sua faccia, lo nascosa, chinando profondamente la testa, in segno d'ubbidienza. E non l'aizò che per fare un altro profondo inchino all'innominato, con un'occhiata pietosa che dieva: sono nelle vostre mani: abbide miscircordis: parere subjectis.

Gli domando poi il cardinale, che parenti avesse Lucia.

- " Di stretti, e con cui viva, o vivesse, non ha che la madre, " rispose don Abbondio.
  - « E questa si trova al suo paese? »
  - " Monsignor, si. "
- Giacehé, » ripress Felerigo, » quella povera giovine non portà esser così presto restituita a casa sua, le sarà una gran consolazione di veder subito la madre: quindi, se il signor curato di qui non torna prima ch'io vada in chiesa, fateni voi il piacere di dirgii che trovi un baroccio o una cavaleatura; e spedisca un uomo di giudizio a cercar quella donna, per condurta qui. »

- « E se andassi io? » disse don Abbondio.
- « No, no, voi: v'ho già pregato d'altro, » rispose il cardinale.



- « Dicevo, » replicò don Abbondio, « per disporre quella povera madre. É una donna molto sensitiva; e ci vuole uno che la conosca, e la sappia prendere per il suo verso, per non farle male in vece di bene. »
- « E per questo, vi prego d'avvertire il signor curato che seelga un unomo di proposito: voi siete molto più necessario altrove, e rispose il cardinale. E avvebbe voluto dire: quella povera giovine la muolto più bisegno di veder subito una faccia conosciuta, una persona sicura, in quel castello, dopo tant'ore di spasimo, e in una terribile occurità dell'avverire. Ma questa non era ragione di dirsi così chiaramente davanti a quel terzo. Parve però strano al cardinale che don Abbondio non I ravese intesa per aria, snai pensata da sè; e così foro di luogo gii parve la proposta e l'insistenza, che pensò doverci esser sotto qualebe cosa. Lo guardo in visa, e vi soopi faciliente la parar di viaggiare con quell' unomo tremendo, d'andare in quelle casa, anche per pochi momenti. Volendo quiudi dissipare afiato quell'ombe.

codarde, e non piacendogli di tirare in disparte il curato e di biabigliari con lui in segreto, innettre il suo nuovo anico era il in terzo, penolo con ti in terzo, piaco il interno piaco di properturo era di far ciò che avvebbe fatto anche con la consiste di consiste d

« S'io tornerò? » rispose l'innominato: « quando voi mi rifiutaste, rimarrei ostinato alla vostra porta, come il povero. Ho bisogno di parlarvi! ho bisogno di sentirvi, di vedervi! ho bisogno di voi! »

Federigo gli prese la mano, gliela strinse, e disse: « favorirete dunque di restare a desinare con noi. V'aspetto. Intanto, io vo a pregare, e a render grazie col popolo; e voi a cogliere i primi frutti della misericordia. »

Don Abbondio, a quelle dimostrazioni, stava come un ragazzo pauroso, che vedu una cararezzar con sicurezta un suo capanecio grosso, rabbuficho, con gli occhi rossi, con un nomaccio famoso per morsi e per ispaventi, e senta dire al padrone che il suo cane è un bono besiione, quielo, quielo: guarda il padrone, e non cuntradice nè approva; guarda il cane, e non ardisce accostargiisi, per timore che il buon besilone non gli mostri i dunti, foses anche per fargii le feste; non ardisce allontanarsi, per non farsi scorgere; e dice in cuor suo: o he fossi a casa mi l

Al cardinale, che s'era mosso per uscire, tenendo sempre per la mano e conducendo secul finominato, diele di nuovo nell'occhio il pover uomo, che rimaneva indictro, mortificato, malcontento, facendo il muso senza volerto. E pensando che forse quel dispiaerce gli po- tesse anche venire dal parergii d'esser trascursto, e come lascialo in un canto, tanto più in paragone d'un fedioroso cos bion accolto, così una canto, tanto più in paragone d'un fedioroso così ben accolto, così una sorriso amorevote, gli disse: « signor curato, vois siete sempre on me nella casa del nostro buon Padre; ma questo... questo perierat, et ineratus ett.

" Oh quanto me ne rallegro! " disse don Abbondio, facendo una gran riverenza a tutt' e due in comune. L'arcivesovo andà avanti, spinse l'uscio, che fu sublis spainents ou di la cel di fuori de due revitiori, che davano uno di que i uno di lai ce i di fuori del usce revitori ci, che atvano uno di que de uno di lai ce i di fuori del uscio paparve agli squardi branosi del clero raccello nella funda commozione del clero raccello nella stanza. Si videro que d'un evolt si du qual era diplicia una commozione stanza. Si videro que d'un evolt si du qual era diplicia una commozione, un unime giori and l'aspecto venerabile d'efferiga; i frederiga; i encorente, un'unime giori and l'aspecto venerabile d'efferiga; in une confusione temperata di conforto, un unovo pudore, una nato, una confusione temperata di conforto, un unovo pudore, una nato, una confusione temperata di conforto, un unovo pudore, una nato, una confusione temperata di conforto, un unovo pudore, una nato, una confusione temperata di conforto, un unovo pudore, una nato, una confusione temperata del conforto, un unovo pudore, una nato, una confusione temperata del conforto, un una confusione emperata del conforto, un una confusione del producto del manura del producto del manura del ma paccolo, il lesso e el llue sanageranos insieme en confusione del manura del un paccolo, il lesso e el llue sanageranos insieme con transcribe el conforto del confusione del confusion



Quando furono nel mezzo della stanza, entrò dàll'altra parte l'aiutante di camera del cardinale, e gli s'accostò, per dirgli che aveva eseguiti gli ordini comunicatigli dal cappellano; che la lettiga e le due mule eran preparate, e s'aspettava soltanto la donna che il curato avrelhe condolfa. Il cardinale gli disse dei, appena arrivato questo, lo facese pariar subilo con don Abhondio: e tutto poi fosse agli or-dini di questo e dell'innominato; al quale strinse di nuovo la mano, in atto di commiato, dierndo: « Vaspetto. » Si voltò a satutar don Abhondio, e 3 avviò dalla parte che conduceva alla chiesa. Il clera gli andò dietro, tra in folla e in processione: i due compagni di viaggio rinusero soli ordina lamza.

Stava l'innominato tutto raccolto in sé, pensieroso, impaziente che venisse il momento d'andare a levar di pene e di careere la sua Lucia: sua ora in un senso cosi diverso da quello che lo fosse il giorno avanti: e il suo viso esprimeva un'agitazione concentrata, che all'ocelio ombroso di don Abbondio poteva facilmente parere qualcosa di peggio. Lo sogguardava, avrebbe voluto attaccare un discorso amichevole: ma. - cosa devo dirgli? - pensava: - devo dirgli ancora: mi rallegro? Mi rallegro di che? che essendo stato finora un demonio. vi siate finalmente risoluto di diventare un galantuomo come gli altri? Bel complimento! Eh eh! in qualunque maniera io le rigiri, le congratulazioni non vorrebbero dir altro che questo. E se sarà poi vero che sia diventato galantuomo: così a un tratto! Delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo, e per tante cagioni! Che so io, alle volte? E intanto mi tocca a andar con lui! in quel castello! Oh che storia! che storia! che storia! Chi me l'avesse detto stamattina! Ah, se posso uscirne a salvamento, m' ha da sentire la signora Perpetua, d'avermi cacciato qui per forza, quando non c'era necessità, fuor della mia pieve : e che tutti i parrochi d'intorno accorrevano, anche più da lontano; e ehe non bisognava stare indietro; e ehe questo, e che quest'altro; e imbarcarmi in un affare di questa sorte! On povero me! Eppure qualcosa bisognerà dirgli a costui. - E pensa e ripensa, aveva trovato elle gli avrebbe potuto dire: non mi sarei mai aspettato questa fortuna d'incontrarmi in una così rispettabile compagnia; e stava per aprir bocca, quando entrò l'aiutante di camera, col eurato del paese, il quale annunzió ehe la donna era pronta nella lettiga; e poi si voltò a don Abbondio, per ricevere da lui l'altra commissione del cardinale. Don Abbondio se ne sbrigó come poté, in quella eonfusione di mente; e accostatosi poi all'aiutante, gli disse: » mi dia almeno una bestia quieta; perehė, dieo la verità, sono un povero cavalcatore. »

" Si figuri, " rispose l'aiutante, con un mezzo sogghigno: " è ta mula del segretario, che è un letteralo. "

« Basta....» replicò don Abbondio, e continuò pensando: — il cielo me la mandi buona. —

Il signore s'era incamminato di corsa, al primo avviso: arrivato all' uso; s'accerse di don Abbondio, ch'era rimasto indietro. Si fermò da spettarlo; e quando questo arrivò frettoloso, in aria di chiedre perdono, l'inchinò, e lo fece passare avanti, con un atto cortese e umitie: cosa che raccomodò alquanto lo stomaco al povero tribolato. Ma appena messo piede nel cortiletto, vide un' altra novità che gli guastò quella poca consolazione; vide l'innominato andar verso un canto, prender per la canna, con una mano, la sua carabina, poi per la cigna con l'altra, e; con un movimento spedito, come se facesse l'esercizio, metterela ad armascolo.

— Ohi! ohi! — pensò don Abbondio: — cosa vuol farne di quell'ordigno, costui ? Bel cilizio, bella disciplina da convertito! E se gli salla qualche grillo ? Oh che spedizione! oh che spedizione! —



Se quel signore avesso potuto appera sospettare che razza di pensieri passavano per la testa al suo compagno, non si può dire cosa avrebbe fatto per rassicurario; ma era lostano le mille miglia da un lal sospetto; e don Abbondio stava attento a non fan ressun atto che significases chiammetre: non mi fodo di vossignoria. Arrivati all'ucciò di strada, trovarono le due cavaleature in ordine: l'innominato saltò su quella che gli fu presentata da un palafeniere. « Vizi non ne ha? » disse all'aintante di camera don Abbondio, rimettendo in terra il piede, che aveva già alzato verso la staffa.

« Vada pur su di buon animo: è un aguello. » Don Abbondio, arrampicandosi alla sella, sorretto dall'aiutante, su, su, su, è a cavallo.



La lettiga, ch'era innanzi qualche passo, portata da due mule, si mosse, a una voce del lettighiero; e la comitiva parti.

Si dovexa passar divanti alla chiesa pieua zeppa di popolo, per una piazatta pieua narleisse daltro popolo del pase e forssierie, che non avexan potuto cutrare in quella. Già la gran nuova era corsa; e al-Tapparir della comitiva, all'apparir di quell'uomo, oggetto aucor pede core prima di terrore e d'escerazione, o rad liteta maravigita.

I - 117 Gaugle

s lažiu udla folla un unermorio quasi d'applianes; e facendo largo, si faceva insieme ile spinte, per vederlo da viciao. La lettiga passò, l'immuninato passò; e davanti alla porta spalaneata della ethiesa, si levò il esppello, e chiao quella fronte tanto tenuta, fia sulla eriniera della mula, ten il susurro di cento veci ele dievasmo: Dio la biene-dica: Dun Aldomido si levò anetle ini il enprello, si chino, si raccomandò al cièto; ma sentendo il encereto asterue de soni confraelli che caulavano a distesa, provò un' invidia, una mesta tenerezza, un acroramento face, cie durio faito a tenere la herimo.



Foor i poi dell'abitato, nell'aperta campagna, megli andiricieni Ialvolta affatto descrit della strata, me do più nero si stese sui sioni pensieri. Altro oggetto non aveva su cui riposar con fiducia lo squardo, che il lettigitiero, il quale, essendo al servizio del cardinale, doveva essere certamente un nomo dalchene, e insiene non aveva ari d'indelle. Ogni lanto, comparivano viandanti, anche a comitive, che accorrevano per vedere il cardinale; cil cra un tristoro per don Abondio; una passeggiero, ma s'andava verso quella valle tremenda, dove non s'inouterrelule che saluditi dell'amico: e che sudditi. Con l'anico avechde desiderato ora più che ma il cutrare in discorso, tanto per lastardo serupe più, come per leuerdo in buono, jam avedendolo. cosi soprappensiero, gliene passava la voglia. Dovette dunque parlar con sé stesso; ed reco una parte di ció che il pover' nomo si disse in quel tragitto: ché, a seriver tutto, ci sarchbe da farne un libro.

- È un gran dire che tauto i sauti come i birboni gli abbiano a aver l'argento vivo addosso, e non si contentino d'esser sempre in moto loro, ma voglian tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano; e ehe i più faccendoni mi devan proprio venire a cercar me, che non cereo nessuno, e tirarmi per i capelli ne' loro affari; io che non chiedo altro che d'esser lasciato vivere! Quel matto birbone di don Rodrigo! Cosa gli mancherebbe per esser l'nomo il più felice di questo mondo, se avesse appena un poehino di giudizio? Lui riceo, lui giovine, lui rispettato, lui corteggiato: gli dà noia il bene stare; e bisogna che vada accattando guai per sé e per gli altri. Potrebbe far l'arte di Michetaccio; no, signore: vuol fare il mestiere di molestar le femmine: il più pazzo, il più ladro, il più arrabbiato mestiere di nuesto mondo; potrebbe andare in paradiso in carrozza, e vuol andare a casa del diavoto a piè zoppo. E costui!.... - E qui lo guardava, come se avesse sospetto che quel costui sentisse i suoi pensieri, - eostni, dopo aver messo sottosopra il mondo con le scelleratezze, ora lo mette sottosopra con la conversione . . . se sarà vero, Intanto tocca a me a farne l'esperienza!... È finita: quando son nati con quella smania in corpo, bisogna che faccian sempre fracasso. Ci vuol tanto a fare il galantuomo tutta la vita, com' ho fatt' io? No. signore: si deve squartare, ammazzare, fare il diavolo..., oli povero me!...e poi uno scompiglio, anche per far penitenza. La penitenza, quando s'ha buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tant'apparato, senza dar tant'incomodo al prossimo. E sua signoria illustrissima, subito subito, a braecia aperte, caro amico, amico caro; stare a tutto quel che gli dice costui, come se l'avesse visto far miracoli; e prendere addirittura una risoluzione, mettercisi dentro con le mani e co' piedi, presto di qua, presto di là: a casa mia si chiama precipitazione. E senza avere una minima caparra, dargli in mano un povero curato! questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo. Un vescovo santo, com' è lui, de' enrati dovrebbe esserne geloso, come della pupilla degli occhi suoi. Un pochino di flemma, un pochino di prudenza, un pochino di carità, mi pare che possa stare anche con la santità . . . . E se fosse tutto un' apparenza? Chi può conoscer tutti i fini degli uomini? e dieo degli uomini come costni? A pensare che

mi torca a andar con lui, a casa sua! Ci può esser sotto qualche diavolo: oh povero me! è meglio non ei pensare. Che imbroglio è questo di Lucia? Che ei fosse un'intesa con don Rodrigo? che gente! ma almeno la cosa sarebbe chiara. Ma come l'ha avuta nell'unghie costni? Chi lo sa E tutto un segreto con monsignore: e a me che mi fanno trottare in questa maniera, non si dice nulla, lo non mi curo di sapere i fatti degli altri; ma quando uno ci ha a metter la pelle, ha anche ragione di sapere. Se fosse proprio per andare a prendere quella povera creatura, pazienza! Benehė, poteva ben condurla con se addirittura. E poi, se è eosi convertito, se è diventato un santo padre, elie bisogno e'era di me? Oh che caos! Basta; voglia il ciclo che la sia cosi: sarà stato un incomodo grosso, ma pazienza! Sarò contento anche per quella povera Lucia: anche lei deve averla scampata grossa; sa il ciclo cos'ha patito: la compatisco; ma è nata per la mia rovina ... Almeno patessi vedergli proprio in cuore a costui, come la pensa. Chi lo può conoscere? Ecco li, ora pare sant'Autonio nel deserto; ora pare Oloferne in persona. On povero me! povero me! Basta: il cielo è in obbligo d'aintarmi, perché non mi ci son messo io di mio capriccio.---

Infatti, sul volto dell'innominato si vedevano, per dir cosi, passare i pensieri, come, in un'ora burrascosa, le nuvole trascorrono dinanzi alla faccia del sole, alternando ogui momento una luce arrabbiata e un freddo buio. L'animo, aucor tutto inchriato dalle soavi parole di Federigo, e come rifatto e ringiovanito nella nuova vita, s' elevava a quelt' idee di misericordia, di perdono e d'amore; poi ricadeva sotto il peso del terribile passato. Correva con ansietà a cercare quali fossero le iniquità riparabili, cosa si potesse troncare a mezzo, quali i rimedi più espedienti e più sicuri, come scioglier tanti nodi, che fare di tanti complici : cra uno shalordimento a pensarci. A quella stessa spedizione, ch'era la più facile e così vicina al termine, andava con un'impazienza mista d'angoseia, pensando che intanto quella ercatura pativa. Dio sa quanto, e che lui, il quale pure si struggeva di liberarla, era lui che la teneva intanto a patire. Dove c'eran due strade, il lettighiero si voltava, per saper quale dovesse prendere: l'innominato gliel'indicava con la mano, e insieme accennava di far presto.

Entrano nella valle. Come stava allora il povero don Abbondio! Quella valle famosa, della quale aveva sentito raecontar tante storie orribili, esserei dentro: que'famosi uomini, il fiore della braveria d'Italia, quegli nomini senza pagra e senza misericordia, vederli in earne e in ossa, incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada. Si chinavano sommessamente al signore; ma cerli visi abbronzati! certi baffi



iril' certi occlinici, che a dou Albondio parva che volessero dire: fingli la festa a quel prefe'. A seguo dec, in un punto di somna consternazione, gli venne detto tra sé: — gli avesi maritati! non mi poteva acader di reggio. — Intanto s'analava avamil per un sentiero sassoso, limpo il torrente: al di il quel prospetto di labre aspre, seure, disabitate; al di qua quella popolazione da far parer desiderabile ogni deserto: Dante non istava peggio nel mezzo di Malebolge.

Passan davanti la Malanotte; bravacci suffruscio, inclini al signore, overhiate a suo compagno e alla lettiga. Goloro non sapevan cosa si pensare; già la partenza dell'innominato solo, la mattina, aveva dello stranolizario; il ritorno non lo era neno. Era una preda che conduceva? E come l'aveva fatta da sè? E come una lettiga forestiera? E di chi poteva sere quella livrae 3 Guardavano, paradevano, ma nesuno si moveva, perede questo era l'ordine che il padrone dava lore con dell'orchiato.

Fanno la salita, sono in cima. I bravi che si trovan sulla spianata e sulla porta, si ritirano di qua e di là, per lasciare il passo libero: l'innominato fa segno che non si movan di più; sprona, e passa davanti alla lettiga; accenna al lettighiero e a don Abbondio che lo seguano; entra in un primo cortile, da quello in un secondo; va verso un usciolino, fa stare indietro con un gesto un bravo che accorreva per tenergli la staffa, e gli dice : « tu sta costi, e non venga nessuno. » Smonta, lega in fretta la mula a un' inferriata, va alla lettiga, s' accosta alla donna, che aveva tirata la tendina, e le dice sottovoce: « consolatela subito; fatele subito capire che è libera, in mano d'amici. Dio ve ne rendera merito, » Poi fa cenno al lettighiero, che apra; poi s'avvieina a don Abbondio, e, con un sembiante così sereno come questo non gliel aveva ancor visto, ne credeva che lo potesse avere, con dipintavi la gioia dell'opera buona che finalmente stava per compire, gli dice, ancora sotto voce: « signor curato, non le chiedo scusa dell' incomodo che ha per cagion mia; lei lo fa per Uno che paga bene, e per questa sua poverina. » Ciò detto, prende con una mano il morso, con l'altra la staffa, per aiutar don Abbondio a scendere.

Quel volto, quelle parole, quell' atto, gil avevan dato la vita. Mise un sospiro, che da un' ora gii s'aggirava deutro, senza mil trovar l'uscita; si chinò verso l'innominato, rispose a voce bassa bassa: « le pare? Van, ma, ma, ................... e e alruccioò da la megio dalla sua cavaleatura. L'innominato legò auche quelle, e detto al lettighiero che stesse li a aspettere, si levò una chiave di tasca, pari l'uscio, entrò, fece centrare il curato e la donna, g'avviò davanti a loro alla sealetta; e tutt' e tre salivono in silenzia.





## CAPITOLO XXIV.

Lucia s'era riscutita da poco tempo; e di quel tempo uma parte aveva penato a svegliarsi affatto, a separare i toribie visioni del souno dalle memorie e dall'immagini di quella reallà tropo somigliante a uma funesta visione d'infermo. La vecetia le si era subilo avvienata, e, con quella voce forzadamente umile, le aveva delto: « abl' avete dornito? Avveste potuto dornire in letto: ve l'ho par detto fante volle ei sera. nº En ori rievendo risposta, aveva continuato, sempre con un tono di supplicazione sitzosa:

-- mangiate ma volta: abbiate gindizio. Un come siete brutta! Avete bisogno di mangiare. E poi se, quando torna, la piglia con me? n

- « No, no; voglio andar via, voglio andar da mia madre. Il padrone me l'ha promesso, ha delto: domattina. Dov'è il padrone? »
- " É uscito; m' ha detto che lornerà presto, e che farà tutto quel che volete. "
- « Ha detto così? ha detto così? Ebbene; io vogtio andar da mia madre; subito, subito.»

Ed ceco si sente un calpestio nella stanza vicina; poi un picchio all'uscio. La vecchia accorre, domanda: « chi è? »

« Apri., » risponde sommessamente la nota voce. La vecchia tira il patetto l' innominato, spiagnodo beggermente i latentil, fou un poi di spiringlio: ordina alla vecchia di venir fuori, fa entrar subito don Abbondio con la buona donna. Sociliarde poi di muovo l'issio, si ferma dictro a quello, e e manda la vecchia in una parte lottana del crede-laccio; come aveva già mandata via anche l'altra donna che stava fuori, di guarchi.

Tutto questo movimento, quel punto d'aspetto, il primo apparire di persone nuove, egionarono ma soprassile d'agliacione a Lucia, alla quale, se lo stalo presente cra intolterabile, ogni cambiamento però era notivo di sos-petto e di muovo spavento. Guardò, vide un prete, ma douna; si rincerò alquanto: guarda più attenta: e lui, o non e lui? Riconoser don Abbondio, e rimane con gli ocetii fissi, come incantata. La douna, andatale vicino, si chimò sopra di cie, e, guardando pictosamente, prendendole le mani, come per accarezzarla e alzarba a mu tenno, le discis: o sh poverinal ventie, ventie con noi.

« Chi siete? » le domando Lucia; ma, senza aspettar la risposta, si voltó aneora a don Abbondio, ele s'era trattenuto discosto due passi, con un viso, anche lui, tutto compassionevole; lo fissò di muvo, e eschanò: « lei! é lei! il signor curato? Dove siamo?... Oh povera me! son fuori di sentimento!»

« Nu, no, » rispose don Abbondio: « son io davvero: fatevi coraggio. Vedete? siam qui per condurvi via Son proprio il vostro enrato, vennto qui apposta, a cavallo....»

Lucia, come riacquistate in un tratto tutte le sue forze, si rizzò precipitosamente; poi fissò ancora lo sguardo su que due visi, e disse: « é dunque la Madonna che vi ha mandati. »

« Io eredo di si, » disse la buona donna.

« Ma possiamo andar via, possiamo andar via davvero? » riprese Lucia, abbassando la voce, e con uno sguardo timido e sospettoso. « E tutta quella gente...? » continnò, con le labbra contratte e tremanti di spavento e d'orrore: « e quel signore...? quell'nomo...! Già, nue l'aveva nomesso....»

« É qui anche lui in persona, venuto apposta con noi, » disse don Abbondio: « é qui fuori che aspetta. Andianto presto; non lo facciamo aspettare, un par suo, » Allora, quello di cui si parlava, spinse l'uscio, e si fece vodere; Lucia, che poco prima lo desiderava anti, non avendo spernaza in altra
cosa del mondo, non desiderava che lui, ora, dopo aver vedul visi,
e sentite voi ambiete, non pote reprimere un subilance ribreza; si
riscose, riteune il respiro, si strinse alla buona donna, e le nascose
il vio in seno. Ui inominato, alla vista di quell' aspetto sul quale
già la sera avanti non aveva potuto 'tener fermo lo sguardo, di quell'aspetto reso ora più squalidio, shattuto, affannado al patier protungato e dal digiuno, era rimasto li fermo, quasi sull' uscio; nel veder
poi quell'atto di terrore, ablasso gii occidi, stette ancora un momento
immobile e muto; indi rispondendo a ciò che la poverina non aveva
detto, " è vero, « sestamo: » personatemi! »



« Viene a liberarvi; non è più quello; è diventato buono: sentite che vi chiede perdono?» diceva la buona donna all'orecchio di Lucia.

57

« Si può dir di più? Via, su quella testa; non fate la lambina; ebta possiamo andra presto, » le dievas don Abbondio. Lucia abzò la tea, guardò l'innominato, e, vedendo bassa quella fronte, atterrato e confino quello squardo, presa da un mislo sentimento di conforto, di riconoscenza e di pietà, disse: « oh, il mio signore! Dio le renda merito della sun misericordia! »

« E a voi, cento volte, il bene che mi fanno codeste vostre parele, r. Cosi detto, si volto, and Sverso I uscio, e usci il primo. Lucia, tutta rianimata, con la donna che le dava braccio, gli andò dietre, den da Abbodidio in cola. Sessero la seada, arrivarono all'uscoi che metteva nello cortile. L'innominato lo spalaneò, andò alla lettiga, april o sportello, e, con una certa genificaza quasi filmida (due cose nuore l'usi) sorrege gendo il braccio di Lucia, l'atutò ad cuttarra, poi la buona donna. Slegò quindi la mutal di don Abbodio, o l'autio anche il ui montare.

• Oh che degnazione; a disse questo; e monto molto più testo de non avesse fatol la prima volta. La comittiva si mose quando l'innominato fia anche lui a cavallo. La sua fontor é rar rialzata; lo sguardo aveza ripreso la solita espressione d'impreso. I bravi che incontrava, vedevan bene sul sato viso i segni d'un forte pensiero, d'una prececupazione stroordinaria; pan non capitavano, né potesta capitre piú in la. Al castello, non si sapeva anore nulla della gran mutazione di quel-l'umono; per neongettura, certo, nessuu di coloro si sarbeba arrivato.

La buona donna aveva subito tirate le tendine della lettiga: prese poi affettuosamente le nami di Lucia, s'era mesa a confortarla, on parole di picia, di congratulazione e di tenerezza. E vedendo come, oltre la fatica di tanto travagilo sofferto, la condissone e l'oscurità degli avvenimenti impedivano alla poverina di sentir pienamente la contentezza della sua liberzaione, e la disse quanto potave traveral di più atto a distrigare, a ravviare, per dir così, i suoi poveri pensieri. Le nomintò il pasee dove andavano.

- a Si? n disse Lucia, la qual sapeva ch' era poco discosto dal suo.
  a Ah Madonna santissima, vi ringrazio! Mia madre! mia madre! n
- « La manderenio a eercar subito, » disse la buona donna, la quale non sapeva elle la cosa era già fatta.
- ω Si, si; che Dio ve ne renda merito.... E voi, chi siete? Come siete venuta....»
- $^\omega$  M ha mandata it nostro curato,  $^\sigma$  disse la buona donna:  $^\omega$  perché questo signore, Dio gli ha toccato il cuore (sia benedelto!), ed é

venuto al nostro pases, per parlare al signor cardinale arcivescove, (che l'abbiamo lis n'vista, quel sant'unono), e s' è pentito de suoi peccatacci, e vuol mutar vita; e ha detto al cardinale che avvea fatta rutare una povera innocente, che siete voi, d'intesa con un altro senza timor di Dio, che il curato non m'ha detto chi possa essere. -Lucia abzò di occhi al etclo.

- « Lo saprete forse voi, » continuò la buona donna: « basta; dunque il signor cardinale ha pensato che, trattandosi d'una giovine, ei voleva una donna per venire in eompagnia, e ha detto al curato che ne cercasse una; e il curato, per sua bontà, è venuto da me...»
  - Oh! il Signore vi ricompensi della vostra carità! »

     Che dite mai, la mia povera giovine? E m'ha detto il signor en-
- rato, che vi facessi coraggio, e cercassi di sollevarvi subito, e farvi intendere come il Signore v' ha salvata miracolosamente...."
  - "Ah si! proprio miraeolosamente; per intercession della Madonna."

    "Dunque, che stiate di buon animo, e perdonare a chi v'ha fatto
- a Dimque, cue state di buon annio, e perdonare a eti vi ai auto del male, e esser contenta che Dio gti abbia usata misericordia, anzi pregare per lui; chè, oltre all'acquistarne merito, vi sentirete anche allargare il euore. »
- Lucia rispose con uno sguardo che diceva di si, tanto chiaro come avrebbero potuto far le parole, e con una dolcezza elle le parole non avrebbero saputa esprimere.
- « Braxa giovine! » riprese la donna: « travandosi al nostro pasce anche il vistore cuano (che e n' è font liant), di tuto il coolorno, da mettere insieme quattro utizi generali), ha pensato il signor cardinale di inandario anche tui in compagnia; ma è stato di poco aiuto. Gli il avevo sentito dire chi rea nu usomo da poce; ma in quest occasione, ho dovuto proprio vedere che è più impieciato che un pulcin nella stoppa. »
- $\omega$ E questo....» domandò Lucia,  $\omega$  questo che è diventato buono.... chi è? »
  - " Come! non lo sapete? " disse la buona donna, e lo nomino.
- « On misericordia! » eschanió Lucia. Quel nome, quante volte l'aveva sentito ripetere con orrore in più d'una storia, in eui figurava sempre come in altre storie quello dell'orro! E ora, al pensiero d'escre stata nel suo terribil potere, e d'escre sotto la sua guardia piètosa; al peusiero d'una così orrenda seisgura, e d'una così improvia redenzione; a considerare di chi era quel viso che aveva vedunio.

burbero, poi commosso, poi umiliato, rimaneva come estatica, dicendo solo, ogui poco: « oh misericordia! »

« É una gran miscricordia davvero!» diecva la buona donna: « devesere un gran sollievo per mezzo mondo. A pensare quanta gente teneva sottosopra; e ora, come m'ha detto il nostro curato.... e poi, solo a guardario in viso, è diventato un santo! E poi si vedon subito le onec. »

Dire che questa huona donna non provasse molta curiosità di conoscere un poi più disilinamente la grand'avventura nella quale il rovava a fare una parte, non sarebbe la verità. Ma bisogna dire a sua gloria che, compresa d'una pietà rispettosa per Lucia, a scnetació ni certo modo la gravità e la dignità dell'inenvio che le era stato affidato, non penò nepure a farte una domanda indisercia, a ciociosi: tutte le sue parole, in quel tragitto, furono di conforto e di premura per la novera sisovine.

- " Dio sa quant' è elle non avete mangiato! "
- " Nou me ne ricordo più.... Da un pezzo. "
  " Poverina! Avrete bisogno di ristorarvi. "
- " Si, " rispose Lucia con voce floca.
- " A casa mia, grazie a Dio, troveremo subito qualcosa. Fatevi co-

raggio, ehe ormai e' è poco. »

Lucia si lasciava poi cader languida sul fondo della lettiga, come assonita; e allora la buona donna la lasciava in riposo.

Per don Abboudio questo ritorno non cra certo così angosicoso come l'andata di poco prima; ma non lu nespur esso un viaggio di piacera. Al cessor di quella pauraccia, s'era da principio sentito tutto scarico, ma ben presto cominderono a puntaggii in cuore centaltri dispiaceri; come, quanti e stato sharahot un grand'abero, il terreno ritane sgoni-bro per qualebe tempo, na poi si copre tutto d'erbacec. Era diventulo più sensibile a tutto il resto, e tanto nel presente, quantio nel pensieri dell'avvenire, non gli mancava pur troppo materia di formentaria. Sentitia ora, molto più che nell'andere, l'incomodo di quel modo di viaggiare, al quale non era molto avvezaro; es specialmente sul principio, nella sessa dal castello a fondo della valle. Il lettigliare, si trimolato di centi dell'innominato, faceva andar di huono passo le sue bestle; le due cavalenture andavan diero dicire, con lo stesso passo, onde seguiva che, a certi luoghi più ripidi, il povere do davanti, e, per reggersi, dovven leva per di dellor, tracollaro and advanti, e, per reggersi, dovven

appuncleirai con la mano all'arcione; e non osava però pregare che s'andasse più adagio, e dall'all'ar parta averbebe volto esere fuori di quel paese più presto che fosse possibile. Oltre di ciò, dove la streda era sur un rialto, sur un ciglione, la mula, secondo l'uso de' pari suoi, pareva che facesse per dispetto a tener sempre dalla parte di fuori, e a metter proprio le zampe sull'orlo; e don Abbondio vedeva sotto di sé, quasi a perpendicolo, un sabo, o come pensava lui, un precipizio. — Anche tu, — dieva tra sè alla bestia, — hai quel madetto guato d'andre a cereare i pericoli, quando e' calno sentiero: —



E tirava la briglia dall'altra parte; ma inutilmente. Sicché, al solito, rodendosi di stizza e di paura; si lasciava condurre a placere altrui. I bravi non gli facevan più tanto spavento, ora ele sapeva più di certo come la pensava il padrone.— Ma, — rifletteva però, — se la

notizia di questa gran conversione si sparge qua dentro, intanto che ci siamo ancero, chi sa come l'infendenno essione! Chi sa cosa nusci. Che s'andassero a immaginare che sia venuto io a fare il missionario! Povero mel mi matririzzano! — Il rigigito dell' innominato non gli dava fastidio. — Per tenere a segno quelle face eli ... — penava, — non el vuol meno di questa qui; lo capisco anel' io; ma perchè deve tocare a me a trovarmi tra tutti costros! —

Basta; s'arrivò in fondo alla scesa, e s'usci finalmente anche dalla valle. La fronte dell' innominato s' andò spianando. Anche don Abbondio prese una faccia più naturale, sprigionò alquanto la testa di tra le spalle, sgranelii le braccia e le gambe, si mise a stare un po' più sulla vita, che faceva un tutt'altro vedere, mandò più larghi respiri, e, con animo più riposato, si mise a considerare altri Ionlani pericoli. - Cosa dirà quel bestione di don Rodrigo? Rimaner con tanto di naso a questo modo, col danno e con le beffe, figuriamoci se la gli deve parere amara. Ora è quando fa il diavolo davvero. Sta a vedere che se la piglia anche con me, perchè mi son trovato denlro in questa cerimonia. Se ha avulo cuore fin d'allora di mandare que' due demôni a farmi una figura di quella sorle sulla strada, ora poi, chi sa cosa fara! Con sua signoria illustrissima non la può prendere, che è un pezzo molto più grosso di lui : li bisognerà rodere il freno. Inlanto il veleno l'avrà in corpo, e sopra qualcheduno lo vorrà sfogare. Come finiscono queste faceende? I colpi cascano sempre all'ingiù; i cenci vanuo all'aria. Lucia, di ragione, sua signoria illustrissima penserà a metteria in salvo: quell'altro poveraceio mal capitato é fuor del tiro, e ha giá avulo la sua: ecco che il cencio son diventato io. La sarebbe barbara, dopo tant'incomodi, dopo tante agilazioni, e senza acquistarne merito, che ne dovessi portar la pena io. Cosa farà ora sua signoria illustrissima per difendermi, dopo avermi messo in ballo? Mi può star mallevadore lui che quel dannato non mi faccia un'azione peggio della prima? E poi, ha tanti affari per la testa! melte mano a tante cose! Come si può badare a tutto? Lascian poi alle volle le cose più imbrogliate di prima. Quelli che fanno il bene, lo fanno all'ingrosso: quand' hanno provata quella soddisfazione, n' hanno abbaslanza, e non si voglion seccare a star dietro a tutte le conseguenze; ma coloro che hanno quel gusto di fare il male, ci mettono più diligenza, ei stanno dietro fino alla fine, non prendon mai requie, perché banno quel canchero che li rode. Devo andar io a dire che son venuto

qui per comando espresso di sua signoria illustrissima, e non di mia volontà? Parrebbe che volessi tenere dalla parte dell'iniquità. Oh santo ciclo! Datla parte dell'iniquità io! Per gti spassi che la mi dà! Basta; il meglio sarà raccontare a Perpetua la cosa com'è; e lascia poi fare a Perpetua a mandarla in giro. Purché a monsignore non venga il gritto di far qualche pubblicità, qualche scena inutile, e mettermici dentro anche me. A buon conto, appena siamo arrivati, se è uscito di chiesa, vado a riverirlo in fretta in fretta; se no, lascio le mie scuse, e me ne vo diritto diritto a casa mia. Lucia è bene appoggiata : di me non ce n' è niù bisogno: e dono tant'incomodi, posso pretendere anch'io d'andarmi a riposare. E poi . . . . che non venisse anche curiosità a monsignore di saper tutta la storia, e mi toccasse a render conto dell' affare del matrimonio! Non ei mancherebbe altro. E se viene in visita anche alla mia parrocchia!.... Oh! sarà quel che sarà; non vo' confondermi prima del tempo; n' ho abbastanza de' guai. Per ora vo a chiudermi in casa. Fin che monsignore si trova da queste parti, don Rodrigo non avrà faccia di far pazzie, E poi . . . . E poi ? Ah! vedo che i mici ultimi anni ho da passarli male! ---

La comitiva arrivo che le funzioni di chiesa non crano ancor terminate; passò per mezzo alla folla neclesima non meno comnossa dela prima volta; e poi si divise. I due a cavallo voltarono sur una piazzetta di fianco, in fondo a cui era la casa del parroco; la lettiga audò avanti verso quella della buona donna.

Don Abbondio fece quello che aveva pensalo: appena smontato, free più sviscerati compilmenti all'imominato, e lo pregio di volerlo seusar con monsignore; che lui doveva tornare alla parrocchia addirittura, per affari urgenti. Andò a cercare quel che chiannava il suo cavallo, cioè il bastone che aveva lasciato in un cantuccio del salotto,



e s' incamminò. L' innominato stette a aspettare che il cardinale tornasse di chiesa.

La buona donna, fatta seder Lucia nel miglior luogo della sua eucina, s'affaceendava a preparar qualeosa da ristorarla, ricusando, con una certa rustichezza cordiale, i ringraziamenti e le seuse che questa rinnovava ogni fanto.

Presto presto, rimettendo stipa sotto un calderolto, dove notava



un buon cappone, fece altare il bollore al brodo, e riempitane una scodella già gamrita di fette di pune, pole finalimente presendarà a Lucia. E nel vedere la poverina a riaversi a ogni eucchiaida, si congratulava ad lat voce con sè stessa de la cosa fosse acedular in un giorno in eni, com'essa diecva, non e'era il gatto nel fuoco. = Tutti s' ingegnano oggi a far qualcosina, = aggiungeva: = meno que poveri oggi da un signore così caritatevole sperano di bascar tutti qualcosa. Noi, grazia el cicho, no siamo in questo esso: tra il mestiere di nio marito, e qualcosa che abbiano al sole, si campa. Sicebe mangiate serua presiseri intanto; che presto il cappone sarà a tiro, e porteet ristoravi un po' meglio. - Così detto, ritornò ad accudire al desinare, e ad appareccibiare.

Lucia, tornatele alquanto le forze, e acquietandosele sempre più l'animo, andava intanto assettandosi, per un'abitudine, per un istinto di pullisi e di verceondia : rimetteva e fermava le trecce allentate e arrufatte, racomodava il fizzotto sui seno, ci intorno al collo. In far questo, le sue difa s' intraleiarono nella corona che ci aveva messa, la notte avantigi lo sguardo vi cosse; si fece nella mente un tunuloi istantance; la memoria del voto, oppressa fino allora e softogata da tunte seusationi presenti, vi si suscetto d' improvviso, e vi comparve chiara e distinta. Allora tutte le potenze del suo animo, appera riavite, faron soprafiatte di movo, a un tratto: e se quell' animo non foses stato così preperardo da una vita d'innecenza, d'insegnazione e di fiducia, la costernazione che provò in qued monuento, sercido stata disperazione. Dopo un rilolimento di que pensieri che non vengono con parole, le princ che si formarono nella sua mente furnono: — oli potera me, cavi ho fatto! —



Ma non appena l'ebbe pensate, ne risenti come uno spavento. Le tornarono in mente tutte le circostanze del voto, l'angoscia intullerabile, il non avere una speranza di soccorso, il fervore della preghiera, la pienezza del sentimento con eni la promessa era stata fatta. E dopo avere ottenuta la grazia, pentirsi della promessa, le parve un' ingratitudine sacrilega, una perfidia verso Dio e la Madonna; le parve che una tale infedeltà le attirerebbe nuove e più terribili sventure, in mezzo alle quali non potrebbe più sperare neppur nella preghiera; e s'affretto di rinnegare quel pentimento momentaneo. Si levo con divozione la corona dal collo, e tenendola nella mano tremante, confermò, rinnovò il voto, chiedendo nello stesso tempo, con una supplicazione accorata, elie le fosse concessa la forza d'adempirlo, che le fossero risparmiati i pensieri e l'oceasioni le quali avrebbero potuto, se non ismovere il suo animo, agitarlo troppo. La lontananza di Renzo, senza nessuna probabilità di ritorno, quella lontananza che fin allora le era stata eosi amara, le parve ora una disposizione della Provvidenza, che avesse fatti andare insieme i due avvenimenti per un fine solo; e si studiava di trovar nell'uno la ragione d'esser contenta dell'altro. E dietro a quel pensiero, s'andava figurando ugualmente che quella Provvidenza medesima, per compir l'opera, saprebbe trovar la maniera di far ehe Renzo si rassegnasse anche lui, non pensasse più.... Ma una tale idea, appena trovata, mise sottosopra la mente ch'era andata a cercarla. La povera Lucia, sentendo che il euore era li li per pentirsi, ritornò alla preghiera, alle eonferme, al eombattimento, dal quale s'alzò, se ei si passa quest'espressione, come il vincitore stanco e ferito, di sopra il nemico abbattuto: non dico neciso.

Tutt'a un tratto, si sente uno scalpireio, e un chiasso di voci allegue. Era la finigliola che torrava di chiesa. Due hambinette cun fauciulio cutrani saltando; si ferniano un momento a dare un occhiata 
curriosa a Lacia, poi corrono alla manuna, e le s'aggrupano intorno: 
chi donnanda il manue dell' ospite sconosciuta, e il conce e il perchè; 
chi von l'arcochare le maraqiglie vechotic: la honaro donna risponde a 
lutto e a tutti con un = zitti, zitti. - Eutra poi, con un passo più 
quielo, na con una premura cerolicale dipitata in viso, il padrono di 
casa. Era, se uno l'abbiamo ancor detto, il sarto del villaggio, e de' 
contorni; un nomo de sapeva, leggere, che avexa letto in fatti più 
d'una votta il Leggendario de' Santi, il Guerrin mechino e i Reali di 
Francia, e passa va, in quelle parti, per un unomo di laterto e di sicrinza: lode però che rifutava modestamente, dicendo soltanto che aveva 
shaglato la vocazione; e che se fuser andato agdi stuti, in vece di 
rant'alti ...... Con questo, la milgior pasta del monto. Esernado 
artial' alti..... Il con questo, la milgior pasta del monto. Esernado 
artial' alti...... Il con questo, la milgior pasta del monto. Esernado 
artial' altini, la con questo, la milgior pasta del monto. Esernado 
artial' altini......... Gon questo, la milgior pasta del monto. Esernado 
artial' altini, la con questo, la milgior pasta del monto. Esernado 
artial' altini, altini con con la contra 
artial' altini altini con con con la contra 
artial' altini altini con con con con 
artial' altini altini altini con con con 
artial' altini altini con con con 
artial' altini altini

trovato presente quando sua moglie era stala pregata dal curato d'intrappendere quel vigagio carliatevole, non solo el aveva data la sua approvazione, ma le avretbe fatto coraggio, se ce ne fosse stato bisogno. E ora che la funzione, la pompa, il concerso, e soprattutto la predica del cardinabe avevano, come si dice, csaltati intti i suoi buoni sentimenti, formava a casa com un'a supettativa, com un doideto ansiono di sapere come la cosa fosse rinseita, e di trovare la povera irmoente salvata.

« Gardafe un poco, » gli disse, al suo entrare, la huona donna, accennando Lucia; la quale fere il viso rosso, s'alci, e cominiciava a balbettar qualche seusa. Ma lui, a vivienatosele, l'interruppe facendole una gran festa, e esclamando: « ben venuta, ben venuta! Siete la benedizione del eloi in questa easa. Come son contento di vidervi qui!



Già ero sieuro che sareste arrivata a buon porto; perché non ho mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo scuza finirlo bene; ma son contento di vedervi qui. Povera giovine! Ma è però una gran cosa d'aver ricevuto un miracolo!

Nè si creda che fosse lui il solo a qualificar così quell'avvenimento, perchè aveva letto il Leggendario: per lutto il paese e per Intt'i contorni non se ne pariò con altri termini, fin elte ce ne rimase la memoria. E, a dir la verità, con le frange che vi s'attaccarono, non gli poteva convenire altro nome.

- Accostatosi poi passo passo alta moglie, che staccava il calderotto dalla catena, le disse sottovoce: « è andato bene ogni cosa? »
  - « Benone : ti racconterò poi tutto. »
    - « Si, si; con comodo. »
- Messo poi subito in tavola, la padrona anoba a prender Lucia, a ve l'accompagné, la fece solerce; e Saccata unula di quel cappone, gides mise dasanti; si mise a sodrec anche lei e il marito, facendo tuti'e due coraggio all'ospite abbattuta e vergognosa, perché mangiasse. Il sarto conlinció, ai primi bocconi, a discorrere con grand'enfasi, in mezza all'interruzioni de'ragazzi, che mangiavano intorno alla tavola, e che in verila sevarano viste troppe cone straordinarie, per fare alla lunga la sola parte d'accoltatori. Descriveva le cerimonie solemi, poi saltava a partene della conversione miracolosa. Ma ciò che gli aveas fatto più impressione, e su cui tornava più spesso, era la predica del cantinale.
- "A vederlo ti davanti all'altare, " diceva, " un signore di quella sorte, come un curato...."
- « E quetta eosa d'oro ebe aveva in testa...,» diceva una bambinetta.
- - " Ho inteso anch'io, " disse l'altra chiacchierina.
  - « Sta zitla! cosa vuoi avere inteso, tu? »
  - « Ho inteso che spiegava il Vangelo in vece del signor curato. »
- a Sta zitta. Non dice chi sa qualebe cosa; chè altora mo è obbli-gato a intendere; ma anche i più divi di testa; i più ignoranti, auchava nifetro al filo del discorso. Andate ora a domandar loro se sa-problero ripetere le parole che dievax as i; non ne ripesserberblero man ma il sentimento lo hanno qui. E senza mai nominare quel signore, come si capiva che volexa paira il di ul E poi, per capire, sareble fastato osservare quando aveva le laerime agli occhi. E allora tutta la gente a piangere.
- « É proprio vero , » scappó fuori il fanciullo : « ma perelié piangevan tutti a quel modo , come bambini ? »
  - « Sta zitto. E si che e' è de' cuori duri in queslo paese. E ha falto

proprio vedere che, benelté el sia la carestia, bisogua ringarairer il Siguore, cel esser contenti: far quel cles si può, industriaria, siutarsi, e poi esser contenti. Peretté la disgrazia nou é il patire, e l'esser poveri; la disgrazia è il far del male. E non son belle parole; perché si sa che auche lui vive da pover uomo, e si leva il pane di bocca per darlo agli affansali; quando potrebbe far vita scetta, meglio di chi si sia. Ah! allora un uomo di soddisfazione a sentirlo discorrere; non come tant'altri, fale quello che dieo, e non fate quel che fo. E poi la falto proprio vedere che anche coloro che non son signori, se banno più del neressario, sono obbligati di farne parte a chi patisce. \*

Qui interruppe il discorso da sé, come sorpreso da un pensiero. Stette un moneuto; poi mise insiene un patro delle vivaude de vera sulla tavola, e agginutovi un pare, mise il piatto in un tovagitolo, e preso questo per le quattro cocche, disse alla sua hambinetta maggiore: – piglia qui. » Le diode nell'altra mano un fiaschetto di vino, e soggiumes: « va qui da Maria vedova; lasciale questa roba, e dille che è per stare un poi allegra ce sosi lambini. Ma con buona maniera, ve'; che non paia che lu le faccia l'ekunosian. E non dir niente, se incontri qualchetune; e gararda di non romprez. »



Lucia fee gli occhi rossi, e senti in cuore una tenerezza rieratrice; cume gli di discorsi di prina avvaz rievculo un sollievo che un discorso fatto apposta non le avrebbe potuto dare. L'animo attirato da quelle descrizioni, da quelle fantasie di pompa, da quelle commozioni di pieta e di maraviglia, preso dall'entusiamo medesimo del narratore, si staceava da pensieri dolorosi di sè; e auche ritornandori sopra, al trovaza più forte contro di essi. Il pensiero etesso del gran sacrifizio', non già che avvese perduto il suo amaro, ma insiem con sea avva un non so che d'una cioia sustera e solone.

Poco dopo, entrò il curato del passe, e disse d'esser mandato da acrdinale a informarsi di Lucia, ad avverifirà che monsignore voleva vederla in quel giorno, e a ringraziare in suo nome il sarto e la moglie. E questi e quella, commossi e continsi, non travara parole per corrispondere a tali dimostrazioni d'un tal personaggio.

« E vodra madre non è anora arrivata? disse il curato a Lucia. « Min madre! « seclanà questa. Dicendole poi il curato, che l'avven mandata a prendere, d'ordine dell'arriveseovo, si mise il grembiule agli occià, e dicele in un dirotto pianto, che duriv un prezo dopo che fuanda to via il curato. Quando poi gli affetti tumultuosi che le si erano suscitati a quell'annunzio, cominicarono a dar longo a pensieri più posati, la poverinu si ricordò che quella consolazione allora così vi-cina, di riveder la madre, mu conosilazione così inaspettata pode ore prima, era stata da lei espressamente implorata in quell'ore terribali, e messa quasi come ma condicione al volo. Fatenti torsar nafa con min modre, aveva detto; e queste parole le ricomparvero ora distinte nella memoria. Si confermo più che mai und proposito di manteneri per pronessa, e si fece di nouvo, e più asuramente, serupolo di quel proposesa, e si fece di nouvo, e più asuramente, serupolo di quel proposesa, e si fece di nouvo, e più asuramente, serupolo di quel proposesa, e si fece di nouvo, e più asuramente, serupolo di quel proposesa.

Aguese infatti, quando si parlava di lei, era già poco lontana. È fichle pensare conce la povera domna fosce rimasta, a quell'invito coi inaspettato, e a quella notizio, necessariamente tronca e confusa, d'un periedo, si poteva dir, escalo, ma sapaventoso; d'un caso terribide, che il messo uno sapeva ne de ricostanziare ne spiegare; e lei non aveva che attacearsi per ispicapio da sé. Dopo essersi esceiate le mani ne' capelli, dopo aver gridato più volte: « a h Signora e la Madonnal », dopo aver fatte al messo varie domande, alle quali questo non sapeva che rispondere, era cutrata in fretta e in furia nel barvocio, confinuando per la strada a esclamare e interrogare, senza proditto. Ma, a

un cerio punto, avera incentrato don Althondio che veniva salagio adalgio, nutelinoli avardi, a oggi passo, il sudo lastone. Dopo un ochidi tutt'e due le parti, lui s' era fermato, lei aveva fatto fermare, ed 
era snontalta; e s'eran tirati in disparte in un castagacto che costegigava la straba. On Abbondio Tavera regguagliata di cò che aveva 
potuto sapere e dovuto vedere. La cosa non era chiara; ma aimeno 
Agmes fu assieurata che Lucia era affatto in salvo; er respirò.

Dopo, don Abbondio era voluto entrare in un altro discorso, e darte una lunga sistuaione sulla maniera di regolaris con Farcisesco-vo, se questo, comi era probabile, avesse desiderato di pariar con lei e con li figlionis; e soprattuto de uno cunvenira far parado del matrimorio.... Ma Agnese, accorgendosi che il bras'usono non parlava che per il suo properio interesse, Favesto pintales, esma promettergia, anai senza risolver nulla; chè aveva tutti altro da pensare. E s' era ri-nesso in istraba.

Finalmente il haroccio arriva, e si ferma alla essa del serio. Luria silaza precipilossamerie: Agnose secule, e deutro di coras. sono nelle innecia l'una dell'altra. La moglie del sarto, ch'era la sola ele si 'Iro-vava li presente, fa coraggio a tutt' e due, le aequieta, si rallegra con loro, e poi, sempre discreta, le lascia sole, dicendo die andava a pre-parare un letto per loro; che aveva il modo, sema incomodarsi; ma che, in oggii esso, fanto lei, come suo mario, avrebbero piuttoto voluto dornire in terra, che lasciarle andare a cereare un ricovero altrove.

Passato quel primo sígo d'abbracciament: ed singhiozzi, Agnosevolle saper i casi di Lucia, e questas imise aflamosamente a raecontargieli. Ma, come il lettore sa, cra una storia che nessuno la conosexa tulta; e per Lucia stessa e' cran delle pardi oscure, insugliabili affatto. E principalmente quella fatale combinazione d'essersi la terribile carrozza trovata in sulla strada, per l'appunto quando Lucia vi passara per un caso straordiamori: sa di che la madre e in figlia ficevan eculo congetture, senza mai dar nel segno, anzi senza neppure andarci vicino.

In quanto all'autor principale della trama, tanto l'una ehe l'altra non potevano fare a meno di non pensare ehe fosse don Rodrigo.

« Ah anima nera! ah tizzone d'inferno! » esclamava Agnese: « ma verrà la sua ora anche per lui. Domeneddio lo pagherà secondo il merito; e allora proverà anche lui....» "No, no, mamma; no! " interruppe Lucia: " non gli augurate di patire, non l' augurate a nessuno! Se sapeste cosa sia patire! Se



aveste provato! No, no! preghiamo piuttosto Dio e la Madonna per lui: che Dio gli tocchi il enore, come ha fatto a quest' altro povero signore, ch'era peggio di lui; e ora è un santo. »

Il ribrezzo che Lacia provava nel tornare sopra memorie così recenti e così crudeli, la free più d'una volta restare a nezzo; più d'una volta disse che non le bastva l'animo di continuare, e dopo molte lacirine, riprese la parola a steuto. Ma un sentinuorio diverso la tenue sopesa, a un certo punto del raccouto: quando fu al volto. Il timore che ta madre le desse dell'imprudente e della precipitoss; e che, come avera fatto nell'affare del matrimonio, mettesse in campo qualche sua regola larga di esseienza, e votesse farglicla trovar giusta per fora ; o che, povera donna, dicesse la cosa a qualchetanio in conditenza, se non altro per aver lume e consiglio, e la facesse così divenir pubblica, cosa che Lucia, sodamente a pusareri, si sentiva venire il vito rosse; anche una certa vergogna della madre stessa, una ripuganaza inespifcabile a entrare in quella materia; titte queste cose insieme feero che nascove quella circostanza importante, proponendosi di farue priuna la conditenza al parte Cristoforo. Ma come rimase alloretie, domandando di lui, si senti rispomere che non c'era più, ch'era stato mandato in un poese lontano lontano, in un paese che aveva un certo nome!

- « E Renzo? » disse Agnese.
- « È in salvo, n' è vero? » disse ansiosamente Lueia.
- « Questo è sieuro, perchè tutti lo dicono; si tieu per certo che si sia ricoverato sul bergamasco; ma il luogo proprio nessuno lo sa dire: e lui finora non lia mai fatto saper nutta. Che non abbia ancora trovata la maniera. »
- « Ah, se é in salvo, sia ringraziato il Signore! » disse Lucia; e ecreava di cambiar discorso; quando il discorso fu interrotto da una novità inaspettata: la comparsa del cardinale areivescovo.

Questo, tornato di chiesa, dove l'abbiam Insciato, seutito dall'innoninato che Lucia cra arrivata, sana e salva, rea andato a tavola con tuti, facendosco sociere a destra, in mezzo a una corona di preti, che unon potevano saziarsi di dare occinite a quell'aspetto essi ammansato senza debolezza, così umiliato senza ablassamento, e di paragonarlo con l'idea che da lungo tempo s'eran fatta del personaggio.

Finito di desinare, foro due s'eran rifirati ili nuovo insiene. Dopo m colloquio che durò molto più del prino, l'innouinato cra partito per il suo castetto, su quella stessa mula della mattina; e il cardinale, fatto chianare il curato, gli aveva detto che desiderava d'esser contotto alla casa dov'era riecverata Lucia.

- « Oh! monsignore, » aveva risposto il eurato, « non s'incomodi: manderò io subito ad avvertire che venga qui la giovine, la madre, se è arrivata, anelte gli ospiti, se monsignore li vuole, tutti quelli che desidera vossignoria illustrissima. »
  - « Desidero d'andar io a trovarti, » aveva replicato Federigo.
- Vossignoria illustrissima uno deve incomodarsi: manderò io subilo a chiamarii è cosa di un momento, a veve a insistioi di curato guastamedieri (hono uomo del resto), non intendendo che il cardinate volexa con quella visita rendere onore alla sventura, all'inmocenza, all'ospitalità e al suo proprio ninistero in un tempo. Ma, avendo il superiore espresso di nuovo il medesimo desiderio, l'inferiore s'inchinò e si unosa.

Quando i due personaggi furon veduti spuntar nella strada, tutta la gente ele e'era andò verso di loro; e in poeli momenti n'accorse da ogni parte, camminando loro ai fianchi chi poteva, e gli altri dietro, alla rinfins. Il eranto badava a dire: « via, indietro, ritirateti; mai mai - Federigo gli dieteva: a lossitati fare, e a andava avanti, ora alzando la mano a hemelir la gende, ora aldassandoda ad acervazzare i ragazzi de gli vientiua tra' jedi. Cola aririvarno alla coa, e e'entrarono: la folla rimase aumontata al di finori. Na nella folla si trovava anne eli astro i, di quale era andato dietro come gli altri, con gli ocedi fissi e con la boscu aperta, non sapendo dove si rimiscrietde. Quando vide quel dove inasyettato, si fece far largo, perusale con ette streptio, gridando e rigridando: « lasciate passare cilh ha da passare; e e entrò.



Agnese e Lucia sentirono un ronzio erescente nella strada; mentre pensavano cosa potesse essere, videro l'uscio spalanearsi, e comparire il porporato col parroco.

« É quella? « domandó il primo al secondo; e, a un cenno affermativo, ando vero Lucia, e; di ver a riusata li con la madre, tuttl' e due inmobili e mute dalla sorpresa e dalla veragogna. Ma il lono di quella vece, l'aspelto, li contegno, e soprattuto le paroe di Federigo l'el-bero subito rianimate. « Povera giovine, » cominció: . Dio la permeso che foste messa a mas arran prova; ma v'in anche falto vedere messo che foste messa a mas arran prova; ma v'in anche falto vedere.

elie non aveva levato l'occhio da voi, elie non v'aveva dimenticata. V'ha rimessa in salvo; e s'è servito di voi per una grand'opera, per fare una gran misericordia a uno, e per sollevar molti nello stesso tempo. »

Qui comparve nella stanza la padrona, la quale, al rumore, s'era affaceista andic'esa alla finestra, e avondo veduto eti le cartiva in esa, aveva seeso le seale, di corsa, dupo essersi raccomodata alla meglio; e quasi nello stesso tempo, entrò il sarfo da un alti "sisto. Nedendo avvido il discorso, andarono a riuniasi in un canto, dove rimasero con gran rispetto. Il cardinale, salutatili cortesemente, confinnò a parlare con le donne, mescolando al conforti qualethe domanda, per volere se nelle risposte potesse trovar qualethe congiuntura di far del bene a chi avexa fanto patito.

« Bisognerebbe che tutti i preti fossero come vossignoria, che tenesero un pid dalla parte de poveri, e non aitalssero a metteri in indrogio, per cavarsene foro, « disce Aguece, animata dal contegno cosi famigliare e amorevole di Pederigo, e strizzia dal pensare che il signor don Aldondio, dopo aver sempre serificati gli altri, pretendesse poi anche d'impedir loro no piecolo sologo, un tamento con chi cra al di sopra di tui, quando, per un caso raro, n'era venula l'occasione.

« Dite pure tutto quel che pensate, » disse il cardinale: « parlate liberamente. »

 $\omega$  Voglio dire ehe, se il nostro signor en<br/>rato avesse fatto il suo dovere, la cosa non sarebbe andata eos<br/>im

Ma facendole il cardinale move istanze perché si spiegasse neglio, quella cominciò i a trovari impiccia la dover raccontare una soria nella quale aveva anch'essa una parte ele non si curava di far supere, specialmente a un tal personaggio. Trovà presi il svero d'accondorta con un piccolo straleio: raccontò del matrimonio concertato, del rifluto di dun Albonullo, non lasció fuori il pretesto de auperiori che tul aveva messo in cumpo (ala, Aguses!); e sallo al'altentalo di don Rodrigo, come, essendo slati avveritti, avvano potuto scappare. « Ma si, » sogginase e concluse: » scappare per inciamparei di muoro. Se in evce il signor curato ci avesse delto sinceramente la cosa, e avesse subito maritati i mici poveri giovari, noi e en "adavamo vi sa subio, tutti insieme, di nascosto, lontano, in luogo che ne anche l'aria non l'avvebbe suputo. Cosi s'e perduto tempo; ci e 'ancia quel che i cand.

- « Il signor curato mi renderà conto di questo fatto, » disse il cardinale.
- « No, signore, no, signore, n disse subito Agnese: « non ho parlato per questo: non lo gridi, perché già quel che è stato è stato; e poi non serve a nulla: è un uomo fatto così: tornando il caso, farebbe to stesso. n
- Ma Lucia, non contenta di quella maniera di raccontar la storia, soggiunse: « anche noi abbiamo fatto del male: si vede che non era la volontà del Signore che la cosa dovesse riuseire. »
  - " Che male avete potuto far voi, povera giovine? " disse Federigo.



Lucia, malgrado gli occhiacci che la madre cercava di farle alla sfuggita, raccontò la storia del tentativo fatto in casa di don Abbondio; e concluse dicendo: « abbiam fatto male; e Dio ci ha gastigati. »

- 2 Prendete dalla sua mano i patimenti che avete sofferti, e state di buou animo, n disse Federigo: « perché, chi avrà ragione di rallegrarsi e di sperare, se non chi ha patito, e pensa ad accusar sé medesimo? »
- Domandó allora dove fosse il promesso sposo, e sentendo da Aguese (Lucia stava zitta, con la testa e gli occlii bassi) ch'era scappato dal suo paese, ne provò e ue mostrò maraviglia e dispiacere; e volle sapere il perché.
- Aguese raccontò alla nueglio tutto quel poco ele sapeva della storia di Renzo.
- di Renzo.

  "Ho sentito parlare di questo giovine, "disse il cardinale: "ma
- cone mai uno che si trovò involto in affari di quella sorte, poteva essere in trattato di matrimonio con una ragazza cosi? »
- « Era un giovine dabbene, » disse Lucia, facendo il viso rosso, ma con voce sicura.
- « Era un giovine quieto, fin troppo, » soggiume Agnese: « e questio può domandare a chi si sia, anche al signor curato. Chi sa che imbroglio avranno fatto laggii, che cabale? I poveri, ci vuol poco a farli comparir birboni. »
- « E vero pur troppo, » disse il cardinale: « m' informerò di lui serna dabhioi: « e fattosi dire none e cognome del giovine, ue prese l'appunto sur un librirein di memorie. Aggiuuse poi ehe contava di portarsi al loro pases tra poeti giorni, che altora Lucia potrebbe vemir la servat inone, e che intatto penserebbe in la provveciera d'un luogo dove potesse esser al sicuro, fin che ogni cosa fosse accomodata per il meglia.
- Si voltò quindi ai padroni di casa, che vennero subito avanti. Rianovò i ringrazianunti che aveva fatti fare dal curato, e donnatdò se sarelbiero stati contenti di ricoverare, per que' pochi giorni, le ospiti che Dio aveva loro mandate.
- « Oh! si signore, » rispose la donna, con un tono di voce e con in vio di verprimera molto più di quell'asciutta risposta, strozzata dalla vergogna. Ma il marito, messo in orgasno dalla presenza d'un tale interrogatore, dal desiderio di farsi onore in un'occasione di fanta importanza, studiva ansiosamente qualche ledia risposta. Baggrinzò i froute, tone gli oceli in traverso, strinse le labbra, tese a tutta forza l'arco dell'intelletto, cercò, frugò, scuti di deatro un cozzo d'idee monche e di mezze parole: ma il nomento stringeva; il cardinale.

accennava già d'avere interpretato il silenzio: il pover'uomo apri la bocca, e disse: « si figuri! » Altro non gli volle venire. Cosa, di eui



non solo rimase avvilito au inomento; ma sempre poi quella rimenibranza importuna gli guastava la compiacenza del grand' onore ricevuto. E quante volte, tornandosi sopra, e rimeticudosi col penisero in quella efreestanza, gli venivano in mente, quasi per dispetto, parole che tutte sarebbero slate meglio di quell' insulso si [puvri! Ma, come dice un antico proverbio, del semo di poi ne son piene le fosse.

B eardinale parti , dicendo: « la benedizione del Signore sia sopra questa casa. »

Domandó poi la sera al curato come si sarebbe pottuto in modo eucuencedo ricomprosare quell'monio, che non dovera ceser riceo, dell'ospitalità costosa, specialmente in que'tempi. Il curato rispose che, per verità, ne i guadagni della professione, ni le rendite di certi campietti, che il buno sarto avexa dei suo, nou sarebbero bastate, in quell'annata, a metterio in istato d'esser liberale con gli altri; ma che, avendo fatto degli sanzai negli anni adidierio, si trovata de più agiati del contorno, e poleva far qualche spesa di più, senza dissesto, come certo faceva questa volentieri; e che, del rimanente, non ei sarebbe salto verso di fargi acettare nessuma ricompensa.

- " Pensi, monsignore illustrissimo: questa povera gente paga con quel ehe le avanza della raccolta: l' anno scorso, non avanzò nulla; in questo, tutti rimangono indietro del necessario."
- $\omega$  Ebbene,  $\pi$  disse Federigo:  $\pi$  prendo io sopra di me tutti que' debiti ; e voi mi farete il piacere d'aver da lui la nota delle partite , e di saldarle.  $\pi$ 
  - « Sará una somma ragionevole, »
- « Tanto meglio: e avrete pur troppo di quelli ancor più bisognosi, che non hanno debiti perché non trovan eredenza. »
- « Eh, pur troppo! Si fa quel ehe si può; ma come arrivare a tutto, in tempi di questa sorte? »
- « Fate che lui li vesta a mio conto, e pagatelo bene. Veramente, in quest'anno, mi par rubato tutto ció che non va in pane; ma questo é un caso particolare. »

Non vogliam però chiudere la storia di quella giornata, senza raccontar brevenente come la terminasse l'innominato.

Questa volla, la muora della sua conversione l'aveva preceduto nella valle; vi è era sublio sparsa, e aveva meso per tutto uno sialordimento, un'anisètà, un eruccio, un susurro. Ai prind bravi, o servitori (era tutt'uno) che vide, acceunò che lo seguissero; e rosì di mano in mano. Tutti venivan dietro, con una sospenisore muova, e con la suggeidone sodita; finelè, con un seguito sempre erescente, arrivò al castello. Acceunò a quedic che i trovavan sulla porta, che gli venissero dietro con gli altri; catrò nel primo cordite, ando verso il mezzo, e li, sescodo anora a cavallo, niste un suo grido tonante: cra il segno usato, al quale accorrevano tutti que suoi che l'avessero sentilo. In un momento, quelli di c'erano sparsi per il eastello, vanero dietro alla voce, e s'univano ai già radunafi, guardando tutti il padrone.

« Andate ad aspectarmi nella sala grande, » disse loro; e dall'alto della sua exadeatura, gli slava a veder partire. Ne sesse poi, la menò lui slesso alla stalla, e andi dov' era aspettalo. Al suo apparire, esses sulcio un gran bislàglio che e' era; tutti şi ristrinsero da una parte, lasciando volto per lui un grande spazio della sala; potevano essere una trentina.

L' innominato alzò la mano, come per mantener quel silenzio

improvviso; alzò la testa, che passava tutte quelle della brigata, e disse:



a seolulat tutti, e messuno parti, se non e interrogato. Figlionoli: la strada per la quale siamo andati finnor, conducen el fondo dell'inferno. Non e un rimprovero el rio voglia farvi, in che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti, ma seuttie ciò che v' ho da dire. Dio miserio-dicon m' ha chiannato a mular vita; cio la muterò, l'ho già mutata: così faccia con tutti voi. Sappiate dunque, e tenete per ferno che son risoluto di prima morire che far più nutla contro la sua sunta legge. Levo a ogunu di voi giù ordini seellerali che avete da me; voi m'intendete; anzi vi comando di non fan nutla di cio che v' era comandato. E teucle per ferno quale sono di fin fed male con la mia protezione, al nio servizio. Chi vuol restare a quest'i patti, sara per me come un figlionol: e mi troverei contento dalla fine di quel giorno, in cui non avesa imangiato per satchar l'utilimo di voi, con l'utilimo pane che mi rimanesse in cess. Chi nou vode, già saria dato quello che già edouvilo si salario, e mon vao e, già saria dato quello che già e douvilo si salario, e mon vao e, già saria dato quello che già e douvilo si salario, e m

regalo di più: potrà andarsene; una non metta più piede qui: quando non fosse per mutar vita; che per quettos sarà sempre rievuto a braccia aperte. Pensateci questa notte: domattina vi chiameroà, a uno a uno, a darmi la risposta; e allora vi darò nuovi ordini. Per ora, ritiratevi, ognuno al suo posto. Ello che a usuto con me tanta misericordia, vi mandi il buon pensiero. »

Qui fini, e tutto rimase in silenzio. Per quanto vari e tumultuosi fossero i pensieri che ribollivano in que' cervellacci, non ne apparve di fuori nessun segno. Erano avvezzi a prender la voce del loro signore come la manifestazione d'una volontà con la quale non e'era da ripetere: e quella voce, annunziando che la volontà era mutata, non dava punto indizio che fosse indebolita. A nessuno di loro passò neppur per la mente che, per esser lui convertito, si potesse prendergli il sopravvento, rispondergli come a un altr' uomo. Vedevano in lui un santo, ma un di que' santi ehe si dipingono con la testa alta, e con la spada in pugno. Oltre il timore, avevano anche per lui (principalmente quelli ch'eran nati sul suo, ed erano una gran parte) un' affezione come d'uomini ligi; avevan poi tutti una benevolenza d'ammirazione; e alla sua presenza sentivano una specie di quella, dirò pur così, verecondia, che anche gli animi più zotici e più petulanti provano davanti a una superiorità ehe banno già riconosciuta. Le cose poi che allora avevan sentite da quella bocca, erano bensi odiose a' loro orecchi, ma non false nè affatto estrance ai loro intelletti: se mille volte se n' eran fatti besse, non era già perchè non le eredessero, ma per prevenir con le beffe la paura che gliene sarebbe venuta, a pensarci sul serio. E ora, a veder l'effetto di quella paura in un animo come quello del loro padrone, chi più, chi meno, non ce ne fu uno che non gli se n'attaccasse, almeno per qualche tempo. S'aggiunga a tutto ciò, che quelli tra loro che, trovandosi la mattina fuor della valle, avevan risaputa per i primi la gran nuova, avevano insieme veduto, e avevano anche riferito la gioia, la baldanza della popolazione, l'amore e la venerazione per l'innominato, ch'erano entrati in luogo dell'antico odio e dell'antico terrore. Di maniera che , nell'uomo che avevan sempre riguardato, per dir così, di basso in alto, anche quando loro medesimi erano in gran parte la sua forza, vedevano ora la maraviglia, l'idolo d'una moltitudine; lo vedevano al di sonra degli altri, ben diversamente di prima, ma non meno; sempre fuori della schiera comune, sempre capo.

Stavano adunque shalorditi, incerti l'uno dell'altro, e ognun di sè. Chi si rodeva, chi faceva disegni del dove sarebbe andato a cercar ricovero e impiego: chi s'esaminava se avrebbe poluto adattarsi a diventar galantuonio; chi anche, tocco da quelle parole, se ne sentiva una certa inclinazione ; chi, senza risolver unlla, proponeva di prometter tutto a buon conto, di rimanere intanto a mangiare quel nane offerto cosi di buon cuore, e allora cusi scarso, e d'acquistar tempo: nessuno fiatò. E quando l'innominato, alla fine delle sue parole, alzo di nuovo quella mano imperiosa per accennar elle se n'andassero, qualti quatti, come un branco di pecore, tutti insieme se la ballerono. Usci anche lui, dielro a loro, e, piantalosi prima nel mezzo del cortile, stelle a vedere al barlume come si sbrancassero, e ogninio s'avviasse al sno posto. Salilo poi a prendere una sua lanlerna, girò di nuovo i corlili, i corridoi, le sale, visitò tutte l'enfrahre, e, quando vide ch'era lutlo quieto, andò finalmente a dormire. Si, a dormire; perchè aveva sonno.

Affari intraleciali, e lusieme urgenli, per quanto ne fosse sempre analabo in evera, non se n'er am il rovali adolsos lunti, in uessum conginultra, come allora; eppure avva sonno. I rimorsi che gliel nucvan levato la nolle avanti, mon che essere acquicitali, manchava nonai, grida più alle, più severe, più assolute; eppure avva sonno. L'ordine, la specie di governo alabilito la dentro da lui in tun'anni, con lante cure, con un lunto singolare accoppiamento d'andesia e di perseveranza, ora l'avva lui intelesimo messo la forse, con poche parole; la disponetara illimilata di que' suoi, quel foro esser disposti a tutto, quella fedettà da massadieri, sulla quale era avvezzo da lanto tempo a ripsure, l'aveva ora smossa lui medesimo; i soni mezzi, gli avvas fatti diventare un monte d'indrogli, s'era messa la confusione e l'incertezza in casa; oppure avveza sonno.

Ambó dunque in camera, s'acesdo a quel letto in cui la notte avanti avant nova lea nes pine; e vi s'i iginocetiò acendo, con l'interzione di pregare. Travò in falti in un cambrecò riposto e profundo della meute, le preghiere eti era stato ammaestrato a recitar da bambino; cominciò a recitarde; e quelle parole, rimaste li taulo tempo ravolle insieme, venivano l'una dopo l'altra come sgonilolandosi. Provava in questo un unisto di sentimenti indefinible; una certa dolecza in questo un unisto di sentimenti indefinible; una certa dolecza in quel empore di dolore al pensiero dell'abisso che aveva messo tra quel tempo e di dolore al pensiero dell'abisso che aveva messo tra quel tempo e

questo; un ardore d'arrivare, cou opere di espiazione, a una coscienza nuova, a uno stalo il più vicino all'innocenza, a eni non poteva tornare; una riconuscenza, una fiducia in quella misericordia che lo poteva condurre a quello stalo, e che gli aveva già dati tanti segni di vodero. Rizzato pio ,i andia a letto, e s'addornuctio immediatamente.

Così terminò quella giornala, lanto celcire ancora quando serivexa il austro atonimo; co era, se non era lui, nou se ne sapredhe unlla, almeno del particolari; giacrici il Bipamonti e il Rivola, citati di sepra, non dicono se non ete quel si segunalo titamo, dopo un abbecamento con Federigo, mutò mirabilmente vita, e per sempre. E quanti son quelli che hamoo letto i libri di quel due? Meno amora di quelli che leggeramo il nostro. E di sis se, enda valle stessa, cija ressevogita di cercaria, e l'abilità di Irovaria, sorà rimasta qualele straca confusa tratificone de fatto? Son unde tante cose de quel tempo in poi





## CAPITOLO XXV.



It giorno seguente, nel paesetto di Lueia e in tutto il territorio di Lecco, non si parlava che di lei, dell' mominato, dell' arvivessoro e d'un altro tale, che, quanttunque gli piacesse molto d'andar per le bocehe degli uomini, n'avreble, in quella congiuntura, fatto volentieri di mone: vogliam dire il signor don Rodrigo.

Non già che prima d'allora non si parlasse.

de' fatti suoi; ma eran discorsi rotti, segreti: bisognava che due si conoscessero bene bene tra di loro, per aprirsi

sir un tale argomento. È anche, non ci mettevano tutto il sendimento di che sarchhero stali capaci: perché gli uomini, generalmente portando, quando l'indepazione non si possa sògrae sena grave pericolo, non solo dimostram meno, o tengono affatto in se quella che sentono, nan se senton meno in cifetto. Mo aro, chi si sarcheb tenuto d'informarsi", e di ragionare d' un fatto così streptioso, in cui s' era vista la mano del cieto, e dove facesan buona figura dine personaggi tali? uno. in cui un amore delta giustizia tanto animoso andava unito a lanía autorità; i altro, con cui parcva che la prepotenza in persona si fosse umiliata, che il navarcia fosse ventua; per di recai, a render l'armi, e a chiedrer il riposo. A lali paragoni, il signor don Rodrigo divenixa un poi piccino. Allora si capiva di tutti cosa fosse formentar l'innocenza per poteria disonorare, perseguilarla con un insistenza cosi sichetta, con si abtocui violenza, con si abbonini-voli insidie. Si faceva, in quell' occasione, una rivista di taral titte prodezze di quel signore: e su tutto la dievan come la sentivano, incoragiti ognumo dal trivarsi di acerodo con tutti. Era un susurro, un fremito generale; alla larga però, per ragione di tutti que' bravi che colia avaea d'intorno.

Una buona parte di quest'odio pubblico cadeva annora sui suoi amici e cortigiani. Si rusolava heme it signor potekta, sempre sordo cieco e muto sui fatti di quel tiranno; ma alla lontana, anche lui, perchei, se non aveva i brari, a devar a librir. Col dottor Azceceagra-bugli, che non aveva ne son chiacchiere e cabale, e con altri corti-gianelli suoi par, non s'usava; tanti riguardi: cara monstrili a dilo.



e guardati con occhi torti; di maniera che, per qualche tempo, stimaron bene di non farsi veder per le strade.

Don Rodrigo, fulminato da quella notizia così impensata, così diversa dall'avviso che aspettava di giorno in giorno, di momento in momento, stette rintanato nel suo palazzotto, solo co' suoi bravi, a rodersi, per due giorni; il terzo, parti per Milano. Se non fosse stato altro che quel mormoraechiare della gente, forse, poieliè le cose erano andate tant' avanti, sarebhe rimasto apposta per affrontario, anzi per cerear l'occasione di dare un esempio a tutti sopra qualcheduno de' più arditi; ma chi lo cacciò, fu l'essersi saputo per certo, che il cardinale veniva anche da quelle parti. Il conte zio, il quale di tutta quella storia non sapeva se non quel che gli aveva detto Attilio, avrebbe eertamente preteso che, in una congiuntura simile, don Rodrigo facesse una gran figura, e avesse in pubblico dal cardinale le più distinte accoglienze: ora, ognun vede come ei fosse incamininato. L'avrebbe preteso, e se ne sarebbe fatto render conto minutamente; perehé era un' occasione importante di far vedere in elie stima fosse tenuta la famiglia da una primaria autorità. Per levarsi da un impiecio così noioso, don Rodrigo, alzatosi una mattina prima del sole, si mise in una carrozza, cel Griso e con altri bravi, di fuori, davanti e di dietro; e, lasciato l'ordine che il resto della servitù venisse poi in seguito, parti eome un fuggitivo, eome (ci sia un po' lecito di sollevare i nostri personaggi con qualche illustre paragone), come Catilina da Roma, sbuffando, e giurando di tornar beu presto, in altra comparsa, a far le sue vendette.

Intanto, il cardinale veniva visitando, a una per giorno, le parrocchie del territorio di Lecco. Il giorno in cui doveva arrivare a quella di Lucia, già una gran parte degli abitanti erano andati sulla strada a incontrario. All'entrata del paese, proprio accanto alla casetta delle nostre due donne, e' era un areo trionfale, costrutto di stili per il ritto, e di pali per il traverso, rivestito di paglia e di borraccina, e ornato di rami verdi di pugnitopo e d'agrifoglio, distinti di baeche scarlatte; la facciata della chiesa era parata di tappezzerie; al davanzale d'ogni finestra pendevano coperte e lenzoli distesi, fasce di bambini disposte a guisa di pendoni; tutto quel poco necessario che fosse atto a fare, o bene o male, figura di superfluo. Verso le ventidue, ch' era l' ora in eui s'aspettava il cardinale, quelli eh' eran rimasti in easa, veechi, donne e fanciulli la più parte, s'avviarono anche loro a incontrario, parte in fila, parte in truppa, preceduti da don Abboudio, uggioso in mezzo a tanta festa, e per il fraeasso che lo sbalordiva, e per il brulicar della gente innanzi e indietro, che, come andava ripetendo, gli faceva girar la testa, e per il rodio segreto che le donne avesser potuto cicalare, e dovesse toccargli a render conto del matrinionio.

Quand ecco si vede spuntare il cardinale, o per dir meglio, la turba in mezzo a cui si trovava nella sua lettiga, col suo seguito d'intorno; perché di tutto questo non si vedeva altro ele un indizio in aria, al di sopra di tutte le teste, un pezzo della eroce portata dal cappellano che cavaleva una munta. La gente che andava con don Ablondio, s'affettò alla rinfusa, a raggiunger quell'altra: e lui, dopo acre detto, tre e quattro volte: «adagio; in filia; cosa fate? « si videli acre detto, tre e quattro volte: « sadagio; in filia; cosa fate? « si videli



indispettito; e seguitando a borbottare: « è una babilonia, è una babilonia, » entrò in chicsa, intanto ch' era vòta; e stette li ad aspettare. Il cardinale veniva avanti, dando benedizioni con la mano, e ricevendone dalle bocche della gente, che quelli del seguito avevano un bel da fare a tenere un po' indietro. Per esser del paese di Lucia. avrebbe voluto quella gente fare all' arcivescovo dimostrazioni straordinarie; ma la cosa non era facile, perchè era uso che, per tutto dove arrivava, tutti facevano più che potevano. Già sul principio stesso del suo pontificato, nel primo solenne ingresso in duonio, la calca e l'impeto della gente addosso a lui era stato tale, da far temere della sua vita; e aleuni gentiluomini che gli eran più vieini, avevano sfederate le spade, per atterrire e respinger la folla. Tanto e' era in que costumi di scomposto e di violento, che, anche nel far dimostrazioni di benevolenza a un vescovo in chiesa, e nel moderarle, si dovesse andar vieino all' ammazzare. E quella difesa non sarebbe forse bastata, se il maestro e il sottomaestro delle cerimonie, un Clerici e un Picozzi, giovani preti ehe stavan bene di corpo e d'animo, non l' avessero alzato sulle braccia, e portato di peso, dalla porta fino all'altar maggiore. D'allora in poi, in tante visite episcopali ch'ebbe a fare, il primo entrar nella chiesa si può senza scherzo contarlo tra le sue pastorali fatiche, e qualche volta, tra i pericoli passati da lui,

Entrò anche in questa come poli; andò all'allare e, dopo essere stato alquanto in orazione, fece, secondo il suo solito, un piecol discorso al popolo, sul suo amore per loro, sul suo desiderio della loro salvezza, e come dovessero disporsi alle funzioni del giorno dopo. Ri-tritosi poi nella casa del parroco, tragi altri discorsi, gli domandò informazione di Renzo. Don Abbondio disse chi era un giovine un po' vivo, un po' testardo, un po' collerico. Ma, a più particolari e precise domande, dovette rispondere chi era un galantuono, e che anche lui non sapeva capire come, in Nilano, avesse poluto fare tutte quelle diavoleri che averan delto.

- " In quanto alla giovine, " riprese il cardinale, " pare anelle a voi che possa ora venir sicuramente a dimorare in casa sua? "
- « Per ora, » rispose don Abbondio, « può venire e stare, come vuole: dico, per ora: ma, » sogginnse poi con un sospiro, « bisoguerrobbe che vossignoria illustrissima fosse sempre qui, o almeno vicino. »
- « Il Signore è sempre vicino, " disse il cardinale: « del resto, penserò io a metterla al sieuro. » E diede subito ordine ehe, il giorno dopo, di buon' ora, si spedisse la lettiga, con una seorta, a prender le due donne.

Don Abbondio usci di li tutto contento che il cardinale gli avvese parato de' due giovani, sema ciderdegli conto del uso rifuto di maritarii. — Dunque non sa niente, — diceva tra sè: — Agnese è stata sitta miracolo E vero che s' hanno a tornare a voctreg. ma te da remo un'altra istruzione, le darenno. — E non sapeva, il pover' uomo, che Federign non era entrato in quell'argomento, appunto percità intendeva di partargitme a lungo, in tempo più libero; e, prima di dargii ciò che gli cri a dovuto, volvera sentire anche e sue ragioni.



Ma i pensieri del buon prelato per metter Lucia al sieuro cran divenuti inutili: dopo elie l'aveva lasciata, eran nate delle cose, che dobbiamo raccontare.

Le due donne, in que' pochi giorni di 'chbero a pussare nocla rasuccia aspiale del arrio, avvan ripreso, per quanto avvan pottuo, ogunna il suo antico tenor di vita. Lucia avva sultio chiesto da lavorare; e, come avvas fatto nel monastero, cueiva, cuivar, ritirata in una stanzina, lontano dagli occhi della gente. Agnese andava un po' fuori, un po lavorava in compagnia della figita. I loro discorsi eran tanto più firsti, quanto più affettuolo: lutt' e due eran perparate una seprazione; giaechè la pecora non poteva tornare a star così vicino alla tana del lupo: e quando, quale, serabebe il termine di questa separazione; l'avvenire era occuro, imbrogliato: per una di loro principalmente. Agnese tanto ci andava feendo dentro le sue congetture allegre: che Renzo finalmente, se non gli era accaduto nulta di sinistro, dovrebbe presto dar le seu mouve; e se avva trovato de

...

la lavorace e da stabilira, se (e come dubilirane) stava fermo nelle sue promose, per che per

« Sai perché ti par così? » dievva Agnese: » perché hai tanto patito, e non ti par vero che la posas voltarsi in bene, Ma lascia fare al Signore; e se.... Lascia che si veda un barlume, appena un barlume di speranza; e altora mi saprai dire se non pensi più a nulla. » Lucia baciava la madre, e piangeva.

Del resto, tra loro e i loro ospili era nala subilo una grand'amicizia: e dovo nascrebbe, se non tra beneficati e beneficitari, quado agi uni e gli altri son buona gente? Aguese specialmente faceva di gran chiacchiere con la padrona. Il sarto poi dava loro un poi di vaspe con delle storie, e con de discorsi morali: e, a desimare soprattutto, avvea sempre qualche hella cosa da raccontare, di Bovo d'Antona o de' Padri del deserto.

Poco distante da quel paesetto, villeggiava una coppia d'alto affere; don Perante e donna Prassecie il cassto, al solito, nella penua dell'anonimo. Era donna Prassecie una vecelala gentildonna molto incilinata a far del bene: mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare; ma che pur troppo può anche guastare, come tutti già altri. Per fare il hene, lissogne conoserolo; e, al pari d'opsi altra cosa, non possismo conoserolo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo del nostri giudizi, con le notrei dele; e le quali bene spesso stanno come possono. Con l'idee donna Prassede si regolava come diomo che si deve far con gli anicile "ir aveva poche; ma quelle poche era molto affezionata. Tra le poche, en l'era per disgrazia molte delle storte; en on eran quelle che i fossoro men care. Le secadeva quindi. o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, o di prender per mezzi, cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta, o di crederne leciti di quelli che non lo fossero punto, per una certa suposizione in confuso, che chi fa più del suo dovere possa far più di quel che arreble d'intic; le accadeva di ono vedere nel fatto cò che c'era di reale, o di vederci ciò che non c'era; e molte altre cose simili, che possono accadere, c'e che accadono a lutti, senza eccettuarne i migliori; ma a donna Prasseche, troppo spesso e, non di rado, tutte in una volta.

Al sentire II gran caso di Lucia, e tulto cio che, in quell'occasione, si diecas della givine, le venne la curiosità di vederal; e mando ma carrozza, con un vecchio bracciere, a prender la madre e la figlia. Questa si ristringeva nelle spalle, e pregava il sarto, il quale aveva fatta loro l'indisaciata, che trovase maniera di esuaria. Finché s'era tratata di gente alla buona che cercava di conoscer la giovine del miracolo, il sarto le aveva reso volentieri un tal servizio; ma in questo caso, il rifuto gli pareva una specie di ribellione. Fece tanti versi, tant'e sclamazioni, disse tante cose: e che non si foreva così, e c di era una casa grande; e che ai signori non si diec di no, e che



.

poteva esser la loro fortuna, e che la signora donna Prassede, oltre il resto, era anche una santa; tante cose insomma, che Lucia si dovette arrendere: molto più che Agnese confermava tutte quelle ragioni con altrettanti « sienro, sienro. »

Arrivate davanti alla signora, essa fece loro granul'accoqlienza, e molte congrathusioni; intercogà, consiglio: il tutto en una certa su-periorità quasi innata, ma corretta da tanta espritata di tanta sprittualità, che Agnes quasi subito, Lincia peco dipo, comineiarono a sentirsi soltevate dal rispetto opprimente che da principio aveva loro incusso quella signorile presenza; anzi el trovarono una certa attrattiva. E per venire alle corte, doma Prassecte, sentendo che il cardinale s'era incariento di trovare a Lucia un ricovero, punta dal desiderio di secondare e di prevenire a un tratto quella buona intenzione, s'esibi di prender la giovine in casa, dove, sens'escre addetta ad dum servizio para-ficolare, potrebbe, a piacer suo, siutar l'altre donne ne' loro lavori. E soggiunee che posseroble chi a dame parte a monsignore.

Oltre il bene chiaro e immediato che c'era in un'opera tale donna Prassede ce ne vedeva, e se ne proponeva un altro, forse più considerabile, secondo lei; di raddirizzare un cervello, di metter sulla buona strada chi n' aveva gran bisogno. Perehé, fin da quando aveva sentito la prima volta parlar di Lucia, s'era subito persuasa che una giovine la quale aveva potuto promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, a uno scampaforca in somma, qualche magagna, qualche pecca nascosta la doveva avere. Dimmi chi pratichi, e ti dirò chi sei. La visita di Lucia aveva confermata quella persuasione. Non che, in fondo, come si dice, non le paresse una buona giovine; ma e'era molto da ridire. Quella testina bassa, col mento inchiodato sulla fontanella della gola, quel non rispondere, o risponder secco secco, come per forza, polevano indicar verecondia; ma denotavano sicuramente molta caparbietà: non ci voleva molto a indovinare che quella testina aveva le sue idec. E quell'arrossire ogni momento, e quel ratteuere i sospiri.... Due occhioni poi, che a donna Prassede non piacevan punto. Teneva essa per certo, come se lo sapesse di buon luogo, che tutte le seiagure di Lucia erano una punizione del ciclo per la sua amicizia con quel poco di buono, e un avviso per far che se ne staccasse affatlo; e stante queslo, si proponeva di cooperare a un così buon fine. Giacche, come diceva spesso agli altri e a se stessa, tutto il suo studio era di secondare i voleri del ciolo: ma faceva spesso uno staglio grosso, ch' cra di prender per ciclo il suo cervello. Però, della seconda intenzione che abbiam detto, si guardò bene di darne il minimo initicio. Era una delle sue massime questa, che, per riuscire a far del bene alla gente, la prima cosa, nella maggior parte de' casi, è di non metterii a parte del disegno.

La madre e la figlia si guardarono in viso. Nella dolorosa necessità di dividersi, Fedizione parve a tutti e due da sectleraris, se non altro di dividersi, e l'adizione parve a tutti e due da sectleraris, e non altro per esser quella villa così vicina al loro pascetto: per cui, alla peggio del peggi, si ravvinierrelabero e potrebebor trovarsi insieme, alla prossina villeggistura. Viso, i runa negli occhi dell'altra, il conserno, si voltaron tutte e due a donna Prassole con quel ringuaziare che accetta. Essa riunovà le ggutilezze e le promesse, e disse che manderebbe subito una teletra da presentare a monsignore rebbe subito una teletra da presentare a monsignore.



Partite le donne, la lettera se la fece distendere da don Ferrante, di cui, per seus relterato, come diremo più in particolare, si serviva per segretario, nell'occasioni d'importanza. Trattandosi d'una di questa sorte, don Ferrante e' sinse tutto il suo sapere, e, consegnando in minuta da cepiare alla consorte, le raccomandò caldamente Fortografia; chérera una delle molte cose che avvea studiste, e delle pode sulle quali avesse lui il comando in casa. Donna Prassede copiò diligentissimamente, e specil la lettera alla casa del sarto. Questo fat due o tre giorni prima che il cardinale mandasse la lettiga per ricondur le donne al loro poseco.

Arrivale, smontarono alla casa parrocchiae, dove si trovava il cardianda. C'era ordine d'introdurie subito: il engellano, che fu il primo
a vederle, l'esegui, trattenendole solo quant' era necessario per dar
loro, in fretta in fretta, un po' d'istruzione sul cerimoniale da usarsi
con monsignore, esu il tiudi da dargil; cosa des solven fare, ogni violat
che lo potesse di naccosto a lui. Era per il pover' uomo un tormento
continuo il vedere il poco ordine de regnava intorno al ardinale, su
quel particolare: « tutto, » diceva cou gli altri della famiglia, » per
la tropao hontà di quel benedetti, uomo; per quella gran famigliariti.
la. « E raccontava d'aver perfino sentito più d'una volta co' suoi
orocchi, risonoderili; inserse ris. e messer no.

Stava in quel momento il cardinale discorrendo con don Abbondio, sugli affari della parrocchia: dimodoche questo non ebbe eampo di dare anche fui, come avrebbe desiderato, le sue intrusioni alle donne. Solo, nel passar loro accanto, mentre useiva, e quelle venivano avanti, pote dar loro d'occhio, per accennare eli era contento di loro, e che continuassero, da brave, a non dir nulla.

Dopo le prime accoglienze da una parte, e i primi inchini dall'ara, Agnese ai cavò di seno la lettera, e la presentò al cardinale, di-cendo: « è della signora donna Prassede, la quale dice che conosce molto vossignoria illustrissima, mousignore; come naturalmente, tra roo signori grandi, si devon conoscer tutti. Quandi avrà letto, vedrà. »

« Benc, » disse Federigo, letto ohe ebbe, e ricavato il sugo del senso da fiori di don Perrante. Conosceva quella casa quanto bastasse per esser certo che Lucia c'era invitata con buona intenzione, e dei li sarebbe sicura dall'insidie e dalla violenza del suo persecutore. Che concetto avesse della testa di donna Prassede, non n'abbiam notizia positiva. Probabilmente, non cra quella la persona che avrebbe sectar.

a un tal intento; ma, come abbiam detto o fatto intendere allrove, non era suo costume di disfar le cose che non toccavano a lui, per rifarle meglio.

« Prendete in pace anche questa separazione, e l'incertezza în cui vi trovate, » asogiumes poi : « condidate de sia per finir presto, e che il Signore voglia guidar le cose a quel termine a cui pare che le avesse indiriratie; ma tenete per certo che quelle de vorri Lui, sarà il meglio per voi. « Diede a Lucia in particolare qualehe altro ricordo amorevole; qualehe altro couñorto a tutt'e due; le benedisse, e le liascio indurat. Appena fuori, si travvarono addosso uno sciame d'amici e d'amiche, tutto il comune, si può dire, che le aspettava, e le condusea e casa, come in triono. En tra tutte quelle dome una gara di congestularei, di compliangere, di domandare; e tutte eschamavano dal dispiacere, sentendo che Lucia se n'a nderebbe il giorno dopo. Gli uomini gareggiavano nell'offrir servizi; ognuno voleva star quella notte a far la quardia alta esateta. Sul qual fatio, il noster anonimo erecib bene di formare un proverhio: volete aver molti in aiuto! cercated in noa averne bisogno.



## I PRONESSI SPOSI.

Tante accogienze confondevano e sbalordivano Lucia: Agnese non s'imbrogliava cosi per poco. Ma in sostanza fecero bene anche a Lucia, distraendola alquanto da' pensieri e dalle rimembranze elle, pur troppo, anche in mezzo al frastono, le si risvegliavano, su quell'uselo, in unelle stanzece, alla vista d'o cui o agetto.

Al tocco della eampana che annunziava vicino il cominciar delle funzioni, tutti si mossero verso la chiesa, e fu per le nostre donne un'altra passeggiata trionfale.

Terminate le funzioni, don Abbondio, ch' era como a vedere se Perpetua avex ben disposto ogni cosa per il designare, fu chiamoto dal cardinate. Andò subito dal grand' ospite, il quale, lasciatolo venir vicino, - signor curato, - cominciò; c quelle parole furon dette in maniera, da dover capire, ch' erano il principio il un discorso lungo e serio: - signor curato; perche non avete voi unita in matrimonio quella povera Lucia cei suo promusso sposò! -

— Hanno volato il sacco stamattina coloro, — pensò don Ablondio e rispose bortoltando: « monsignere illustrismino avvà ben sentito parlare degli seompigli che son natii in quell'affare: è stata una contasione tale, da non poter, neppure al giorno d'oggi, voderci chiaro: come acher vossignoria illustrissima poò argomentare da que sto, che la giovine è qui, dopo tanti accidenti, come per miracolo; e il giovine, dopo altri accidenti, non si sa dove si lo.

"Domando, " riprese il cardinale, " se è vero che, prima di tutti codesti casi, abbiate rifiutato di celebrare il matrimonio, quando n'eravate richiesto, nel giorno fissato; e il perche. "

« Veramente . . . se vossignoria illustrissima sapesse . . . . che intimazioni . . . . che comandi terribili ho avuti di non parlare . . . » E restò fi senza concludere, in un cert'atto, da far rispettosamente intendere che sarebbe indiserezione il voler saperne di più.

« Ma! » disse il eardinale, con voce e con aria grave fuor del consucto: « è il vostro vescovo che, per suo dovere e per vostra giustificazione, vuol saper da voi il perehè non abbiate falto eiò che, nella via regolare, era obbligo vostro di fare. »

« Monsignore, » disse don Albondio, facendosi piecino piecino, non ho già volulo dire.... Ma m' è parso che, esseudo cose intralciale, cose vecchie e sena rimedio, fosse inutile di rimestare.... Però, però, dico.... so che vossignoria illustrissima non vuol tradire un suo povero parroco. Perchè vede bene, monsignore; vossignoria

illustrissima non può esser per tutto; e io resto qui esposto. . . . Perè, quando Lei me lo comanda, dirò, dirò tutto. »

" Dite: io non vorrei altro che trovarvi senza colpa. "

Allora don Abbondio si mise a raccontare la dolorosa storia; ma tacque il nome principale, e vi sostitui: un gran signore; dando così alla prudenza tutto quel poco che si poteva, in una tale stretta.

- « E non avete avuto altro motivo? » domandò il cardinale, quando don Abbondio ebbe finito.
- $^\omega$  Ma forse non mi sono spiegato abbastanza ,  $^n$  rispose questo:  $^\omega$  sotto pena della vila , m' hanno intimato di non far quel matrimonio.  $^n$
- $\alpha$  E vi par codesta una ragion bastante, per lasciar d'adempire un dovere preciso ? "



« Io ho sempre cereato di farlo, il mio dovere, anche con mio grave incomodo, ma quando si tratta della vita....»

« E quando vi siete presentato alla Chiesa, » disse, con accento aneor più grave, Federigo, « per addossarvi codesto ministero, v' ha essa fallo sicurtà della vita? V' ha detto che i doveri aunessi al ministero fossero liberi da ogni ostacolo, immuni da ogni pericolo? O v' ha delto forse che dove cominciasse il pericolo, ivi cesserebbe il dovere? O non v'ha espressamente detto il contrario? Non v'ha avverlilo ehe vi mandava come un agnello tra i lupi? Non sapevale voi che e'eran de'violenti, a cui potrebbe dispiacere ciò che a voi sarebbe comandato? Quello da Cui abbiam la dottrina e l'esempio, ad imitazione di Cui ei lasciam nominare e ci nominiamo pastori, venendo in terra a escreilarne l'infizio, mise forse per condizione d'aver salva la vita? E per salvaria, per conservaria, dico, qualche giorno di più sulla terra, a spese della carità e del dovere, e'era bisogno dell'unzione santa, dell'imposizion delle mani, della grazia del sacerdozio? Basta il mondo a dar questa virtii, a inseguar questa dottrina. Che dico? oh vergogua! il mondo stesso la rifinta: il mondo fa anch' esso le sue leggi, che prescrivono il male come il bene; ha il suo vangelo auch'esso, un vangelo di superbia e d'odio; e non vuol che si dica che l'amore della vita sia una ragione per trasgredirne i comandamenti. Non lo vuole; ed è ubbidito. E noi! noi figli e annuaziatori della promessa! Che sarebbe la Chiesa, se codesto vostro linguaggio fosse quello di Intti i vostri confratelli? Dove sarchbe, se fosse comparsa nel mondo con codeste dottrine? \*

Don Aldomilio stava a capo basso: il suo spirito si trovava tra quegli argumenti, come un pulcino negli artigli del fato, che lo tenguou sollevato in ma regione seonosciuta, in un'aria che non ha mai respirata. Vecheno che qualesco bisognava rispondere, disse, cen una certa sumunissione forzata: = monsignore illustrissimo, avrà torto. Quando la vita mon si deve contare, non se cesso mi dire. Na quando s'ha che fare con certa gente, con gente che ha la forza, e che non voul seruir raignii, anche a voler fuer il l'arva, o non sporte coso e si potesse guadagnare. È un signore quello, con cui non si può ne vincerta ne impattata. =

"E non sapete voi che il soffrire per la giustizia è il nostro vincere? E se non sapete questo, che cosa predicate? di che siete macstro? quai è la buona nuova che annunziate a' poveri? Chi pretende da voi che vinciate la forza con la forza? Certo non vi sarà domandato, un giorno, se abbiate saputo fare stare a dovere i potenti; che a questo non vi fii dato ne missione, ne modo. Ma vi sarà ben domandato se avrete adoprati i mezzi chi erano in vostra mano per far ciò che v' era preseritto, anche quando avvesero la temerità di probibirvelo. »

— Anche questi sauti son curiosi, — pensava intanto don Abbondio: — in sostanza, a spremerne il sugo, gli stanno più a cuore gli amori di dine giovani, che la vita d' nu povero sacretole. — E, in quant'a lui, si sarebbe volentieri contentato che il discorso finisse li; una veleva il cardiniae, a ogni pansa, restare in atto di chi aspetti ma rispoda: una confessione, o un'apologia, qualescas in souma.

" Torno a dire, monsignore, " rispose dunque, " che avrò torto io .... Il coraggio, mno non se lo può dare. "

« E perché dunque, potrei dirvi, vi siete voi impegnato in un ministero che v' impone di stare in guerra con le passioni del secolo? Ma come, vi dirò piuttosto, come non pensate che, se in codesto ministero, comunque vi ci siate messo, v' è necessario il coraggio, per adempir le vostre obbligazioni, c'è Chi ve lo darà infullibilmente, quando glielo chiediate? Credete voi che tutti que' milioni di martiri avessero naturalmente coraggio? che non facessero naturalmente nessun conto della vita? tanti giovinetti che cominciavano a gustarla. tanti vecchi avvezzi a rammaricarsi che fosse già vicina a finire, tante donzelle, tante spose, tante madri? Tutti hanno avulo coraggio: perché il coraggio era necessario, ed essi confidavano. Conoscendo la vostra debolezza e i vostri doveri, avete voi pensato a prepararvi ai passi difficiti a cui notevate trovarvi, a cui vi siete trovato in effetto? Ah! se per tant' anni d' utizio pastorale, avete (e come non avreste?) amato il vostro gregge, se avete riposto in esso il vostro enore, le vostre cure, le vostre delizie, il coraggio non doveva manearvi al bisogno: l'amore è intrepido. Ebbene, se voi gli amayate, quelli ebe sono affidati alle vostre cure spiritnali, quelli che voi chiamate figlinoli; quando vedeste due di loro minacciati insieme con voi, ali certo! eome la debolezza della carne v'ha fatto tremar per voi, così la carità v'avrà fatto tremar per loro. Vi sarete mniliato di quel primo timore, perché era un effetto della vostra miseria; avrete implorato la forza per vincerlo, per diseacciarlo, perché era una tentazione: ma il timor santo e nobile per gli altri, per i vostri figlinoli, quello l'avrete ascoltato, quello non v' avrà dato pace, quello v' avrà eccitato, costretto,

## I PROMESSI SPOSI.

a pensare, a fare ciò che si potesse, per riparare al pericolo che lor sovrastava . . . Cosa v'ha ispirato il timore, l'amore? Cosa avete fatto per loro? Cosa avete pensato? =

E tacque in atto di chi aspetta.





## CAPITOLO XXVI



una sifiata donanda, don Ablondio, che pur s'era ingegnato di risponder qualcosa a delle meno precise, restò li senza articolar parola. E, per dir la verità, anche noi, con questo manoseritto davanti, con una penna in mano, non avendo da contrastare che con le frasì, me altro da temere che le eritiche de nostri lettori; anche noi, dico, sentiamo una certa ritura panena a procegnite: invoiamo un non so

che di strano in questo mettere in campo, con così poca fatica, tanti bei precetti di fortezza e di carità, di premura operosa per gli altri, di sacrifizio illimitato di sè. Ma pensando che quelle cose crano dette da uno che poi le faceva, tiriamo avanti con coraggio.

« Voi non rispondecle 7 riprose il cardinale. « Ah, se aveste fatto, dalla parte vostra, ciò che la carità, ciò che il dovere richiseleva; in qualunque maniera poi le cose fossero andate, non vi mancherebbe ora una risposta. Vedete dunque voi stesso cosa avete fatto. Arcte ubbidita ul riliquità, non curando ciò che il dovere vi preserieva. L'avete ubbidita puntualmente: s'era fatta vedere a voi, per intimarvi il suo desiderio; ma voleva rimanere occulta a chi avrebbe pottuo ripararsi da essa, e mettersi in guardia; non voleva che si

facesse rumore, voleva il segreto, per muturare a suo bell' agio i suoi disegni d'insidie o di forza; vi comandò la trasgressione e il silenzio: vol avete trasgredito, e non parlavate. Domando ora a voi se non avete falto di più; voi mi direte se è vero che abbiate mendicati de' pretesti al vostro rifiuto, per non rivetarne il molivo.» E stette il alquanto, aspettando di nuovo ma risposta.

- Anche questa gli hanno rapportata le chiacchierone, pensava don Mohodio; na nou dava segno d'aver milla da dire; onde il cardinale riprese: « se è vero, che abbiate delto a que' poverini ció che non cra, per tenerfi nell'ignoranza, nell'oscurità, in cui l'iniquità li voleva. ... Dunque lo devo creclere; dunque non uni resta che d'arossime con vol, e di sperare che vol ne piangerete con nuc. Vedeta a che v' la condotto (Dio buono i e pur ora voi la adducevate per iscus) quella premura per la vita che dever finire. V' la condotto ... ribrattete liberamente queste parote, se vi piano ingiunte, prendeteci in umilitazione salutare, se non lo sono ... v' la condotto a inganare i doboli, a mentire ai vosti fa figiudi. »
- Eco come vanno le cose, diceva aucora tra sè don Abbodioi: a quel stanaso, e persai al l'innointo), le bracia al collo; e con me, per una mezza bugia, detta a soto fine di salvar la pelle, tanto chiasoo. Mis sono superiori; lannou sempre ragione. E il mio pianeta, ede tutti ni abbiano da cadre addosso; anchei santi. B ad alla voce, disse; « loo mancalo; capisco che lon nancalo; un cosa dovevo fare in un franganel di quella sorle; ».
- « E ancor lo domandate? E non ve l' lo delto? È dovevo dirvote/ Amare, figliuoto, amare e pregner. Albra avresile sentito che l' liniquità può aver bensi delle minacee da fare, de colpi da dare, ma non de comandi; avveste unito, secondo la legge di Bio, cò che l' uomo voleva separare; avveste prestato a quegl' minocenti infellei il ministero che avvan ragiono di richicier da voi; clede conseguenze sarchbe realato mallevadore Idolio, preche si sarchbe andati per la sua strada: avendone presa un' altra, ne restate mallevadore voi; e di quali conseguenze! Ma forse che tutti i ripari umani vi manevamo? forse che non era aperta alcuna vi di seampo, quandi aveste voltulo guardarvi d' intorno, pensarci, cercare? Ora voi potete supere che que' vostri poverini, quando fossero stati martifal, travelbero pressiot da sè al toro scampo, eran disposti a fuggire dalla faccia del potente, s' eran già diseguato il luogo di ringio. Ma anche senza questo, non

vi venne în mente che alla fine avevate un superiore? Îl quale, come mai avrebbe quest autorită di riprendervi d'aver manoto a la vostro ufizio, se non avesse anche l'obbligo d'aiutarvi ad adempirlo? Perché non avete pensalo a informare il vostro vesecvo dell'impedimento che uni rindare violora metteva all'esercizio del vostro ministero? a

- I pareri di Perpetua! pensava sitzosamente don Abbondio, a en qi, in mezzo a que'disconsi, cho els stava più visamente davanii, cri l'immagine di que' leravi, e il pensiero de don Bodrigo era vivo e sano, e, un giorno o l'altro, ornerchie glorione o trionfante, e arrabbiato. E benché quella dignità presente, quell'aspetto e quel linguaggio, lo facessero star confino, e gl'incutessero un cerio limore, era perio un liumer che mo lo soggiogava naffalto, ne limpediva al pensiero di ricaleltrare: perché c'era in quel pensiero, che, alla fin delle fini, il cardinale non adoptavan a s'shioppo, ne spada, ne l'arxi.
- « Come non avete pensato, » prosegniva questo, « che, se a quegli innocenti insidiati non fosse stato aperto altro rifugio, e'ero io, per aecoglierli, per metterli in salvo, quando voi me gli aveste indirizzati, indirizzati dei derelitti a un vescovo, come cosa sua, come parte preziosa, non dieo del suo carico, ma delle sue ricehezze? E in quanto a voi , io , sarei divennto inquieto per voi ; io , avrei dovato non dormire, fin che non fossi sienro che non vi sarebbe torto un capello. Ch' io non avessi come, dove, mettere in sieuro la vostra vita? Ma quell'uomo che fu tanto ardito, credete voi che non gli si sarebbe seemato punto l'ardire, quando avesse saputo che le suc trame eran note fuor di qui, note a me, ch' io vegliavo, ed ero risoluto d'usare in vostra difesa tutti i mezzi che fossero, in mia mano? Non sapevate che, se l'uomo promette troppo spesso più che non sia per mantenere, minaccia anelie non di rado, più che non s' attenti poi di commettere? Non sapevate che l'inignità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento
- Proprio le ragioni di Perpetna, pensò anche qui don Albondio, senza riflettere che quel trovarsi d'accordo la sua serva e Federigo Borromeo su ciò che si sarebbe potnto e dovulo fare, voleva dir molto contro di lui.
- a Ma voi, » prosegui e concluse il cardinale, a non avele visto, non
  avete voluto veder altro che il vostro pericolo temporale; qual maraviglia che vi sia parso lale, da trascurar per esso ogni altra cosa? »

« Gli é perché le ho viste io quelle facee, » scappó detto a don Abbondio; « le ho seutite io quelle parole. Vossignoria illustrissima parla bene; na bisognerebbe esser ne' panni d'un povero prete, e essersi trovato al punto. »

Appena chbe proferite queste parole, si morse la linqua; s'accorse de sescra lasciato troppo vincere dalla sizza, e disse tra sè: — ora vien la grandine. — Ma alzando dubbiosamente lo sguardo, fu tutto marvajitato, nel veder l'aspetto di quell' uomo, che non gli riussiva mai d'indovinare nè di capire, nel veclerlo, dico, passare, da quella grazità autorevole e correttire, a una gravità un compunta e pensierosa.



» Pur troppo! « disse Federigo, » tale e la nisera e terribile tostra condizione lobbiano esigere rigorosamente dagli altri quello dei Dio sa se noi sareumo pronfi a dære dobbiano giudicare, corregere, riprendere; e Dio sa quel ebe faremano noi nel caso stesso, quel ebe abbiam fatto in easi somigliandi! Ma guai s' lo doveres prender la mia debolezza per misura del dovere altrui, per norma del uno insegnamento! Eppure e cerlo ode, insiene con le dottriro.

io devo dare agli attri l'escutipio, non rendermi simile al dottor della legge, che cariae gil altri di peis de non posson portare, e che tilu non toecherche con un dite. Ebbene, figlinudo e fractiot; peiche gil crorri di quelli che presiedono, sono spesso più noti agli altri che a loro; se voi supete di lo abbia, per pusillanimità, per qualumque ri-spetto, trascurato qualche mio obbligo, difuendo francamente, fateni ravechere; affichele, dov' è manesto l'escupio, supplica almeno la confossione. Rimproveratemi liberamente le mie debotezze; e albora le parole aquisfarenno più valore nella mia borca, perché sentirete più vivamente, che non son mie, ma di Clii può dare a voi e a me la forza necessaria per fare ciò che preserviono.

— Oh che san't unnoi na che tormento! — pensava don Albonio :— anche sopra di sè purché frugli , rintesti, reilital, indussisca; anche sopra di sè .— Disse poi ad alta voce: » oh monsismore! che nil a cella? Chi not conosce il petto forte, be zelo imperterrito di vossignoria illustrissima? » E tra sè soggiunse: — anche troppo. —

« lo non si chiedevo una lode, che mi fa tremare, disse Federi-go, » perche Dio conosec i mici manaemetti, e quello de ne conoseca nels' no conoseca mici manaemetti, e qualo de ne conoseca nels' no la avrei voluto, vorrei che ci confondessimo insieme davanti a Lui, per confidare insieme. Vorrei, per anor vostro, che intendeste quanto la vostra condotta sia stata opposta, quanto sia opposta di vostro linguaggio alla legge che pur predictare, e secondo la quale sarrei guidiento. »

"Tutto casca adolesso a me," n disse don Abbondio: - ma queste persone che son venute a rapportare, non le lamno poi detto d'essersi introdotte in casa mia, a tradimento, per sorprendermi, e per fare un matrimonio contro le regole. "

« Me l'hamo detto, figliudo: una questo m'accura, questo m'atterra, de voi desliertiate ancon di seusarvi; a tep tensiate di sensarvi, accusando; che prendiate materia d'accusa da ció che dovrebe. De sere parte della vostra cantessono. Chi gi ha mess, non dicu nella necessità, ma nella tentazione di far ció che lamno fatto? A vrebdoro essi cercata quelta via irregadare, se la legitima non fisse loro stata chiusa? pensato a insidiare il pastore, se fossero stati accubii relle sus braccia, aiutati, consigliati da ulti? a sorprenderlo, se non si fosse una sessoi? E a questi voi date carico? e vi siegunte perché, dupo lante sventure, che diov') en mesco della sventure, alabim deto una mescona della sventure, dalaim deto una consecutario.

pareda di Sogo al lore, al vostro pastore? (Ene il ricorso dell'oppresso, la quercia dell' affitto siano colici al mondo, il mendo è tale; ma noi! E che pro sarchite stato per voi, se avessero taciuto? Vi ternava costo che la loro causa andasse intera al giudizio di Dio? Non è per voi una nuova ragione d'amar queste persone (e già tante ragioni n'aveth), che v'abbian dato oessone di sentir la voce sineera del vostro vescovo, che v'abbian dato oessone di sentir la voce sineera del vostro vescovo, che v'abbian dato oessone di sentir la voce sineera del vostro vescovo, che v'abbian dato oessone di sentire la voce sineera del vostro vescovo, che v'abbian dato oessone di sentire la voce sineera del vostro vesco, che v'abbian dato otto un mezzo di conosere miglio e di seontare in parte il gran delito che nevere in oriecto; d'ananti, appunto per questo. Amateli perché lanno patilo, perchè paticono, perchè son vostri, perchè son deloti, perchè avete bisogo d'un perdono, a ottenervi il quale, pensate di qual forza possa essere la toro pregliera.

Don Abbondio stava zitto; ma non era più quel silenzio forzato e impaziente: stava zitto come chi ha più cose da pensare che da dire. Le parole che sentiva, eran conseguenze inaspettate, applicazioni nuove, ma d'una dottrina antica però nella sua mente, e non contrastata. Il male degli altri, dalla considerazion del quale l'aveva sempre distratto la paura del proprio, gli faceva ora un' impressione nuova. E se non sentiva tutto il rimorso che la prediea voleva produrre (eliè quella stessa paura era sempre li a far l'ufizio di difensore), ne sentiva però; sentiva un certo dispiacere di sè, una compassione per gli altri, un misto di tenerezza e di confusione. Era, se ci si lascia passare questo paragone, come lo stoppino umido e ammaccato d'una candela elle presentato alla fiamma d'una gran torcia, da principio fuma, schizza, scoppietta, non ne vuol saper nulla; ma alla fine s'accende e, bene o male, brueia. Si sarebbe apertamente accusato, avrebbe pianto, se non fosse stato il pensiero di don Rodrigo; ma tuttavia si mostrava abbastanza commosso, perehè il cardinale dovesse accorgersi elle le sue parole non erano state senza effetto.

• Ora, » prosegui questo, » uno fugglitvo da cesa sua, l'alfra in proethoi ci shabudonaria, tuttir ciu econ troppo forti motivi di starne lontani, senza probabilità di riminis mai qui , e contenti di sperare che Dio fi riminisea altrove, ora, put roppo, non hanno bisogno di voi; pur troppo, vol non avete ocessione di far loro del bene; ne il corto nostro prevedere può soprirue aleuna nell'avvenire. Ma chi sa se Dio miscricordioso non ve ne prepara? Alt non le lasciate singelri eteratele, state alte vedette, pregaledo che le Gecia nassere. A

- « Non mancheró, monsignore, non mancheró, davvero, » rispose don Abbondio, con una voce che, in quel momento, veniva proprio dal cuore.
- « Ah si, figliuolo, si! » esclamò Federigo; e con una dignità piena d'affetto . concluse: « lo sa il cielo se avrei desiderato di tener con voi tutt' altri discorsi. Tutt' e due abbiamo già vissuto molto: lo sa il cielo se m' è stato duro di dover contristar con rimproveri codesta vostra canizie, e quanto sarci stato più contento di consolarci insieme delle nostre cure comuni, de' nostri guai, parlando della beata speranza, alla quale siamo arrivati così vicino. Piaccia a Dio che le parole le quali bo pur dovuto usar con voi, servano a voi e a me. Non fate che m'abbia a chieder conto, in quel giorno, d'avervi mantenuto in un ufizio, al quale avete così infelicemente mancato. Ricompriamo il tempo: la mezzanotte è vieina: lo Sposo non può tardare : teniamo accese le postre lamnade. Prescutiamo a Dio i nostri cuori miseri, vòti, perche Gli piaccia riempirli di quella carità, che ripara al passato, che assicura l'avvenire, che teme e confida, piange e si rallegra, con sapienza; che diventa in ogni caso la virtu di cui abbiamo bisogno. »

Così detto, si mosse; e don Abbondio gli andò dietro.



Qui l'anonimo ci avvisa che non fu questo il solo abboccamiento di que' due personaggi, nè Lucia il solo argomento de' loro abboccamenti; ma che lui s' è ristretto a questo, per non andar lontano dal soggetto principale del raccouto. E che, per lo stesso motivo, non farà menzione d'altre cose nolabili, dette da Federigo in tutto il corso della visita, ne delle sui liberalità, ne delle discordis escala, degli odi antiebil tra persone, famiglie, terre intere, spenti o (cosa eb'era pur troppo più frequente) sopiri, ni edi qualche bravacelo o tirannelo annuansico, o per tutta la vita, o per qualche tempo; cose tutte delle quali ce n'era sempre più o meno, in ogni luogo della diocesi dove quell'mono ecceltorie facesse qualche soggiorne.

Dice poi, che, la mattina seguente, venne donna Prasseda, secondo il fissato, a percele raica, e a complimentare il cardinale, il quale gliela lodi, e raccomando caldamente. Lucia si staccò dalla naudre, potete pensar con che pianti; e usci dalla sua cascetti; disse per la seconda votta addio al paese, con quel srmso di doppia amarezza, che si prova lasciando un lucque che fin unicamente caro, e che non può esserlo più. Nai i congodi con la madre non era gli ultimi; pre-che donna Prassede aveva detto che si starcibe ancor qualete giorno in quelci sua villa, la quale non cra molto lontana; e Agoses promise alla figlia d'audar là a trovarla, a dare e a ricevere un più dotoroso addio.

Il cardinale era anche lui sulle mosse per continuar la sua visita, quando arrivò, e chiese di parlargti il curato della parrocchia, in cui era il castello dell'innominato, Introdotto, gli presentò un gruppo e una lettera di quel signore, la quale lo pregava di far accettare alla madre di Lucia cento scudi d'oro ch' eran nel gruppo, per servir di dote alla giovine, o per quell' uso elle ad esse sarebbe parso migliore; lo pregava insieme di dir loro, ette, se mai, in qualunque tempo, avessero ereduto elle potesse render loro qualche servizio, la povera giovine sapeva pur troppo dove stesse; e per lui, quella sarebbe una delle fortune più desiderate. Il cardinale fere subito chiamare Aguese, le riferi la commissione, che fu sentita con altrettanta soddisfazione elle maraviglia; e le presentó il rotolo, ell'essa prese, senza far gran comptimenti. « Dio gliene renda merito, a quel signore, » disse: « e vossignoria illustrissima lo ringrazi tanto tanto. E non dica nulla a nessuno, perché questo é un certo paese . . . Mi seusi, veda; so bene che un par suo non va a chiacchierare di queste cose; ma . . . lei m' intende. »

Andò a casa, zitta, zitta; si chiuse in camera, svottò il rotolo, e quantunque preparata, vide con ammirazione, tutti in un muechietto e suoi, tanti di que' ruspi, de' quali non aveva forse mai visto più d'uno per volta, e anche di rado; li contò, penò alquanto a metterli



di nuovo per laglio, e a l'enerli li lutti, che ¿gni momento faeevan paneia, e sguaciavano dalle sue dila inesperte; ricomposto finalmente un rototo alla meglio, lo mise în un ecucio, ne fece un involto, un hatuficietto, e legatolo bene in giro con della cordellina, i'andò a ficeare în un cantuceio del suo saccene. Il resto di quel giorno, non fece altro che mulinare, far disegni sull'avvenire, e sospirar l'indomani. Andata a letto, stette desta un pezzo, o le pessicor in compagină di que' cento che aveva sotto: addormentata, li videi in sogno. All'alta, s'alzò e s' incamnino subtio verso la villa, dov'era Lucie.

Questa, dal canto suo, quantunque non le fosse diminuita quella gran ripugnanza a parlar del volo, pure era risoluta di farsi forza, e d' aprirsene con la madre in quell'abboccamento, ehe per lungo tempo doveva ehiamarsi l'ullimo.

Appena polerono esser sole, Agnese, con una faccia tutta animata, e insime a voce bassa, come se ci fosse stato presente qualcheduno a cui non volesse farsi sentire, cominció: « ho da dirti una gran cosa; » e le racconto l'inaspettata fortuna.

" Iddio lo benedica, quel signore, " disse Lucia: " così avrete da star bene voi, e potrete anelle far det bene a qualehedun altro. "

« Come? » rispose Agnese: « non vedi quante cose possiamo fare, con tanti danar? Senti; io non ho altro ehe te, ehe voi due, posso dire; perché Renzo, da ehe cominció a discorrerti, l'ho sempre riguardato come un mio figliuolo. Tutto sta ehe non gli sia aceaduta

the latest the same of the

qualche disgrazia, a vedere ehe non ha mai fatto saper nulla: ma ch! deve andar tutto male? Speriamo di no, speriamo. Per me, avrei avuto earo di laseiar l'ossa nel mio paese; ma ora che tu non ci puoi stare, in grazia di quel birbone, e anche solamente a pensare d'averlo vicino colni, m'è venuto in odio il mio paese: e con voi altri io sto per tutto. Ero disposta, fin d'allora, a venir con voi altri, anche in capo al mondo; e son sempre stata di quel parere; ma senza danari come si fa? Intendi ora? Que' quattro, che quel poverino aveva messi da parte, con tanto stento e con tanto risparmio, è venuta la giustizia, e ha spazzato ogni cosa; ma, per ricompensa, il Signore ha mandato la fortuna a noi. Dunque, quando avrà trovato il bandolo di far sapere se è vivo, e dov' è, e che intenzioni ha, ti vengo a prender io a Milano; io ti vengo a prendere. Altre volte mi sarebbe parso un gran che; ma le disgrazie fanno diventar disinvolti; fino a Monza ei sono andata, e so cos' è viaggiare. Prendo con me un uomo di proposito, un parente, come sarebbe a dire Alessio di Maggianico: ehè, a voler dir proprio in paese, un uono di proposito non e' è: vengo con lui; già la snesa la facciamo noi, e ... intendi? » Ma vedendo che, in vece d'animarsi, Lucia s'andava accorando,

e non dimostrava ehe una tenerezza senz' allegria, lasciò il discorso a mezzo, e disse: « ma cos' hai? non ti pare? » « Povera mamma! » esclamò Lucia, gettandole un braccio al

- collo, e nascondendo il viso nel seno di lei.

  " Cosa e' è? " domandò di nuovo ansiosamente la madre.
- " Avrei dovuto dirvelo prima, " rispose Lucia, alzando il viso, e asciugandosi le lacrime; " ma non ho mai avuto euore: compatitemi, "
  - « Ma di su, dunque. »
  - " lo non posso più esser moglie di quel poverino! "
  - " Come? come? "

Lucia, col capo basso, col petto ansante, lacrimando senza piangere, come chi racconta una cosa che, quandi anche dispiacesse, non si può cambiare, rivebi i voto e; ciaciome, giungendo le mani, chiese di nuovo perdono alla madre, di non aver pariato fin allora; la pregò di non ridir la cosa ad anima vivente, e d'aiutaria ad adempire ciò che avera promesso.

Agnese era rimasta stupefatta e costernala. Voleva sdegnarsi del silenzio tenuto con lei; ma i gravi pensieri del caso soffogavano quel dispiacre suo proprio; voleva dirie: cos' lai fatto? ma le pareva ele sardole un preudresda col ciolo: tanto più che Lucia tornava a dipinger co' più vivi colori quella notte, la desolazione così nera, c la liberazione così impreveduta, tra le quali la promessa era stala fatta, così espressa, così solenne E intanto, a d'Aguese e vaniva anche in mente questo e quell'esempio, che aveva sentito raccontar più volte, che le istessa avera raccontato alla figlia, al gastighi strani e terribidi, venuti per la violazione di qualete volo. Dopo esser rimasta un poec cone incantala, disse: « ce ora cosa fara?)



« Ora, » rispose Lucia, « tocca al Signore a pensarci; al Signore e alta Madonna. Mi som messa nelle lor mani: non mi hanno abbandonata finora; non mi abbandouteranno ora che . . . La grazia che chiedo per ne al Signore, la sola grazia, dopo la salvazion dell'anima, è che mi faccia torara con voi: e me la concederà, si, me la concederà, Quel giorno . . in quella carrocza . . . ah Vergine santissima! . . . quegli uomini! . . . chi mi avvebbe detto che mi menavano da cotti che mi doveva menare a trovarmi con voi, il giorno dopo!»

« Ma non parlarne subito a tua madre! » disse Agnese con una certa stizzetta temperata d'amorevolezza e di pietà.

- « Compatitemi; non avevo cuore... e che sarebbe giovato d'affliggervi qualche tempo prima? »
  - « E Renzo? » disse Agnese, tentennando il capo.
- "All." e esclamó Lucia , riscotendosi, " lo non ei devo penar più a quel poverino. Già si vede che non era destinato . . Vedete come pare che il Signore ei abbia voluti proprio tener separati. E chi sa . . .? ma no, no : l'avrà preservato Lui da' pericoti, e lo farà esser fortunato auche di oiù, senza di me. "
- " Ma intanto, " riprese la madre, " se non fosse che tu ti sei legata per sempre, a tutto il resto, quando a Renzo non gli sia accaduta qualche disgrazia, con que' danari io ci avevo trovato rimedio. "
- « Ma que' danari, » replieò Lucia, « ci sarebbero venuti, s'io non avessi passata quella notte? É il Signore che ha voluto che tutto andasse così: sia fatta la sua volontà. » E la parola mori nel pianto.
- A quell'argomento inaspettato, Aguese rimase li pensierosa, Dopo quatehe momento, Lucia, rattenendo i singhiozzi, riprese: « ora che la cosa è fatta, bisogna adattarsi di buon animo; e voi, povera maninia, voi mi potete aiutare, prima, pregando il Signore per la vostra povera figlia, e poi . . . bisogna bene che quel poverino lo sappia. Pensateci voi, fatemi anche questa carità; chè voi ci potete pensare. Quando saprete dov' è, fategli serivere, trovate un uomo . . . . . appunto vostro eugino Alessio, ehe è un uomo prudente e caritatevole, e ei ha sempre voluto bene, e non eiarlerà: fategli seriver da lui la cosa com' è andata, dove mi son trovala, come ho patito, e che Dio ha voluto cosi, e che metta il cuore in pace, e ch' io non posso mai mai esser di nessuno. E fargli capir la cosa con buona grazia, spiegargli ehe ho promesso, che ho proprio fatto voto. Quando saprà elie ho promesso alla Madonna... ha sempre avuto il timor di Dio. E voi, la prima volta che avrete le sue nuove, fatemi serivere, fatemi saper ehe è sano; e poi . . . non mi fate più saper nulla. »

Agnese, tutta intenerita, assicurò la figlia che ogni cosa si farebbe come desiderava.

« Vorrei dirvi un'altra essa, » riprese questa: » que poverino, se non avesse avuto la disgrazia di pensare a me, non gli sarebbe aecaduto ciò che gli è accaduto. E per il mondo; gli lamon troneto il suo avviamento, gli hanno portalo via la sua roba, que' risparmi che avera fatti, poverino, sapete perchè . . . E noi abbiamo latti datari! Oh mamma! giacche il Sigiore ci ba mandato tanto. hene, e quel poverino, è proprio vero ehe lo riguardavate come vostro . . . si, come un figliuolo, oli fate mezzo per uno; cliè, sicuro, Iddio uno ci mancherà. Cereate un' occasione fidata, e mandaleglicii, chè sa il cielo come n' ha bisogno! »

« Eldene, cosa credi? » rispose Agnese: « gieti manderò davveca povero giovine! Perché peusl tu elé lo fossi così condenta di que danari? Ma . . .! lo era proprio venuta qui tutta contenta. Be-sta, lo gieti manderò, povero Renzo! ma anche lui . . . . so quel che dico; erelo che i danari fanno piacere a chi n' ha bisogno; ma questi nou saranno quelli che lo faranno ingrassera. «

Lucia ringrazió la madre di quella pronla e liberale condiscendenza, con una gratitudine, con un affello, da far capire a ela l'avesse osservata, che il suo enore faceva aneora a mezzo con Renzo, forse più che lei medesina non lo credesse.

« E senza di te, che farò io povera donna? » disse Agnese, piangendo auch' essa.

« E lo senza di voi, povera mamma l e in casa di forestieril e laggin in que Milano. . . . Ma il Signore sarà con tutt' e due, e poi ei fara tornare insieme. Tra otto o nove mesi ei rivedremo; e di qui altora, e anelte prima, spers, a vria accomodate le cose Lui, per rimirel. Lasciamo fare a Lui. La chiederò sempre sempre alla Madonna questa grazia. Se avessi qualette altra cosa da offirirle, lo farei; ma è tanto miscricardiosa, che me l'ollerrà per niente. «

Con queste ed altre simili, e più volte ripetate parole di lamento e di conforto, di ranmarico e di rassegnazione, con molte raecomandazioni e promesse di non dir nulla, con molte laerime, dopo lungli e rimovati abbracciamenti, le donne si separazono, pronettendosi a vicenda di rivedersi il prossimo autunno, al più tardi; come se il mantenere dipendesse da loro, e come però si fa sempre in casi simili.

Intanto cominció a passar molto tempo senza che Agnese potesse saper nulla di Renzo. Ne lettere ne imbasciate da parle di lui, non ne veniva: di tulli quelli del paese, o del contorno, a cui pote domandare, nessuno ne sapeva più di lei.

E non era la sola che facesse invano una la rierera: il cardinal redevingo, che non aveva detto per cerimonia ilale povere donne, di voler prendere informazioni del povero giovine, aveva infatti scritto subito per averne. Tornato poi dalla visita a Milano, aveva rievavdo la risposta in cri gli si dieceva che non s'era pottot trovar receptifo

14

dell'indicato soggetto; che vernanente era stato qualche tempo in cesa dim suo parente, net la peace, dove non avveza fato diri disna, una mattina, era scomparso all'improvvino, e quel suo parente stesso non sapera cosa ne fosse stato, e non poteva che ripetere certe vesi in aria e contradilitorie che correvano, essersi il giòvine arrobato per il Levautte, esser passato in Germania, perito nel guadare un finune: che non si mancherviche di stare alle vettete, se mai si potosse super qualcesa di più positivo, per farne subito parte a sua signoria illustrissimo e reverenzissima.

Più tardi, quelle ed altre voei si sparsero anche nel territorio di Lecco, e vennero per conseguenza agli orceciti d'Agness. La povera donna faceva di tutto per venire in chiaro qual fosse la vera, per arrivare alla fonde di questa e di quella, ma non rinevis mai a trovar di più di quel décono, che, anche al giorno d'oggi, lassta da sè da attesta taute cone. Tadora, appenea gieri era stala raccontata una, veniva uno e le diceva che non era vero nulle, ma per dargiène in eambio un'altra, ugulamente strana o sissistra. Tutte ciarte: ecco à fatto.

Il governatore di Milano e capitano generale in Italia, don Gouzalo Fernandez di Cordova, aveva fatto un gran fracasso col signor residente di Venezia in Milano, perehè un malandrino, un ladrone



pubblico, un promoture di secheggio e d'omicidio, il famoso Lorenzo Tramaglino, che, pelle mani stesse della giustizia, aveva eccitato sommossa per farsi fiberare, losse accolto e ricettato nel territorio bergamasco. Il residente avea risposto che la cosa gli riuseiva muova, e che serivereble a Venezia, per poter dare a sua eccellenza quella spiegazione che il esso avese portato.

A Venezia avevan per massima di secondare e di coltivare l'inelinazione degli operai di seta milanesi a trasportarsi nel territorio bergamasco, e quindi di far che ci trovassero molti vantaggi e, soprattutto quello senza di cui ogni altro è nulla, la sicurezza. Siccome però, tra due grossi litiganti, qualche cosa, per poco che sia, bisogna sempre che il terzo goda; così Bortolo fu avvisato in confidenza, non si sa da chi, che Renzo non istava bene in quel paese, e else farebbe meglio a entrare in qualche altra fabbrica, cambiando anche nome per qualche tempo. Bortolo intese per aria, non domandò altro, corse a dir la cosa al cugino, lo prese con se in un calessino, lo condusse a un altro filatoio, discosto da quello forse quindici miglia, e lo presentò, sotto il nome d'Antonio Rivolta, al padrone, eli'era nativo anche lui dello stato di Milano, e suo antico conoscente, Questo, quantunque l'annata fosse scarsa, non si fere pregare a ricevere un operaio che gli era raecomandato come onesto e abile, da un galantuomo che se n'intendeva. Alla prova poi, non ebbe che a lodarsi dell'acquisto; meno che, sul principio, gli era parso che il giovine dovesse essere un po' stordito, perché, quando si eliamava: Antonio! le più volte non rispondeva.

Poco dopo, venne un ordine da Venezia, in istile pacato, al capitano di Bergamo, che prendesse e desse informazione, se nella sua giurisdizione, e segnatamente nel tal paese, si trovasse il tal soggetto. Il capitano, fatte le sue dilignaze, come avera capito che si volevano, trasusise la risposta negativa, la quale fu trasmessa al residente in Milano, che la trasmettesse a don Gouzalo Fernandez di Cordova.

Nom maneavan poi curiosi, che volessero saper da Bortolo il perchè quel giovine noi era più, e dove fosse andato. Alla prima do-manda Bortolo rispondeva: « ma! è scomparso. » Per mandar poi in pare i più insistenti, senza dar loro sospetto di quel elle n' era davven, aveva creduto lone di regalar loro, a chi il rima, a chi il altra delle notizie da noi riferite di sopra: però, come cosse incerte, che aveva sentite dire anche lui, senza averne un riscontro positivo.

Ma quando la domanda gli venne fatta per commission del cardinale, senza noninario, e con un certo apparato d'importanza e di mistero, lacciando capire chi era in none d'un grau personaggio, tanto più Bortolo s'insupetti, e crede necessario di rispunder secondo il solito, anzi, trattandosi d'un gran personaggio, diccè ni mas volta futtle le notizie che aveva stampate a una a una, iu quelle disese necerrarea.

Non si ereda però che don Gonzalo, un signore di quella sorte, l'avesse proprio d'avvero el operor flatore di montagna; che informato fone del poce rispetto usato, e delle cattive parole dette da colini al suo re more incatentalo per i gola, voleres fargilicà pagare; o che lo receisces un soggetto tanto pericoloso, da perseguitarto anche fuggilivo, da non lasciario vivere anche lostano, come il senato romano con Annibale. Don Gonzalo savva i troppe e troppo gran cose in testa, per darsi tanto persiero de fatti di Rezuo; e se parve che sen desse, nacque da un concorso singolare di cirrostanze, per cui il povereccio, sozza volorto, e senza saperto ne alfora ne mai, si trovò, con un sottilissimo e invisibile filo, attaceato a quelle troppe e troppo gran cos un sottilissimo e invisibile filo, attaceato a quelle troppe





## CAPITOLO XXVII.



Gia più d'una volta e' è eccerso di far menzione della guerra che allora bolliva, per la successione agli stati del duca Vincenzo Gonzaga, secondo di quel none; ma e' è occeso sempre in momenti di gran fretta: sieché uon abbiam mai potuto darure più che un cenno alla sfaggita. Ora periò, all'intelligenza del nostro racconto si richielle proprio d'averne

qualche notizia più particolare. Son cose che chi conosce la storia le deve sapere; ma siccome, per un giusto sentimento di noi medesini, dobbiam supporre che quest opera non possa ceser letta se non da ignoranti, così non sarà male che ne diciamo qui quanto basti per infariamer chi n'avesse bisogna.

Abbiam detto che, alla morte di quel dura, il primo chiamato, in linea di successione, Carlo Gonzaga, aquo d'un ramo cadetto rapiantalo in Francia, dave possedeva i durati di Nevres e di Riciel, era orterdo al possesso di Maniova; e ora aggiungiamo, del Monderrato: che la fretta appundo e l'aveva fatto lis-viar nella penna. La
curte di Madrid, che voleva a ogni patto (abbiam detto anche questo) escludere da que' due feuti di muovo principe, e per escluderdo
aveva bisogno d'una ragione (perchè le guerre fatte senza una ragione sarchebro inquiste), s' era dichiarato sostenitore di quella del

pretendevano avere, su Mantova un altro Gonzaga, Ferrante, principe di Guastalla; sul Monferrato Carlo Emanuele I, duca di Savoia, e Margherita Gonzaga, duchessa vedova di Lorena. Don Gonzalo, ch' era della casa del gran capitano, e ne portava il nome, e che aveva già fatto la guerra in Fiandra, voglioso oltremodo di condurne una in Italia, era forse quello ehe faceva più fuoco, perehe questa si dichiarasse; e intanto, interpretando l'intenzioni e precorrendo gli ordini della corte suddetta, aveva concluso col duca di Savoia un trattato d'invasione e di divisione del Monferrato; e n'aveva poi ottenuta facilmente la ratificazione dal conte duca, facendogli ereder molto agevole l'aequisto di Casale, ch'era il punto più difeso della parte pattuita al re di Spagna. Protestava però, in nome di questo. di non volere occupar paese, se non a titolo di deposito, fino alla sentenza dell'imperatore; il quale, in parte per gli ufizi altrui, in parte per suoi propri motivi, aveva intanto negata l'investitura al nuovo duca, e intimatogli che ritasciasse a lui in sequestro gli stati controversi: lui poi, sentite le parti, li rimetterebbe a chi fosse di dovere. Cosa alla quale it Nevers non s'era voluto piegare.

Aveva anche Iui amici d'importanza: il cardinate di Richelicu, i signori veneziani, e il papa, ch'era, come abbiam detto, Urbano VIII.



Ma il primo, impegnato allora nell'assedio della Roccella e in una guerra con l'Inghilterra, attraversato dal partito della regina madre,



Maria de Medici, contraria, per certi suoi motivi, alla casa di Nevers, non poteva dare che delle speranze. I vacciazia inon volevan moversi, e nemmeno dichiararsi, se prima un esercito francese non fosse calato in Italia; e, a situato di Iduca sostio mano, come potevano, con la corte di Madrid e col governatore di Milano stavano sulle proteste, sulle proposte, sull'esortazioni, placide o minaeciore, secondo i momenti. Il papa raccomandava il Nevera spil amiei, interceleva in suo favore presso gli avversari, faceva progetti d'aconmodiamente: di meltre rente in canuno non ne voleva saster nulla.

Così i due alleati alle offese poterono, tanto più sicuramente, coninciar l'impres concertala. Il dura di Savoia era entrato, dalla sua parte, nel Monferrato; don Genzale avexa messo, con gran voglia, l'assecio a Casale; ma non el irovava tutta quella soddisfazione che s'era immagniaci che non receisce che nella guerra sia tutto rose. La corte non l'aiutava a seconda de' suoi desidori, anzi gli succiava mancare i mezzi più necessari; l'alleato l'aiutava troppo: voglio dire che, dopo aver presa la sua porzione, andava spilluzzicando quella assegnata al re di Spagna. Don Gonzalo se ne rodeva quanto mai si possa dire; ma temendo, se faeeva appena un po' di rumore, che quel Carlo Emanuele, così atlivo ne' maneggi e mobile ne' trattati,



come prode nell'...ii, si voltasse alla Francia, abrevas chimiere un occhio, mundaria giù, e stare zitto. L'assello poi analexa male, in lungo, agni tanta all' indietro, e per il contegno salob, vigilante, risoluto degli asseliati, e per aver lui poca gente, e, al dire di qualche slorico, per i imolti spropostii dee faceva. Su questo noi lassimo la veribà a suo luogo, disposti anche, quando la cosa fosse realmente così, a trovarala bellissima, se fin cagione che in quell'impresa sis restato morto, smozzicalo, storpiato qualche uomo di meno, c, ceteriza pariota, nales soltanto un poi meno dameggiati i fequi'i disposa. In questi frangenti rievvette la nuova della sedizione di Milano, e ci acorose in personi frangenti rievvette la nuova della sedizione di Milano, e ci

Qui, nel ragguaglio elte gli si diede, fu fatta anche menzione della fuga ribelle e elamorosa di Renzo, de' fatti veri e supposti ch' erano stati cagione del suo arresto; e gli si seppe anche dire che questo tale s'era rifugiato sul territorio di Bergamo. Ouesta circostanza fermio

l'attenzione di don Gonzalo. Era informato da tutt'altra parte, che a Venezia avevano alzata la cresta, per la sommossa di Milano; che da principio avevan ereduto che sarebbe costretto a tevar l'assedio da Casale, e pensavan tuttavia che ne fosse ancora shalordito, e in gran pensiero: tanto più che, subito dopo quell'avvenimento, era arrivata la notizia, sospirata da que' signori e temnta da lui, della resa della Roccella. E scottandogli molto, e come uomo e come politico, elie que' signori avessero un tal concetto de' fatti suoi, spiava ogni occasione di persnaderli, per via d'induzione, ehe non aveva perso nulla dell'antica sieurezza; giacehė il dire espressamente: non ho paura, è come non dir nulla. Un buon mezzo è di fare il disgustato, di querelarsi, di reclamare: e pereiò, essendo venuto il residente di Venezia a fargli un complimento, e ad esplorare insieme, nella sua faccia e nel suo contegno, come stesse dentro di sé (notate tutto; ehé questa è politica di quella veceluia fine), don Gonzalo, dopo aver parlato del tumulto, leggermente e da nomo che la già messo riparo a tutto: fece quel fracasso che sapete a proposito di Renzo; come sapete anche quel che ne venne in conseguenza. Dopo, non s'occupò più d'un affare così minuto e, in quanto a lui, terminato; e quando poi, che fu un pezzo dopo, gli arrivò la risposta, al campo sopra Casale, dov'era tornato, e dove aveva tutt'altri pensieri, alzò e dimenò la testa, come un baco da seta che cerchi la foglia; stette li un momento, per farsi tornar vivo nella memoria quel fatto, di eni non ei rimaneva più che un'ombra; si rammentò della cosa, ebbe un'idea fugace e confusa del personaggio; passó ad altro, e non ei pensó più.

Ma Renzo, il quale, da quel poco che gli s'era fatto veder per aria, dovera supprere tutt'altro che una così herigan noncuranza, stette un pezzo senz'altro peusiero o, per dir meglio, senz'altro stucito, che di viver nascota Cenatas es si struggera di mandar le sue unove alle donne, e d'aver le loro; ma c'eran due gran difficulti. Una, che avrebbe dovuto anche lu confidarsì a un seperiario, percite il poverino non sapera serivere, e neppur leggere, nel seuso esteso della parola; e se, interrogalo di ciò, come forse vi ricorderete, dal doltor Azzecca-paringi, avera rispusso di sii, non in un vanto, una sparata, come si dire; ma cra la verità che lo stampato lo sapera leggere, mettendocil i suo tempo; lo serito è un altro par di maniche. Era dunque costretto a mettere un terzo a parte de suoi interessi, d'un segreto così geboso: e un usomo che sapesee fuera la ressi, d'un segreto così geboso: e un usomo che sapsese fuera la penna in mano, e di eti uno si polesse fidare, a que' tenuji non si frovava così facilimente; fanto più in un paese dove non s' avesse messuna autica conosecuza. D'attra difficultà era d'avere auche un corrière; un nomo che andasse appunto da quelle parti, che volesse incarierari della lettera, e darsi davvero il pensiero di recapitaria; tulte cose, anche queste, dificili il rovvasi in un unon solo.

Finalmente, cerca e ricerva, trové eli serivesse per lui. Ma, non sapendo se lo dome fossero nacero a Monza, o duce, crede hene di fare acciuder la Iellera per Agnese in un' altra diretta al padre Cristofor. Lo serivono prese anabe l'inuario di far recupiare il pilor; lo conseguò a uno che doreva passare non loutano da Pescarcino; costi io lasció, rou molte racomonalazioni, in un' sociria sults strada, al munto più vicino; trattandosi che il pilor era indifizzato a un couvento, ci arrivò; una cosa u'avvenise dopo, non s'e unai saguto. Retza, non velendo comparir risposta, fere s'ennere un' altra teltera, a uni di presso come la prima, e acciuderla in un' altra a un suo antico di Leeva, o parente che ilosse. Si ereve in attro latera, si trovà e questa volta la tettera arrivò a chi era diretta. Aguese trotto a Maganinico. Se leeve legere e selegare da quell'Assessi sono cugino:



concertó con lui ma risposta, che quesdo mise in earla; si trovà il nuezo di mandarla ad Antonio Rivolta nel luogo del suo donnicilio: utulto quesdo però no ne così presto come noi lo raccontiamo. Reuzo chebe a risposta, e fece riscrivere. In somma, s'avviò tra le due parti un carteggio, ne rapido ne regolare, ma pure, a balzi e ad intervalli, continuado continuado.

Ma per avere un' idea di quel carteggio, bisogna sapere un poco come andassero altora tali cose, anzi come vadano; perché, in questo particolare, credo ehe ci sia poco o nulla di cambiato.

Il contadino che non sa scrivere, e che avrebbe bisogno di scrivere, si rivolge a muo ebe eonosca quell'arte, segliendolo, per quanto può, tra quelti della sua condizione, perebe degli altri si perita, o si fida poco; l'informa, con più o meno ordine e chiarezza, degli antecedenti: e gli espone, nella stessa maniera, la cosa da mettere in carta. Il letterato, parte intende, parte frantende, dà qualche consiglio, propone qualelle cambiamento, dice: lasciate fare a me; piglia la penna, mette eome può in forma letteraria i pensieri dell'altro, li eorregge, li migliora, cariea la mano, oppure smorza, lascia anche fuori, secondo gli pare che torni meglio alla cosa: perchè, non e' è rimedio, chi ne sa più degli altri non vuol essere strumento materiale nelle loro mani; e quando entra negli affari altrui, vuol auche fargli andare un po' a modo suo. Con tutto ciò, al letterato suddetto non gli riesce sempre di dire tutto quel che vorrebbe; qualche volta gli accade di dire tutt' altro: accade anche a noi altri, che scriviamo per la stampa. Quando la lettera così composta arriva alle mani del corrispondente, che anche lui non abbia pratica dell'abbicci, la porta a un altro dotto di quel calibro, il quale gliela legge e gliela spiega. Nascono delle questioni sul modo d'intendere; pereliè l'interessato, fondandosi sutta cognizione de' fatti antecedenti, pretende che certe parole vogtian dire una cosa; il lettore, stando alla pratica che ha della composizione, pretende che ne vogtiano dire nn'attra. Finalmente bisogna che chi non sa si metta nelle mani di chi sa , e dia a lui l'incarieo della risposta: la quale, fatta sul gusto della proposta, va poi soggetta a un'interprelazione simile. Che se, per di più, il soggetto della corrispondenza è un po' geloso; se e'entrano affari segreti, che non si vorrebbero lasciar capire a un terzo, caso mai elle la lettera andasse persa; se, per questo riguardo, e' è stata anche l'intenzione positiva di non dir le cose affatto chiare; allora, per poco ehe la corrispondenza duri, le parti finiscono a intendersi tra di loro come altre volte due scolastici che da quattr'ore disputassero sull'entelechia: per non prendere una similitudine da cose vive; ehe ci avesse poi a toccare quatche scappellotto.

Ora, il caso de' nostri due corrispondenti era appunto quello elle abbiam delto. La prima lettera scritta in none di Renzo conteneva unolte materie. Da principio, oltre un raccounto della fuga, mollo più concios, ma anche più arruffado i quello che avete letto, un raggangio delle sue circostanze attuali; dal quale, tanto Agnese quanto il suo turcinanno furono ben iontani di rievarare un costrutto chiaro e inhere: avvios segreto, cambianento di nome, esser seuro, na dovere star nascosto; cese per sè non troppo fanigliari a' loro intelletti, e nella lettera dette anche un po' in cifra. C era poi delle domande aflannose, appassionate, su' casi di Lucia, con de' cenni oscuri e dolenti, intorno alle voci en ci' enno arvisste fino a Reuzo. Cerano finalmente speranze incerte, e loutane, disegni lanciati nell'avvenire, e intanto promesse e prepière di mantener la fede dala, di non perder la pazienza nel il oraggio, d'a sayettar migliori circostanze.

Dopo un po' di tempo, Agnese trovò un mezzo fidato di far pervenire nelle mati di Renzo una risposta, ce dinquanta seudi assegnatigli da Lucia. Al veder tant'oro, Renzo nou supeva cesa si pensare; e con l'animo aglato da una maraviglia e du una sospensione che non davan luogo a contentezza, corse in cerca del segretario, per farsi interpretar la teltera, e aver la chiave d'un così strano mistero.

Nella lettera, il segretario d'Agnese, dopo qualetie lameulo sulla pose chiareza della proposta, passava a descrivere, con chiarezza a un di presso uguale, la tremenda storia di quella persona (così dieva); c qui rendeva ragione de circupunta scudi; pol veniva a parate el voto, ma per via di perifrasi, aggiungendo, con parole più dirette e aperte, il consiglio di mettere il eurore in pase, e di uno pensarei più.

Reuzo, poco mancò che uon se la prendesse col lettore interprete: tremava, imeriday, s'intiriava, di quel che avora capito, cd iquel che non avera potuto capire. Tre o quattro volte si fece riteggere il terribite seritto, ora parentogli d'intender meglio, ora divensuolgà bino ciò che prima gli era parso chiava. E in quella feldure di passioni, volte che si segretario mettesse subito mano alla penna, e rispundesse. Dupo l'espressioni più forti che si possano immaginare di pictà e di terrore per i casi di Lucia, « serivete, » proseguiva deltando, « che io il couro in pace non lo voglio mettere, e non lo metterò nasi; e che non son pareri da darsi a un figliunto par mio; e che i danari non li torcherò; che li ripongo, e il tengo in deposlto, per la dote della giòvine; che gia ta giòvine dev'esser mia; che io non so di promessa; e che bo hen sempre sentito dire che la Madoma c'entra per aitutare i tribolati, e per oftener delle grazio. ma per far dispetto e per manear di parola, non l'ho sentito mai; e che codesto non può stare; e che, con questi danari, abbiamo a metter su casa qui; e che, se ora sono un po' imbrogliato, l'è una burrasca che passerà presto; = e cose simili.



Agnese ricevé poi quella lettera, e fece riscrivere; e il carteggio continuò, nella maniera ene abbiam detto.

Lucia, quando la madre ebbe potuto, non so per qual mezzo, farle sapere elle quel tale era vivo e in salvo e avvertito, senti un gran sollievo, e non desiderava più altro, se non che si dimenticasse di lei: o, per dir la cosa proprio a un puntino, elle pensasse a dimenticaria. Dal cauto suo, faceva cento volte al giorno una risoluzione simile riguardo a lui; e adoprava anche ogni mezzo, per mandarla ad effetto. Stava assidua al lavoro, cercava d' occuparsi tutta in quello: quando l'immagine di Renzo le si presentava, e lei a dire o a cantare orazioni a mente. Ma quell' immagine, proprio come se avesse avuto malizia, non veniva per lo più, così alla scoperta; s' introduceva di soppiatto dietro all'altre, in modo che la mente non s'accorgesse d'averla ricevuta, se non dopo qualche tempo ehe la e'era. Il pensiero di Lucia stava spesso con la madre: come non ci sarebbe stato? e il Renzo ideale veniva pian piano a mettersi in terzo, come il reale aveva fatto tante volte. Così con tutte le persone, in tutti i luoghi, in tutte le memorie del passato, colui si veniva a ficeare. E se la poverina si lasciava andar qualche volta a fantasticar sul suo

avvenire, anche li compariva colui, per dire, se non altre: io a buon conto non ci sarò. Però, se il non penare a lui era impresa disperata, a pensarei meno, e meno intensamente che il cuore avveche voluto, Lucia ci rinsciva fino a un certo segno: ci sarebbe anche riuscia meglio, se fosse stala sola a volera. Ma c'era domo Prassede, la quale, totta impegnata dal canto suo a levarle chill'animo colui, non aveva trovato miglior espediente che di parlargifene spesso. » Elibenel' » le dieveza: » non ci pensam pinà a colui?



« lo non penso a nessuno, » rispondeva Lucia.

Doma Prassede non s'appagava d'una risposta simile; repileava che ei volvexa fait ie uno parole; si difinducta a paralera sul escume delle giovani, le quali, dievva, « quando lanno nel cuore uno seape-strato ( ed è li che incliniano sempre), non se lo stecen più Un partito onesto, ragionevole, d'un galantonno, d'un uomo assestato, ele, per qualche secidente, vada a monte, son subito rassegnate; ma un rompicullo, è piaga ineurabile. E allora principiava il panegirie odel povero assente, del birisante venuto a Milano, per rulare e seamare; e volvea far confessare a Lucia le bricconate che colui doveva aver fatte, anche al suo paese.

Lucia, con la voce tremante di vergogna, di dolore, e di quello sdegno che poteva aver luogo nel suo animo dolee e nella sua umile fortuna, assieurava e attestava, etie, at suo puese, quel poveretto non aveva mai fatto parlar di se, altro che in bene; avrebbe voluto, diceva, ehe fosse presente qualcheduno di là, per fargli far testimonianza, Anche sull'avventure di Milano, delle quali non era ben informata, lo difendeva, appunto con ta cognizione che aveva di lui e de' suoi portamenti fino dalla fanciullezza. Lo difendeva o si proponeva di difenderlo, per puro dovere di carità, per amore del vero, e, a dir proprio la parola con la quale spiegava a sè stessa il suo sentimento, come prossimo. Ma da queste apologie donna Prassede ricavava nuovi argomenti per convincer Lucia, che il suo cuore era ancora perso dictro a colni. E per verità, in que' momenti, non saprei ben dire come la cosa stesse. L'indegno ritratto ette la vecchia faceva del poverino, risvegliava, per opposizione, più viva e più distinta che mai, nella mente della giovine l'idea che vi s'era formata in una così lunga consuctadine; le rimembranze compresse a forza, si svolgevano in folla; l'avversione e il disprezzo richiamavano tauti antichi motivi di stima; l'odio cicco e violento faceva sorger più forte la pietà: e con questi affetti, chi sa quanto ci potesse essere o non essere di quell'altro che dietro ad essi s'introduce così facilmente negli animi; figuriamoci cosa farà in quelti, donde si tratti di seacciarlo per forza. Sia come si sia, il discorso, per la parte di Lucia, non sarebbe mai andato molto in lungo; che le parole finivan presto in piauto.

Se donna Prassede fosse stata spinta a trattaria in quella maniera di qualcio coli inveterato contro di lei, forse quella learine l'avrebbero, tocca e fatta smeltere; ma parlaudo a fin di bene, tirava avanti, senza lasciansi smovere: come i genuti, i gridi supplicheroli. I opotranno ben trattenere l'arme d'un nemice, ma non il ferro d'un chirurgo. Fatto però bene il suo dovere per quella volta, dalle stocate e da r'abbuffi evniva all'esvatazioni, ai consigli, conditi anette di qualche lode, per temperar così l'agro col dolce, e ottener meglio l'effetto, operando sull'animo in tutti i versi. Certo, di quelle bar uffe (che avevan sempre a un di presso lo stesso principio, mezzo e fine), non rimaneva talla buona Lucia propriamente astio cuntro l'acerda predicatrice, la quale poi un l'esso la trattara con gran dol-cezza; e anette in questo, si vedeva una buona infenzione. Le rimaneva bensi un ribollimento, una sollevazione di posserie e d'affetti.

## 1 PROMESSI SPOSI

tale, ehe ci voleva molto tempo e molta fatica per tornare a quella qualunque calma di prima.

Buon per lei, che non era la sola a cui donna Prassede avesse a far del bene; sicchè le baruffe non potevano esser così frequenti. Oltre il resto della servitù, tutti cervelti che avevan bisogno, più o meno, d'esser raddirizzati e guidati; oltre tutte l'altre occasioni di prestar lo stesso ufizio, per buon cuore, a molti con cui non era obbligata a niente; occasioni che cercava, se non s'offrivan da sè; aveva anche cinque figlie; nessuna in casa, ma che le davan più da pensare, che se ci fossero state. Tre eran monache, due maritate : e donna Prassede si trovava naturalmente aver tre monasteri e due case a cui soprintendere: impresa vasta e complicata, e tauto più faticosa, che due mariti, spalleggiati da padri, da madri, da fratelli, e tre badesse, fiancheggiate da altre dignità e da molte monache, non volevano accettare la sua soprintendenza. Era una guerra, anzi cinque guerre, coperte, gentili, fino a un eerto segno, ma vive e senza tregua: era in tutti que' luoghi un' attenzione continua a scansare la sua premura. a chiuder l'adito a' suoi pareri, a chulere le sue richieste, a far che fosse al buio, più che si poteva, d'ogni affare. Non parlo de' contrasti, delle difficoltà che incontrava nel maneggio d'altri affari anche più estranei: si sa che agli uomini il bene bisogna, le più volte, farlo per forza. Dove il suo zelo poteva esercitarsi liberamente, era in casa: li ogni persona era soggetta, in tutto e per tutto, alla sua autorità, fuorche don Ferrante, eol quale le cose andavano in un modo affatto particolare.



Uomo di studio, non gli piaceta ni di comandare ne d' ubidire. Che, in tuttle e cose di esa, la signora noglie fosse la padrona, alla buon'ora; ma lui servo, no. E se, pregalo, le prestava a nn'occorrenza l'ufizio della penna, era perché ci aveva il suo genio; del rimanente, anche in questo sapeza dir di uo, quando non fosse persusso di ciò che lei voleva fargli serivere. « La s'ingegni, « dieva in que' esai; « faccia da sei, giacethe la cosa le partante chira. Doma Prassede, dopo aver tentalo per qualche tempo, e inutilmente, di tirarlo dal lassiar fare al fare, s'era ristretta a brontolare spesso centro di lni, a nominarlo uno sehivaldiche, un uomo fisso nelle sue idee, un letterato; titolo nel quale, insieme con la stizza, e'entava anche un po' di conspiacenza.

Don Ferrante passava di grand'ore nel suo studio, dove aveva una raccolta di libri considerabile, poco meno di trecento volumi: tutta roba seelta, tutte opere delle più riputate, in varie materie; in ognuna delle quali era più o meno versato. Nell'astrologia, era tenuto, e con ragione, per più che un dilettante; perché non ne possedeva soltanto quelle nozioni generiehe, e quel vocabolario comune, d'influssi, d'aspetti, di congiunzioni; nua sapeva parlare a proposito, e come dalla eattedra, delle dodiei case del cielo, de' circoli massimi, de' gradi lucidi e tenebrosi, d'esaltazione e di deiezione, di transiti e di rivoluzioni, de' principi in somma più certi e più reconditi della scienza. Ed eran forse vent'anni che, in dispute frequenti e lunghe, sosteneva la domificazione del Cardano contro un altro dotto attaccato ferocemente a quella dell' Alcabizio, per mera ostinazione, diceva don Ferrante; il quale, riconoscendo volentieri la superiorità degli antichi, non poteva però soffrire quel non voler dar ragione a' moderni, anche dove l' hanno chiara che la vedrebbe ognuno. Conosceva anche, più che mediocremente, la storia della seienza: saneva a un bisogno eitare le nin eelebri predizioni avverale, e ragionar sottilmente ed eruditamente sopra altre celebri predizioni andate a voto, per dimostrar ehe la colpa non era della scienza, ma di chi non l'aveva saputa adoprar bene.

Della filosofia antica aveva imparato quanto poteva lastare, e n'andava di continuo imparando di più, dalla lettura di Diogene Laerzio. Sicome però que'sistemi, per quanto sian belli, non si può adottari intti; e, a voler esser filosofo, hisogna seegliere un autore, cosi don Ferrante aveva sectlo Aristotlie. il unale, come dieva lui.

cc

non è ne antieo ne moderno; è il filosofo. Areva anche varie opere de più savi e sottili seguaci di lui, tra i moderni: quelle dei suoi impugnatori nou aveva mai voluto leggette, per non buttar via il tempo, dieva; ne comprarle, per non buttar via i danari. Per eccezione però, dava luogo nella sua ilberria a que celetori ventidue libri De subtilitate, e a qualche all' opera antiperipateia del Cardano.



in grazia del suo valore in actrologia; dicendo che chi aveva potulo serviere il tratalo De rettitiatore temporame et motuum cateltime, ei il libro Duodecim geniturarum, meritava d'essere ascoltato, anche u'aver troppo ingegno; e che nessuno si può immaginare dove archie arrivato, anche in filosofia, se fosse stato sempre mela strada retibe arrivato, anche in filosofia, se fosse stato sempre mela strada retibe arrivato, anche in filosofia, se fosse stato sempre mela strada retibe. Del rimanente, quantinoque, egliguidio de dotli, don Ferrante passasse per un peripateico consumato, non ostante a lui non pareva, di asperne abbastanta; e più d'un avolta disse, con gran modelsia, che l'essenza, gli universali, l'anima del mondo, e la natura delle cose non cran cose lanto chiare, quanto si portebbe errebere.

Della filosofia naturale s'era fatto più un passatempo ebe uno studio; l'opere stesse d'Aristotile su questa materia, e quelle di Plinio le aveva piutoslo lette che studiate: non di meno, con questa lettura, con le notizie raccolle ineislutemente da trattati di filosofia guerrale, con qualche scorsa data alla Mopia naturota del Porta, alle tre storie Inplanu, animalium, plantarum, del Cardano, al Trattato dell'erche, delle piante, degli animali d'Allerto Nagno, a qualche altr'opera di minor conto, sapeva a tempo trattenere una conversazione regionando delle virti più miraliali e delle curiosità più singodari di molti semplici; deservicado estatamente le forme e l'abitudini delle sirvue e dell'unica fenice; spiegando come la salamandra sita of fucor sarra bruciare: come la remora, quel pesciolino, abbia la forza e l'abitità di fernare di punto ni bianco, in alto mare, qualunque gran nave; come le gocciole della rugiada diventito perle in seno delle condigie; come il canecionet sei chi d'ari; come dal glascoi lentamente indurato, con l'andar de seculi, si formi il cristallo; e altri de' più marvieliosi secreti della natura.

In quelli della magia e della stregoneria s'era internato di più, tertatnodo, dice il nostera nonione, di scienza molto più nivoga e più necesaria, e nella quale i fatti sono di molto maggiore importanza, e più a mano, da potriti verificare. Non e'è bisogno di dire che, in un tale studio, non avera nai avuta altra mira che d'istruirai e di conoscere a fondo le pessime arti de' maliardi, per potersone guardare, e diendere. E, con la scorta principalmente del gran Martino Derio (l' uomo della scienza), era in grado di discorrere ez projeno dei malefeio amatorio, del malefoio sononiero, de malefoio solte, e dell'infinite specie che, pur troppo, dice ancora l'anonimo, si vedono in pratian alla giornata, di questi tre generi espital di malie, con effetti così dolorosi. Ugualmente vaste e fondate eran le cognizioni di dono Ferrante in fatto di storia, specialmente universale: nella quale i suoi autori erano il Tarcagnota, il Dedec, il Bugatti, il Campana, il Guzzzo, [) più riputati in somma.

Ma cox é mai la storia, dieva spesso don Perrante, senza la politica? Una guida de ceamina, comimica, con ossumo dietro deimpari la strada, e per conseguenza butta vía i suoi passi; come la política senza la storia è uno dei ceamina senza guida. Cera dunque ne' suoi seafiali un paleietto assegnato agli statísti; dove, tra multi di piecola mole, e di fana secondaria, spiecavano il Bolino, il Cavaleanti, il Sansovino, il Paruta, il Boevalini. Due però erano il filtri de do de Perrante antepouva a tutti, e di gran lunga, in questa materia; due elte, fino a un certo tempo, fa solito di chiamare i primi, senza mai potersi risolvere a qual de' due convenisse uni-camente quel grado: l'uno, il Principe e i Diacorsi del eledere segretario fiorenlino; marido si, dieva don Ferrante, ma profondo: l'altro, la Ragion di Stato del non meu reclebre Giovanni Bottero;



galantuomo si, diceva pure, ma acuto. Ma, poco prima del tempo nel quale è circoscritta la nostra storia, cra vennto fuori il libro che terminó la questione del primato, passando avanti anelie all'opere di que' due matadori, diceva don Ferrante; il libro in cui si trovan racchiuse e come stillate tutte le malizie, per poterte conoscere, e tutte le virtà, per poterle praticare; quel libro piecino, ma tutto d'oro: in una parola lo Statista Regnante di don Valeriano Castiglione, di quell'uomo celeberrimo, di cui si può dire, che i più gran letterati lo esaltavano a gara, e i più gran personaggi facevano a rubarselo; di quell'uomo, che il papa Urbano VIII onorò, come è noto, di magnifiche lodi : che il cardinal Borghese e il vicere di Napoli, don Pietro di Toledo, sollecitarono a descrivere, il primo i fatti di papa Paolo V, l'altro le guerre del re cattolico in Italia, l'uno e l'altro invano; di quell'uomo, che Luigi XIII, re di Francia, per suggerimento del cardinal di Richeticu, nominò suo istoriografo; a cui il duca Carlo Emanuele di Savoia conferi la stessa carica : in lode di eui, per tralasciare altre gloriose testimonianze, la duchessa Cristina, figlia del eristianissimo re Enrico IV, potè in un diploma, con molti altri titoli, annoverare « la certezza della fama ch' egli ottiene in Italia, di primo scrittore de' nostri tempi, »

Ma se, in tutte le scienze suddette, don Ferrante poteva dirsi addottrinato, una ce n'era in eui meritava e godeva il titolo di professore: la scienza cavalleresca. Non solo ne ragionava con vero possesso, ma pregato frequentemente d'intervenire in affari d'onore, dava sempre qualche decisione. Aveva nella sua libreria, e si può dire in testa, le opere degli scrittori più riputati in tal materia: Paride dal Pozzo, Fansto da Longiano, l'Urrea, il Muzio, il Romei, l'Albergato, il Forno primo e il Forno secondo di Torquato Tasso, di eui aveva auche in pronto, e a un bisogno sapeva citare a memoria tutti i passi della Gerusalemme Liberata, come della Conquistata, che possono far testo in materia di cavalleria. L'autore però degli autori, nel suo concetto, era il nostro celebre Francesco Birago, con eui si trovo anche, più d'una volta, a dar giudizio sonra casi d'onore; e il quale, dal canto suo, parlava di don Ferrante in termini di stima particolare. E fin da quando venner fuori i Discorsi Cacallereschi di quell'insigne scrittore, don Ferrante proposticò, senza esitazione, che quesl'onera avrebbe rovinata l'autorità dell'Olevano, e sarebbe rimasta, insieme con l'altre sue nobili sorelle, come codice di primaria autorità presso ai posteri: profezia, dice l'aponimo, elle ognun può vedere come si sia avverata.

Da questo passa poi alle teltere amente; ma noi comincianno a dubilare se veramente il teltere abila uma gran voglio d'andra avani con lui in questa rassegna, auri a temere di non aver già bussato il titolo di copiator servite per noi, e quelto di seccatore da dividersi con l'amonimo sullodato, per averbo bonariamente seguito fin qui, in cosa estranea al rescono principale, e nella quale probabilmente mon s'è tanto disteso, che per isloggiar dottrina, e fav vedere che an cra indietro del suo secolo. Però, lasciando seritto quel che è seritto, per non perder la nostra fattea, ometteremo il rimamente, per rimeterei in istrada: tanto qiù che ne abbiano un bel pezzo da pereorrere, sezza incontrare aleun de nostri personaggi, e uno più hungo aucora, prima di trovar quelli ai fatti de quali certamente il teltore S'interessa di più, se a qualche cosa s'interessa in tutto questo.

Fino all'autunno del seguente anno 1639, rinasero tutti, chi per volontà, chi per forza, nello stato a un di presso in eui gli abbiam lasciati, sruza che ad aleuno accadesse, nè che aleun altro potesse far cosa degna d'esser riferita. Venne l'autunno, in eni Agnese e Lucia avevan fatto conto di ritrovarsi insieme: una no grande avevanimento

pubblico mandò quel conto all' aria: e fu questo ecrtamente uno de auto jún júccilo (fetti. Seguino no ialtri grandi avenimenti, rés per non portarozo nessun cambiamento notabile nella sorte de' aostri personagal. Finalmente muovi east, più generali, più forti, più esterni, arivarono anche fino a loro, fino agi inlunti di foro, secundo la seala del mondo: come un turbine vasto, incalzante, vagabondo, sossenedendo e sharinado alberi, arruffanto letti, soppendo campanili, abbattendo muraglic, e shattendone qua e la i rottami, sol-leva anche i fascelli nascosti tra l'erba, va a certaren negli angoli e fogile passe e leggieri, che un minor vento vi aveva confinate, e le porta in giro involto nella sua ragina.

Ora, perehè i fatti privati che ci rimangon da raccontare, riescan chiari, dobbiamo assolutamente premettere un racconto alla meglio di quei pubblici, prendendola anche un po' da lonlano.





## CAPITOLO XXVIII,



Dopo quella sedizione del giorno di san Martino e del seguente, parve che l'abbondanza fosse tornata in Milano, come per miracolo. Pane in quantili da atutti i fornazi, porte monte ell'annate migliori; le farine a proporzione. Coloro che, in que'd une giorni, s'erano addati a urbare o a far anché qualeosa di piri, avevano ora (meno aleuni pochi stati presi) di che lodarsi: e non crediate che se ne siessere, ap-

pera cessato quel primo spavento delle enture. Sulle piazre, sulle cantonate, nelle bettole, era un triputo patere, un congratularis i un vantarsi tra' denti d'aver trovata la maniera di far rinviliare il pune. In mezzo però alla festa e alla baldanna, e' era (e come non ci sarebbe stata?) un'impidietudine, un presentimento de la rosa non avesse a durare. Assestiavano i fornat e i farinaioli, come già avevan fatto in quell'attra fattira e passeggiera abbondanza prodotta

dalla prima tariffa d' Antonio Ferrer; tutti consumavano senza risparmio; ehi aveva qualche quattrino da parte, l'investiva in pane e in farine; facevan magazzino delle easse, delle botticine, delle caldaie. Cosi, facendo a gara a goder del buon mercato presente, ne rendevano, non dieo impossibile la lunga durata, elle già lo era ner sé, ma sempre più difficile anche la continuazione momentanea. Ed ecco che, il 13 di novembre, Antonio Ferrer, De orden de Su Excelencia, pubblicò una grida, con la quale, a chiunque avesse granaglie o farine in casa, veniva proibito di comprarne ne punto ne poco, e ad ognuno di comprar pane, per più ebe il bisogno di due giorni, sotto pene pecuniarie e corporali, all'arbitrio di Sua Eccellenza; intimazione a chi toccava per nfizio, e a ogni persona, di denunziare i trasgressori; ordine a' giudiei, di far ricerche nelle case elle potessero venir loro indicate; insieme però, muovo comando a' fornai di tener le botteghe ben fornite di pane, sotto pena, in caso di mancamento, di cinque anni di galera, et maggiore, all'arbitrio di S. E. Chi sa immaginarsi una grida tale eseguita, deve avere una bella immaginazione; e certo, se tutte quelle che si pubblicavano in quel tempo erano eseguite, il ducato di Milano doveva avere almeno tanta gente in mare, quanta ne possa avere ora la gran Bretagna.

Sia com esser si vaglia, ondinando ai fornai di far turlo pare, bisognava anche fare in modo che la materia del pane non manessoloro. S'era immaginato (come sempre in tempo di carcatis rimace uno stratio di ridarrer in pane de 'probotti che d'ordinario si consumano sord'altra forna), s'era, dies, immaginato di far entrare il riso nel composto del pane delto di mistrar. Il 33 di novembre, grila che sequestra, agli ordani del vicario e dei dodici di provvisione, in metà del riso vestito (risone lo dicevano qui, e lo dicon tuttora) che ognuno possegga; pena a chiumque ne disponga senza il permesso di que' signori, la perdita della derrata, e una multa di tre sendi per moggio. E, cone ognun vede, a più onessa.

Ma questo riso bisognava pagarto, e un prezzo troppo sproporcionato da quello del pane. Il carico di suppirire all'enome differensa erra stato imposto alla città; ma il Consiglio de' decurioni, che l'aveva assunto per essa, dell'enci, lo stesso giorno 25 di novembre, di rappresentare al governatore l'impossibilità di sosteneto più a lungo. E il governatore, con grida del 7 di dicerubre, fissò il prezzo del riso suddelto al fire dodici il mossico: a chi ne chiedesse di nibi, come a elii ricusasse di vendere, intimò la perdita della derrata e una inulta d'altrettanto valore, et maggior pena pecuniaria et aucora corporate sino alla galera, all'arbitrio di S. E., secondo la qualità de' casi et delle persone.

Al riso brillato era gia stato fissalo, il prezzo prina della sommosa; come probabilmente la larifa o, per usare quella denominazione celeberrina negli annali moderni, il unazimum del grano e dell'altre granaglie più ordinarie sarà stato fissato con altre gride, che non  $\mathcal{C}$  e avventud di vedere.

Manteunto eosi il paur e la farina a luum mercato in Milano, ne veinis di conseguenza che della campagna accorresse gente a processione a comprarue. Dou Gonzalo, per riparare a questo, come diec hii, incurveniente, prosibi, com ma flara grida del t at di ciembre, di portar fuori della città pane, per più del valore di venti sodii ; pena la perdita del paun endossino, e vendicinque sendi, et in costo di indubilità, di due trutti di corda ri mbilico, et mongoiro pena nancora, secondo il solito, all'mbiriri di S. E. Il 23 dello stesso mese (e non sì vede perché così tardi), pubblicò un ordine somigliante per le farine e per i granti.

La moltitudine aveva voluto far nascere l'abbondanza col saccheggio e eon l'inecudio; il governo voleva mantenerla con la galera e eon la corda, I mezzi erano convenienti tra loro; ma cosa avessero a fare eol fine, il lettore lo vede; come valessero in fatto ad ottenerlo, lo vedrà a momenti. È poi faeile anche vedere, e non inutile l'osservare come tra quegli strani provvedimenti ei sia però una connessione necessaria: ognimo era una conseguenza inevitabile dell'antecedente, e tutti del urimo, che tissava al pane un prezzo così lontano dal prezzo reale, da quello cioè che sarebbe risultato naturalmente dalla proporzione tra il bisogno e la quantità. Alla moltitudine un tale espediente è sempre parso, e ha sempre dovuto parere, quanto conforme all'equità, altrettanto semolice e agevole a mettersi in eseenzione: è quindi cosa naturale che, nell'angustie e ne' palimenti della carestia, essa to desideri, l'implori e, se può, l'imponga. Di mano in mano poi elle le consegnenze si fanno sentire, conviene che coloro a eui tocca, vadano al riparo di ciascheduna, con una tegge la quale proibisea agli uomini di far quello a che eran portati dall' antecedente. Gi si permetta d' osservar qui di passaggio una combinazione singolare. In un paese e in un' epoca vieina,

- points Congle

nell'speca la più clausoroa e la più notabile della storia moderna, si ricone, in eiconatare sinili, a simili espellenti (i medesini, a) poi prebbe quasi dire, nella sostanza, con la sola differenza di proporzione, e a un di presso nel medesimo ordine) ad onta de' tempi tanto cambial, e delle cognizioli resciulie il Europa, e in quel paese forse più che altrove; e ciò principalmente perchè la gran massa pupdare, alla quale quelle cognizioni non erano arrivale, potè far prevalere a lungo il suo giudizio, e forzare, come colà si dice, la namo a quelli che facevan la legge.

Così, tornando a noi, due erano stati, alta fin de' couti, i frutti principial della sommosa: guado e perdita effettiva di viveri, nola sommosa medesima; consumo, fin che durò la tariffa, largo, spensierato, senza misura, a spese di quel poor grano, che pur dosves-to lostare fino alta nouva raceotta. A questi effetti generali s'aggiunga quattro disgrazati, finipierati couse engi del tunnito; due davanti al forno delle grucce, due in nina della strada dov'era la casa del vicardo di nova'ssome.



Del resto, le relazioni storiche di que' tempi son fatte così a caso, ehe non ei si trova neppur la notizia del come e del quando cessasse quella tariffa violenta. Se, in mancanza di notizie positive, è lecito propor congetture, noi incliniamo a credere che sia stata abolita poco prima o poco dopo il 24 di dicembre, che fu il giorno di quell'eseeuzione. E in quanto alle gride, dopo l'ultima che abbiam citata del 22 dello stesso mese, non ne troviamo altre in materia di grasce; sian esse perite, o siano sfuggite alle postre ricerebe, o sia finalmente ehe il governo, disanimato, se non ammaestrato dall'inefficacia di que' suoi rimedi, e sopraffatto dalle cose, le abbia abbandonate al loro corso. Troviano bensi nelle relazioni di più d'uno storico (inclinati. com'erano, più a descriver grand'avvenimenti, che a notarne le cagioni e il progresso) il ritratto del paese, e della città principalmente, nell'inverno avanzato e nella primavera, quando la cagion del male, la sproporzione ejoè tra i viveri e il bisogno, non distrutta, anzi accresciula da' rimedi elle ne sospesero temporariamente gli effetti, e neppure da un'introduzione sufficiente di granaglie estere, alla quale ostavano l'insufficienza de mezzi pubblici e privati, la penuria de paesi circonvicini, la scarsezza, la lentezza e i vincoli del commercio, e le leggi stesse tendenti a produrre e mantenere il prezzo basso, quando, dico, la cagion vera della carestia, o per dir meglio, la carestia stessa operava senza ritegno, e con tutta la sua forza. Ed ceco la copia di quel ritratto doloroso.

A ogni passo, botteghe chiuse; le fabbriele in gran parle deserte; le strade, un indiellië spettachou, un corso incessute di miserie, un seggiorno perpetuo di palineuti. Gli acetaloni di mestiere, diventali ora il ninior nunero, confini e preduti in una nuova molitudine, ridotti a litigar l'eleruosina con quelli talvolta da cui in altri giorni l'avevan ricevuta. Garzoni e giovani literniziati da padroni di bottega, che, seemato o muneto affatoli giusdapogi goirnaliere, vivevano stenitatamente degli avanzi e del capitale; de padroni stessi, per cui il cessar delle fecende era stato fallimento e rovina; operai, e anche mestri d'ogni manifattura e d'ogn'arte, delle più consuni come delle più raffinate, dele più necessarie come di quelle di lusso, vaganti di porta in porta, di strada in istrada, appoggiati alle cantonate, accuvaciati sulle lastre, lungo le case e le chiese, chiedendo pietosamente l'elemosina, o esitanti tra il bioquo e una vergogna non ancor domata, sunuti, spossali rabiri diti dal fredòle o dalla fame ne l'asmit

logori e serai, ma che in molti serhavano necora i segni d'un'antica galietza; come url'inerzia e nell'avvilimento, compariva non so quale indizio d'abbitulini operose e franche. Necodati tra la deplorable turba, e non pievola parte di essa, servitori lieuziati da padroni caduti allora dalla mediocrità nella streteza, o che quantinque facolicasismi si trovavano inabili, in una tale annata, a mantenere quella solita pompa di segnito. E a tutti questi diversi indigenti s'agginuga un numero d'altri, avvezzi in parte a vivere del gundagno di essi: bambiti, donner, vecchi, aggrappati ev'loro antichi sostenitori, o dispersi in attre parti all'accutto.

C'eran pure, e si distinguevano ai ciuffi arruffati, ai cenci sfarzosi, o anche a un certo nou so che nel portamento e nel gesto, a quet marchio che le consuetudini stampano su'visi, tanto più rilevato e chiano, quanto più sano strane, molti di quella genia de bravi



clie, perduto, per la condizion comune, quel loro paue scellerato, ne andavan chiedendo per carità. Domati dalla fame, non gareggiando con gli altri che di pregtiere, spauriti, incantati, si strascievan per le strade che avevano per fauto tempo passeggiate a testa alta, con isguardo sospettoso e feroce, vestiti di livree ricche e bizzarre, con gran penne, guaratii di ricche armi, attillati, profumati; e paravano umilmente la mano, che fante volte avevano alzata insolente a minacciare, o traditrice a ferire.

Ma forse il più brutto e insieme il più compassionevole spettacolo crano i contadini, scompagnati, a coppie, a famiglie intere; mariti,



mogli, con lambini in collo, o attacesti dietro le spalle, con ragazzi per la mano, con vecchi dietro. Alcuni che, invase e spogiata le loro cace dalla soldatesca, alloggiata li odi passaggio, n'eran fuggiti disperatamente; e tra questi e n'era di quellel che, petra più compassione, e come per distinzione di uniseria, facevan vedere i lividi e le murgini der calpi rievult net difendere quale le loro pote utilime provvisioni, o scappando da una sfresatezza cieca e brutale. Altri, andati esenti da quel flagello particolare, ma spiniti da que' due da cui nessun angolo era stato immune, la sterilità e le gravezze, più esorbitanti che mai per soddisfora e si che sti chiamara i lisogni della guerra, eran venuti, venivano alta città, come a sede antica e ad utilimo sallo di rierbezza e di pià munificenza. Si potevan distinguere gil arriviati di

fresco, più ancora che all'andare incerto e all'aria puova, a un fare maravigliato e indispettito di trovare una tal piena, una tale rivalità di miseria, al termine dove avevan creduto di comparire oggetti singolari di compassione, e d'attirare a sè gli sguardi e i soccorsi. Gli altri che da più o men tempo giravano e abitavano le strade della città. tenendosi ritti co' sussidi ottenuti o toccali come in sorte, in una tanta sproporzione tra i mezzi e il bisogno, avevan dipinta ne' volti e negli atti una più cupa e stanca costernazione. Vestiti diversamente. quelli che ancora si polevano dir vestiti; e diversi anche nell'asnetto: facce dilavate del basso paese, abbronzate del pian di mezzo e delle colline, sanguigne di montanari; ma tutte affilate e stravolte, tutte con occhi incavati, con isguardi fissi, tra il torvo e l'insensato; arruffati i capelli, lunghe e irsute le barbe; corpi eresciuti e indurati alla fatica, esansti ora dal disagio; raggrinzata la pelle sulle braccia aduste e sugli stinehi e sui petti scarniti, che si vedevan di mezzo ai cenci scomposti. E diversamente, ma non meno doloroso di questo aspetto di vigore abbattuto, l'aspetto d'una natura più presto vinta, d'un languore e d'uno sfinimento più abbandonato, nel sesso e nell'età più deboli.

Qua e là per le strade, rasente ai muri delle case, qualelte po' di poglia pesta, prita e mista d'immondo ciarpume. E uma la porcheira cra però un dono e uno studio della carità; eran covili apprestati a qualetròdumo di que' mechini, per posarei il rapo la notte. Ogni tanto, e si vedeva, anche di giorno, giacere o sefraisria blumo a cui la stanciezza o il digiuno aveva levale le forze e tronche le ganulo: qualete volta quel triso letto portava un cadavere; qualete volta si vedeva uno ender come un cencio all' improvviso, e rimanor cadavece aut selvido.

Accanto a qualetectuno di que' covili, si vedeva pure chimio qualche passeggiero o cirico, altituto da mua compassion sublianza. In qualche luogo appariva un soccorso ordinato con più loutana previdenza, moso da une mano ricca di mezi, e avveza a beneficare in grande; cel era la mano del buon Federigo. Aveva scelto sei preti ne' quali una carità viva e perseverante fosse accompannata e servita da una complessione robusta; gil aveva divisi in coppie, e ad ognuna sesguata una terza parte della cilità da percorrere, con dietro facchini caritti di vari cili, d'altri più sottili e più pronti ristoraltivi, e di vesti. Quin intalina, le tre coppie i metteraso in stradu da diversa di vesti. Quin intalina, le tre coppie i metteraso in stradu da diversa parti, y avvicinavano a quetti che vedevano abbandonati per terra, e davano a ciascireduno aiuto secondo il bisogno. Taluno già agonizzante e non più in caso di rierevere alimento, rieveve gii ultimi soccosi e le consolazioni della religione. Agli affamati dispensavano minestra, ova, pane, vino; ad altri, estemati da più natico digiuno, porgevano consumati, stitlati, vino più generoso, riavendoli prima, se faceva di bisogno, con cosa spiritose. Insieme, distribuivano vesti alle mudità più socace e più dolorose.



Né qui finiva la loro assistenza: il buon pastore aveva voluto che, alameno dov'esso poteva arrivare, recase un solitoro efficace e non unmentanero. Ai poverini a cui quel primo ristoro avesse rese forze bastauli per reggerai e per camminare, davano un po' di danaro, affinete il bisogno rimacente e la manesana d'altro societavano ri-ovevo e manetimento, in qualche cesa delle più veine. In quelle de benestauli, eramo per lo più rievevul per carità, e come raccomandit dal cardinale; in altre, deve alla bunna volonti manessero i mezzi, chiedevan que' preti che il poverino fosse rievevul a duz-zian, fissavano il prezzo, e ne sborsavan subilo una parte a conto.

Davano poi, di questi ricoverati, la nota ai parrochi, acciocche li visitassero; e tornavano essi medesimi a visitarli.

Nou c'è bisogno di dire che Federigo non ristringeva le sue cure a questa estrentità di patimenti, nè l'aveva aspettata per commoversi. Quella earità ardente e versatile doveva tutto sentire, in tutto adoprarsi, accorrere dove non aveva poluto prevenire, prender, per dir cosi, tante forme, in quante variava il bisogno, Infatti, radunando tutti i suoi mezzi, rendendo più rigoroso il risparmio, mettendo mano a risparmi destinati ad altre liberalità, divenute ora d'un'importanza troppo secondaria, aveva cercato ogni maniera di far danari, per impiegarli tutti in soccorso degli affamati. Aveva fatte gran compre di granaglie, e speditane una buona parte ai luoghi della diocesi, che n'eran più searsi; ed essendo il soccorso troppo inferiore al bisogno. mandò auche del sale, « con eui, » dice, raccontando la cosa, il Ripamonti 1, « l'erbe del prato e le cortecce degli alberi si convertono in cibo, - Granaglie pure e danari aveva distribuiti ai parrochi della eittà; lui stesso la visitava, quartiere per quartiere, dispensando elemosine; soccorreva in segreto molte famiglie povere; nel palazzo areivescovile, come attesta muo scrittore contemporaneo, il medico Alessandro Tadino, in un suo fiaqquaqtio elle avremo spesso occasion di citare andando avanti, si distribuivano ogni mattina due mila scodelle di minestra di riso 2.

Ma questi effetti di carità, che possiamo certamente chianar grandiosi, quando si consideri che vculvano da un sol uomo e dai soli
suoi meazi (giacche Federigo ricusava, per sistema, di farsi dispensatore delle liberalità altrui), questi, insieme con le liberalità di altre
mani private, se non cosi feconde, pur anunevose; insieme con le
sovvenzioni che il Consiglio de' decurioni aveva decretale, dando al
tribunal di provvisione l'incombera di distributire; erano ancro pose
cosa iu paragone del bisogno. Mentre ad aleuni montanari vicini a
norir di fane, veniva, per la carità del cardinale, prohungata la vita,
altri arrivavano a queff'estreno; i primi, finito quel nissurado soccoso,
ci ricadevano; in altre parti, non dimenticate, ma pospoole, come meno
angustale, da una carità costretta a seegfere, Tangustie divenivam

<sup>1</sup> Historiae Patrize, Becadis V. Lib. VL, pag. 386.

<sup>3</sup> l'agguaglio dell'origine et glornali successi della gran peste conlagiosa, venefica el malefica, seguita nella città di Milano etc. Milano 1648, pag. 10.

mortali; per tutto si periva, da ogni parte s'accorreva alla città. Qui, due migliaia, nettimo, d'affanni più relusti et esperiti a supera la concorrenza e a farsi largo, avevano acquislata una minestra, tanto da non morire in quel giorne; ma più altre migliai arimanevano indietro, invidiando quei, diremo noi, più fortunati, quando, tra i rimansti indietro, c'erano spesso le mogli, i fali, i padri foro ? Enentre in aleune parti della città, aleuni di quei più abbandonati e ridotti adfesterno venivan levali di terra, rianianti ricovarati e provveduti per qualebe tempo; in cent'altre parti, altri cadevano, languivano andes più ranno, senna aitto, s'ozna refrigerio.

Tutto il giorno, si sentiva per le strade un ronzio confuso di voci supplichevoli; la notte, un susurro di geniti, rotto di quando in quando da alti lamenti scoppiati all'improvviso, da urti, da accenti profondi d' invocazione, elte terminavano in istrida acute.

È cosa notabile che, in un tanto evecso di stenti, in una tanta varetà di querele, non si velapses mai un tentativo, non iscappses mai un grido di sommossa: almeno non se ne trova il minimo cenno. Eppure, ra codove che viverano e norivano in quella maniera, e' cera un buon ununero d'uomini educali a tutt'altro che a tollerare; e' crano a centinaia, di que' medesini che, il giorno di sun Martino, s'erano tanto fatti ientire. Ne si può pensare che l'esempio de qualtro disgrantiali che n'averano portata la pena per tutti, fosse quello che ora li lenesse tutti a ferone qual forza poleva avere, non la presenza, ma la menuoria del suppida sugli anini d'una notificandie vagalonda e l'unital, che si velevar conce condannata a un lento suppida (se gia lo pativa? Ma noi uomini siam in generale fatti cost: el rivottiano sieganti e furisio contro i mali mezani, e el curviamo in silenzio sotto gli estrenui; sopportiamo, non rassegnati ma stupidi, il columo di ciò che da principio a veramo chiamato insopportabile.

Il viole che la mortalità feceva ogni giorno in quella deplorabile molifitatine, svitivo ogni giorno più che riempito: era un concesso continuo, prima di paesi circonvicini, poi da tutto il contado, poi dalle città dello stato, alla fiue annele a altre. El tranton, canche da questa partivano ogni giorno antietti abitatori; aleuni per sottrarsi alla vista di tante piagle; altri, vedendosi, per dir così, preso il posto da mosti concernetti di acetto, susviano a un'ulinua disperrata prova di clicicer soccorso allrove, dove si fosse, dove almeno non fosse così filta e così incelazante la folta e la rivatità del chiefere. S' incontravano nell' opposto viaggio questi e que' pellegrini , spettacolo di ribrezzo gli uni agli altri, e saggio doloroso, angurio sinistro del termine a cui gli uni e gli altri erano incamminati. Ma seguitavano ognino la sua strada, se non più per la speranza di mutar sorte, almeno per non tornare sotto un eielo divenuto odioso, per non rivedere i luoghi dove avevan disperato. Se non elle laluno, mancandogli affatto le forze, cadeva per la strada, e rimaneva li morto: spettacolo ancor più funesto ai suoi compagni di miscria, oggetto d'orrore, forse di rimprovero agli altri passeggieri. « Vidi io, » scrive il Ripamonti, a nella strada che gira le mura, il cadavere d'una donna . . . . Le usciva di bocca dell'erba mezza rosicchiata, e le labbra facevano ancora quasi un atto di sforzo rabbioso... Aveva un fagottino in ispalla, e attaccato con le fasce al petto un bambino, elie piangendo chiedeva la poppa.... Ed erano sopraggiunte persone compassionevoli, le quali, raccolto il meschinello di terra, lo portavan via, adempiendo cosi intanto il primo ufizio materno. »



Quel contrapposto di gale e di cenei, di superfluità e di miseria, spettacolo ordinario de' tempi ordinari, era allora affatto cessato. I cenci e la miseria eran quasi per tutto; e eiò che se ne distingueva, era appena un'apparenza di parea mediocrità. Si vedevano i nobili camminare in abito semplice e dimesso, o anche logoro e gretto; aleuni, perché le cagioni comuni della miseria avevan mutata a quel segno anche la loro fortuna, o dato il tracollo a patrimoni già sconcertati; gli altri, o che temessero di provocare col fasto la pubblica disperazione, o che si vergognassero d'insultare alla pubblica calamità. Ouc' prepotenti odiati e rispettati, soliti a andare in giro con uno strascico di bravi, andavano ora quasi soli, a capo basso, eon visi che parevano offrire e chieder pace. Altri che, anche nella prosperità, erano stati di pensieri più umani, e di portamenti più modesti, parevano anch'essi confusi, costernati, e come sopraffatti dalla vista continua d'una miseria che sorpassava, non solo la possibilità del soccorso, ma direi quasi, le forze della compassione. Chi aveva il modo di far qualche elemosina, doveva però fare una trista scella tra fame e fame, tra urgenze e urgenze. E appena si vedeva una mano pielosa avvicinarsi alla mano d'un infeliee, nasceva all'intorno una gara d'altri infeliei; coloro a cui rimaneva più vigore, si facevano avanti a chieder con più istanza; gli estenuati, i vecchi, i fanciulli, alzavano le mani scarne; le madri alzavano e facevan veder da lontano i bambini piangenti, mal rinvoltati nelle fasce eenciose, e ripiegati per languore nelle loro mani.

Così passò l'inverno e la primavera: e già da qualche tempo il tribunale della santià andva rappresentando a quello della provisione il pericolo del contagio, che sovrastava alla città, per tanta miseria ammontata in ogni parte di essa; e proponeva che gli accationi venissero raccolti in diversi ospizi. Mentre si discute questa proposta, mentre s' approva, mentre si pensa ai mezzi, ai modi, ai tuggit, per mandaria ad effetto, i cadaveri erescono nelle strade ogni giorno più; a proporzion di questo, eresce tatto l'altro animasso di miserie. Nel tribunale di provvisione vica proposto, come più facile e più spetitivo, un altro ripiego, di radunar tutti gli accattoni, sani e infermi, in un sol tuogo, nel lazzeretto, dove fosser mantenuti e curati a spese del pubblice; e così vien risoluto, contro il parere della Sanità, la quale opponeva che, in una così gran rinainone, sa-rebbe eresciuto li periodo a cui si volvea metter riparo.

Il lazretto di Miano («», per esso, questa storia capitasse nelle mani di qualeteduno che non lo conocesses, në di vista në per deserizione) è un recinto quadriatero e quasi quadrato, fuori della citità, a sinistra della porta detta orientale, distante dalle mura lo spazio della fossa, di una strada di circovallazione, e d'una gera ebe gira il recinto medesimo. I due lati maggiori son lunghi a un di presso cinquecento passi; gii altri due, forse quindici mieno; tutti, dalla parte esterna, son divisi in pievate stanze d'un piano solo; di duttro gira intorno a tre di essi un portico continuo a volta, sostenuto da pievo e margre colonne.



Le stanzine eran dugent' ottantotto, o giù di li: a' nostri giorni, una grande apertura fatta nel mezzo, e una piecola, in un canto

della facciata del lato che costeggia la strada maestra, ne hanno portate via non so quante. Al tempo della nostra storia, non e'eran che due entrature; una nel mezzo del lato che guarda le mura della città, l'altra di rimpetto, nell'opposto. Nel centro dello spazio interno, e'era, e e'è tutt'ora, una piecola chiesa ottangolare.

La prima destinazione di tutto l'edifizio, cominetato nell'anno 1489, evi dunari di un lascito privato, continuato poi cen quelli del pubblico e d'altri testatori e donatori, fu, come l'accenna il nome steso, di ricoverari, al Ricocarrena, gil ammalati di peste; la quale, già molto prima di quell' epoca, era soltta, e lo fu per motto tempo dopo, a comparire quelle due, quattro, sei, otto volte per secolo, ora in questo, ora in que sobre de la constancia.

Nel momento di cui pariamo, il lazzeretto non serviva che per de-nosilo delle mercangie socarette a contumacia.

Ora, per mettero in libertà, non si stelte al rigor delle leggi sanitarie, e fatte in fretta in fretta le purghe e gli esperimenti preseritti, si ribssiaron tutte le meranatie a un tratto. Si fece stender della paglia in tutte le stanze, si fecero provvisioni di viveri, della qualità e nella quantità che si pole; e s'invitarono, con pubblico etitto, tutti gli accattoni a ricoverarsi li.

Molti vi concorsero volontariamente; tutti quelli ele giacevano infermi per le strade e per le piazze, ei vennero trasportati ; in pochi giorni, ce ne fu, tra gli uni e gli altri, più di tre mila. Ma molti più furon quelli ehe restaron fuori. O ehe ognun di loro aspettasse di veder gli altri andarsene, e di rimanere in poehi a goder l'elemosine della città, o fosse quella natural ripugnanza alla clansura, o quella diffidenza de' poveri per tutto ciò che vien loro proposto da chi possiede le ricchezze e il potere (diffidenza sempre proporzionata all'ignoranza comune di chi la sente e di chi l'ispira, al numero de' poveri, e al poco giudizio delle leggi), o il saper di fatto quale fosse in realtà il benefizio offerto, o fosse tutto questo insieme, o elle altro, il fatto sta che la più parte, non facendo conto dell'invito, continuavano a strasciearsi stentando per le strade. Visto ciò, si credè bene di passar dall' invito alla forza. Si mandarono in ronda birri che eacciassero gli accattoni al lazzeretto, e vi menassero legati quelli che resistevano; per ognun de' quali fu assegnato a coloro il premio di dieci soldi: ecco se, anche nelle maggiori strettezze, i danari del

pubblico si trova stempre, per impigarii a sproposto. E quantumque, coni era stala congettura, azi intente espresso de la Provvisione, un certo numero d'accattoni sfrattasse dialetti, per andare a vivere o a morire altrove, in ilhertà almeno; pure la caccia fut tale che, in poco tempo, il numero de' ricoverati, tra copiti e prigionieri, s'accessità a dicte mila.



Le donne e i bambhii , sì vuol supporre che saranno stali messi in quartieri saparali, benebie i menorie del tempo non ne dieun nulla. Regole poi e provvedimenti per il buon ordine, uon ne sa-ranno eertamente mancali; ma si figuri ognuno qual ordine potesse essere stabilito e mantenuto, in que' tempi specialmente e in quelle circostanze, in una così vasta e varia rimione, dove coi volontari si trovavno i forzati; con quelli per cui l'aceatto era una necessità, un dolore, una vergogna, coloro di cui cra il mestiere; con molti erecesti ul ell'onesta attività de campi e dell'officire, molti altri cui calculari per consenti per consenti mello necesta di visiti de campi e dell'officire, molti altri cui altri ulta, allo scherno, alla violenza.

Come stessero poi tutti insieme d'alloggio e di vitto, si potrebbe tristamente congelturario, quando non i'a vessino notizie possitive; ma le abbiamo. Dormivano ammontati a venti a trenta per oguna il quelle cellette, o acevaceciali sotto i portici, sur un po' di poglia puttida e fetente, o sulla moda terra: perche, è vra bensi ordinato che la poglia fosse fresse a a sufficienza, e cambiata spesso; ma in celtoro er salta cuttiva, scarse, e non si cambiana. Se eva quadamente

ordinato che il pane fosse di buona qualifa; giacché, quale annimistratore ha mai detto che si faccie e si dispensi rola cattiva? un ciù che non si sarebbe oftenuto nelle circostanze solite, anche per un più ristretto servizio, come ottenerlo in quel caso, e per quella moltifudine? Si disse aliora, come troviamo nelle naemorie, che il pane del lazzeretto fosse alterato con sostanze pesatti e non nutrienti: ed è pur troppo eredibile che non fosse uno di que lamenti in aria. D'acqua perfino c'era senzisti; d'acqua, voglio dire, viva e salubre: il pazza comune, doveva esser la gora che gria le mura del recinto, bassa, lenta, dove anche motosa, e discrunta poi quale poteva renderta l'uso e il svienanza d'una tanta e tal moltitudine.

A tutte queste cagioni di mortalità, tanto più attive, che operavano sopra corpi ammalati o ammalazzati, s'aggiunga una gran perversità della stagione: piogge ostinate, seguite da una siccità aneor più ostinata, e con essa un caldo anticipato e violento. Ai mali s'aggiunga il sentimento de' mali, la noia e la smania della prigionia, la rimembranza dell'antiche abitudini, il dolore di cari perduti, la memoria inquieta di cari assenti, il tormento e il ribrezzo vicendevole, tant'altre passioni d'abbattimento o di rabbia, portate o nate là dentro; l'apprensione poi e lo spettacolo continuo della morte resa frequente da tante eagioni, e divenuta essa medesima una unova e potente cagione. E non farà stupore che la mortalità crescesse e regnasse in quel recinto a segno di prendere aspetto e, presso molti, nome di pestilenza: sia che la riunione e l'aumento di tutte quelle cause non facesse elie aumentare l'attività d'un'influenza puramente epidemica; sia (come par elle avvenga nelle earestie anche men gravi e men prolungate di quella) che vi avesse luogo un certo contagio, il quale ne' corpi affetti e preparati dal disagio e dalla cattiva qualità degli alimenti, dall'intemperie, dal sudiciume, dal travaglio e dall'avvilimento trovi la tempera, per dir così, e la stagione sua propria, le condizioni necessarie in somma per nascere, nutrirsi e moltiplicare (se a un ignorante è lecito buttar là queste parole, dietro l'ipotesi proposta da alcuni fisici e riproposta da ultimo, con molte ragioni e con molta riserva, da uno, diligente quanto ingegnoso\*): sia poi che il contagio scoppiasse da principio nel lazzeretto medesimo.

<sup>\*</sup> fiel morbo pelecchiale.... e degli altri conlagi in generale, opera del doll. F. Enrico Acerbl, Cap. III, § 1 e s.

come, da mi occura e investla relazione, par ele pensasero i melici della Sanità; sia che vivesse a malase covanulo prima d'allora (eli che par forse più verisimile, chi pensi come il disagio era giù antico e generale, e la morbillà già frequente), e che portato in quella folla permanente, vi il propagase con muova e lerrible rapidità. Qualunque di queste congetture sia la vera, il numero giornaliero del morti nel lazzertelo dibregassi in pose tempo il reulinias.

Mentre in quel huogo tutto il reslo era lauguore, angoccia, spavento, ramunarichio, frenito, nella Provvisione era vergogua, stordimento, interetezza. Si discusse, si senti il parere della Suntià; non si trovò altro che di disfare ciò che s'era fatto con lanto apparato, con tanta spesa, con tante vessazioni. S' apri il lazzeretto, si lienziaron tutti i poveri non ammadai che ci rimanevano, e che scapparo



fuori con una gioia furibouda. La città torno a risouare dell'antico lamento, ma più debole e intervotto; rivide quella furla più rada e più compassionevole, diece il Bipamonti, per il pensiero del come fosse di tanto scenata. Gl'inferniti furno trasportati a Santa Maria della Stella, altora ospizio di povere; dove la più parte perirono.

Intanto però coninciavano que' benedetti campi a indiondire. Gli accattoni venuti dal contados en i andarono, ognuno dalla sua parte, a quella tanto apienta segatura. Il binon Federigo gli accomiado con un ultimo sforzo, e con un muovo ritrovalo di carità: a ogni contadino che si presentasse all' areivescovado, fece dare un giulio, e una falce da mietere. Con la messe finalmente cessó la carestia: la mortalilà, epidemica o contagiosa, scemando di giorno in giorno, si prolungo però fin nell'autimno. Era sul finire, quand'ecco un nuovo flagello.

Molle cose importanti, di quelle a cui più specialmente si da titolo di storiche, crano accadute in questo frattempo. Il cardinal di Richelien, presa, come s'è della, la Roccella, abborracciata alla meglia una pace col re d'Inghillerra, aveva proposto e persuaso con la sua potente parola, nel Consiglio di quello di Francia, che si soccorresse efficacemente il duca di Nevers: e aveva insieme determinato il re medesimo a condurre in persona la spedizione. Mentre si facevan gli apparecchi, il conte di Nassau, commissario imperiale, intimava in Mantova al nuovo duca, che desse gli stati in mano a Ferdinando, o questo manderebbe un esercito ad occuparli. Il duca che, in più disperate circostanze, s'era seltermito d'accettare una condizione così dura e così sospetta, incoraggito ora dal vicino soccurso di Francia, tanto più se ne scherniva; però con termini in cui il uo fosse rigirato e allungato, quanto si poteva, e con proposte di sommissione, anche più apparente, ma meno costosa. Il commissario se n'era andato, profestandogli che si verrebbe alla forza. In marzo, il cardinal di Richelieu era poi calalo infatti col re, alla testa d'un escreilo; aveva chiesto il passo al duca di Savoia; s'era trattalo; non s'era concluso; dopo uno scontro, col vanlaggio de' Francesi, s'era trattato di unovo, e concluso un accordo, nel quale il duca, tra l'altre cose, aveva stipulato che il Cordova leverebbe l'assedio da Casale; obbligandosi, se questo ricusasse, a unirsi eo' Francesi, per invadere il ducato di Milano. Don Gonzalo, parendogli anche d'useirne con poco, aveva levato l'assedio da Casale, dov'era subito entrato un corpo di Francesi, a rinforzar la guarnigione.

Fu in questa occasione che l'Achillini serisse al re Luigi quel suo famoso sonetto:

# Sudate, o fochi, a preparar metalli:

c un altro, con cui l'esorhax a portarsi subilo alla liberazione di Perra ssanla. Ma è un destino che i parcri del pordi non siano ascollati; ese nella sloria trovate de falti conformi a qualele loro suggerimento, dite pun francamente el civera cose risolate prina. Il cardinal di Riedelea aveva in vece stabilito di ritornare in Francia, per affari che a lui parevano più urgetti. Girolamo Soranzo, invisto de Veneziani; puél bene addurre ragioni per combaltere quella risolation; che il re e il

eardinale, dando retta alla sua prosa come ai versi dell'Achillini, se ne ritornarono col grosso dell'esercito, lasciando sollanto sei mila nomini in Susa, per mantenere il passo, e per caparra del trattato. Mentre quell'esercito se n'andava da una parte, quello di Ferdinando



s'avvicinava dall'altra; aveva invaso il paese de' Grigioni e la Valtellina; si disponeva a calar nel milanese. Oltre tutti i danni che si potevan temere da un tal passaggio, eran venuti espressi avvisi al tribunale della sanità, che in quell'esercito covasse la peste, della quale allora nelle truppe alemanne e'era sempre qualche sprazzo, come dice il Varchi, parlando di quella che, un secolo avanti, avevan portata in Firenze. Alessandro Tadino, uno de' conservatori della sanità, (eran sei, oltre il presidente: quattro magistrati e due medici), fu intaricato dal tribunale, come racconta lui stesso, in quel suo ragguaglio già citato \*, di rappresentare al governatore lo spaventoso pericolo che sovrastava al paese, se quella gente ci passava, per andare all'assedio di Mantova, come s'era sparsa la voce. Da tutti i portamenti di don Gonzalo, pare che avesse una gran smania d'acquistarsi un posto nella storia, la quale infatti non poté non occuparsi di lui; ma (come spesso le accade) non conobbe, o non si curò di registrare l'atto di lui più degno di memoria, la risposta che diede al Tadino in quelta circostanza. Rispose che non sapeva cosa farci; che i motivi d'interesse e di riputazione, per i quali s' era mosso quell'esercito, \* Pag 16.

rag 1e

pesavan più che il pericolo rappresentato; che con tutto ciò si cercasse di riparare alla meglio, e si sperasse nella Provvidenza.

Per riparar dunque alla meglio, i due medici della Sanità (il Tadino suddetto e Senatore Settala, figlio del celebra. Lodvico) proposero in quel tribunale che si prollisses solto severissime pene di conprar roba di nessum sorte da s'obabiti di eran per pasare; na non in possibile far intendere la necessità d'un tal ordine al presidente, a uono, « dice il Tadino, « di molta bonth, che non potest predicente ri comercio di questa genite, el loro robbe. « Ciliamo questo tratto per non de' singulari di quel tempo: che di certo, da che ci son tribunali di sanità, non accadde mai a un altro presidente d'un tal corpo, di fare un ragionamento simite; e ragionamento si può chiamare.

In quanto a don Gonzalo, poco dopo quella risposta, se n' andò da Milano; e la partenza fu trista per lui, come lo era la cagione. Veniva rimosso per i cattivi successi della guerra, della quale era stato il promotore e il capitano; e il popolo lo incotpava della fame sofferta sotto il suo governo. (Quello che aveva fatto per la peste, o non si sapeva, o certo nessnno se n'inquietava, come vedremo più avanti, fuorché il tribunale della sanità, e i due mediei specialmente.) All'uscir dunque, in carrozza da viaggio, dal palazzo di corte, in mezzo a una guardia d'alabardieri, con due trombetti a cavallo davanti, e con altre carrozze di nobili che gli facevan seguito, fu accolto con gran fischiate da ragazzi eli'eran radunati sulla piazza del duomo, e elic gli andaron dietro alla rinfusa. Entrata la comitiva nella strada che conduce a porta ticinese, di dove si doveva uscire, cominciò a trovarsi in mezzo a una folla di gente ehe, parte era li ad aspettare, parte accorreva; tanto più che i trombetti, nomini di formalità, non cessaron di sonare, dal palazzo di corte, fino alla porta. E nel processo che si fece poi su quel tumulto, uno di costoro, ripreso che, con quel suo trombettare, fosse stato cagione di farlo erescere, risponde: « caro signore, questa è la nostra professione; et se S. E. non hauesse haunto a caro che noi hauessimo sonato, doveva comandarne elle tacessimo, » Ma don Gonzalo, o per ripugnanza a far cosa che mostrasse timore, o per timore di render con questo più ardita la moltitudine, o perché fosse in effetto un po' sbalordito, non dava nessun ordine. La moltitudine, che le guardie avevan tentato in vano di respingere, precedeva, circondava, seguiva le carrozze,

gridando: « la va via la carrestia, va via il sangue de' poveri, « e peggio. Quando furon vieini alta porta, coniuciarono anche a tirar sassi, mattoni, torsoli, buece d'ogni sorte, la munizione solita in somma di quelle spedizioni; una parte corse sulle mura, e di là fecero u'ultima scarica sulle carrozze che uscivano. Subto dopo si sbandarono.



In Inogo di don Gonzalo, fu mandato il marchese Ambrogio Spinola, il cui nome aveva già acquistata nelle guerre di Fiandra, quella celebrità militare elle ancor gli rimane.

Intanto l'esercito alemanno, sotto it romando supremo del conte Rambaldo di Collatto, altro condottiere italiano di minure, ma uon d'ultima fauna, aveva ricevuta l'ordine definitivo di portarsi all'impresa di Mantova; e nel mese di settembre, entrò net ducato di Milano.

La milita, a que tempi, era ancor composta in gram parte di soldati di ventura arrabid de condottire di mestiere, per commissione di questo o di quel principe, quache volta anche per bror proprio conto, e per vendersi poi insime con esal. Più che dalle paghe, erano gli uonini altirati a quel mestiere dalle speranze del saceleggio e da tutti gli al-tetamenti della licenza. Disciplina stabile e generate non en erra; ne avrebe postulo accordarsi così facilimente con l'antorità in parte indi-peudente de'vari condottieri. Questi poi in particolare, ne erano molto rafiliatori in fatto di disciplina, ne, anche volendo, si vede come avreblero pottuto rinseire a stabilirla e a mantenerla; ché soldati di quella razza, o si surebeto rivoltati contro un condottiere novatere quella razza, o si surebeto rivoltati contro un condottiere novatere.

che si fosse messo in testa d'abolire il saccheggio; o per lo meno. l'avrebbero lasciato solo a guardar le bandiere. Oltre di ciò, siccome i principi, nel prendere, per dir così, ad affitto quelle bande, guardavan più ad aver gente in quantità, per assicurar l'imprese, che a proporzionare il numero alla loro facoltà di pagare, per il solito molto scarsa; cosi le paghe venivano per lo più tarde, a conto, a spizzico; e le spoglie de' paesi a eni la toccava, ne divenivano come un supplimento tacitamente convenuto. È celebre, poco meno del nome di Wallenstein, quella sua sentenza: esser più facile mantenere un esereito di cento mila uomini, che nno di dodici mila. E questo di cui parliamo era in gran parte composto della gente che, sotto il suo comando, aveva desolata la Germania, in quella guerra celebre tra le guerre, e per sè e per i suoi effetti, che ricevette poi il nome da' trent'anni della sua durata: e allora ne correva l'undecimo. C'era anzi, condotto da un suo Inogotenente, il suo proprio regginiento; degli altri condottieri, la più parte avevan comandato sotto di lui, e ci si trovava più d'una di quelli che, quattr'anni dono, dovevano aiutare a fargli far quella cattiva fine che ognun sa.

Eran vent'otto nila fauti, e sette nila exvalli; e, seembendo dalla Valtellinia per potraria riel mantosane, davevana seguire tulto il dorso elie fa l'Adda per due rami di lago, e poi di nuovo come tiume fino al suo sbocco in Po, e dopo avevano un bioni tratto di questo da codegigarie: in tutto otto giornate nel dueato di Milano.

Um gran parte degli obitanti si rifugicanuo sus per i monti, portandovi quel che avexan di meglio, e acciandosi immazi le bestiçaltri rimanevano, o per non abbandonar qualche animalato, o per preservar la cosa dall'incendio, o per tener d'accito cose preziose nascosos, sotterrate; altri perche non avexan nulla da perdere, o anche facevan contu d'acciuntare. Quando la prima supantarriava al pasce della fermata, si spandeva subito per quello e per i circonvicini, e li metteva a seco addirittura: cito che e c'era da godeve o da portar via, spariva; il rimanente, lo distruggevano o lo rovinavano; i mobili diventavan legua, le case, stalle: seruza parlar delle basse, delle ferite, degli stupi: Tutti i rirrovati, tutte l'astuzie per salvar la rola, riiseivano per lo più inntili, qualche volta portavano danni maggiori. I soldali, giori le nni pi pariate degli sirrategemia anche di questa guerra, frugavano per tutti i bacti delle case, suturavano, diroccavano; conosevan festimente negli orli la terra smossa di fresco, andacono fino a per i monti a rubare il bestiame; andarono nelle grotte, guidati da qualche birbante del paese, in cerca di qualche ricco che vi si fosse rimpiattato; lo strascinavano alla sua casa, e con tortura di minacec e di percosse, lo costringevano a indicare il tesoro nascosto.

Finalmente se n'andavano; erano andati; si sentiva da lontano moriere il suono dei tambori o delle trombe; succelvano aleute ore d'una quiete spaventala; e poi un anovo maledetto batter di cassa, un movo maledetto suon di teonite, amunuairava un'altra spundra. Questi, nou trovando più da far preba, con tanto più furure facevano sperpero del resto, bruichavan le botti votate da quetti, gil usci delle sature dove non c'era più nulla, davan fuoco andecal ele case; e con lunta più rabbia, s'intende, maltrattavan le persone; e così di peggio in peggio, per vonti gornit: elèn tante squadre era divisor fesereito.

Cotico fu la prima terra del ducato, elle invasero que' demòni; si gettarono poi sopra Bellano; di là entrarono e si sparsero nella Valsassina, da dove shocearono nel territorio di Lecco.





## CAPITOLO XXIX.



Qui, tra i poveri spaventati troviamo persone di nostra conoscenza.

Chi non ha visto don Abboodio, il giomo che si spanere tutte in ma volta le notizie della ralata dell' esercito, del suo avvicinarsi, e de's suoi pertamenti, non sa here cosa sia impiecio e spavento. Vengono; son terida, son quaranta, son cinquanta mila; son diavoli, sono ariani, sono ariani, sono anlieristi; hanno saccheggialo Cortenuova; han dato fueco a Primaluma: devastano Introbilo. Pasturo, Barrios tono arteribilo. Pasturo, Barrios tono arteribilo. Pasturo, Barrios tono arteribilo.

rivati a Balabbio; domani son qui: tali cran le voci che passavan di bocca in bocca; e insieme un correre, un fermarsi a vicenda, un consultare tumultuoso, un'esitazione tra il fuggire e il restare, un radunarsi di donne, un metter le mani ne' capelli. Don Abbondio, risoluto di fuggire, risoluto prima di tutti e più di tutti, vedeva però, in ogni strada da prendere, in ogni luogo da ricoverarsi, ostacoli insuperabili e pericoli spaventosi. « Come fare? » esclamava : « dove andare ? » I monti, lasciando da parte la difficoltà del cammino, non eran sienri: già s'era saputo che i lanzielienecchi vi s'arrampicavano come gatti, dove appena avessero indizio o speranza di far preda. Il lago era grosso; tirava un gran vento: oltre di questo, la più parte de' barcaioli, temendo d'esser forzati a tragittar soldati o bagagti, s'eran rifugiati, con le loro barche, all'altra riva : alenne poche rimaste, eran' poi partite stracariche di gente; c, travagliate dal peso e dalla burrasca, si diceva ele pericolassero ogni momento. Per portarsi loutano e fnori della strada che l'esercito aveva a percorrere, non era possibile trovar ne un calesse, ne nu cavallo, ne aleun altro mezzo: a piedi, don Abbondio non avrebbe potuto far troppo cammino, e temeva d'esser raggiunto per istrada. Il territorio bergamasco non era tanto distante, che le sue gambe non ce lo potessero portare in una tirata: ma si sapeva eh' era stato spedito in fretta da Bergamo uno squadrone di cappelletti, il qual doveva costeggiare il confine, per tenere in suggezione i lanzicheneechi; e quelli eran diavoli in carue, né più né meno di questi, e facevan dalla parte loro il peggio che potevano. Il pover' uomo correva, stralunato e mezzo fuor di sé, per la casa; andava dietro a Perpetua, per concertare una risoluzione con lei; ma Perpetua, affaccendata a raccogliere il meglio di casa, e a nasconderlo in soffitta, o per i bugigattoli, passava di corsa, affannata, preoccupata, con le mani o con le braccia piene, e rispondeva; « or ora finisco di metter questa roba al sicuro, e poi farenio anche noi come fanno gli altri. » Don Abbondio voleva trattenerta, e discuter con lei i vari partiti: ma lei, tra il da fare, e la fretta, e lo spavento che aveva anch' essa in corno, e la rabbia che le faceva quello del padrone, era, in tal congiuntura, meno trattabile di quel ete fosse stata mai. « S' ingegnano gli altri; e' ingegneremo anche noi. Mi sensi, ma non è capace che d'impedire. Crede lei che anche gli altri non abbiano una pelle da salvare? Che vengono per far la guerra a lei i soldati? Potrebbe anche dare una mano, in questi momenti, in vece di venir tra' piedi a piangere c a impicciare, » Con queste e simili risposte si sbrigava da lui, avendo già stabilito, finita che fosse alla meglio quella tumulturia operazione, di prenderlo per un brectio, come un rapazzo, e di strassinarlo su per una montagna. Lascialo così solo, s'affacciava alla finestra, quantrava, tendres giò riverchi; e vedendo passar qualcheduno, gridava con una vece mezza di pianto e mecaragii qualche cavallo, qualche acuità al vostro povero curardo di ecerargii qualche cavallo, qualche mulo, qualche asian. Possibile che nessmo mi voglia animare! On che gentel: Aspettatemi almeno, che puesa venire anchi con vui vi gabella del "esser quindicio venti, da condurrati via iniscinne; e, if io uno sia abbandonato. Volete lassirami in man de' cani? Pon sapete che sono lutternali la più parte, che annuszarae un sucerdate l'hanno per opera meritoria? Volete la-sciarmi qia i refevere il maririo? Oli che gentel: On che grutte! On che grutte!

Ma a elii diceva queste cose? Ad nomini elic passavano curvi



softo il peso della loro povera roba, pensando a quetta che lasciavano in casa, signigendo le loro cacherelle, conducendosi dietro i figli, carietti aneli essi quanto potevano, e le donne con in colto quelli che non potevan camminare. Alemi liravano ili tungo, senza rispondere in guardare in su; qualchedimo dileva: e ch miesser! a faccia anele lei come può; fortunato lei che non ha da pensare alla famiglia; s'aiuli, s'ingegni."

- "Oh povero me! "esclamava don Abbondio: "oh che gente! che cuori! Non c'è carità: ognun pensa a sè; e a me nessuno vuol pensare. "E tornava in cerca di Perpetua.
  - " Oh appunto! " gli disse questa: " e i danari? "
  - « Come faremo?»
- " Li dia a me, che anderò a sotterrarli qui nell'orto di casa , insieme con le posate. "
  - « Ma . . . . »
- « Ма, ніа; dia qui; tenga qualche soldo, per quel che può occorrere; e noi lasci fare a me. »
- Don Aldondio ubblidi, andò allo scrigno, cavò il suo tesoretto, c lo consegnò a Perpetua; la quale disse: « vo a sotterrardi nell'orio, appie del fieo; » e andò. Ricomparve poco dopo, con un paniere dove è era della munizione da bocca, e con una piccola gerla vota; e si mise in fretta a collocarvi nel fondo un po' di biaucheria sua e del padrone, dicendo intanto: « il breviario almeno to porterà lei-n
  - « Ma dove andiamo? »
- « Dove vanno tutti gli altri? Prima di tutto, anderemo in istrada; e la sentiremo, e vedremo cosa convenga di fare. »

In quel momento entro Agnese con una gerietta sulle spalle, e in aria di chi vicue a fare una proposta importante.

Agnese, risoluta auche lei di non aspettare ospiti di quella sorte, sola in casa, com'era, e con ancora un poi di quell'ero dell'iminonianto, era stata qualche tempo in forse del luogo dove ritirarsi. Il residuo appunto di quegli seudi, è ene 'mesi della fame le avecan fatto tanto pro, era la ragion principate della sua angustia e della irresolutione, per avece sea sentito che, ne' paesi già invasi, quelle che avevan daunri, s'eran trovatti a più terribil rondizione, esposti insieme alla violenza degli stranieri, call'insidie del paesani. Era vero che, del bene piovatole, come si dice, dal cielo, non aveva fatta la confidenza a nessumo, finorche a don Ablondici, ola quale andava.

volta per volta, a farsi spicciolare uno scudo, lasciandogli sempre qualcosa da dare a qualcheduno più povero di lei. Ma i danari nascosti, specialmente chi non è avvezzo a maneggiarne molti, tengono il possessore in un sospetto continuo del sospetto altrui. Ora, mentre andava anch' essa rimpiattando qua e là alla meglio ciò che non poteva portar con sè, e pensava agli scudi, che teneva cuciti nel busto, si rammentò che, insieme con essi, l'innominato, le aveva mandate le più targue offerte di servizi; si rammentò le cose che aveva sentito raccontare di quel suo castello posto in luogo così sicuro, e dove, a dispetto del padrone, non potevano arrivar se non gti uccelli: e si risolvette d'audare a cuiedere un asilo lassu. Pensò come potrebbe farsi conoscere da quet signore, e le venue subito in mente don Abbondio; il quale, dopo quel cottoquio così fatto con l'arcivescovo, le aveva sempre fatto festa, e tanto più di euore, elic lo poteva senza compromettersi con nessuno, e che, essendo lontani i due giovani, era anche lontano il caso che a lui venisse fatta una richiesta, la quate avrebbe messa quella benevolenza a un gran cimento. Suppose che, in un tal parapiglia, il pover'uomo doveva esser ancor più impieciato e più sbigottito di tei, e che il partito potrebbe parer molto buono anche a lui; e glielo veniva a proporre. Trovatolo con Perpetua, fece la proposta a tutt' e due.

- « Che ne dite, Perpetua? » domando don Abbondio.
- « Dico che è un' ispirazione del cielo, e che non bisogna perder tempo, e mettersi la strada tra le gambe. »
  - « E poi . . . . »
- « E poi, e poi, quando saremo lis, el troveremo ben contenti. Quel signore, ora sia che non vorreble altro cle la ra-crizial a pressimo; e sará hen contento anele lui di ricaverarei. La, sul confine, e così per aria, soldati non ne verrà certamente. E poi e poi, el troveremo anele de mangiare; che, su per i monti, finita questa pore grazia di Dio, " e così dicendo, l'accomodata nella gerla, sopra la biancheria, « el saremon torvati a mal partito. »
  - « Convertito, è convertito davvero, ch? »
- " Che e'è da dubitarne ancora, dopo tutto quello che si sa, dopo quello che anche lei ha veduto? "
  - « E se audassimo a metterei in gabbia?»
- Che gabbia? Con tutti codesti suoi casi, mi scusi, non si verrebbe mai a ma conclusione. Brava Agnese! v'è proprio venuto un

buon pensiero. » E messa la gerla sur un tavolino, passó le braccia nelle eigne, e la prese sulle spalle.

« Nou si potrebbe, » disse don Abbondio trovar qualche uomo che venisse con noi, per far la scorta al suo curato? Se incontrassimo qualche birbone, che pur troppo ce n' é in giro parecchi, che aiuto m'avete a dar voi altre? »

« Un'altra, per perder lempo! » esclamò Perpetua. « Andario a cerear ora l'uomo, che ognuno ha da pensare a' fatti suoi. Animo! vada a prendere il breviario e il cappello; e andiamo. »

Don Abbondio ands, torns, di li a un momento, col breviario sotto il brevice, oci a epopello in capa, e col suo bordone in muno; e usicrono tutt' e tre per un usciolino che metteva sulla piazzetta. Perpetun riscore un momento della piazzetta per per loca avesse in quella toppa e in que' battenti, e mise la chiave in tasca. Don Abbondio dieche, nel passare, un' occhiata alla chiesa, e disse tra i denti: « al popolo toeca a estadorida, che serve a lui. Se hamo un po' di cuore per la loro chiesa, ci peuseranno; se poi nou lanno cuore, tal sia di loro. »

Presero per i campi, zitti zitti, penssudo ognuno a' casi suoi, e guardandosi intorno, specialmente don Abbondio, se apparisse qualehe ligura sospetta, qualeosa di straordinario. Non s'incontrava nessuno: la gente era, o nelle case a guardarle, a far fagotto, a nascondere, o per le strade che conducevan diretlamente all'alture.

Dopo aver sospirato e risospirato, e poi lasciato scappar qualche interiezioue, don Albondio contincio à brouldare più di seguilo. Se la prendeva col duca di Nevera, che avvelbe potuto stare in Francia a godereda, à fere il principe, e volvas esser duca di Mautova a dispetto del mondo; con l'imperatore, che avvelbe dovuto aver giudizio per gli altri, jasciar correr l'acqua all' ingidi, non istar su tutti puntigli: che llianhemete, lui sarrebbe scappre siato l'imperatore, fosce duca di Mautova Tizio o Sempronio. L'avera principalmente col governalore, a cui sarrebbe locacio a far di tutto, per tiene instanti i flagelli dal paese, ed era lui che ce gli attirva: tutto per il gusto di far la guerra. Biosparerble, e diceva, « che foscero qui que' signori a velere, a provare, che gusto é. Hamo da reudere un bel contol Ma intanto, ne va di mezzo di mon el ha celpa. »

« Lasei un po' star codesta gente; che già non son quelli che ci verranno a aiutare, » diceva Perpetua. « Codeste, mi scusi, sono di quelle sue solite chiacchiere che non concludon nulla. Piuttosto, quel che mi dà noia . . . "

" Cosa e'ė? n

Perpetua, la quale, in quel pezzo di strada, aveva pensato con comodo al nascondimento fatto in furia, comincio a lamentarsi d'aver diuenticata la tal cosa, d'aver mal riposta la tal altra; qui, d'aver lasciata una traccia che poteva guidare i ladroni, là . . . .

" Brava! " disse don Abbondio, ormai sicuro della vita, quanto bastava per poter angustiarsi della roba: " brava! così avete fatto? Dove avevate la testa! "

« Come! » esclamò Perpetus, fermandosi un momento su due piedi, e mettendo i pugni sei financhi, in quella maniera che la gerà gliclo permetteva: « come! verrà ora a farmi codesti rimproveri, quand'era lei che me la facera andare via, la testa, in vece d'aultarmi e farmi coraggio! Ilo pensato forse più alla roba di casa che alla mis; mon ho avuto chi mi desse una mano; ho dovuto far da Marta e Madoliena; se qualesca sudori a male, non so cosa mi dire: lo fatto anche più del mis dovere. »



#### I PROMESSI SPOSI

Agnese interrompesa questi contrasti, entrando anche lei a parlare dei sui quia e non si rammarievan tanto dell'incomodo e del danno, quanto di vedere sanità la speranan di rialibracciar presto la sua Lieda; ché, se vi rammentale, era appunto quell'autuno sul quale avevan fatto assegnamento: ne era da supporre che donna nel Prasoche violese venire a villeggiare da quelle partij, in tali eirostanze: piuttosto ne sarrebte partita, se ci si fosse trovata, come facevan tutti di altri villecaismi.

- La vista de' luoghi rendeva ancor più vivi que' pensieri d'Agnose, e più pungente il suo dispiacere. Useiti da' sentieri, avevan presa la strada pubblica, quella medesima per eui la povera donna era venuta riconducendo, per cosi poco tempo, a casa la figlia, dopo aver osgiornato con lei, in casa del sarto. E già si vedeva il pesse.
- Anderemo bene a salutar quella brava gente, n disse Agnese.
   E anche a riposare un pochino: ché di questa gerla io comin-
- eio ad averne abbastanza; e poi per mangiare un boccone, » disse Perpetua.

  " Con natto di non perder tempo; ché non siamo in viaggio per
- « Con patto di non perder tempo; ehé non siamo in viaggio per divertimento, » concluse don Abbondio.
  Furono ricevuti a braccia aperte, e veduti con gran piacere:





rammentavano una buona azione. Fate del bene a quanti più potete, dice qui il nostro autore: e vi seguirà tanto più spesso d'incontrar de' visi che vi mettano allegria.

Agnese, nell'abbraceiar la buona donna, diede in un dirotto pianto, che le fu d'un gran sollievo; e rispondeva con singluozzi alle domande ehe quella e il marito le facevan di Lucia.

- « Sta meglio di noi, » disse don Abbondio: « è a Milano, fuor de' perieoli, lontana da queste diavolerie. »
  - « Scappano, eh? il signor eurato e la compagnia, » disse il sarto.
  - « Sieuro, » risposero a una voce il padrone e la serva, « Li compatisco. »

  - « Siamo incamminati, » disse don Abbondio; « al castello di \* \* \* . »
    - « L' hanno pensata bene: sicuri come in chiesa. »
    - « E qui, non hanno paura? » disse don Abbondio.
- « Dirò, signor curato: propriamente in ospitazione, come lei sa ehe si dice, a parlar bene, qui non dovrebbero venire coloro: siam troppo fuori della loro strada, grazie al ciclo. Al più al più, qualche scappata, che Dio non voglia: nua in ogni caso e' è tempo; s'hanno a sentir prima altre notizie da' poveri paesi dove anderanno a fermarsi, »
  - Si concluse di star li un poco a prender fiato; e, siccome era l'ora del desinare, « signori, » disse il sarto : « devono onorare la mia povera tavola: alla buona: ci sarà un piatto di buon viso. »

Perpetua disse d'aver con se qualcosa da rompere il diginno. Dopo un po' di cerimonie da una parte e dall'altra, si venne a patti d'aecozzar, come si dice, il pentolino, e di desinare in compagnia.

- I ragazzi s' eran messi con gran festa intorno ad Agnese loro amica vecchia. Presto, presto ; il sarto ordinò a una bambina (quella che aveva portato quel boccone a Maria vedova: chi sa se ve ne rammentate più!), che andasse a diricciar quattro castagne primaticce, ch' eran riposte in un cantuccio: e le mettesse a arrostire.
- « E tu, » disse a un ragazzo, « va nell' orto, a dare una scossa al pesco, da farne cader quattro, e portale qui: tutte, ve'. E tu, » disse a un altro, « va sul fico, a coglierne quattro de' più maturi. Già lo conoscete anche troppo quel mestiere. » Lui andò a spillare una sua botticina; la donna a prendere un po' di biancheria da tavola, Perpetua cavò fuori le provvisioni; s'apparecchiò; un tovagliolo e un piatto di maiolica al posto d'onore, per don Abbondio, con una posata che Perpetua aveva nella gerla. Si misero a tavola, e desinarono,

se non con grand' allegria, almeno con molta più che nessuno de' commensali si fosse aspettato d'averne in quella giornata.

- « Cosa ne dice, signor curato, d'uno scombussolamento di questa sorle? n disse il sarto: « mi par di leggere la storia de' mori in Francia. n
  - « Cosa devo dire? Mi doveva easeare addosso anche questa! »



« Però, hanno secito un buon ricovero, » riprese quello: « chi diavolo ha a andar lassú per forza? E troveranno compagnia: ché già s'è sentito che ci sia rifugiata molla gente, e che ce n' arrivi tuttora. »

"Voglio sperare, " disse don Abbondio, " che saremo ben accolti. Lo conosco quel bravo signore; e quando ho avuto un' altra volta l'onore di troyarmi con lui, fu così compito! "

« E a me, » disse Agnese, « m' ha fatto dire dal signor monsignor illustrissimo, che, quando avessi bisogno di qualcosa, hastava che andassi da lui. »

« Gran bella conversione! » riprese don Abbondio: « e si mantiene, n' è vero? si mantiene. » Il sarto si mise a parlare alla distesa della santa vita dell'innominato, e eone, dall'essere il flagello de' contorni, n'era divenuto l'esempio e il benefattore.

" E quella gente che teneva con se ? . . . tutta quella servitù ? . . "
riprese don Abbondio, il quale u' aveva più d'una volta sentito dir
qualcosa, ma non era mai quieto abbastanza.

« Sfrattati la più parte, » rispose il sarto: « e quelli che son rimasti, han mutato sistema, ma come! In sonima è diventato quel castello una Tebaide: lei le sa queste cose. »

Entrò poi a parlar con Agnese della visita del cardinale. Grand'uomo! "n diceva; "a grand'uomo! Peccato che sia passato di qui così in firria, che non ho nè anche potuto fargli un po' d'onore. Quanto sarci contento di potergti parlare un'altra volta, un po' più con comodo "n

Alzali poi da tavola, le fece osservare una stampa rappresentante il cardinale, che teneva attaceata a un battente d'useio, in venerazione del personaggio, e anche per poter dire a etiunque capitasse, ebe non era somigliante; giacetic lui aveva potuto esaminar da vieino e con comoto il raedinale in persona, in quella medesima stanza.



- « L'hanno voluto far lui, con questa cosa qui? n disse Agnese.
  » Net vestito gli somiglia; ma...n
- " N' è vero che non somiglia? " disse il sarto: " lo dico sempre anch' io: noi, non c' ingannano, ch ? ma, se non altro, c' è sotto il suo nome: è una memoria. "

Don Albondio faceva fretta; il sarto s'impegnò di trovare un lareccio che li conducese appicò della sallia; n'andà subtio in cerva, e poco dopo, tornò a dire che arrivava. Si voltò poi a don Albondio, e gli disec: a signor curato, se mai desiderasse di portar lassi qualche libro, per passer il l'empo, de pover'unono poso servitia: che anch' io mi diverto un po' a leggere. Cose non da par suo, libri in volgare; ma però . . . "

" Grazie, grazie, " rispose don Abbondio: " son eircostanze, che si ha appena testa d'occuparsi di quet che è di precetto. "

Mentre si fanno e si ricusano ringraziamenti, e si barattano saluti e butoni angiari, inviti e pronesse d'un altra fermata al riforno, il baroccio è arrivato davanti all' uscio di strada. Gi metton le gerle, salgon su, e principiano, con un più d'agio e di tranquillità d'animo, la seconda metà del viaggio.

Il sarto aveva detto la verità a don Abbondio, intorno all'innominato. Questo, dat giorno elie l'abbiam lasciato, aveva sempre contimuato a far ció che allora s' era proposto, compensar danni, chieder pace, soccorrer poveri, sempre del bene in somma, secondo l'occasione. Quel coraggio che attre volte aveva mostrato nell'offendere e nel difendersi, ora lo mostrava nel non fare nè l'una cosa né l'altra. Andava sempre solo e senz' armi, disposto a tutto quello che gli potesse accadere dopo tante violenze commesse, e persuaso che sarebbe commetterne una nuova l'usar la forza in difesa di chi era debitore di tanto e a tanti; persuaso che ogni male che gli venisse fatto, sarebbe un' ingiuria riguardo a Dio, ma riguardo a lui una giusta retribuzione; e che dell'ingiuria, lui meno d'ogni altro, aveva diritto di farsi punitore. Con tutto ciò, cra rimasto non meno inviolato di quando teneva armate, per la sua sicurezza, tante braccia e il suo. La rimembranza dell'antica ferocia, e la vista della mansuetudine presente, nna, che doveva aver lasciati tanti desideri di vendetta, l'altra, che la rendeva tanto agevole, cospiravano in vece a procaeciargli e a mantenergli un' ammirazione, che gli serviva principalmente di salvaguardia. Era quell' nomo che nessuno aveva potuto umiliare, e che s' era umiliato da sè. I rancori, irritati altre volte dal suo disprezzo e dalla paura degli altri, si dileguavano ora davanti a quella nuova umiltà: gli offesi avevano ottenuta, contro ogni aspettativa, e senza pericolo, una soddisfazione che non avrebbero potuta promettersi dalla più fortunata vendetta, la soddisfazione di vedere un tal uomo pentito de' suoi torti, e parlecipe, per dir cosi, della loro indegnazione. Molti, il cui dispiacere più amaro e più intenso era stato per molt'anni, di non veder probabilità di trovarsi in nessun caso più forti di colui, per ricattarsi di qualche gran torto; incontrandolo poi solo, disarmato, e in atto di chi non farebbe resistenza, non s'eran sentiti altro impulso che di fargli dimostrazioni d'onore. In quell'abbassamento volontario, la sua presenza e il suo contegno avevano aequistato, senza elle lui lo sapesse, un non so che di più alto e di più nobile; perché ci si vedeva, ancor meglio di prima, la noncurauza d'ogni pericolo. Gli odi, anche i più rozzi e rabbiosi, si sentivano come legati e tenuti in rispetto dalla venerazione pubblica per l'uomo penitente e benefico. Questa era tale, ebe spesso quell'uomo si trovava impieciato a schermirsi dalle dimostrazioni che glieue veuivan fatte, e doveva star attento a non lasciar troppo trasparire nel volto e negli atti il sentimento iuterno di compunzione, a non abbassarsi troppo, per non esser troppo esaltato. S'era scelto nella chiesa l'ultimo luogo; e non c'era pericolo che nessuno glielo prendesse: sarebbe stato come usurpare un posto d'onore. Offender poi quell'nomo, o anche trattarlo con poco riguardo, poteva parere non tanto un'insolenza e una viltà, quanto un sacrilegio: e quelli stessi a cui questo sentimento degli altri poteva servir di ritegno, ne partecipavano anche loro, più o meno,

Queste medesime ed altre cagioni, allontauvamo pure da lui le vendette della forar pubblica, e gii precurvamo, anche da questa parte, la sicurezza della quale non si dava pensiero. Il grado e le parentele, che in ogni tempo gii crano state di qualete difesa, tanto più valevamo per lui, ora cite a quel nome giù illustre e finfanea, andava aggiunta la lode d'una condotta esemplare, la gloria della conversione. I maggiunta le i grandi s'era ra rallegardi di questa, pubblicamente come il popolo; e sarebbe parso strano l'inferire contro chi erra stato osgetto di lante congratuizazioni. Oltre di cito, un potere astato sugetto di lante congratuizazioni. Contro chi cri, on potere occupato in una guerra perpettua, e spesso infeliee, contro ribellioni vive e rinascenti, poleva (travara labassanae contento d'esser liberato).

dalla più indonabile e molesta, per non andare a cercar altro; tanto più, che quella conversione produceva riparazioni che non era avvezzo ad oltenere, e nemmeno a richiedere. Tormentare un santo, non pareva un buon mezzo di cancellar la vergogna di non aver saputo fare stare a dovere un facinoroso: e l'esempio che si fosse dato col punirlo, non avrebbe potuto aver altro effetto, ele di stornare i suoi simili dal divenire inoffensivi. Probabilmente anche la parte che il cardinal Federigo aveva avuta nella conversione, e il suo nome associato a quello del convertito, servivano a questo come d'uno scudo sacro. E in quello stato di cose e d'idee, in quelle singolari relazioni dell'autorità spirituale e del poter civile, ch'eran così spesso alle prese tra loro, senza mirar mai a distruggersi, anzi mischiando sempre alle ostilità atti di riconoscimento e proteste di deferenza, e che, spesso pure, andavan di conserva a un fine comune, senza far mai pace. poté parere, in certa maniera, che la riconciliazione della prima portasse con sé l'oblivione, se non l'assoluzione del secondo, quando quella s'era sola adoprata a produrre un effetto voluto da tutt'e due.

Cosi quell' uomo sul quale, se fosse caduto, sarebbero corsi a gara grandi e piecoli a calpestarlo; messosi volontariamente a terra, veniva risparmiato da tutti, e inchinato da molti.

È vero ch'eran anche molti a cui quella strepitosa mutazione dovette far tutt'altro elle piacere : tanti esecutori stipendiati di delitti . tanti compagni nel delitto, che perdevano una così gran forza sulla quale erano avvezzi a fare assegnamento, che anche si trovavano a un tratto rotti i fili di trame ordite da un pezzo, nel momento forse che aspettavano la nuova dell' esecuzione. Ma già abbiam veduto quali diversi sentimenti quella conversione facesse pascere negli sgherri che si trovavano allora con lui, e che la sentirono ampunziare dalla sua bocca: stupore, dolore, abbattimento, stizza; un po' di tutto, fuorché disprezzo ne odio. Lo stesso accadde agli altri che teneva sparsi in diversi posti, lo stesso a' complici di più alto affare, quando riseppero la terribile nuova, e a tutti per le cagioni medesime. Molt'odio, come trovo nel luogo, altrove citato, del Ripamonti, ne venne piuttosto al cardinal Federigo. Riguardavan questo come uno che s'era mischiato ne' loro affari, per guastarli; l'innominato aveva vo-Into salvar l'anima sua: nessuno aveva ragion di lagnarsene.

Di mano in mano poi, la più parte degli sgherri di casa, non potendo accomodarsi alla nuova disciplina, ne vedendo probabilità che s'avesse a mutare, se n'erano andati. Gli avrà cercato altro padroue, e fors' anche tra gli anticià maie di quello che baciava; gi dai s sarà arrolato în qualcle terzo, come altora dieevano, di Spagano o di Mantova, o di qualcle altra parte belligrature; e ini si sara insesso alla strada, per far la guerra a minuto, e per conto suo; chi si sarà nauche contentado d' andar birboneggiando in libertà. E il simile avranuo fatto quegli altri che stavano prima a' suoi ordini, in diversi paesi. Di quelli poi che s'eran pottul' avvezare al muovo tetoro di vita, o che lo avveano abbracciato volontieri, i, più, nativi della varanuo finanti ci manti, o mestieri imporati nella prima chi, valle, cran toranti ai campi, o amestieri imporati nella prima chi, con i abbandomali; i foresieri eran rimati nel castelto, come servitori: gii uni ei altri, quasi ribenecichti indo lesso tempo che il loro padrone, se la passavano, al par di lui, seuza fare nè rierver torti, inermi e rispetati.

Ma quando, al calar delle bande alemanne, alcuni fuggiaschi di paesi invasi o minacciati capitarono su al castello a chieder ricovero, l'innominato, tutto contento che quelle sue mura fossero cercate come asilo da' deboli, ehe per tanto tempo le avevan guardate da lontano come un enorme spauracchio, accolse quegli sbandati, con espressioni piuttosto di riconoscenza che di cortesia; fece sparger la voce, che la sua casa sarebbe aperta a chiunque ci si volcsse rifugiare, e pensò subito a mettere, non solo questa, ma anche la valle, in istato di difesa, se mai lanzielicuecchi o cappelletti volessero provarsi di venirei a far delle loro. Radiniò i servitori che gli eran rimasti, pochi e valenti come i versi di Torti; fece loro una parlala sulla buona occasione che Dio dava a loro e a lui, d'impiegarsi una volta in aiuto del prossimo, che avevan tanto oppresso e spaventato; e, eon quel tono naturale di comando, ch'esprimeva la certezza dell' ubbidienza, annunzió loro in generale eió che intendeva che facessero, e soprattutto prescrisse come dovessero contenersi, perchè la gente che veniva a ricoverarsi lassu, non vedesse in loro che amici e difensori. Fece poi portar giù da una stanza a tetto l'armi da fuoco, da taglio, in asta, che da un pezzo stavan li ammucchiate, e gliele distribui; fece dire a' suoi contadini e affittuari della valle, che chiquique si sentiva, venisse con armi al castello; a chi non n'aveva, ne diede; scelse alcuni, che fossero come ufiziali, e avessero altri sotto il loro comando; assegnò i posti all'entrature e in altri luoghi della valle, sulla salita, alle porte del castello; stabili l'ore e i modi di dar la muta, come in un campo,

o come gia s'era costumato in quel castello medesimo, ne' tempi della sua vila disperata.

In un canto di quella sianza a telto, e'erano in disparte l'armi che lui solo aveva portate; quella sua famosa carabina, moschetti, spade, spadoni, pistole, collellacci, pugnali, per terra, o appoggiati al muro.



Nessuno de servitori le toccò; ma concertarono di domandare al padrone quali voleva che gli fossero portate. « Nessuna, » rispose; e, fosse volo, fosse proposilo, restò sempre disarmato, alla lesta di quella specie di guarnigione.

Nello stesso tempo, aveva messo in moto all' uomini e donne di servizio, o suoi dipendenti, a preparar nel esatello alegio a quante più persone fosse possibile, a rizzar letti, a disporre sacconi e strapunti nelle shanze, nelle sale, elie diventavan dormitori. E aveva dato ordine di far venire provvisioni abbondanti, per ispessere gli ospiti elie Dio gli manderebbe, e i quali infatti andavan crescendo di giorno in giorno. Lai infatto non istava mai fermo; dentro e fronti ele astello. su e giu per la salita, in giro per la valle, a stabilire, a rinforzare, a visilar posti, a vedere, a fari vlotre, a nettre e a trucce in regola, con le parole, con gli occhi, con la presenza. In easa, per la strada, faceva accuglienza a quelli che arrivatura je tutti, o la ocassero già visto, a lo vedessero per la prima volla, lo guardavano estatici, dimentienado un momento I guai e i timori che gli avevano spinti lassir e si voltavano ancora a guardardo, quando, staserotio di noro, seguitava la sua strada.





### CAPITOLO XXX.

Institutque il conceron maggiore non fosse dalla parte per cui i motri tre friggitivi s'avvicinavano alla valle, ma all'imboreatura opposta", con tutto ciò, cominciarona a l'ovar compagni di viaggio e di sventura, che da traverse e viotole erano sloccati o sboceavano nella strada. In circoslanze simili, futti quelli che s'incontrano, e come sei conocersarro. Oggi viota che

il baroccio aveva raggiunto qualete pedone, si barattavan domande e risposte. Chi era scappato, come i nostri, senza aspettar l'arrivo de soldati; chi aveva sculiti i tamburi o le trombe; chi gli aveva visti coloro, e li dipingeva come gli spaventati soglim dipingere.

« Siamo ancora fortunati, » dicevan le due donne: « ringraziamo il ciclo. Vada la roba; ma almeno siamo in salvo. »

Ma don Abbondio non trovava che ci fosse tanto da rallegrarsi; anzi quet concorso, e più ancora il maggiore che sentiva esserci

dall'altra parte, cominciava a dargli ombra. « On the storia! » borbottava alle donne, in un momento che non c'era nessuno d'intorno, « on che storia! Non capile, che radunarsi tanta gente in un luogo è lo stesso che volerci tirare i soldati per forza! Tutti nascondono, tutti portan via, nelle case non resta nulla; credenamo che lassa i e siano teori. Ci vengono sicuro. Oh povero me! dove mi sono imlacento! ».

"Oh! voglion far altro che venir lassu," diceva Perpetua: "anche loro devono andar per la loro strada. E poi, io lo sempre sentito dire che, ue' pericoli, è meglio essere in molti."

« In molt? in molt? » replicava don Albondio: » povera donnal. On sapete die ogni lanzicheneceo ne mangia cento di costoro? E poi, se volsesero far delle pazzie, sarebbe un bel gusto, ch! di travarsi in una battaglia. Ob povero mel Era meno unale andar sus per inonti. Che abbian tutti a voter cacciarsi in un tuogo: .. Seccatori! i borbottava poi, a voce più lassa: » tutti qui: e via, e via, e via, ! 'Uno dictiro l'atto, come pecore sena ragione. «

" A questo modo, " disse Agnese, " anche loro potrebbero dir lo stesso di noi. "

« Chetatevi un po', » disse don Abbondio: « ché già le chiacchiere non servono a nulla. Quel ch' é fatto é fatto: ci stamo, bisogna starci. Sarà quel che vorrà la Provvidenza: il cieto ce la mandi buona. »
Ma fu ben peggio quando, all'entrata della valle, vide un buon po-

Ma tu ben peggo quando, alf entrata delta vate, vate un tuon posolo d'armati, parte sull'usoi of una case, parte nelle stanze terrenze
pareva una caserma. Li guardo con la coda dell'occitic: non eran
quelle face et le gil era toccato a vedere nell'atta colorosa sun gita, o
se ce n'era di quelle, erano ben cambiate; ma con tutto ciò, non si può
dire che noia gil desse quella vista. — Olt povero me! — pensava:
— ecco se le fanno le pazzie. Già non poteva essere altrimenti: me
to sarci dovuto sospettare da un momo di quella qualità. Ma cosa vuol
fare? vuol far la guerra? vuol fare il re, tui? Olt povero ne! In circostanze che si vorreble potersi nasconder stotte terra, costui cerva
opin maniera di farsi scorgere, di dar nell'occhio; par che li voglia
invilare! —

"Vede ora, signor padrone, "gli disse Perpetua, "se e' è della brava gente qui, che ci saprà difendere. Vengano ora i soldati: qui non sono come que' nostri spauriti, che non son buoni che a menar le gambe. "

72

#### I PRONESSI SPOSI

" Zitta! - rispose, con voce bassa ma iraconda, don Abbondio;



» zitta? elte nou saptet quet che vi dite. Pregate il ciclo der abbian fretta i sobditi, o de non vengano a sapere le cose che si fanno qui, e che si mette all'ordine questo lnogo come una fortezza. Non cerean altro, per loro, dare un assallo e come andare a nozze; perché talto quel che trovano è per loro, e passano la gente a fil di spada. Oh povero me! Basta, verdo se e sisra maniera di metters in salvo su per queste balze. Iu una battaglia non mi ci colgono: oh! in una battaglia non mi ci colgono: oh! in una battaglia non mi ci colgono:

« Se ha poi paura anche d'esser difeso e aiutato...» ricominiciàva Perpetina; ma don Abbondio l'interruppe aspramente, sempre però a voce bassa: zilla! E hodate bene di non riportare questi discorsi. Ricordalevi che qui bisogna far sempre viso ridente, e approvare intto quello che si vede. «

Afta Matanotte, trovarono un altro piechetto d'armati, ai quali don Aldonnilo fece una scappetlata, dicendo intanto tra sè; — obimé, obime; son proprio vennto in un accumpamento! — Qui il haroccio al fermio, ne sessero; don Aldonnilo pagi in fretta, e licenziò 
il condottiere; e s'incamminò con le due compagne per la salla, a 
sessura far paralo. La vista di que l'hongli gii andava rivegiando nella 
fantasia, e unescolando all'angosse presenti, la rimembranza di quelle
che vi aveva sofferte l'altra volta. E Agnese, la quelle non gii aveva
mai visti quel'hogdi, e se n'era fatta in mente una pittura fantastica che le si rappresentava ogni volta che penasva al Viaggio spaventoso di Lucia, vedendoli ora quali eran davvero, provava come
un nuovo e più vivo sentimento di quelle crudeli memorie. a Oh siavivo sentimento di quelle crudeli memorie. a Oh sista pera guesta setranle; «

« Volete stare zitta? donna senza gindizio! » le gridó in un orecchio don Abbondio: « son discorsi codesti da farsi qui? Non sapete cle siamo in casa sua? Fortuna che ora nessun vi sente; ma se parlate in questa maniera....»

« Oh! » disse Aguese: « ora elie é santo...! »

« State zitta, » le repticó don Abbondio: « eredete voi ehe ai santi si possa dire, senza riguardo, tutto ció ehe passa per la mente? Pensale piuttosto a ringraziarlo del bene ehe v'ha fatto. »

« Oh! per questo, ei avevo già pensalo: che crede che non le sappia un pochino le creanze? »

« La creanza é di non dir le cose che posson dispiacere, specialmente a chi non è avvezo a senime. E intendetelà bene tutte due, che qui non è luogo da far pettegolezzi, e da dir lutto quello che vi può venire in testa. È casa d'in gran signore, già lo sapete: veedete che cumpagnia è di fintono: ci vien gente di tutte le sorte; sieché, gindizio, se potete: pesar le parofe, e soprattutto dirrec poche, e solo quando é è necessità: chè a stare zitti non si sbaglia mai. »

» Fa peggio lei con tutte codeste sue... » riprendeva Perpetua. Ma: «zitta! » grido soltovoce don Albondio, e insieme si levò i cappello in fretta, e fece un profondo inchino: chè, guardando in su, aveca visio l'imnominato seender verso di loro. Anche questo aveca visio e riconosciuto don Abbondio; e affrettava il passo per andargli incontra.

« Signor enralo, » disse, quando gli fu vicino, « avrei voluto

offrirle la mia casa in miglior occasione; ma, a ogni modo, soft ben contento di poterle esser utile in qualche cosa. "

- « Confidado nella gran houtá di vossignoria illustrissima, » rispose don Abhondio, » mi son preso l'ardire di venire, in queste triste circostanze, a inconsodaria e, come vede vossignoria illustrissima, mi son preso anche la libertà di menar compagnia. Questa è la mia governante...»
  - « Benyenuta, » disse l'innominato.
- « E questa, » continuó don Abbondio, « è una donna a cui vossignoria ha già fatto del bene: la madre di quella . . . di quella . . . »
  - " Di Lucia, " disse Agnese.
- « Di Lucia! » esclantó l'intominato, voltandosi, con la testa bassa, ad Agnese. « Del bene, io! Dio immortale! Voi, mi fate del bene, a venir qui . . . da me . . . in questa casa. Siate la benvenuta. Voi ci portate la benedizione. »



« Oh ginsto!» disse Agnese: « vengo a incomodarla. Anzi, » continnà, avvicinandosegli all'orecchio, « ho anche a ringraziarla... » L'imontinato troncò quelle parole, domandando premurosamente le nuove di Lucia; e saqute de li 'elbe, si vottò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece, malgrado la loro resistenza cerimoniosa. Agnese diede al curato un' occhiata che voleva dire: veda un poco se c'è bisogno che lei entri di mezzo tra noi due a dar pareri.

" Sono arrivati atta sua parrocchia? " gli domando l'innominato.

" No, signore, che non gli ho voluti aspettare que' diavoli, " ri-

spose don Albondio. «Sa il cielo se avrei potuto uscir vivo dalle loro mani, e venire a incomodare vossignoria illustrissima. »

"Bene, si faccia coraggio, " riprese l'innominato: " elié ora è in sieuro. Quassú non verranno; e se si volessero provare, siam prouti a riceverli. "

« Sperianto che non vengano, » disse don Abbondio. « E sento, » soggiunse, accennando col dito i monti che chiudevano la valle di rimpetto, « sento che, anche da quelta parte, giri un'altra masnada di gente, ma . . . ma . . . »

« É vero, » rispose l'innominato: « ma non duhiti, che siam pronti anche per loro. »

Eutrati nel castello, il signore fece condurre Aguese e Perpetua in una stanza del quaritera assegnato alle donne, che occupava tre ali del secondo certile, nella parte posteriore dell'edificio situata sur un masse sporgratte e isolato, a castaliere a un precipita). Gil unomi al loggiavano ne' lati dell'altro certife a destra e a sinistra, e in quello che rispondeva sulla spianata. Il corpo di mezzo, che separava i due corditi, e dava passeggio dafi uno all'altro, per un vasto andito di rimpetto alta porta principale, er an in parte occupato dalle provvisioni, e in parte dovcus servir di deposito per la roda che i rifugiati volescero mettere in salvo lassis. Nel quartiere degli unomit, e' crano alcune camere destinta egli eccelsatici, che potessero capitare. L'imonimiato v'accompagnò in persona don Abbondio, che fu il primo a prenderne il possesso.

Venlitre o ventiquattro giorni stettero i nostri fuggitivi nel castello, in mezzo a un movimento continuo, in una gran compagnia, e ele ne' primi tempi, andò sempre crescendo; ma senza che accadesse nulla

di straordinario. Non passò forse giorno, elle non si desse all'armi. Vengon lanziehenecchi di una: si son veduti cappelletti di là. A ogni avviso. l'innominato mandava uomini a esplorare; e, se faceva bisoguo, prendeva con sé della gente che teneva sempre pronta a ció, e andava con essa fuor della valle, dalla parte dov' era indicato il pericolo. Ed era cosa singolare, vedere una schiera d'uomini aruati da capo a piedi, e schierati come una truppa, condotti da un uomo senz'armi. Le più volle non crano che foraggieri e saccheggiatori sbandati, che se n'andavano prima d'esser sorpresi. Ma una volta, caeciando alcuni di costoro, per insegnar loro a non venir più da quelle parti, l'innominato ricevette avviso che un paesello vicino era invaso e messo a sacco. Erano lanzichenecchi di vari corpi che, rimasti inilielro per rubare, s'eran rinniti, e andavano a gettarsi all'improvviso sulle lerre vicine a quelle dove alloggiava l'esercito; spogliavano gli abitanti, e gliene facevan di tutte le sorte. L' innominato fece un breve discorso a' suoi uomini, e li condusse al paesetto.

Arvivarouo inaspettali. I riladii che avvan ereduto di non andarche alla preda, vedendosi venire aldosso genie seberiate e protula a condualtere, Jasciarono il saccheggio a mezzo, e se u'undarono in fetta, seuzi sapettara i'uno con l'altro, dalla parte dond'eran venuti. L'immonianto gfi inegui per un pezzo di strada; poti, fatto far alto, seltet qualcie tempo aspettando, se vedesse qualcie novità; e finalmente se ne ritorio. È ripassando nel paesello salvato, non si jolerbabe dire con quali applansi e benedizioni fosse accompagnato il drappello literatore e il condultiera.



Nel castello, tra quella moltitudine, formata a caso, di persone, varie di condizione, di costami, di sesso e di elà, non naeque nai aleun disordine d'importatuza. L'innominato aveva messe guardie in diversi luoghi, le quali tulle invigalavano elu non seguisse nessun inconveniente, con quella premura che ognuno metteva nelle cose di cui s'aveses a rendergli conto.

Avera poi pregati gli ceclesiastici, e gli nomini più autorevoli che si travasta iri a ricoverati, d'andare in giro e di n'igiliare anche loro. E più spesso che poteva, girava anche lui, e si faceva veder per lutto; ma, anche in sua assenza, il ricordarsi di chi s'era in casa, serviva di freno a chi ne potese aver bisogno. E, del resto, e ra tutta genie scappata, e quindi inchinata in generale alla quiete: i pensieri della casa e della roba, per aleuni anche di congiunti o'damici rimasti nei pericolo, le nuove che venivan di finori, abbattendo gli animi, mantenvano e acresevano semme ridi mella dissosizione.

C'era però anche de' capi scarichi, degli nomini d'una tempra più salda e d'un coraggio più verde, che cercavano di passar que' giorni in allegria. Avevano abbandonate le loro ease, per non esser forti abbastanza da difenderle; ma non trovavan gusto a piangere e a sospirare sur una cosa che non c'era rimedio, né a figurarsi e a conteniptar con la fantasia il guasto che vedrebbero pur troppo eo' loro occhi. Famiglie amielie erano andate di conserva, o s'eran ritrovate lassit, s'eran fatte amieizie nuove; e la folla s'era divisa in erocchi, secondo gli umori e l'abitudini. Chi aveva danari e discrezione, andava a desinare giù nella valle, dove in quella circostanza, s'eran rizzate in fretta osterie: in aleune, i bocconi crano alternati co' sospiri, e non era lecito parlar d'altro che di sciagure; in altre, non si rammentavan le sejagure, se non per dire che non bisognava pensarci. A chi non poteva o non voleva farsi le spese, si distribuiva nel castello pane. minestra e vino: oltre aleune tavole ch'eran servite ogni giorno, per quelli che il padrone vi aveva espressamente invitati; e i nostri cran di auesto numero.

Aguese e Perpelua, per non mangiare il pane a nó, avevan voluto essere impiegate ne' servizi che richiedeva una così grande ospifalità; e in questo spendevano una buona parte della giornala; il resto uel chiacelicirare con certe aniclie che s'eran fatte, o col poerro don Abbondio. Questo non aveva nulla da fare, ma non s'annoiava però; la paurra gli teneva compagnio. La paura proprio d'un assallo, oredo de la gli fose passala, o se pur gliene rimaneza, era quella cing il dass meno fasidio; perché, piemandoir appenta appenta que qui atos meno fasidio; perché, piemandoir appenta appenta docura capire quanto poco fose fondata. Ma l'immagine del passe circonvicino finondato, da mua partice etalilaria, da soldatarel, le amit e gli arnati de vocedera sempre in giro, un cassello, quel castelo, il pensiere odi tante cose ele potevan nasseve ogni momento in tali circostanza, tutto gli teneva adidosso uno spavento indistituto, guernale, continuo; lasciando stare il rodio che gli dava il pensare alla sua povera casa. In tutto il tempo dee stette in penl'asilo, non sen discosto mai quanto un tiro di selioppo, né mai mise piede sulla discrea: l'unica sua passeggiata car di userie sulla signianta, e d'andare, quanto da mua parte e quando dall'altra del castello, a guardar giù per le balte e per la bate e per la brorroil, per sidudiere se el fose qualche passo un poi prafacialie, le harroil, per i studiere se el fose qualche passo un poi prafacialie, per



qualche po' di sentiero, per dove andar cercando un nascondigilo in coso d'un sera sera. A tutti i soni compagni di rifojio faeva gran riverenzo o gran salnti, ma bazzicava con pochissimi: la sua conversazione più frequente era con le due doune, come abbiam delto; con loro andava a fare i suoi sloghi, a rischio ciel tativolta gli fosse dato sulla voce da Perpetua, e che lo svergognasse anche Aguese. A tavola poi, dove stava pueco e pardara pochissimo, sentiva le nanove del terribile passaggio, le quali arrivavano ogni giorno, o di paese in paese e di bocca in bocca, o portate lassu da qualetteduno, che da principio aveva volnio restarsene a casa, e sespavas in ultimo, senza aver pottuto salvar nulla, e a un bisogno anche maionotio: e ogni giorno e era qualche nuova soria di sciagara. Alcuni, novelidati

di professione, raecoglievan diligentemente tutte le voci, abburattavan tutte le relazioni, e ne davan poi il fiore agli altri. Si disputava quali fossero i reggimenti più indiavolati, se fosse peggio la fanteria o la cavalleria; si ripetevano, il meglio che si poteva, certi nomi di condottieri; d'aleuni si raccontavan l'imprese passate, si specificavano le stazioni e le marce: quel giorno, il tale reggimento si spandeva ne' tali paesi, domani anderebbe addosso ai tali altri, dove intanto il tal altro faceva il diavolo e neggio. Sonra tutto si cercava d'aver informazione, e si teneva il conto de' reggimenti che passavan di mano in mano il ponte di Lecco, perchè quelli si potevano considerar come andati, e fuori veramente del paese. Passano i cavalli di Wallenstein, passano i fanti di Merode, passano i cavalli di Anhalt, passano i fanti di Brandeburgo, e poi i eavalli di Montecuccoli, e poi quelli di Ferrari; passa Altringer, passa Furstenberg, passa Colloredo; passano i Croati, passa Torquato Conti, passano altri e altri; quando piaeque al eielo, passò anelie Galasso, elie fin l'ultimo. Lo squadron volante de veneziani fini d'allontanarsi, e tutto il paese, a destra e a sinistra, si trovò libero anch' esso. Già quelli delle terre invase e sgonibrate le prime, eran partiti dal castello; e ogni giorno ne partiva: come, dopo un temporale d'autunno, si vede dai palchi fronzuti d'un 'grand' albero useire da ogni parte gli uccelti che ci s'erano riparati. Credo che i nostri tre fossero gli ultimi ad andarsene; e ciò per volere di don Abbondio, il quale temeva, se si tornasse subito a casa, di trovare ancora in giro lanzielienecchi rimasti indietro sbrancati, în coda all'esercito. Perpetua ebbe un bel dire ehe, quanto più s' indugiava, tanto più si dava agio ai birboni del paese d'éntrare in casa a portar via il resto; quando si trattava d'assieurar la pelle, era sempre don Abbondio elle la vinceva; meno elle l'imminenza del pericolo non gli avesse fatto perdere affatto la testa.

Il giorno fissato per la parteuza, l'imionimato fece trovar prosta alla Malanotte una carrozza, nella quisa exeva già fatto mettere un corredo di biancheria per Agnese. E tiratala in disparte, le fece auciela escettare un gruppetto di seudi, per riparare al guasto che reverebbe in casa; quantunque, battendo la mano sul petto, essa andasse rinetendo che ne aveva il ancora de vecelo de la mano.

" Quando vedrete quella vostra buona, povera Lucia..." le disse in ultimo: " già son certo che prega per me, poichè le lio fatto

13

tanto male: ditele adunque eh io la ringrazio, e confido in Dio, che la sua preghiera tornerà anche in tanta benedizione per lei. »

Volic poi accoupagnar tutti e tre gli opiti, fino alla carrozza. I rimaziamenti umili e si sicerati di don Abbondio e i complimenti di Perpetua, se gli immagini il lettore. Partirono ; fecero, secondo il fissato, uma fermafina, ma senza ueppur metteria a sedere, nella casa del sarto, dove sentirono raccondia centi cose del passagio: la sosita storia di rulerie, di percosse, di sperpero, di sporchizie: ma li, per buona sorte, non s'eran visiti haurielenezchi.

Ah signer curato!» disse il sarto, dandogli di braccio a rimontare in carrozza: «s'ta da far de' libri in istampa, sopra un fracasso di questa sorte.»



Dopo uri altra poi di strada, cominciarono i nostri visggialori a vecter coi loro cesti qualete cosa di quello che avvena tanto sentito descrivere: vigne spogliale, non come dalla vendemuia, ma come dalla grandine e dalla bufera che fossero venute in compagnia: tralei a terra, sifendati e scompigliali; strappati i pila, ciappata di literare, o sparso di selvegge, di foglie, di sterpi; setiniantati, seapezzati già alleri; soforacchiata le siere; i cancelli forotti via. Ne passi poi, sui softondia.

impannate lacere, rottami d'ogui sorte, cenci a mucchi, o seminati per le strade; un'aria pesante, zaflate di puzzo più forte che useivan dalle case; la gente, chi a buttar funoi porderire, chi a raccomodar le imposte alla meglio, chi in crocchio a lamentarsi insieme; e, al passar della carrozza, mani di qua e di là tese agli sportelli, per chieder l'elemosina.

Con queste immagini, ora davanti agli occhi, ora nella mente, e con l'aspettativa di trovare altrettanto a casa loro, ci arrivarono; e trovarono infatti quello che s'aspettavano.

Agnese fece posare i fagotti in un cauto del cortiletto, elt'era rimasto il lunogo più putitio della casa; si mise poi a spazzarda, a rascogliere e a rigovernare quetla poea roba elte le avevan lassista; fece venire un legnaio de un folbro per riparare i gansti più grossi, e, guardando poi, capo per capo, la biancheria regatata, e contando que' muoi ruspi, dieven tra sè: — son caduta in piedi; sia ringazziato Iddio e la Madonna e quel buon signore: posso proprio dire d'esser caduta in piedi.

Don Abbondio e Perpetua entrano in casa, senza ainto di chiavi; ogni passo che fanno nell'andito, scuton erescere un tanfo, un veleno, una peste, ehe li respinge indietro; eon la mano al naso, vanno atl'uscio di cucina; entrano in punta di piedi, studiando dove metterli, per iscansar più che possono la porcheria che copre il pavimento ; e danno un'occhiata in giro. Non e'era nulla d'intero; ma avanzi e frammenti di quel che c'era stato, li e altrove, se ne vedeva in ogni canto: piume e penne delle galline di Perpetua, pezzi di biancheria, fogli de' calendari di don Abbondio, cocci di pentole e di piatti; tutto insieme o sparpagliato. Solo nel focolare si potevan vedere i segni d'un vasto saccheggio accozzati insiente, come molte idee sottintese, in un periodo steso da un uomo di garbo. C'era, dico, un rimasuglio di tizzi e tizzoni spenti, i quali mostravano d'essere stati, un bracciolo di seggiola, un piede di tavola, uno sportello d'armadio, una panea di letto, una doga della bottieina, dove ei stava il vino che rimetteva lo stomaco a don Abbondio. Il resto era cenere e carboni; e con que' carboni stessi, i guastatori, per ristoro, avevano scarabocehiati i muri di figuraece, ingegnandosi, con certe berrettine o con certe cheriche, e con certe larghe facciole, di farue de' preti, e mettendo studio a farli orribili e ridicoli : intento che , per verità , non poteva andar fallito a tali artisti.

« Alt porci! « esclamó Perpetua. « Alt baroni! « esclamó don Abbondio; ç, come sequipando, andaron foori, per un all' useio che metteva nell'orto. Respirareno; andaron divisto al floo; ma gia prima d'arrivarei, videro la terra smossa, e misero un grido tutt'e due finience; arrivati, trovarono effettivamente, in vece del morto, la buca aperta. Qui unequero de' guai: don Abbondio cominció a prendersale con Perpetua, che non avesse nascodo bene: pensate se questa rimase sitta; dono ci obbero bene giodalo, tutt'e due col barcoi teso.



e con l'indice appuntato verso la buca, se ne tornarono insieme, brontolando. E fate conto ehe per tutto trovarono a un di presso la medesima cosa. Penarono non so quanto, a far ripultire e smorbare la casa, tanto più che, in que giorni, era difficile trovar aiuto; e non so quanto dovettero stare come accampati, accomodandosi alla meglio, o alla peggio, e rifacendo a poco a poco usci, mobili, utensili, con danari prestati da Agnese.

Per giunta poi, quel dissatro fu una semenza d'altre questioni molto noisos; perché Perpetua, a forza di chiedre e domandare, di spiare e flutare, venne a saper di certo che aleune masserizie del suo padrone, credute prendo no strazio de soldati, erano in vece sane e save in casa di gente del pases; o tempestava il padrone che si facesse sentire, e richiedesse il suo. Tasto più odioso non si poteva tocare per don babondio; giaede le sua roba era in mano di bir-boni, cioè di quella specie di persone con cui gli premeva più di stare in pace.

« Ma se non ne voglio saper nulla di queste cose, » diceva. « Quante volte ve lo devo ripetere, che quel che è andato è andato? Ho da esser messo anche in croce, perchè m' è stata spogliata la casa? »



- « Se lo dico, » rispondeva Perpetua, « che lei si lasecrebbe cavar gti occhi di testa. Rubare agli altri è peccato, ma a lei, è peccato non rubare. »
- $^{\omega}$  Ma vedete se codesti sono spropositi da dirsi! " replicava don Abbondio :  $^{\omega}$  ma volete stare zitta? "
- Perpetua si chetava, ma non subito subito; e prendeva pretesto da tutto per riprincipiare. Tanto che il pover' uomo s' era ridotto a

non lamentarsi più, quando trovava maneante qualele cosa, nel momento che ne avrebbe avuto bisogno; perchè, più d'una volta, gii era loccato a sentirsi dire: « vada a chiederio al tale che l'ha, e non l'avrebbe tenuto fino a quest'ora, se non avesse che fare con un buon uomo. »

Un'altra e più viva inquietudine gli dava il sentire che giornamente confinavano a passar solati alla spiccialat, come avva tropo bene congetturato; onde siava sempre in sospetto di vedersene capitar qualcheduno o anche una compagnia sull'uscio, che avvex fatto raccomodare in fretla per la prima cosa, e che teneva chiuso con gran cura; ma, per grazia del cielo, ciò non avvenne mai. Ne però questi terrori erano ancora cessali, che un unovo ne sopraggiune.

Ma qui lasceremo da parte il pover' uomo: si tratta ben d'altro che di sue apprensioni private, che de' guai d'alcuni paesi, che d' un disastro passeggiero.





## CAPITOLO XXXI

La peste che il tribunale della sanità aveva tenutio che potesse carinar con le bande alemanne nel milanese, c'ere antrala davero, come è noto; cd è noto parimente che non si fermo qin, mai roase e spopolo una buona parte d'Italia. Condotti dal fito della nostra storia, noi passiano a recordar gii avena menti principali di quella calamità; nel milanese, s' intende, auxi in Milano quasi esclusivamente : chè della cità quosi esclu-

sivamente trattano le memorie del tempo, come a un di presso aceade sempre e per tutto, per bonoce e per cattive ragioni. È in questo racconto, il nostro fine non è, per di la verità, solanto di rappresentar lo stato delle cose nel quale verrauno a trovarsi i nostri personaggi; ma di far conocerce insene, per quanto si può in ristretto, e per quanto si può da noi, untratto di storia patria più famoso che conosciuto.

Delle molte relazioni contemporance, non ce n'è alcuna che basti da sè a darne un'idea un po' distinta e ordinata; come non ce n'è

alcuna che non possa aiutare a formarla. In ognuna di queste relazioni, senza eccettuarne quella del Ripamonti \*, la quale le supera tutte, per la quantità e per la scella de' fatti, e ancor più per il modo d'osservarli, in ognuna sono omessi fatti essenziali, che son registrati in altre; in ognuna ci sono errori materiali, che si posson riconoscere e rettificare con l'aiuto di qualche altra, o di que' pochi atti della pubblica autorità, editi e inediti , che rimangono; spesso in una si vengono a trovar le cagioni di cui nell'altra s'eran visti, come in aria, gli effetti. În tutte poi regna una strana confusione di tempi e di cose; è un continuo andare e venire, come alla ventura, senza disegno generale, senza disegno ne' particolari: carattere, del resto, de' più comuni e de' più apparenti ne' libri di quel tempo, principalmente in quelli scritti in lingna volgare, almeno in Italia; se anche nel resto d'Europa, i dotti lo sapranno, noi lo sospettiamo. Nessuno serittore d'epoca posteriore s'è proposto d'esaminare e di confrontare quelle memorie, per ritrarne una serie concatenata degli avvenimenti, una storia di quella peste; siechè l'idea che se ne ha generalmente, dev'essere, di neeessità, molto incerta, e nn po' confusa: nu' idea indeterminata di gran mati e di grand'errori (e per verità ci fu dell'uno e dell'altro, al di tà di quel che si possa immaginare), un'idea composta più di giudizi che di fatti, alcuni fatti dispersi, non di rado scompagnati dalle circostanze più caratteristiche, senza distinzion di tempo, cioè senza intelligenza di causa e d'effelto, di corso, di progressione. Noi, esaminando e confrontando, con molta diligenza se non altro, tutte le relazioni stampate, più d'una inedita, molti (in ragione del poco che ne rimane) documenti, come dicono, ufiziali, abbiam cercato di farne non già quel che si vorrebbe, ma qualche cosa che non è stato ancor fatto. Non intendiamo di riferire tutti gli atti pubblici, e nemmeno lutti gli avvenimenti degni, in qualche modo, di memoria. Molto meno pretendiamo di rendere inntile a chi voglia farsi un'idea più compita della cosa, la lettura delle relazioni originali: sentiamo troppo che forza viva, propria e, per dir così, incommucabile, ci sia sempre nell'opere di quel genere, comunque concepite e condotte. Solamente abbiam tentato di distinguere e di verificare i fatti più generali e più importanti, di disporli nell'ordine reale della loro successione, per

Josephi Ripamonili , canonici scalensis , chroniste urbis Mediciani , De peste que full anno 1650, Libri V. Mediciani, 1610, apud Malalesias.

quanto lo comporti la ragione e la natura d'essi, d'osservare la loro efficienza reciproca, e di dar così, per ora e finche qualchedun altro non faccia meglio, una notizia succinta, ma sincera e continuata, di quel disastro.

Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall'esercito, s' era trovato qualche cadavere nelle case, qualchedimo sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, confinciarono ad annualarsi, a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segui sconoseinti alla più parte de' viventi. C'era soltanto alenni a cui non rinseissero nuovi: que' pochi che potessero ricordarsi della peste che, einquantatré anni avanti, aveva desolata pure una buona parte d'Italia, e in ispecie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste di san Carlo. Tanto è forte la carità! Tra le memorie così varie e eosi solenni d'un infortunio generale, può essa far primeggiare quella d'un uomo, perché a quest'uomo ha ispirato sentimenti e azioni più memorabili ancora de' mali ; stamparlo nelle menti , conte un sunto di Intti que' guai, perché in tutti l' ha spinto e intromesso, guida, soceorso, esempio, vittima volontaria; d'una calamità per tutti, far per quest'nomo come un' impresa; nominarla da lui, come una conquista, o una scoperta.

Il protofisio Lodovico Setlala, che, uno solo avva veduta quella poleci, ma n'era salo uno de jiu attivi e intrepiti, e, quantunque allor giovinissimo, de' più riputali curatori; e che ora, in grau sospetto di questa, salva all'era e sull'i informazioni, riferi, il 10 o'diotore, nel tribunale della sanità, come, nella terra di Chinso (l'utilima del territorio di Lecce, co milinate col bergamaso), era scoppisto Indubitabilmente il contagio. Non fu per questo presa veruna risoluzione, come si ha da Baggangiolo del Tadino ?

Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Beliano. Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che, strada facendo, prendesse un medico a Como, e si portasse can hii a visitare i inoghi indicati. Thill'e due, « o per iguoranza o per altro, si siscorno persuadere da un vecchio el ignorante harbiero di Bellano, che quella sorte de mai non era Pesie; <sup>5</sup> » ma, in alcuni luoghi, effetto de consucto dell'enanazioni autumali delle paludi, e negli altri, effetto de' disagi e degli strapazzi sofierti, nel

s Pag 24. 2 Tadine , ivi.

D. Crost

passaggio degli alemanni. Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace.

Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e a provvedere: il Tadino suddetto, e un anditore del trilumale. Quando questi giunsero, il male s'era già tauto dilatato, elne le prove si offrivano, senza ele bisognasse andaren in erera. Sorsero il territorio di Leco, la Valsassina, le coste del lago di Como, i distretti denominati il Nonte di Brianza, e la Gera d'Adda; e per tutto trovareno paesi chinsi da cancili all'entralure, altri quasi deserti, e gii abitanti seppati e attendati.



alla campagna, o dispersi; « et ci parevano, » dice il Tadino, « lante 
«creature setulutice, portando in mano chi l'herta menta, chi il 
« rula, chi il rosmarino et chi una ampolla d'aceta. » S'informarono 
del numero dei morti: era spaventevole; visitrono infermi e cadaveri, 
e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestileuza. 
Diedero subito, per lettere, quelle sinistre nuove al tribumale della 
suntia, il quale, a l'ineverle, che in il 30 d'ottobre, « si dispose, », 
dice il medisimo Tadino, a preservier le bullette, per chiader fuori 
dalla Città le persone provenienti di paesi dove il coutagio s'era 
nanifestato; « el mentre si compilana la girida, » ne diede anticipatamente qualche ordine sommario a gladellieri.

Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure elle parver loro migliori; e se ne tornarono, con la trista persuasione elle non sarebbero bastate a rinucdiare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso.

Arrivati il 14 di novembre, dalo ragguaglio, a voce e di nuovo in iscritto, al tribunale, ebbero da questo commissione di presentaria al governatoro, e d'esporgii lo stato delle cose. V'andarono, e riportarono: aver lui di tali move provato molto dispiaevre, mostratone un gran settimento; mai pensieri della guerra esser più pressanti: sed betti graviores esse curax. Così il Rijamonti, il quale aveva spogilati i registri della Smitia, e cuolerito col Talioni, neariento specialmente della missione: era la seconda, se il teltore se ne riorda, per quella causa, e con quell'esito. Due o tre giorni dopo, il 18 di novembre, emano il governatore una grada, in cui ordinava pubbliche feste, per la nascita del principe Carlo, primogenito del re Filippo IV, seuza sopottare o seaza curare il pericolo d'un gran concerso, in tali circostanze: tutto come in tempi ordinari, come se non gil fosse salto partato di nulla.

Era quest' nomo, come già s' è detto, il celebre Ambrogio Spinola,



mantalo per raddirizzar quella guerra e riparare agli errori di dos fonzalo, e incidentemente, a gorcimare; e noi pure possiano qui incidentemente rammentar che mori idopo pochi medi, in quella stessa guerra degli sivas tanto a cuore; e mori, non già di ferire au campo, ma in letto, d'affanno e di struggimento, per rimproveri, torti, dispasti d'ogni specie ricevuti da quelli a cui serviva. La sòoria la deplorata la sua sorte, e biasimata l'altriu sonoscenza; lu descritte con molta diligenza le sue imprese militari e politiche, siodata la sua previctura. I'attività, la costanza: poteva anche cerene cos'abbia fatto di Intte queste qualità, quando la pede minaceixa, invadeva man popolazione datagli in erue, o pittoto in halia.

Ma ció che, lasciando intero il biasimo, seema la maraviglia di quella sua condotta, ciò che fa nascere un'altra e più forte maraviglia, è la condotta della popolazione medesima, di quella, voglio dire, ehe, non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All'arrivo di quelle muove de' paesi che n'erano così malamente imbrattali, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alemni punti dislante da essa non più di diciolto o venti miglia; chi non erederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precanzioni bene o male intese, almeno una sterile inquietudine? Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d'accordo, è nell'attestare che non ne fu unlla. La penuria dell'auno autecedente, le anglierie della soldatesea, le afflizioni d'animo, parvero più elle bastanti a render ragione della mortalità: sulle piazze, nelle bolteghe, nelle case, chi buttasse la una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miseredenza, la medesima, per dir meglio, eccità e fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de' decurioni, in ogni magistrato.

Trovo che il cardinal Fedérigo, appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse, con lettera pastorale à parroli, tra le attre cose, che amunonissero più e più sotte i popoli dell'importanza e dell'obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente, e di conseguar le robe infette o sospette!: e auche questa può essere contata tra le sure lodecoli singulatifià.

<sup>\*</sup> Vita di Federigo Borromeo , compilata da France-co Rivota Milano , 1006 , pag. 882.

Il tribunale della santia chiceleva, implorava cooperazione, ma otleneva poco o niente. E nel tribunale stesso, la premura era ben lonlana da uguagliare l'urgenza: crano, come siferma più volte il Tasino, e come appare anvor meglio da tutto il contesto della sua relazione, i dine fisici ele, persuasi della gravità e dell'imminenza del pericolo, slimolavan quel corpo, il quale aveva poi a sfimolare gli altri.

Albiam già velulo come, al primo annunzio della peste, andasse freedo nell'operare, anzi nell'informarsi: ecco ora un altro fatto di lentezza non men portentosa, se però non era forzala, per ostacoli frappossi dia magistrati superiori. Quella grida per le bullette, risolnia il 50 d'ottobre, non fu stesa che il di 25 del mese seguente, non fu pubblicata che il 30. La peste era già entrala in Milano.

Il Tadino e il Ripamoni voltero notare il nome di chi ce la portò il primo, e altre circolanze della persona e di caso: e indisti, nel la ripamo e altre circolanze della persona e di caso: e indisti, nel la seser distinte per nome, appena si potranno indicera all'incirco, per il numero delle migliaia, nasce uma non so quale curiosità di conoscere que primi e pocti nomi che poterono essere notate censervati: questa specie di distinzione, la percecheza nell'estermino, par che faccina trovare in essi, e nelle particiarità, per altro più indiferenti, qualete cosa di falsare di memorabile.

L'uno e l'altro storico dicono che fu un soldato italiano al servizio di Spagna; nel resto non sono ben d'accordo, neppur sul nome. Fu, secondo il Tadino, un Pietro Antonio Lovato, di quartiere nel territorio di Lecco; secondo il Ripamonti, un Pier Paolo Locati, di quartiere a Chiavenna. Differiscono anche nel giorno della sua entrata in Milano: il primo la mette al 22 d'ottobre, il secondo ad altrettanti del mese seguente: e non si può stare ne all' uno ne all' altro. Tutt' e due l' epoche sono in contraddizione con altre ben più verificate. Eppure il Ripamonti, scrivendo per ordine del Consiglio generale de' decurioni, doveva avere al suo comando molti mezzi di prender l'informazioni necessarie; e il Tadino, per ragione del suo impiego, poteva, meglio d'ogn'altro, essere informato d'un fatto di questo genere. Del resto, dal riscontro d'altre date elle ei paiono, come abbiam detto, più esatte, risulta che fu, prima della pubblicazione della grida sulle bullette; e, se ne metlesse conto, si potrebbe anche provare o quasi provare, che dovette essere ai primi di quel mese: ma certo, il lettore ee ne dispensa.

Sia come si sia, entro questo fante sventurato e portator di sventura, con un gran fagotto di vesti comprate o rubate a soldati



alemanui; andé a fermarsi în una casa di suoi parenti, nel borgo di porta orientale, vicino ai cappuecini; appena arrivato, s'anunalo; fu portato allo spedale; dove un bubbone che gli si scopri sotto un'ascella, mise chi lo curava în sospetto di ciò ch' cra infatti; il quarto ciorno nori.

Il tribunale della sanità fece segregare e sequestare in casa la di hir famiglia; i sono vestiti e il tetto in cui cra salo allo spedale, furrou bruciati. Due serventi che l'avevano avuto in cura, e un buon frate che l'aveva assistito, caddero aneti essi ammalati in poeti giorni, tutt'e tre di pisete. Il dubbio che in quel luogo s'era avuto, fin da principio, della natura del male, e le cautele usate in conseguenza, feceros si che il contagio non vi si ropotagasse di più

Ma il soldato ne aveva lascialo di fuori un senninio che nou traciò a germogliare. Il primo a cui s'attace, fi il padrone della casa dove quello aveva alloggialo, un Carlo Coloma sonator di linto Allora tutti i pigionali di quella casa furnon, di ordine della Sanilà, condotti al lazzeretto, dove la più parte s' anmalarone; alcuni morirono, dopo peco tempo, di numificato contargio.

Nella città, quello che già c'era stato disseminalo da costoro, da'loro panni, da' loro mobili trafugati da parenti, da pigionali, da persone

di servizio, alle riecrelte e al fuoco prescritto dal tribunale, e di jini quello che é univax di movo, per l'imperfezion degli ciditi, per la trascuranza uell'eseguiri, e, per la destrezza nell'elonderii, andò co-vando e serpendo lentamente, tutto il restante dell'anno, e ut'primi mesi del susseguente 1650. Di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualcheduno s'attaccava, qualcheduno noriva: e la radezza stesso de casi allontanava il soșetto della verilà, confermava sempre più il pubblico in quello stupida e miediale iliditecia che non e fisose peste, ne de fosse seta in neppure un momento. Molti medici annora, facennio eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, voce di Dio)), deridevan gli auguiri sinistri, gli avverimenti minacriosi de' pochi; e avevan pronti noni di malattie comuni, per qualificare oggi caso di peste che fosser celamati a curare; con qualunque sintono, con qualunque segno fosse comparso.

Gli avvisi di questi accidenti, quando pur pervenivano alla Sanità, el pervenivano alla Sanità, el pervenivano tardi per lo più e incerti. Il terrore della contumacia e del tazzeretto aguzzava tutti gl'ingegni sono si denunziava gli anualati, si corromperano i loccioni e i loro soprintendenti; gla su-balterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, s'ebbero, con damari, fabis intestati.

Sicone porò, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il trilumale ordinara di horniar rode, metteva in sequestro case, mandaxa famiglie al lazacretto, essi è facile argomentare quanta dovese essere contro di csoo friare la mommorazione del pubblico, « della Nobilità, idelli Nervanti et della piebe, « deci il Tadino; persusasi, com eran tutti, che fossero vessazioni sernas motivo, e senas costrutto. L'odio principale cadeva sui due medici; il sudotteto Tudino, e Senatore Settala, tiglio del protofisico: a tal segno, che ormai non potevano attraversar le piazze senza essere assaltiti da parodace, quando non eran sassi. E certo fu singolare, e mevita che ne sia fatta memoria, la condizione in esti, per quale mese, si trovano quegli unnini, di veder venire avanti un orribbie flagello, d'affaticarsi in ogni maniera a stornario, d'incontrare ostacoli dove cerevanon aiuti, volonta, e d'essere insieme bersaglio delle grida, avere il nome di menici della patria : uro natria hastiva, dicei il Rijumonti.

Di quell'odio ne toccava una parte anche agli altri medici che, convinti come loro, della realtà del contagio, suggerivano precauzioni, cercavano di comunicare a tutti la loro dolorosa certezza. I più disereti li tacciavano di credulità e d'ostinazione: per tutti gli altri, cra manifesta impostura, cabala ordita per far bottega sul pubblico spavento.

Il protofisico Lodovico Settala, allora poeo men ehe ottuagenario,



slato professore di medicina all' università di Pavia, poi di filosofia morale a Milano, autore di molte opere riputtalissime allora, chioro per invità a cattelire d' altre università, lagolstadi, Pisa, Bologna, Padeva, e per il rifiato di tutti questi inviti, era certamente uno degli uomini pin autorevoi de sono tempo. Alla riputazione della scienza s'aggiungeva quella della vita, e all' ammirzaione la benevolenza, per la sua gran carità nel curare e nel heueficare i povere. E, una cosa dei no di turba e contrista il sentimento di stima sipiralo da questi meriti, ma che allaro doveva ruedero pini querente e pini forte, il pover' uomo partecipava de' pregiudizi pin comuni e pini funesti de suoi contemporanei: era più avanii di loro, ma senza allontanazio dalla schiera, che quello che attira i gual, e fa molte volte perdere l'autorità acquistata in altre maniere. Eppure quella grandissima che godeva, non solo pon basto à viocrere, in questo caso, l'opinioni di

quello elle i poeti eliamavan volgo profano, e i capocomici, rispettabile pubblico; ma non poté salvarlo dall'animosità r dagl'insulti di quella parte di esso, elle corre più facilmente da' giultizi alte dimostrazioni e ai fatti.

Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, principiò a radmargitsi intorno gente, gridando esser lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste; lui che metteva in ispavento la città, con quel suo cipigito, con quella sua barbaccia: Into per dar cha fare ai medici. La folla e il furore andavan cressendo:



i portantini, vedendo la mala parada, rieucerarono il padrone in una casa d'aunici, a he per sorte en vicinio. Quorso gli foccò per acre veduto eltiaro, detto ciò che era, e voluto estivar dalla peste motte migliaia tili persone: quando, con un suo deliportarbiti consolito, cooperò a far forturare, tanagdiare e bruciare; come strega, una povera infe-lice seventurata, prerche il suo padrone paliva dolori strani til stomaco. e un altro padrone di prima era stato fortemente immonorato di ci. 7.

<sup>\*</sup> Storia di Milano del Confe Pietro Verri; Milano 1823. Tom. 4. pag. 435.

allora ne avrà avuta presso il pubblico nuova lode di sapiente e, ciò ebe è intollerabile a pensare, nuovo titolo di benemerito.

Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare ció che avevan deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligue, di febbri pestilenti: miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perché, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di eredere, di vedere, che il male s'attaceava per mezzo del contatto. I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi, alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale. Chiedeva esso di continuo anche danari per supplire alle spese giornaliere, erescenti, del lazzeretto, di tanti altri servizi; e li chiedeva ai decurioni, intanto che fosse deciso (che non fu, credo, mai, se non eol fatto) se tali spese toccassero alla città, o all'erario regio. Ai decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordine anche del governatore, ch'era andato di puovo a metter l'assedio a quel povero Casale; faceva istanza il senato, perchè pensassero alla maniera di vettovagliar la città, prima che dilatandovisi per isventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi; perchè trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione, a eni cran mancati i lavori. I decurioni cercavano di far danari per via d'imprestiti, d'imposte; e di quel che ne raeeoglievano, ne davano un po' alla Sanità, nu po' a' poveri; un po' di grano compravano: supplivano a una parte del bisogno. E le grandi augosee non erano ancor venute.

Nel bazeretto, dove la popolazione, quantunque decinata ogni giorno, andava ogni giorno eresendo, era un'altra ardua impresa quella d'assieurare il servizio e la subordinazione, di conservar le separazioni prescritte, di mantenervi in somma o, per dir neggio, di stabiliri il governo ordinato dal tribumale della sanità: chè, fin da prini momenti. e' era stata ogni essa in confinsione, per la sfenatezza di molti irichiusi, per la rescuriatzaz e per la contiversa de serventi. Il tribunale e i decurioni, non sapendo dave battere il capo, pensaron di rivolgerci ai cappuercini, e supplicarono il padre cominisario della provincia, il quale faevra le veri del provinciale, morto poco prima, acciò volesse dar foro de soggetti abili a governare quel regno desablo. Il commissario propose foro, per principale, un padre Pelice Casali, uomo di ctà anatura, il quale godeva una gran fama di carità, d'altività, di manusculorio insieme e di fortezza d'animo, a quel che il seguito fere vedere, ben meriata; e per compagno e come ministro di lui, un padre Michele Pozzobonelli, anere giovine, ma grave e e severo, di presieri come di spetto. Parsono accettati con gran piacre; e il 30 di marzo, coltarono nel bazzerello. Il presidente della Santiti i condusse in giro.



come per prenderne il possesso; e, convocati i serventi e gi impiegati d'ogni grado, dicitianò, davatti a bero, presidente di quel longo il padre Pelice, con primaria e piena autorità. Di mano in unano poi che la miserabile radunanza ando crescutto, v'a eccursero altri eappuerint; e farono in quel luogo soprintendenti, cuafessori, amministratori, infermieri, enciuieri, guardarobi, lavandai, tutto citi che occorresses. Il padre Felice, sempre alfaciato e sempre solicelio, girava di resses. Il padre Felice, sempre alfaciato e sempre solicelio, girava di giorao, girava di notte, per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, a latolia portando un'asta, latvida uon armato det di cilizio; animava e regolava ogni cosa; sedava i tumulli, fareva ragione alle quercie, niunicaciova, puniva, riprendeva, confortava, asciugava e spargeva herime. Prese, sul principio, la peste; ne guari, e si rimise, em mova lena, alle curre di prima. I suoi confratelli ci lasiarmo la nii marte la vila, e Iltui con allecrezca.

Certo, una tale dittatura era uno sirano ripiego; sirano come la calamità, come i tempi; e quando non ne sapessimo altro, basterebbe per argomento, anzi per saggio d'una società molto rozza e mal regolata, il veder che unelli a cui toccava un così importante governo, non sapesser più farne altro che cederlo, ne trovassero a chi cederlo, che nomini, per istituto, il più alieui da ciò. Ma è insieme nu saggio non ignobile della forza e dell'abilità che la carità può dare in ogni tempo, e in unalunque ordin di cose, il veder quest'uomini sostenere un tal carico così bravamente. E fu bello lo stesso averlo accettato, senz'altra ragione che il non esserei chi lo volesse, senz'altro fine che di servire, senz'altra speranza in questo mondo, che d'una morte molto più invidiabile che invidiata; fu bello lo stesso esser loro offerlo, solo perchè era difficile e pericoloso, e si supponeva che il vigore e il sangue freddo, così necessario e raro in que' momenti, essi lo dovevano avere. E perció l'opera e il cuore di que' frati meritano che se ne faccia memoria, con ammirazione, con tenerezza, con quella specie di gratitudine elie è dovuta, come in solido, per i gran servizi resi da uomini a uomini, e più dovnta a quelli che non se la propongono per ricompensa. « Che se questi « Padri ini non si ritronauano, » dice il Tadino, « al sieuro tutta « la Città annichilata si trouaua; puoiche fu cosa miracolosa l'hauer « questi Padri fatto in così pnoco spatjo di tempo tante cose per « benefitio publico, che non hauendo hannto agiutto, o abueno puoco « dalla Città, con la sua industria et prudenza hanenano mante-« nuto nel Lazeretto tante migliaia de poneri. » Le persone ricoverate in unel luogo, durante i sette mesi che il nadre Felice n'ebbe il governo, furono circa cinquantamila, secondo il Ripamonti; il quale dice con ragione, che d'un uomo lale avrebbe dovuto ugualmente parlare, se in vece di descriver le miserie d'una città, avesse dovulo raccontar le cose che posson farle onore,

Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava

naturalmente ecdendo e perdendosi, di mano in mano che il morto si difinodeva, e si difinoleva e vei del contatto e della praise; e tanto più quando, dopo esser qualebe lempo rimasta solamente tra' poveri, cominciò a toccar persone più conocinte. E tra queste, come allora fiù lipi notalo, così merita anche adesso un'espressa menzione il protolisico Settala. Avramuo almer confessato che il povero vecebio accura ragione 2 foli lo sa l'adadero inferni di peste, tui, la moglie, due figlinodi, sette persone di servizio. Lai e uno de' figlinodi in seciron sabi; il resto mori. « Questi csi, » dice il Tadino, » occarsi nella « Città in case Nobili, disposero la Nobilia, et la plebe a pensare, « et gli inercebuli Medic, el la plebe ignorante et temeraria condinciò « stringere le habra, chindren il denti, et inarera le elgita. »

Ma l'uscite, i ripieghi, le vendette, per dir così, della caparbietà convinta, sono alle volte tali da far desiderare che fosse rimasta ferma e invitta, fino all'ultimo, contro la ragione e l'evidenza: e questa fu bene una di quelle volle. Coloro i quali avevano impugnato così risolutamente, e così a lungo, che ci fosse vicino a loro, tra loro, un germe di male, che poteva, ner mezzi naturali, propagarsi e fare una strage; non potendo ormai negare il propagamento di esso, e non volendo attribuirlo a que' mezzi (elle sarebbe stato confessare a un tempo un grand inganno e una gran colpa), erano tanto più disposti a trovarci qualche altra causa, a menar buona qualunque ne venisse messa in campo. Per disgrazia, ce n'era una in pronto nelle idee e nelle tradizioni commi allora, non qui soltanto, ma in ogni parte d' Europa; arti venefiche, operazioni diaboliche, gente congiurata a sparger la peste, per mezzo di veleni contagiosi, di malie. Già cose tali, o somiglianti, erano state supposte e credute in molte altre pestilenze, e qui segnatamente, in quella di mezzo secolo innanzi. S'agginnga che, fin dall' anno anteredente, era venuto un dispaccio, sottoseritto dal re Filippo IV, al governatore, per avvertirlo eh'erano scappati da Madrid quattro francesi, ricereati come sospetti di spargere unguenti velenosi, pestiferi: stesse all'erta, se mai coloro fossero eapitati a Milano. Il governatore aveva comunicato il dispaccio al senato e al tribunale della sanilà; nè, per allora, pare che ei si badasse più che tanto. Però, scoppiata e riconoscinta la peste, il tornar nelle menti quell'avviso potè servir di conferma al sospetto indeterminato d'una frode scellerata; poté anche essere la prima occasione di farlo nascere.

Ma due fatti, l'uno di cieva e indisciplinata paura, l'altro di non so quale cattività, furon quelli che convertirono quel sospetto inde-terminato d' un attentato possible, in sospetto, e per motti in cer-teza, d'un attentato possitivo, e d' una trans racle. Aleuni, ai que rera parso di vedere, la sera del 17 di maggio, persone in duomoi andare unacendo un assito els escrivia a dividere elli spazia sossiti.



a' due sessi, fectro, nella notte, portar fuori della cliesa l'assito e una quantità di panche rinchiuse in quello; quantuque qi presidente della Sanità, accorso a far la visita, con quattro persone dell'utino, averudo visitato l'assito, te panche, le pile dell'acqua benedetta, senza trovar nulla che potiese confernare l'ignorante sospetto d'un attertato venefico, avesse, per compiacere all'immaginazioni altrui, e più totto per abbondare in cautela, che per bisoppo, avesse, dico, deciso che bastava dar una lavata all'assito Quel volume di roba acetalsalta produsse una grandi 'impressione di spavento nella molittoline. per eni un oggetto diventa cosi facilmente un argomento. Si disse e si credelte generalmente che fossero state unte in duomo tutte le panche, le pareti, e fin le corde delle campane. Ve si disse solisatio allora: intte le mensorie de contemporanei che parlano di quel fatto (alcune scritte modi anni dopo), ne parlano con ugual sicurezza: e la stori sincera di esso, bisognerebbe indovinaria, se non si trovase in una tettera del tribunado della smita di governatore, che si conserva nell'arrivitivo detto di san Fedde; dulla quale l'abbiano cavata, e della quale sono le paroci che abbiani masse in corsivo.

La mattina seguente, un nuovo e più strano, più significante spettacolo colpi gli occhi e le menti de' cittadini. In ogni parte della città, si videro le porte delle ease e le muraglie, per lunghissimi tratti, intrise di non so che sudiceria, giallognola, biancastra, sparsavi come con delle spugne, O sia stato un gusto sciocco di far nascere uno spavento più rumoroso e più generale, o sia stato un più reo disegno d'acerescer la pubblica confusione, o non saprei che altro; la cosa è attestata di maniera, elle ci parrebbe men ragionevole l'attribuirla a un sogno di molti, che al fatto d'alcuni: fatto, del resto, che non sarebbe stato, né il primo né l'attimo di tal genere. Il Ripamonti, che spesso, su questo particolare dell'unzioni, deride, e più spesso deplora la eredulità popolare, qui afferma d'aver veduto quell' impiastramento, e lo deserive . Nella lettera sopraceitata, i signori della Sanità raccontan la cosa ne' medesimi termini: parlan di visite, d'esperimenti fatti con quella materia sopra de'eani, e senza cattivo effetto; aggiungono, esser loro opinione, che cotale temerità sia più tosto proceduta da insolenza, che da fine scelerato: pensiero che indica in loro, fino a quel tempo, pacatezza d'animo bastante per non vedere ciò che non ci fosse stato. L'altre memorie contemporanec, raccontando la cosa, accennano anche, essere stata, sulle prime, opinion di molti, che fosse fatta per burla, per bizzarria; nessuna parla di nessuno che la negasse; e n' avrebbero parlato certamente, se ce ne fosse stati; se non altro, per chiamarli stravaganti. Ho creduto che non fosse fuor di proposito il riferire e il mettere insieme questi particolari, in parte poco noti, in parte affatto

<sup>\* . . . .</sup> et nos quoque ivimus visere. Macuiæ erant sparsim inequalilerque mananles, veluli si quis haustam spongia saniem adspersisset, impressissetpareli i el innue passim, ostiaque adium eadem adspergine contaminala cernebantur, pag. 75.

ignorati, d'un celebre delirio; perebé, negli errori e massime negli errori di molli, ciò che è più interessante e più utile a osservarsi, mi pare che sia appunto la strada che lanno fatta, l'apparenze, i modi con cui hanno pottuto entrar nelle menti, e dominarle.

La città già agitata ne fu sottosopra: i padroni delle case, con paglia accesa, abbruciacchiavano gli spazi unti; i passeggieri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano, I forestieri, sospetti per



questo solo, e che allora si conoscevan facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo, e condotti alla giustizia. Si fecera interrogatori, esami d'arrestati, d'arrestatori, di testimoni; non si trovò reo nessuno: le menti erano ancor capaci di dubitare, d'esaminare, d'intendere. Il tribunale della sanità pubblicò una grida, con la quale prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l'autore o gli antori del fatto. Ad ogni modo non parendoci conueniente, dicono que' signori nella citata lettera, che porta la data del 21 di maggio, ma che fu evidentemente seritta il 19, giorno segnato nella grida stampala, che questo delitto in qualsinoglia modo resti impunito, massime in tempo tanto pericoloso e sospettoso, per consolatione e quiete di questo Popolo, e per cauare indicio del fatto, habbiamo oggi publicata grida, etc. Nella grida stessa però, nessun cenno, almen chiaro, di quella ragionevole e acquietante congettura, che partecipavano al governatore: silenzio che accusa a un tempo una preoccupazione furiosa nel popolo, e in loro una condiscendenza, lanto più biasimevole, quanto più poteva esser perniciosa.

Mentre il tribunale ecreava, molti nel pubblico, come accade, avevan

gia Iroxato Coloro che credevano esser quella un'unzione velenosa, chi voleva che la fosce una venedeta di don Gonzalo Fernandez de Gordova, per gl'insulti ricevuti nella sua partenza, chi un ritrevato det cardinal di Richeticu, per spopolar Milano, e impadruniene senza fatica; altri, e non si sa per quali ragioni, ne volevano autore il conte di Goliallo, Walterslein, questo, quell'altro geutilionono milanece. Non manescana, conse abbiam detto, di quelli che inon vedevano a sipori, a utilizali che s'annoissero ul'assectio di Gostel. Il not veder poi, come si sarà lenutto, che ne seguisse addirittura un'infettamento, un eccidio un'iversale, fu probabilmente capione che quel primo spavento s'andasse per allora acquietamdo, e la cosa fosse u parsese messa in obbio.

C'era, del resto, un cerlo numero di persone non aneora persuase che questa peste ci fosse. E perchè, tanto nel lazzeretto, come per la ciltà, alcuni pur ne guarivano, « si diceua, » (gli ultimi argomenti d'una opinione battuta dall'evidenza son sempre enriosi a sapersi) « si dicena dalla plebe, et ancora da molti medici partiali, non essere « vera peste , perebe tutti sarebbero morti". » Per levare ogni dubbio , trovò il tribunale della sanità un espediente proporzionalo al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste, usavano i cittadini di concorrere al cimitero di san Gregorio, fuori di Porta Orientale, a pregar per i morti dell'altro contagio, ch'eran sepolti là; e, prendendo dalla divozione opportunità di divertimento e di spettaeolo, ci andavano, ognano più in gala che potesse. Era in quel giorno morta di peste, tra gli altri, un'intera famiglia. Nell'ora del maggior concorso, in mezzo alle carrozze, alla gente a cavallo, e a piedi, i cadaveri di quella famiglia furono, d'ordine della Sanita, condotti al cimitero suddetto, sur un carro, ignudi, affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, s'alzava per tutto dove passava il carro; un lungo morniorio regnava dove era passato; un altro mormorio lo precorreva. La peste fu più ereduta: ma del resto andava aequistandosi fede da sè, ogni giorno più, e quella rinnione medesima non dové servir poco a propagarla.

" Tadino , pag. 95.

76

In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun canote cinote centor epublica anacte di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestifica canote ciproferire il vocabolo. Poi, fon vera pesaisi: Filtas Samuette per ishiceo in un aggettivo. Poi, non vera peseste; vale a dire peste si, ma in un terto senso; non peste proprio,
ma ma cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, topeste senza dubbio, e cenza contrasco ma giú e id: attaceata un altra tido, rifeto del venefizio e del madeizio, la quale altera e conforde
filese serversa dalla nareda den non si múo si in mandre indiefro.

Non c, eredo, necessario d'esser moto versato nella storia dell'idee e delle parole, per vodere dei molte lanno fatto un simil orso. Per grazia del cielo, ele non sono nolle quelle d'una tal sorte, e d'una tale importanza, e dei compissimo la lorro evidenza a un tal prezzo, e alle qual si possono atlacarea escessiri d'un la figurere. Si potreba perù, tauto nelle cese piccule, come nelle grantii, evitare, in gran parte, quel corso cosi lungo e cosi storio, prendento il nuedos proposto da tanto tempo, d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di inartea.

Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più faeile di tutte quell'altre insieme, rhe anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po' da compatire.





## CAPITOLO XXXII



icuendo sempre più difficile il suppire all'esigenze dolorose della circostanza, era stata, il 4 di maggio, deciso nel consiglio de' decurioni, di ricorrer per aiuto al governatore. E, il 92, furono spediti al campo due di quet corpo, che gii rappresentassero i guai e le strettezze della città. Le spese cormai, le casse

wide, le rendité degli ami avvenire inspegnate, le imposte correnti non pagale, per la miseria generale, produto la bute cause, e al guasto militare in sipecie; gli meltessero in considerazione che, per leggi e consustudini non inferrotte, e per derecto speciale d'Carlo Y, le spese della peste dovevan essere a carico del fisco: in quella del 1376, avere il governatore, marchese d'Ayamonte, non solo sospese tutte le imposizioni camerali, ma data alta città una sovvenzione di quaranta mia sesti della slessa Camera e ideidessero finalmente qualtro cose: cite l'imposizioni fossero sospese, come altora \(^c\) era fatto; la Camera desse danari; il governatore informasse il re, delle miserio della ettià e della provincia; dispensasse da movi altoggiamenti militari il passe gli rovinato dai possati, il governatore existes in risposta condoglianze, e nuove cortazioni: dispiacergli di non poter trovarsinella ettià, per impiegare ogni sua ucar in solitero di quella; mu ental ettià, per impiegare ogni sua ucar in solitero di quella; mu sperare elle a tutto avrebbe supplito lo zelo di que' signori: questo essere il tempo di spendere senza risparmio, d'ingegnarsi in ogni maniera. In quanto alle richieste espresse, proueeré en el mejor modo que el timpo y uscenidades presentes permitirens. E sotto, un girigogolo.

Ala is

che voleva dire Ambrogio Spinola, chiaro come le sue promesse. Il gran cancelliere Ferrer gli serisse che quella risposta era stata letta dai decurioni, con uran desconsuelo; ci furono altre andate e venute, domande e risposte; ma non trovo che se ne venisse a più strette conclusioni. Qualche tempo dopo, nel colmo della peste, il governatore trasferi, con lettere natenti, la sua autorità a Ferrer medesimo, avendo lui, come scrisse, da pensare alla guerra. La quale, sia detto qui incidentemente, dopo aver portato via, senza parlar de' soldati, un milion di persone, a dir poco, per mezzo del contagio, tra la Lombardia, il Veneziano, il Piemonte, la Toscana, e una parte della Romagua: dopo aver desolati, come s' è visto di sopra, i luoghi per eni passò. e figuratevi quelli dove fu fatta; dopo la presa e il saeco atroce di Mantova; fini con riconoscerne tutti il nuovo duca, per escludere il quale la guerra era slata intrapresa. Bisogna però dire che fu obbligato a cedere al duca di Savoia un pezzo del Monferrato, della rendita di quindici mila scudi, e a Ferrante duca di Guastalia altre terre, della rendita di sei mila; e che ci fu un altro trattato a parte e segretissimo, col quale il duca di Savoia suddetto cedè Pinerolo alla Francia: trattato eseguito qualche tempo dopo, sott'altri pretesti, e a furia di furberic

Insieme con quella risoluzione, i decurioni ne avevan presa utialtra: di chiedere al cardinale arcivescovo, che si facesse una processione solenne, portando per la città il corpo di san Carlo.

Il buon prelato rifiuto, per molte ragioni. Gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario, e temeva che, se l'effetto non avesse corrisposto, come pure temeva, la fiducia si cambiasse in iscandolo.

<sup>\*</sup> Nemoria delle cose noiabili successe in Milano inforno al mai conlaggioso l'anno 1820, ec. raccolle da Il. Pio la Croce, Milano, 1920. È tralia evideniemente da scritto inestito d'autore vissuto al tempo della pestificaza: se pure non è una sempite edizione, piutosto che una novva compitazione.

Tenucra di più, che, se pur c'era di questi untori, la processione fosse un'occasion troppo cononcia al delitio: se non ce a'era, l'ardunarsi tanta gente non poteva che spander sempre più il contagio: periodo ben più reale! Che il sospetto sopito dell'unzioni s'era in tanto ridestato, più generale e più furiso di prima.

S'era visto di nuovo, o questa volta era parso di vedere, unle moraglie, porte d'editizi pubblici, usei di case, martelli. Le nuove di tali scoperte volavan di bocca in bocca; e, come accade più che mai, quando gli animi son preoccupati, il sentire fuceva l'effetto del vedere. Gli animi, sempre più amareggiati dalla presenza de' mali, irritali dall'insistenza del pericolo, abbracciavano più volentieri quella eredenza: ché la collera aspira a puníre: e, come osservó acutamente, a nuesto stesso proposito, un uomo d'ingegno 2, le piace più d'attribuire i mali a una perversità umana, contro cui possa far le sue vendette, che di riconoscerli da una causa, con la quale non ci sia altro da fare che rassegnarsi. Un veleno squisito, istantaneo, penetrantissimo, eran parole più che baslanti a spiegar la violenza, e tutti gli accidenti più osenri e disordinati del morbo. Si diceva composto, quel veleno, di rospi, di serpenti, di bava e di materia d'appestati, di peggio, di Intte ció che selvagge e stravolte fantasie sapessero Irovar di sozzo e d'atroce. Vi s'aggiunsero poi le malie, per le quali ogni effetto diveniva possibile, ogni objezione perdeva la forza, si scioglieva ogni difficoltà. Se gli effetti non s'eran vednti subito dopo quella prima unzione, se ne capiva il perelic; era stato un tentativo sbagliato di venefici ancor novizi: ora l'arte era perfezionata, e le volontà più accanite nell'infernale proposito. Ormai chi avesse sostenuto ancora ch' era stata una burla, chi avesse negata l'esistenza d'una trama, passava per cieco, per ostinalo; se pur non cadeva in sospetto d'uomo interessato a stornar dal vero l'attenzion del pubblico, di complice, d'untore: il vocabolo fu ben presto comune, solenne, tremendo. Con una tal persuasione che ei fossero untori, se ne doveva scoprire, quasi infallibilmente: tutti gli occhi slavano all'erta; ogni atto poteva dar gelosia E la gelosia diveniva facilmente certezza, la certezza farore.

<sup>4</sup> Si unguenta scelerata et muelores in urbe essent... Si non essent... Certiusque adeo matum, Ripamonti, pag. 1935.

<sup>9</sup> P. Verri, Osservazioni sulla fortura: Scrittori italiani d'economia politica; porte moderna, tom. 47, pag. 205.

Due fatti ne adduce in prova il Ripamonti, avverlendo d'averli scelli, non come i più atroci tra quelli che segnivano giornalmente, ma perchè dell'uno e dell'altro era stato pur troppo testimonio.

Nella chiesa di sant'Antonio, un giorno di non so quale solemitis, un vección pin'eta ottuagrario, dopo a ver pregulo adquanto inginachioni, volle melersi a sectore; e prima, con la cappa, spolverò la panca. « Quel vección que le panche! » gridarono a una voce abcure donne che vider l'allo. La genie che si rirovava in chiesa (in chiesa), fu addosso al vecchio; lo prendon per i capelli, bianeti coni crano; lo cariena di pugira el di calei; parte lo brano, parte lo spingon lucori.



se non lo finirono, în per istrascinarlo, cosi semivivo, alla prigione, ai giudici, alle torture. « lo lo vidi mentre lo strascinavan cosi, » dice il Ripamonti: « e non ne seppi più altro: credo bene che non abbia « potuto sopravvivere più di qualche momento. »

L'altro caso (e segui il giorno dopo) fu ngualmente strano, ma non ugualmente funesto. Tre giovani compagni francesi, un letterato, un pittore, un meccanico, vennti per veder l'Ilalia, per isludiarvi le antichtà, e per cercarvi oceasion di guadagno, s'erano accostati a non so qual parte esterna del duomo, e stavan li guardando attendamente. Uno che passava, il vede e si ferna; gli accenna a un altro, ad altri che arrivano: si formò un erecelho, a guardare, a tener d'occhio coloro, che il vestiario, la capigliatura, le bisacce, accusavano di stranieri e, quel chi era peggio, di francesi. Come per accertarsi chi era narmo, stesero esi la mano a loceare Basilo Purnon circondial.



afferrati, malmenati, spinti, a furia di percosse, alle carceri. Per buona sorte, il palazzo di giustizia è poco lontano dal duomo; e, per una sorte ancor più felice, furon trovati innocenti, e rilasciati.

Nè tali cose accadevan sollanto in città: la frenceia s'era propagata come il contagio. Il viandoni che fosso incontrato da de'contadini, fuor della strada unestra, o che in quella si donadolasea a guardari nqua e in lh, o si Inttase giù per riposarsi; lo sconosciulo a cui si trovasse qualcosa di strano, di sospetto nel volto, nel vestito, crano unori: al primo avviso di chi si fosse, al grido d'un ragazzo, si sonava a martello, s' accorreva; gi'infelici eran tempestati di pietre, o, presi, venism menati, a furia di popolo, in pri giune. Così il Ripamonti medesimo. E la prigione, fino a un certo lempo, era un porto di salvamento.

Ma i decurioui, non disanimati dal rifluto del savio prelato, andavan replicando le loro istanze, che il voto pubblico secondava rumorosamente. Federigo resistette ancor qualche tempo, cercò di convincerli; questo è quello che potè il senno d'un uomo, contro la forza de' tempi, e l'insistenza di molti. In quello stato d'opinioni, eon l'idea del pericolo, confusa com'era allora, contrastala, ben lontana dall'evidenza che ci si trova ora, non è difficile a capire come le sue buone ragioni potessero, anche nella sua mente, esser soggiogate dalle caltive degli altri. Se poi, nel ceder che fece, avesse o non avesse parte un po' di debolezza della volontà, sono misteri del cuore umano. Certo, se in alcun caso par elic si possa dare in tutto l'errore all'intelletto, e scusarne la coscienza, è quando si tratti di que' pochi (e questo fu ben del numero), nella vita intera de' quali apparisea un ubbidir risoluto alla coscienza, senza riguardo a interessi temporali di nessun genere. Al replicar dell'istanze, cedette egli dunque, acconsenti che si facesse la processione, acconsenti di più al desiderio, alla premura generale, elie la cassa dov' cran rinchinse le reliquie di san Carlo, rimanesse dopo esposta, per otto giorni, sull'altar maggiore del duomo.

Non trovo che il tribunate della sanità, ne altri, facessero rimostranza ne opposizione di sorta elaum. Solatuni, di tribunate suddetto ordinò aleune precauzioni che, senza riparare al periedo, ne indicavano il limore. Preserise più strette regole per l'entrata delle persone in città; e, per assicuraren l'escuzione, fere star chiase te porte: come pure, affine d'eschulere, per quanto fosse possibile, dalla radunanza gli intetti e i sospetti, fece inchiodar gli usci delle case sequestrate: le quali, per quanto poò valere, in un fatto di questa sorte, la semplier adfermazione di uno serittore, e d'uno serittore di quel tempo, cran circa cinquecento s

Tre giorni furono spesi în preparativi : fundici di giugno, ch' cra il giorno stabilito, la processiou usci, sull'alba, dal duomo. Andava dinauzi una lunga schiera di popolo, donne la più parte, coperte il volto d'ampi zendali, molte scalze, e vestile di sacco. Venivan poi l'arti, precedute da' loro gonfaloni, le confraternite, in abiti vari di forme e di colori; poi le fraterie, poi il elero secolare, ogunno con

Alleggiamento dello Stato di Milano etc. di C. G. Cavalio della Somaglia. Milano, 1635, pag. 482.

Finseque del grado, e con una caudeà o un torretto in mano. Nel mezzo, fra il chiarce dei più fitti uni, fra un rumo più filo di catali, sotto un ricco baldacchino, s'avanzava la cessa, portata da quattro canonici, parati in gran pompa, dei s'a cambiavano ogni tatulo. Dai eri-stalli trospariva il venerato cada cere vestito di splendidi abili pondificali, anintrato il tecchio; e nelle forme mutillate secompose, is poteva ancera distinguere quadebe vestigio dell'antico sembiante, quale lo rappresentano l'immagni, quale alemni si riccoviavani d'a erio visto e ouorato in vita. Dictro la spoglia del morto pasfore (dice il Ripamonti, dell'immagni, quale alemni si riccoviava d'a escrizione), e vicino a lui, cenne di mertil e di sangue e di dignità, cesì ora ancire di persona. vento l'arrico Neuron Federico Neuron Federico Sectione.



del elero; poi i magistrati, con gli abiti di maggior ecrimonia; poi i nobili, quali vestiti sfarzosamente, come a dimostrazione solenne di

culto, quali, in segno di penitenza, abbrunati, o scalzi e incappati, con la buffa sul viso; tutti con torcetti. Finalmente una coda d'altro popolo misto.



Tutta la strada era parata a festa; i ricetti avevau cavate fuori le suppellettili più preziose; le facciate delle case povere erano state ornate da de' vieni henestanti, o a pubbliche spese; dove in luogo di parati, dove sopra i parati, e' eran de' rani fronzult; da ogni parete pendevano quadri, iserizioni, imprese; su' davanzial delle fineste stavano in mostra vasi, anticaglie, rarità diverse; per tutto lumi. A molte di quelle finestre, inferni sequestrati guardavan la processione, e' l' accompagnavano con le foro preci. L'altre strade, mute, deserte; se non che aleuni, pur dalle finestre, tendevan l'orecetho al ronzio vagalondo; altri, e tra questi si videro fin delle monache, eran salti sui tetti, se di li polessero veder da lonlano quella cassa, il corteggio, qualebe cosso.

La processione passò per tutti i quartieri della città: a ogunuo di que' erociechi, o piazzette, dove le strade principali slocean ne looghi, e che allora serbavano l'antico nome di carrobi, ora rimasto a uno solo, si faceva una fermata, posando la essas accanto alla eroce che in ogunuo era salta cretta da san Carlo, nella peste antecedente, e delle quali aleune sono tuttavia in piedi: di masiera che si torno in duonno un pezzo dopo il mezzogiorno.

Ed ecco che, il giorno seguente, mentre appunto regnava quella presontuosa fiducia, amzi in molti una fanalica sicurezza che la processione dovesa evar truncata la peste, le morti rebibero, in oggi classe, in ogni parte della città, a un tal eccesso, con un salto cosi subitanco, che uno el todi ison ne vedesse la causa, o l'occasione, nella processione melesiana. Ma, oh forze mirabili e dolorose d'un

pregiudizio generale! non già al trovarsi insieme tante persone, e per tanto tempo, non all'infinita moltiplicazione de' contatti fortuiti, attribuivano i più quell' effetto; l'attribuivano alla facilità che gli untori ci avessero trovata d'eseguire in grande il loro empio disegno. Si disse che, mescolati nella folla, avessero infettati col loro unguento quanti più avevan potuto. Ma siccome questo non pareva un mezzo bastante, ne appropriato a una mortalità così vasta, e così diffusa in ogni classe di persone; siccome, a quel che pare, non era stato possibile all' occhio così attento, e pur così travedente, del sospetto, di scorgere untumi, macchie di nessuna sorte, su' muri, ne altrove; cosi si ricorse, per la spiegazion del fatto, a quell'altro ritrovato, già vecchio, e ricevuto allora nella scienza comune d' Europa, delle polveri venefiche e malefiche; si disse che polveri tali, sparse lungo la strada, e specialmente ai luoghi delle fermate, si fossero attaccate agli strascichi de' vestiti, e tanto più ai piedi, che in gran numero crano quel giorno andati in giro scalzi. « Vide pertanto, » dice uno scrittore contemporaneo\*, « l' istesso giorno della processione, la pietà cozzar » con l'empietà, la perfidia con la sincerità, la perdita con l'acqui-» sto. » Ed cra in vece il povero senno umano che cozzava co' fantasmi creati da sc.

Da quel giorno, la furia del conlagio ando sempre crescendo: in poco tempo, no e fu quasi più casa che non fosse tocata: in poce tempo la popolazione del lazzeretto, al dir del Somaglia citato di sopra, monto da deumila a dodei mila: più tardi, al dir di quasi tutti, arrivò fino a sedici mila. Il 4 di tuglio, come trovo in un'altra lettera de' conservatori della sanisti al governatore, la mortalità giornalicra oltrepassava i cinquecento. Più innanzi, e nel celmo, arrivò, secondo il caledo più comane, a mille dugento, mille cinquerento e a più di fremita cinquecento, se vogliam credere al Tadino. Il quando anche afferma che, » per le diligenze fatte, » dopo la peste, si rivo il a popolazion di Milano ridotta a poco più di essanatquattro mila anine, e che prima passava le dugento cinquania mila. Secondo il Ripamonti, e rad i sole dugento mila: de morti, dice che ne risulta cento quaranta mila di registri civici, oltre quelli di cui non si potè tener corto. Altri dicon più o meno, ma ancer più a caso.

Committee Greegle

<sup>\*</sup> Agostino Lampugnano; La pestilenza seguita in Milano, l'anno 1630. Bilano, 1634, pag. 44.

Si pensi ora in che angustie dovessero trovarsi i decurioni, addosso al quali era rimasto il peso di provvedere alle pubbliche necessità, di riparare a ciò che e'era di riparabile in un tal disastro. Bisognava ogni giorno sostituire, ogni giorno aumentare serventi pubblici di varie specie: monatti, apparitori, commissari. I primi erano addetti ai servizi più penosi e pericolosi della pestilenza: levar dalle case, dalle strade, dal lazzeretto, i cadaveri; condurli sui carri alle fosse, e sotterrarli; portare o guidare al lazzeretto gl'infermi, e governarli; bruciare, purgare la roba infetta e sospetta. Il nome, vuole il Ripamonti che venga dal greco monos; Gaspare Bugatti (in una descrizion della peste antecedente), dal latino monere; ma insieme dubita, con più ragione, che sia parola tedesca, per esser quegli uomini arrolati la più parte nella Svizzera e ne' Grigioni. Ne sarebbe infatti assurdo il crederlo una troncatura del vocabolo monathlich (mensuale); giacché, nell'incertezza di quanto potesse durare il bisogno, è probabile che gli accordi non fossero che di mese in mese. L' impiego speciale degli apparitori era di precedere i carri, avvertendo, eol suono d'un campanello, i passeggieri, che si ritirassero. I commissari regolavano gli uni e gli altri, sotto gli ordini immediati del tribunale della sanità. Bisognava tener fornito il lazzeretto di medici, di chirurghi, di medicine, di vitto, di tutti gli attrezzi d'infermeria : bisognava trovare e preparar nuovo alloggio per gli ammalati che sopraggiungevano ogni giorno. Si fecero a quest' effetto costruire in fretta capanne di legno e di paglia nello spazio interno del lazzeretto; se ne piantò un nuovo, tutto di capanne, cinto da un semplice assito, e capace di contener quattromila persone. E non bastando, ne furon decretati due altri : ci si mise anche mano : ma, per mancanza di mezzi d'ogni genere, rimasero in tronco. I mezzi, le persone, il coraggio, diminuivano di mano in mano che il bisogno cresceva.

E non solo l'esecuzione rimaneva sempre addictro del propetti e degli ordini; non solo, a mode necessità, pur troppo riconosciute, si provveleva searsamente, anche in parole; s'arrivà a quest'eccesso d'impotenza e di disperazione, che a molte, e delle più pietose, come delle più urgenti, non si provvedeva in nessuna maniera. Moriva, per esempio, d'abbandono una gran quantità di bambini, ai quali eran morte le madri di peste ia Santila propose che s'instituisse un ricovero per questi e per le partorienti bisognose, che qualessa si focesse per foro; e no noje deterne mulla. « Si douca non di meno, r dice il Tadino, « compatire ancora alli Decurioni della Città, li quali si trouanon affitti, medi et lacerti dalla Sodiadeca senza regola, et rispetto alcuno; come molto meno nell'infelice Duato, atteso che aggiutto lacuno, pie prositione si poteus haucre dal Gouerratore, se non che si trouana tempo di guerra, et bisognava trattar bene li Sodiati ". " Tunto importava il prender Casale! Tanto par bella in Iode del vincere, indipendentemente dalla esgione, dallo scopo per cui si combatta!

Così pure, trovandosi colma di cadaveri un'ampia, ma unica fossa, citera stata sevata vicino il azzeretto, e rimanendo, non solo in quello, ma in ogni parte della città, inespolti i nuovi cadaveri, che ogni giarno cento di più, i magistrati, dopo avere invano cercalo luracia per il tristo lavoro, s'eran ridolti a dire di non saper più che partilo prendere. Ne si vede come sarebbe andata a finire, se non veniva un soccorso straordinario. Il presidente della Sanità riccrae, per disperatio, con le herime agli ocelà, a que' due bravi frait che soprintendevano il azzeretto, e il pader Michede s'impegnò a dargit, in capo a quattro giorni, sgombra la città di cadaveri; in capo a totto, parte fosse sufficenti, non solo ab bisopo presente, ma a quello che si potesse preveder di peggio nell'avvenire. Con un frate connagno, e con presone del tribunale, dategli dil presidente, andó fuor della città, in cerca di contadini c, parte con l'autorità del tribunale, parte con quella dell'abito e delle sup parofe.



Pag 11

-

La The County li

ne raccolse circa dugento, ai quali fece scavar tre grandissime fosse; spedi poi dal lazzeretto monatti a raccogliere i morti; tanto che, il giorno prefisso, la sua promessa si trovò adempita.

Una volta, il lazzeretto rimase senza medici; e, con offerte di grosse paghe e d'osori, a fatica e non subito, se ne poie avere; na motto men del bisogno. Fu spesso il il per maneare affatto di viveri, a segno di temere che e i s'avesse a morire anche di fame; e più d'una volta, mentre non si sapeva più d'ore batter la testa per trovare il bisognevole, vennero a tempo abbondanti sussidi, per inaspettato dono di miscricordia privata: che, in mezzo allo stordimento generale, all'indifferenza per gli altri, atata dal continuo temer per sè, ci furono degli animi sempre desti alla carità, ce ne furon degli altrin i cui a carità nacque al cessare d'ogni allegrezza terrenz; come, nella strage e nella fuga di motti a cui tocava di soprintendere e di provve-dere, ce ne furono alcuni, sani sempre di corpto, e saldi di coraggio al toro posto; ci funo nure altri che, spinti dalla pictà, assuraero e sostennero virtuosamente le cure a cui non eran chiamati per impiezo.

Dove spiecò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai overei difficili della circostanza, fu negli ecclesiastici. Ai lazzeretti, nella città, non mancò mai la loro assistenza: dove si pativa, ce n'era; s'empre si videro mescolati, confusi eo l'anguenti, co' moribondi, languenti e moribondi qualche volta foro mechenin; ai soccesi spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i temporali; prestavano ogni servicio che ribidelessero le circostanze. Più di sessanta parrochi, della città solamente, moriron di contagio: gli otto noni, all'incirva.

Pederigo dava a tutti, com'era da aspettarsi da lui, incitamento ed eempio. Moragii intoren quais tutta la famigiia arcivescovite, e faccutoggii istanna parenti, alti magistrati, principi circonvicini, che viallontanasse dal pericoto, ritirandosi in qualche villa, rigettò un tal consiglio, e resistette all'istanze, con quell' animo, con cui servivea ai parrochi: esiate disposti ad abbandonar questa vila moriale, piutioso che questa famigia, questa figlionama nostra: andate con amore incontro alla peste, come a un premio, come a una vila, quando ci sia da guadsagare un anima a Cristio - Non trascuro quolle cautele dei



<sup>&</sup>quot; Ripamonts, pog 104.

non pl'impedissero di fare il suo dovere (sulla qual coss dicie auhe istruzioni e regole al elero ); e insieme non cuviò il periodo, in parve che se n' avvedesse, quando, per far del bene, bisognava passar per quello. Senza partare degli ecclosiastic, cio quali era sumpeper lodare e regolare il loro zelo, per eccitare chiunque di loro andasse frendo nel lavros, per mandari si posti dove altri eram morti, volle che fosse aperto l'adito a chiunque avvese bisogno di lui. Visistava i lazarezte per a deconsorie a di inferro, e per animare i per



serventi; scorreva la città, porlando soccorsì ai poveri sequestrati nelle case, fermandosi agli usei, sotto le finester, e da scollare i loro lamenti, a dare in cambio parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò in somma e visse nel mezzo della pestileuza, unaravigliato anche lui alla fine, d'esserne useito illeso.

Cosi, ne' pubblici infortuni, e nelle lunghe perturbazioni di quel qual si sia ordine consueto, si vede sempre un aumento, una subli-mazione di virti; ma, pur troppo, non manca mai insieme un aumento, e d' ordinario ben più generale, di perversità. E questo pure fu segnalato. I birboni che la peste risparmiava e non atterriva, tro-varono nella confusion comune, nel rilasciamento d'ogni forza pubblica, una nuova oceasione d'attività, e una nuova sieurezza d'impunità a un tempo. Che anzi, Tuso della forza pubblica stessa venne a trovarsi in gran parte nelle manci de peggiori tu no. All impiego di monatti e d'apparitori uno s'adattavano geueralmente che uomini sui quali l'attativa delle rapice e della lienza polesse più che il

terror del contagio, che ogni naturale riberza. Erano a costoro presertite strettissine regoli, intinate severisime pene, assegnati posti, dati per, superiori de' commissari; sopra questi e quelli cran delegati, come abbiam detto, in ogni quaritere. magistrati e mobili, com l'autorità di provveier sommariamente a ogni occorrenza di honu governo. Un fal ordin di cose camminio, e fece effetto, fino a nu certo tempo, ma, ersecundo, ogni giorno, il mumero di quelli che morivano, di quelli che andavan via, di quelli che perdevan la testa, venner colora o non aver quasi più nessumo che il tenese a feruo; si fecera, i monatti principalmente, arbitri d'ogni cosa. Entravano da partoni, da nemic nelle case, e, exazu parlar de rinamenti, e come trattavano gl'infelici ridotti dalla peste a pussar per fall mani, le mettezano, quelle mani infelte e sederate, sai siari, figlinoli, paravita



mogli, martit, minaciando di strascinarii al lazzeretto, se non si riscaltanno, non vicuivano riscatta di con dana i Mre volte, nettecvano a prezzo i loro servizi, ricusando di portar via i cadaveri già putrefatti, a meno di tanti sendi. Si disse (e tra la leggerezza degli mui e la malvaglia degli attri, è ugualmente malsicuro il credere ci il non credere), si disse, e l'afferma anche il Tadino', che monatti e apparativo il haciassera codere apposta dai carri robe infette, per propagare e manteuere la pestilenza, divennta per essi mi cutrista.

<sup>\*</sup> Pag. 102.

un regno, una festa. Altri seiagurati, fingendosi monatti, portando un campanello attaccato a un piede, com' era prescritto a quelli, per distintivo e per avviso del loro avvicinarsi, s' introducevano nelle case a farue di tutte le sorte. In alcune, aperte e vote d'abitanti, o abitate soltanto da qualche languente, da qualche moribondo, entravan ladri, a man salva, a saecheggiare: altre venivan sorprese, invase da birri che facevan lo stesso, e anche cose peggiori. Del pari con la perversità, erebbe la pazzia: tutti gli errori già dominanti più o meno, presero dallo shalordimento, e dall' agitazione delle menti, una forza straordinaria, produssero effetti più rapidi e più vasti. E tutti servirono a rinforzare e a ingrandire quella paura speciale dell' unzioni, la quale, ne' suoi effetti, ne' suoi sfoglii, era spesso, come abbiam veduto, un' altra perversità. L' immagine di quel supposto pericolo assediava e martirizzava gli animi, molto più che il pericolo reale e oresente. « E mentre, » dice il Ripamonti, « i cadaveri sparsi, o i mucchi di eadaveri, sempre davanti agli occhi, sempre tra' piedi , facevano della eittà tutta come un solo mortorio , e' era qualcosa di più brutto, di più funesto, in quell' accanimento vicendevole, in quella sfrenatezza e mostruosità di sospetti . . . Non del vieino soltanto si prendeva ombra, dell'amieo, dell'ospite; ma que' nomi, que' vineoli dell'umana carità, marito e moglie, padre e figlio, fratello e fratello, eran di terrore; e, cosa orribile e indegna a dirsi! la mensa domestica, il letto nuziale, si temevano, eome aggnati, come nascondigli di venefizio, »

La vastità immaginata, 'la straneza della trama turbavan tutti i giudati, alteravan tutte le ragioni della fudica reciproca. Da principio, si erceleva soltanto che quei supposti untori fosser mossi dall'ambizione e dalla' capidigia; andando avanti, si sognò, si credette che ci fosse una non so quate voluttà diabolica in qued'ungere, un'altrattiva che dominasse le voluttà. I vaneggiamenti degli inferni dei accusavan sè stessi di ciò che avevan tenuto dagli altri, parevano rivelazioni, e rendevano agni cosa, per dir cosa, ercedible d'opuno. E più delle parole; dovevan far colpo le dimostrazioni, se acesdeva che appestati in deliro andasser facendo di quegli atti che s'erano figurati che dovessero fare gli untori: cosa insieme molto probabile, e attra a dar miglior ragione della persussion generale cella "ffermazioni di molti scrittori. Così, nel lungo e tristo periodo de' processi per stregoneria, le consissoni, ona compre estorte, degli impitati, non

The Good

serviron poco a pronovere e a mantener l'opinione che reguava intorno ad essa: ché, quando un' opinione regna per lungo tempo, e in ma buona parte del mondo, finice a esprimersi in tutte le maniere, a tentar tutte l'uscite, a seorrer per tutti i gradi della persuasione; ed è diffielle che tutti o moltissimi credano a lungo che una cons straua si faccia, senza che verga aleunni il quale erreda di faria.

Tra le storie che quel delirio dell' mizioni fece immaginare, una merita che su en faccia mazione, per il crudito che acquistis, per al gior che fece. Si raccontaxa, non da tutti nell'istessa maniera (che sarebbe un troppo singolar privilegio delle favole), ma a un di preso, elice un tule, il tal giorno, aveva visto arrivar sulla piazza del diucon un tiro a sei, e dentro, con altri, un gran personaggio, con una faccia fosca e infocata, con gli occhi accesi, coi cappeli ritti, ei il labbro alteggiato di minaccia. Mentre quel tule stava intento a punardare, la carrozza s'era fernata; e il coechiere l'aveva invitato a salivi; e il



non aveva saputo dir di no. Dopo diversi rigiri, erano smontati alla porta d'un tal palazzo, dove culrato anche lui, con la compagnia, aveva trovato amenità e orrori, deserti e giardini, caverne e sale; e



in esse, fantastine schule a consiglio. Finalmente, gli erano state fatteveclere gran casse di danno, e delto che ne premdesse quanto gli fosse piacinto, con questo però, che accettasse un vasetto d'ungeneto, e a nafasse con cso ungendo per la citti. Ma nou avendo voluto acconsentire, s'era trovato, in un hatter d'occhio, nel medesimo luogo dove cra stato preso. Questa storia, creduta qui generalmente dal popolo, e, al dire del Ripamont, non abbastanza derisa da qualebe nomo di peso <sup>2</sup>, girò per tutta Italia e fuori. In Germania se ne feee una stampa: l'elettor arrivescovo di Magonza sersisse al cardinal Pederigo, per domandargli cosa si dovesse credere de' fatti maravigliosi che si arecontavant di Milano: e ri obb in risposta cil eran sogni.

D'ingual valore, se non in tutlo d'ingual natura, erano i sogni de' docume dissatrosi del pari n'eran gli effetti. Vedevano, la più parte di loro, l'animuzio e la ragione insieme de' guai in una cometa apparsa l'anno 1628, e in una congiunzione di Saturno con Giove, «incinando, » servie il Tadino, «la congiuntione sodetta sopra questo anno 1630, Janlo chiara, che ciascum la poleza intendere.

<sup>\*</sup> Apud prudentium pierosque, non siculi debuerat irrisa. De peste etc. pag. 77.

Mortales parat morbos, miranda videntur. » Questa predizione, cavata, dicevano, da un libro intitolato Specchio degli almanacchi perfetti, stampato in Torino, nel 1623, correva per le bocche di tutti. Un'altra cometa, apparsa nel giugno dell'anno stesso della peste, si prese per un puovo avviso; anzi per una prova manifesta dell'unzioni. Pescavan ne' libri, e pur troppo ne trovavano in quantità. esempi di peste, come dicevano, manufatta: citavano Livio, Tacito, Dione, che dico? Omero e Ovidio, i molti altri antichi che hanno raccontati o accenuati fatti somiglianti; di moderni ne avevano ancor niù in abbondanza. Citavano cent'altri autori che banno trattato dottrinalmente, o parlato incidentemente di veleni, di malie, d'unti. di polveri: il Cesalpino, il Cardano, il Grevino, il Salio, il Parco. lo Schenehio, lo Zachia e, per finirta, quel funesto Delrio, il quale. se la rinomanza degli autori fosse in ragione del bene e del male prodotto dalle loro opere, dovrebb'essere uno de' più famosi; quel Delrio, te cui veglie costaron la vita a più nomini chel' imprese di qualche conquistatore: quel Delrio, le eni Disquisizioni Magiche, (il ristretto di tutto ciò che gli uomini avevano, fino a' suoi tempi, sognato in quella materia) divenute il testo più antorevole, più irrefragabile, furono, per più d'un secolo, norma e impulso potente di legali, orribili, non interrotte carnificine.

Da' trovati del volgo, la gente istruita prendeva ciò che si poteva accomodar con le sue idev; da' trovati della gente istruita, il volgo prendeva ciò che ne poteva intendere, e come lo poteva; e di tutto si formava una massa enorme e confusa di pubblica follia.

Ma dio che reca maggior maravigia, è il vedere i medici, dico i medici che fin da principio avexa nercitata la peste, clico in lapecie il Tadino, il quale l'aveva pronosficata, vista entrare, tenuta d'acetio, per dir così, nel suo progresso, il quale aveva delto e predica ode le l'era peste, e s'attacenva col contatto, che non mettendori riparo, ne sarchie infettato tutto il paese, vedero poi, da questi effetti medesini carvare argomento ecroto dell'unzioni venefiche e malefiche; lui che in quel Carlo Colonna, il secondo che mori di peste in Milano, aveva molato il delirio come un acedente della malatta, vedero poi addurre in prova dell'unzioni e della congiuma diabolica, un fatto di questa sorte: che due testimoni deponevano d'aver sentifo recontare da un loro amico infermo, come, una notte, gli cran venute persone in camera, a esibirgi la guarigione e chanari, se aveses

voluto unger le case del contorno; e come, al suo rifiuto, quelli se n'erano andati, e in loro vece, era rimasto un lupo sotto il letto, e lre galloni sopra, « ehe sino al far del giorno vi dimororno. <sup>4</sup> »



Se fosse stato uno sulo che connettesse così, si dovrebbe dire che avera una testa curiosa; o piutibolo non ci sarcebbe ragioni di parlarare, ma siccome eran melti, anzi quasi tutti, così e storia dello spirito umano, e dà occasion d'osservare quanto una serie ordinata e ragionevole d'idee posse essere scompigilata da un'altra serie d'idee, che ci si getti a traverso. Del resto, quel Tadino era qui uno degli uomini più riputati del suo tempo.

Due l'Illustri e benemeriti scrittori hanno affermato che il cardinal Federigio dublisse del fatto dell' unazioni 3. Noi voremmo poter dare a quell'incitia e amabite memoria una lode ancor più intera, e rappresentare il buon prelato, in questo, come in tant'altre cose, superiore alla più parte de' suoi contemporanei, ma siamo in vece ostretti di notar di nouvo in lui un esempio della forza d'un'opinione comune anche sulle menti più nolli. Se' visto, almeno da quel che ne dice il Ripamonti, come da principio, veramente stesse in dubbio rifenne poi semper che in quell'opiniona evose gran parte la

<sup>1</sup> Pag. 123, 124.

a Muratori; Del governo della peste; Modena, 1714, pag. 117. - P. Verri; opuscolo citato, pag. 261.

eredulid, l'ignoranza, la paurra, il desiderio di scussivi d'avve cosi tardi riconosciulo il cottagio, e pessuda a metteva riparca; che molte ri fosse d'esagerato, ma insirure, che quashete coso ci fosse di vere. Nella biblioteca ambrosiana si conserva un'operetta seritta di sua mano intorno a quella peste; e questo sentimento d'e accemnoto spesso, anzi una volta cunuciato espressamente. Era opinion comune, e dice a uni di presso, e che di questi tunguenti se ne componesse in vari huoghi, e dev molte fossero Tarti di metterlo in opera: delle quali aleune ei piono vere, altre invantate, e Esco le sua paracite.

Ong unta un se autent conjuni conficies multiforem, franchis; mos fisse complum 3; guard some franchis, ex arms also subsciences also was fictor fune amounts of arthurans.

1). Pestilinia, yuz Mirlelan. anno ilko magnam bogo?

Gi firon però di quelli che pensarono fino alla fine, e fin che vissero, che tutto fosse imnaginazione: cio sappimo, non da loro, che nesumo fu abbastanza ardito per esporre al pubblico un sentimento così oppanto a quello del pubblico; lo sappiamo degli seritirei che lo deridano o lo riperendono o lo ribattono, come un pregiudizio di alcuni, un errore che non s'attentava di venire a disputa palese, ma che pur vivera; lo sappiamo anche da chi ne avera notizia per tradizione. Ilo trovato gente savia in Milano, o dice il buom Muratori, nel lugo sopracelatto, c- che aveva lunco redazioni da i toro maggiori, e la lugo sopracelatto, c- che aveva lunco redazioni da i toro maggiori, e la  non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi, n Si vede chi era uno stogo segreto della verità, una confidenza domestica: il buon senso e' era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune.



l magistrati, scemati ogni giorno, e sempre più smarriti e confusi, tutla, per dir così, quella poca risoluzione di cui eran capaci, l'iunpiegarono a cercar di questi untori. Tra le carte del tempo della peste, che si conservano nell' archivio nominato di sopra, c'è una lettera (senza alcun altro documento relativo) in cui il gran cancelliere informa, sul serio e con gran premura, il governature d'aver ricevato nuavviso che, in una casa di campagna de' fratelli Girolamo e Ginlio Mouli, gentiluomini milanesi, si componeva veleno in tanta quantità, che maranta nomini erano occupati en este exercicio, con l'assistenza di quattro cavalieri hresciani, i quali facevano venir maleriali dal veneziano, para la fâbrica del veneno. Soggiunge che lui aveva preso, in gran segreto, i concerti necessari per mandar là il podestà di Milano e l'auditore della Sanità, con Irenta soldati di cavalleria; che pur troppo uno de' fratelli era stato avvertito a tempo per poter trafugare gl'indizi del delitto, e probabilmente dall'anditor medesimo, suo amico; e elie questo Irovava delle seuse per non partire; ma che non ostanle, il podestà co' soldati era andato a reconocer la casa, y a ver si hallará algunos vestigios, e prendere informazioni, e arrestar tutti quelli che fossero incolpati.

Antomo Terrescap

La cusa dové finire in nulla; giacché gli scritti del tempo che parlano de' sospetti che c' cran su que' gentitionnini, non citano alcun fatto. Ma pur troppo, in un'altra occasione, si crede d' aver trovato. I processi che ne vennero in conseguenza, non cran certamente i

primi d'un tal genere: e non si può neppur considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza. Ché, per tacere dell'antichità, e aecennar solo qualcosa de' tempi più vieini a quello di cui trattiamo, in Palermo, del 1326; in Ginevra, del 1350, poi del 1348, poi ancora del 4374; in Casal Monferrato, del 4356; in Padova, del 4333; in Torino, del 4399, e di nuovo, in unel medesimi anno 4650, furon processati e condannati a supplizi, per lo più atrocissimi, dove qualchedimo, dove molti infeliei, come rei d'aver propagata la peste, con polyeri, o eon unguenti, o con malie, o eon tutto eiò insieme. Ma l'affare delle così dette unzioni di Milano, come fu il più celebre, così è fors'anche il più osservabile; o, almeno, e' è più campo di farci sopra osservazione, per esserne rimasti documenti più circostanziati e più autentici. E quantunque uno scrittore lodato poco sopra se ne sia occupato, pure, essendosi lui proposto, non tanto di farne propriamente la storia, quanto di cavarne sussidio di ragioni, per un assunto di maggiore, o certo di più immediata importanza, c' è parso che la storia potesse esser materia d'un nuovo lavoro. Ma non é cosa da useirne con poche parole ; e non è qui il luogo di trattarla con l'estensione che merita. E oltre di eiò, dopo essersi fermato su que casi, il lettore non si enrerebbe più certamente di conoscere ciò che rimane del nostro racconto. Serbando però a un altro scritto la storia e l'esame di quelli\*, torneremo finalmente a' nostri personaggi, per non lasciarli più, fino alla fine.

<sup>\*</sup> V. l' opuscolo in fine del volume.



## CAPITOLO XXXIII.



Una notte, verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava dom Bodrigo a cosa sua, in Misuo, accompagnato dal fede Griss, l'uno de 'tre o qualter dedi tutta la faniglia, gli eran rimati vivi. Tornava da un ridotto d'anici soliti a straviziare insiene, per passar la malinconia di quel tempo: cogni volta ce n'eran de'

nnovi, e ne maneava de' vecchi. Quel giorno, don Rodrigo era stato uno de' più allegri ; e tra l' altre cose, aveva fatto rider tanto la compagnia, con una specie d'elogio funcbre del conte Attilio, portato via dalla peste, due giorni prima.

Camminando però, sentiva un mat essere, un abbattimento, una fiacelezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna, che arvebbe voluto attribuir solamente al vino, alla vegita, alta stagione. Non apri bocca, per tutta la strada; e la prima parola, arrivata e sas, fin d'ordinare al Griso e dei gli facesse linue per andare in camera. Quando ci furono, il Griso osservi il viso del padrono. stravolto, acceso, con gli occhi in fuori, e lustri Instri; e gli stava alla lontana: perchè, in quelle circostanze, ogni mascalzone aveva dovuto acquistar, come si dice, l'occhio medico.

"Sto bene, ve', " disse don Rodrigo, ette lesse nel fare del Griso il pensiero che gli passava per la mente. "Sto benone; ma ho bevuto, ho bevuto forse un po' troppo. C' era una vernaccia!... Ma, con una buona dornida, tutto se ne va. Ilo un gran sonno... Levani un po' quel hume dinanzi, ethe n'accieta... mi dà una noia,...!"

"Scherzi della vernaccia," disse il Griso, tenendosi sempre alla larga. "Ma vada a letto subito, ché il dornire le farà bene."

« Hai ragione: se posso dormire... Del resto, sto bene. Metti qui vicino, a buon conto, quel campanello, se per esso, stanotte esso bisogno di qualehe cosa: e sta attento, vei, se mai senti sonare. Mo non avoi bisogno di milla... Porta via presto quel madeeltel lume, riprese poi, intanto che il Griso essgniva l'ordine, avvienno dosi meno che poteva. Diavodei che mi abibi a dar tanto fastilità...

Il Griso prese il lume, e, augurata la buona notte al padrone, se n'audò in fretta, mentre quello si cacciava sotto.



Ma le coperte gli parvero una montagua. Le buttó via, e si ranniceltió, per dormire; ché infatti moriva dal sonno. Ma, appena velato l'occhio, si svegliava con un riscossone, come se uno, per dispetto, fosse venuto a dargli una tentennata; e sentiva erescinto i caldo, cresciula la sunaina. Ricorreva cul persièveo all'agasto, alla vernaccia, al disordine; avrebbe voluto poter dar loro tutta la culpa; ma a queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora cra associala con tutte, ch'entrava, per dir cesi, da tutti i sensi, che s' ora ficeta in tutti i discorsi dello stravizio, giàrché cra aucor più facile prenderla in sicherzo, che passarla sotto silenzio: la peste.

Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente s'addormento, e cominció a fare i niù brutti e arruffati sogni del mondo. E d'uno in un altro. gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in su, in mezzo a nua folla; di trovarcisi, chè non sapeva come ci fosse andato, come gliene fusse venuto il pensiero, in quel lempo specialmente; e n'era arrabbiato. Guardava i circostanti; eran tutti visi gialli, distrutti, con cert'occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate; tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi; e da' rotti si vedevano maechie e bubboni. « Largo canaglia! » gli pareva di gridare, guardando alla porta, ch' era fontana lontana, e accompagnando il grido eun un viso minaceioso, senza però moversi, anzi ristringendosi, per non toccar que' sozzi corpi, che già lo toccavano auche troppo da ogni parte. Ma nessuno di quegl'insensati dava segno di vulersi scostare, e nemmeno d'avere inteso; anzi gli stavan più addosso: e sopra tutto gli pareva che qualcheduno di loro, con le gomita o con altro, lo pigiasse a sinistra, tra il cuore e l'ascella, dove sentiva una puntura dolorosa, e come pesante. E se si storceva, per veder di liberarsene, subito un nuovo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo. Infuriato, volte metter mano alla spada; e appunto gli parve che, per la calca, gli fosse andata in su, e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo; ma, mettendoci la mano, non ci trovò la spada, e senti in vece una trafitta niù forte. Strepitava, era tutt' affannato, e voleva gridar più forte; quando gli parve che tutti que' visi si rivolgessero a una parte. Guardó auche lui: vide un pulpito, e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso, liscio e luccicante; poi alzarsi e comparir distinta nna testa pelata, poi due occhi, un viso, una barba lunga e bianca, un frate ritto, fuor del parapetto fino alla cintola, fra Cristoforo. Il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a don Rodrigo che lo fermasse in viso a lui, alzando insieme la mano, nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del sno palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo,

## I PROMESSI SPOSI

628

come per islanciarsi ad acchiappar quel braceio teso per aria; una



voce che gli andava broutolando sordamente nella gola, seoppiò in un grand trafe, si detchi. Lascio cadre il hraccio che aveva abazio davvero; stentò alquanto a ritrovarsi, ad aprir hen gli occhi; cèè la lune del giorno già inoltrato gli dava noia, quanto quella della camedela, la sera avanti; ricorolobe il suo letto, la sua camera; si raccapezzò che tutto era salato un sogue: la chiesa, il popolo, il frafe, tutto era sparito; tutto fonorie unu coesa, quet dobore dalla parte si nistra. Insience si sentra al cuore una palpitazion violenta, alfanno-sa, negli orecedi un ronzio, un fischio continuo, un funco di chettro, una gravezza in tutte le membra, peggio di quando era andato a letto. Estió qualde momento, prima di guardra la parte dove aveva il dolore; finalmente la seopri, ci diede un'occhiata paurosa; e vide un sezzo babbone d'un livido esonazzo.

L'uomo si vide perduto: il terror della morte l'invase, e, con

un senso per avventura più forte, il terrore di diventar preda de' monatti, d'esser portato, buttato al lazzeretto. E cercando la maniera d'evitare quest' orribite sorte, sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi, sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa, se non quanto bastasse per darsi alla disperazione. Afferrò il campanello, e lo scosse eon violenza. Comparve subito il Griso, il quale stava all'erta. Si fermò a una certa distanza dal letto: guardò attentamente il padrone, e s'accertò di quello che, la sera, aveva congetturato.

« Griso! » disse don Rodrigo, rizzandosi stentalamente a sedere: « tu sei sempre stato il mio fido, »

- « Si, signore. »
- « T' ho sempre fatto det bene. »
- « Per sua bontà. »
- " Di te mi posso fidare...! " « Diavola! »
- « Sto male, Griso. »
- « Me n'ero accorto, »

« Se guarisco, ti faró del bene ancor più di quello che te n' bo fatto per il passato. » Il Griso non rispose unlla, e stette aspettando dove andassero a

parare questi preamboli. « Non voglio fidormi d'altri che di te, » riprese don Rodrigo;

« fammi un piacere, Griso. » « Comandi, » disse questo, rispondendo con la formola solita a quell' insolita.

- « Sai dove sta di casa il Chiodo chirurgo? »
- « Lo so benissimo, »

«È un gatantuonio, che, chi lo paga bene, tien segreti gli animalati. Va a chiamarlo: digli che gli darò quattro, sei scudi per visita, di più, se di più ne chiede; ma che venga qui subito; e fa la cosa bene, elie nessnn se n'avveda. »

- « Ben pensato, » disse il Griso: « vo e torno subito. »
- « Senti, Griso: dammi prima un po' d'aequa. Mi sento un'arsione, che non ne posso più. »
- « No, signore, » rispose il Griso: « niente senza il parere del medico. Son mali bisbetiei: non e' è tempo da perdere. Stia quieto: in tre salti son qui col Chiodo. »

Cosi detto, usri, raccostando l'uscio.

Don Rodrigo, fornato sotto, l'accompognava cur l'immaginazione alla casa del Chiodo, contava i passi, edeclava ai luepu. Ogni tanto ritorrava a guardare il suo bubbone; ma voltava subito la testa dall'altra parte, con ribrezzo. Dopo qualche tempo, comineiò a stare in orcechi, per sontire se si chirurgo arrivava: e quello forzo d'alterizione sospendeva il sentimento del male, e teneva in sesto i suoi pensieri. Tutt'a un tratto, sente uno squillo fondano, ma che gli par che venga dalle stanza, non dalla strada. Sta attento; lo sente più forte, più ripettuto, e insiene mo stroppicio di piedi: un orrendo sospetto gli passa per la mente. Si rizza a sedere, e si mette aurore.



più altento; sente un rumor eupo nella slanza vicina, come d'un peso che venga messo giù con riguardo; butla le gambe fuor del letto, come per alzarsi, guarda all'useio, lo vede aprirsi, vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestili rossi, due facce somunicate, due monatti, in una parola; vede mezza la faccia del Griso che, naceosto dietro un battente socchiuso, riman li a spiare.

«Ah traditore infamel... Via, enanglia! Bioodino! Carlotto! aiuto! son assassinato! prida don Rodrigo; caecia una mano solo! it ae pezzale, per cereare una pistolo; l'afferra, la tira fuori; ma al primo suo grido, i monatti avexan preso la rincorsa verso il letto; il più pronto gli è addosso, prima che lui possa far nulla; gli strappa fa pistolo di mano, la getta lontano, bo butta a giacere, e lo tien li, gridando, con un versaccio di rabbia insieme e di schemo: a ha

birbone! contro i monatti! contro i ministri del tribunale! contro quelli che fanno l'opere di miscricordia!»

a Tienlo bene, fin che lo portiam via, n disse il compagno, andando verso uno serigno. E in quella il Griso entrò, e si mise con colni a seassinar la serratura.

« Scellerale!» urbi dom Bodrigo, guardandolo per di sotto all'altro de lo teneva, e divincolandolo tra quelle braccia forzule. ¿ La-seiatenti annuazzar quell'infame; « dievra quindă ai monatti, « e poi fated im equal det voltet. » Poi ritomava a etianar con quanta voce aveza, gli altri suoi servitori; ma era inutile, perché l'abboninievo de Groto gli aveva nunabuli bustano, com fatin ordini del padrouse etseso, prima d'audare a fare ai monatti la proposta di venire a quella spedizione, e divider le spogite.

« Sta buono, sta buono, » diceva allo sventurato Rodrigo l'aguzzino ehe lo teneva appuntellato sul letto. E voltando poi il viso ai due che facevan bottino, gridava: « fate le cose da galantuonini! »



"Tu! tu!" mugghiava don Rodrigo verso il Griso, che vedeva affaccendarsi a spezzare, a cavar fuori danaro, roba, a far le parti.

« Tn! dopo...! Ah diavolo dell'inferno! Posso ancora guarire! posso guarire! n Il Griso non fiatava, e neppure, per quanto poteva, si voltava dalla parte di dove venivan quelle parole.

« Tienlo forte, » diceva l'altro monatto: « è fuor di sè. »

Ed era ormai vero. Dopo un grand'urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà, cadde (utt'a un tratto rifinito e stupido: guardava però ancora, come incantato, e ogni tanto si riscoteva, o si lamentava.

I monatti lo presero, uno per i piedi, e l'altro per le spalle, e andarono a posarlo sur una barella che avevan lasciata nella stanza accanto; poi uno tornò a prender la preda; quindi, alzato il miserabil peso, lo portaron via.

Il Griss rinase a seegliere în fretta quel di più che potesse far per lui; free di tutto nu fagolto, e se n'annô. Aveza bensi avulu cura di non tocear mai i monatti, di non lasciarsi tocear da toro; ma, în quel' ultima furia del frugare, aveva poi prevà, vicino al elto, i panui del patrone, e gli aveva seosis, senza pensare al al-tro, per veder se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo, che, mentre stava gozzovigilando in una bettola, gli vennero a un tratto de' brividi, gli s' abbagliaron gli ocebi, gli mancaron le forze, e cascò. Abbandonato da' compagni, andó in mano de' monatti, che, spogliatola di quanto aveva indosso di buono, lo butta-rono sur un carro; sul quade spirò, prima d'arrivare al lazzeretto, dov' cra stato portato il suo padrone.

Lasciando ora questo nel soggiorno de guai, dobbiamo andare in cerca d' un altro, la cui storia non arcebbe mai stala intralciata con la sua, se tiu non l'avese volnto per forza; anzi si può dir di certo che non avrebbero avuto storia nel l'uno ne l'altro: Renzo, oglio dire, che abbiam lasciato al nuovo filatolo, sotto il nome d' Antonio Rivolta.

C'era stato cinque o sei mesi, salvo il vero; dopo i quali, dichiarationinizia tra la repubblica e'il re di Spagna, e cessato quindi ogni timore di ricerche e' dineggii dalla parte di qui, Bortolo s'era dalo premura d'audarlo a prendere, e di tenerlo ancora con sè, e perché gli voleva bene, e perché Renzo, come giovine di laleuto, e ablie nel mestiere, era, in una fabbrica, di grande ainto al factotam, senza poter mai appirare a divenirlo lui, per quella benecletta disgrazia di non saper tener la penna in mano. Sicome anche questa ragione e'era entrata per qualche cosa, così abbiam dovuto accennaria. Forse voi vorreste un Bortolo più ideale: non so che dire: fabbricatevelo. Quello era così.

Remo era poi sempre rimasto a lavorare presso di lui. Più d'una votta, e specialmente dopo aver rievata qualcheltana di quelle be-nedette lettere da parte d'Agnese, gii era salato ii grilto di farai sotada, e finiria e i pecasioni non mancavano, chè apunuto in quell'intervallo di tempo, la repubblica aveva avuto bisogno di far gente. La tentazione era qualche votta stata per Remo tanto più forte, che s'era anche parabo di rivadere ii milianese; e naturalmente a lui pareva che sarebbe stata una bella cosa, tornare in figura di vincilore a casa sun, riveder Lucia, e spiegaria ma volta con lei. Ma Bortolo, con buona maniera, aveva sempre saputo smontarlo da quella risoluzione.



«Se el lumno da audare, « gli diceva, « ci anderanno anele sema di te, e tu potris andarci dopo, con tuo comolo; se fornano col capo rolto, non asrà meglio essere stato a casa tua? Disperati che vadano a far la strada, sono ne manchera. E, prima che ei possun mettere i piedi...! Per me, sono eretico: costoro abbaisue, ma si; lo stato di Milano non è un boccone da ingoiarsi così facilmente. Si tratta della Spagna, figliuolo mio: sai che affare è la Spagna? San Marco è forte a casa sua; ma ci vuol altro. Abbi pazienza: non istà bene qui?... Vedo cosa vuoi ditre; ma, se è destinato lossis che a cosa riesca, sta sicuro che, a non far pazzie, riuscirà anche meglio. Qualche santo l'auteria. Cerl que che non è mestiere per te. Ti

60

par che convenga lasciare d'incannar seta, per andare a animazzare? Cosa vuoi fare con quella razza di gente? Ci vuol degli uomini falti apposta.»

Altre volte Rehzo si risolveva d'andar di nascosto, travestito, e con un none finto. Ma anche da questo, Bortolo seppe svolgerlo ogni volta, con ragioni troppo facili a indovinarsi.

Scoppiata poi la peste nel milanese, e appunto, come abbiam detto, sul confine del bergamasco, non tardo molto a passario; e... pon vi sgomentate, ch' jo non vi voglio raccontar la storia anche di questa: ehi la volesse, la c'è, scritta per ordine pubblico da un certo Lorenzo Ghirardelli: libro raro però e sconosciuto, quantunque contenga forse più roba che tutte insieme le descrizioni più celebri di pestilenze: da tante cose dipende la celebrità de' libri! Quel eli io volevo dire è che Renzo prese anche lui la peste, si eurò da sè, cioè non fece nulla; ne fu in fin di morte, ma la sua buona complessione vinse la forza del male: in pochi giorni, si trovò fuor di pericolo. Col tornar della vita, risorsero più che mai rigogliose nell'animo suo le memorie, i desidéri, le speranze, i disegni della vita; val a dire che pensò più che mai a Lucia. Cosa ne sarebbe di lei, in quel tempo, che il vivere era come un'eccezione? E, a così poca distanza, non poterne saper nulla? E rimaner, Dio sa quanto, in una tale incertezza! E quand'anche questa si fosse poi dissipata, quando, cessato ogni pericolo, venisse a risaper che Lucia fosse in vita; e' era sempre quell' altro mistero, quell' imbroglio del voto. - Anderò io, anderò a sincerarmi di tutto in una volta. disse tra sè, e lo disse prima d'essere ancora in caso di reggersi, - Purchė sia viva! - Trovarla, la troverò io; sentirò una volta da lei proprio, cosa sia questa promessa, le faró conoscere che non può stare, e la conduco via con me, lei e quella povera Agnese, se è viva! ehe m'ha sempre voluto bene, e son sicuro che me ne vuole ancora. La cattura? ch! adesso hanno altro da pensare, quelli che son vivi. Giran sieuri , anche qui , certa gente , che n' hann' addosso.... Ci ha a esser salvocondotto solamente per i birboni? E a Milano, dicono tutti che l'è una confusione peggio. Se lascio scappare una occasion così bella, -- (La peste! Vedete un poco come ci fa qualche volta adoprar le parole quel benedetto istinto di riferire e di subordinar tutto a noi medesimi!) -- non ne ritorna più una simile! -

Giova sperare, caro il mio Renzo.

Appena poté strascicarsi, andò in cerea di Bortolo, il quale, fino allora, aveva potuto scansar la peste, e stava riguardato. Non gli entrò in casa, ma, datogli una voce datta strada, lo fece affacciare alla finestra.

- « Ah ah! » disse Bortolo: « l' hai scampata, tu. Buon per te! »
- $\cdot$   $\,$   $\!$  4Sto ancora un po' male in gambe, come vedi, ma, in quanto al pericolo, ne son fuori. "
- "Eh! vorrei esser io ne' tuoi piedi. A dire: sto bene, le altre volte, pareva di dir tutto; ma ora conta poco. Chi può arrivare a dire: sto meglio; quella si è una bella parola!"
- Renzo, fatto al eugino qualche buon augurio, gli comunicò la sua risoluzione.
- «Va, questa volta, che il eielo ti benedica, » rispose quello: «cerca di schivar la giustizia, coni lo cercherò di schivare il contagio; e, se Dio vuole che la ci vada bene a tutt' e due, ci rivedremo. »
  - " Oh! torno sicuro: e se potessi non tornar solo! Basta; spero. "
- « Torna pure accompagnato; che, se Dio vuole, ci sará da lavorar per tutti, e ci faremo buona compagnia. Purché tu mi ritrovi, e che sia finito questo diavolo d'influsso! »
  - « Ci rivedremo, ci rivedremo; ci dobbiam rivedere! »
  - "Torno a dire: Dio voglia!"

Per alquanti giorni, Renos si tenne in esercizio, per esperimentar le sue forze, e cerescente; e apone algi parve di poler far la strada, si dispose a partine. Si mise sotto panol una eintura, con dentro que' cinquanta soudi, che non aveva mai inteaesti, e de' quati non aveva mai fatto parola, neppur con Bortolo; prece aleuni altri poeli quattrini, che aveva messi da parte giorno per giorno, risperminando su tutto; prese sotto il Braeccio un fagottino di panui; si mise in tasea un henservito, che s'era fatto fare a buon conto, dal secondo padrone, sotto il none d'Autonio litvolta; in un tacalion de' calzoni si mise un cultellaccio, ci era il meno che un galantuomo polesse portare a que' tempi e s'avolt, agii utilimi d'agodo, ter giorni dopo che don Rodrigo era stato portato al lazzeretto. Prese verso Leceo, volendo, per non andare cessi alia cierca a Manno, passer da suo passe, dove sperava di trovare Agnese viva, e di cominciare a saper da lei qualdedouna delle talen coso che si strugeva di sapere.

I pochi guariti dalla peste erano, in mezzo al resto della popolazione, veramente come una classe privilegiata. Una gran parte dell'altra gente languiva o moriva; e quelli ch'erano stati fin allora illesi dal morbo, ne vivevano in continuo timore; andavan riservati, guardinghi, con passi misurati, con visi sospettosi, con fretta ed esitazione insieme: chè tutto poteva esser contro di loro arme di ferita mortale. Quegli altri all'opposto, sieuri a un di presso del fatto loro (giacche aver due volte la peste era caso piuttosto prodigioso che raro), giravano per mezzo al contagio franchi e risoluti; come i cavalieri d'un'epoca del medio evo, ferrati fin dove ferro ci poteva stare, e sopra palafreni aecomodati anch' essi, per quanto era fattibile, in quella maniera, andavano a zonzo (donde quella loro gloriosa denominazione d'erranti), a zonzo e alla ventura, in mezzo a una povera marmaglia pedestre di cittadini e di villani, che, per ribattere e ammortire i colpi, non avevano indosso altro ehe cenci. Bello, savio ed utile mestiere! mestiere, proprio, da far la prima figura in un trattato d'economia politica.

Con una tale sicurezza, temperata però dall'imputetudini che il lettore sa, e contristata dallo spetteolo frequente, dal pensiero in-cessante della calamità comune, andava Reuso verso casa sua, sotto un bel ciele e per un bel passe, una non incontrando, lopo langhi tratti di fristissima solitudine, se nou qualette ombra vagante piutosto che persona viva, o cadaveri portata la fossa, senza noro d'esequie, senza canto, senza aeconipagnamento. A mezzo circa della giornata, si fermò in un boschetto, a mangiare un pó di pane e di compasatico.



che avera portato con sé. Frutte, n' avera a sua disposizione, lungo la strada, anche phi del biospore: fichi, pesche, susine, mele, quante n' avesse volute; bastava ch' entrasse m' campi a coglierne, o a raccattarle sotto gli alberi, dove ce n' era come se fosse grandinato; giacchè l' ano era stroordinariamente abbondante, di frutte specialmente; e non c'era quasi chi se ne prendesse pensiero: anche l' uve nascondevano, per dir così, i pampani, ed eran lasciate in balla del primo occupante.

Vero sera, scopri il suo passe. A quella vista, quantunque ci dovesse esser preparato, si senti dare come una stretta d'unere: fu assalio in un punto da una folla di rimembranze dolorose, e di delorosi presentimenti: gil parva d'aver negli orechi que' sinistri tocchi a mardello che i avevan come accompagnato, inseguilo, quand'era fuggito da que' luoghi; e insieme sentiva, per dir così, un silenzio di morte che ci regnava attulumente. Un turbamento anneo più forte provò allo sboccare sulla piazzetta davanti alla chiesa; e ancera peggio s'aspettava al termine del cammino: chè dove aveva diseguato d'andare a fernansi, era quella casa ch'era sisto solito altre volte di chiamar la casa di Lucia. Ora non poteva sesere, tutt'al più, che quella d'Agnese; e la sola grazia, che sperava dal ciclo cera di trovareda in vita e in salute. E in quella casa si proponeva di chiedre alloggio, congetturando bene che la sua non dovesse esser più absiazione che da fonie cha faine.

Non volendo farsi veclere, prese per una viotato di fuori, quella stessa per cui era ventulo in buona compagnia, quella notte cosi fatta, per sorprendere il eurato. A mezzo circa, e'era da una parte la vigna, e dall'altra la casetta di Renzo; siecche, passando, porte cuntrare un momento nell'una e nell'altra, a vedere un poco come stesse il fatto sur la compagnia di come come stesse il fatto sur la come dell'una e nell'altra, a vedere un poco come stesse il fatto come.

Andando, guardava innanzi, ansiono insieme e limoroso di veder qualsteduno; e, dopo pochi pasa; vide infatti un umon in camica, seduto in terra, con le spalle appoggiate a una siepe di gelomini, in un'attitudine d'insensale: e, questa, e poi anche alla fisonomia, gli parve di raffigurar quel povero mezzo scemo di Geruso di era venuto per secondo testimonio alla seisgurata specizione. Ma escandosgli avviciento, dovette ascertaris di era in vece quel Tonio coi svegilo che ce l'avvu condutto. La peste, logienologii il vigore del corpo insieme e della mente, gli avvea svolto in faccia e

in ogni suo atto un piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato fratello.

"Oh Tonio!" gli disse Renzo, fermandosegli davanti: "sei tu!"

"Oh Tonio!" gli disse Renzo, fermandosegli davanti: "sei tu?"
Tonio alzò gli occhi, senza mover la testa.

"Tonio! non mi riconosei?"

« A chi la tocca, la tocca, » rispose Tonio, rimanendo poi con la bocca aperta.



«L'hai addosso eh? povero Tonio; ma non mi riconosci più?»

« A chi la Iocea, la Iocea, » replicó quello, con un ecrto sorriso sericoe. Renao, vedendo den onn e caverebbe aliro, seguitó la sua strada, piú contristato. El erce spuntar da una cantonata, e venire avantí una cosa nera, che riconobbe subito per don Abbondio. Camminava adagio adagio, portando il Instone come chi n' e portato a tivenda; e di mano in mano che a vavicinava, sempre piú si poteva conosecre nel suo volto palido e smunto, c in ogni atto, che anche lui dovera aver passala la sua burrasea. Guardrava anche lui; gil pareva: e non gli pareva: vedeva qualeosa di forestiero nel vesifario: mas era appunto forestiero di quel di Berganno.

- É lui senz' altro! disse tra se, e alzo le mani al cielo, con un movimento di maraviglia sonotenta, restandogli sospeso in aria il lassone che teneva nella destra; e si vedevano quelle povere braccia ballar nelle maniche, dove altre volte stavano appena per l'appunto. Renzo gli andò incontro, allungando il passo, e gli fece una riverenza; ché, sebbene si fossero liscitati come sapete, era però sempre il son curato.
  - « Siete qui, voi? » esclamò don Abbondio.
  - "Son qui, come lei vede. Si sa niente di Lucia?"
- "Che volete che sc ne sappia? Non se ne sa niente. È a Milano, se pure è aneora in questo mondo. Ma voi...."
- "E Agnese, é viva?"
  - « Può essere; ma chi volete che lo sappia? non è qui. Ma...»
  - " Dov' è? "
- « É andata a starsene nella Valsassina, da que' suoi parenti, a Pasturo, sapete bene; ché là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui. Ma voi, dico....»
  - " Questa la mi dispiaee. E il padre Cristoforo....?"
  - « É andato via ehe è un pezzo. Ma... »
- "Lo sapevo; me l'hanno fatto scrivere: domandavo se per easo fosse tornato da queste parti."
  - « Oh giusto! non se n' è più sentito parlare. Ma voi....»
  - « La mi dispiace anche questa. »
- "Ma voi, dico, cosa venité a far da queste parti, per l'amor del ciclo! Non sapete che bagattella di cattura...?"
- « Cosa m' importa? Hanno altro da pensare. Ho voluto venire aneli io mua volta a vedere i fatti miei. E non si sa proprio...? »
- - "Lo so pur troppo, birboni!"
  - « Ma dunque...! »

- « Ma se le dieo che non ci penso. E colui, è vivo ancora? è qui?»
- « Vi dico che non c' è nessuno; vi dico che non pensiate alle cose di qui; vi dico che .... »
  - " Domando se è qui, colui. "
- "Oh santo ciclo! Pariate meglio. Possibile che abblate ancora addosso tutto quel fuoco, dopo tante cose!"
  - " C' è, o non e' è? "



- « Non e' è, via. Ma, e la peste, figliuolo, la peste! Chi è che vada in giro, in questi tempi? »
- "Se non ci fosse altro che la peste in questo mondo.... dico per me: l' ho avuta, e son franco."
- "Ma dunque! ma dunque! non sono avvisi questi? Quando se n' è scampata una di questa sorte, mi pare che si dovrebbe ringraziare il ciclo. e...."
  - "Lo ringrazio bene. "
  - «E non andarne a cerear dell'altre, dieo. Fate a modo mio....»
  - «L' ha avuta anche lei, signor curato, se non m' inganno. »

«Se I lo avula! Perfula e infame è stata: son qui per miracolo: basta dire che m' ha conciato in questa maniera che vedete. Ora avevo-proprio bisogno d'un po' di quiete, per rimetterni in lono: via, cominciavo a stare un po' meglio.... In nome del cielo, cosa venite a far qui? Tornate...»

"Sempre l'ha con questo tornare, lei. Per tornare, tanto n'avevo a non moverni. Dice: cosa venite? cosa venite? Oh bella! vengo, anch'io, a casa mia."

« Casa vostra

» Mi diea; ne sou morti molti qui?... »

« Eli eli! « esclamó don Abbondio; e, cominiciando da Perpetua, nominó una filastrocea di persone e di famiglie intere. Renzo s'aspettava pur troppo qualcosa di simile; ma al seutir tanti nomi di persone ele conosceva, d'amiei, di parenti, stava addolorato, col capo basso, esclamando omi monento: « poverino! poverina! poverina!).

«Vedete!» continnò don Abbondio: «e non è finita. Se quelti che restano non metton gindizio questa volta, e scacciar tutti i grilli dalla testa, non c' è più altro che la fine del mondo.»

« Non dubiti; che già non fo conto di fermarmi qui. »

"Ah! sia ringraziato il cielo, che la v'è entrata! E, già s'intende, fate hen conto di ritornar sul bergamasco." "Di questo non si prenda pensiero."

"Che! non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo?"

« Lei non ei pensi, dico; tocea a me: nou son più un bambino: ho l'uso della ragione. Spero che, a buon conto, non dirà a nessuno d'avermi visto. È sacerdote; sono mua sna pecora: non mi vorrà tradire. »

« Ho inteso, » disse don Abbondio, sospirando stizzosamente: « ho inteso. Volete rovinarvi voi, e rovinarni me. Non vi basta di quelle che avete passate voi; non vi basta di quelle che bo passate io. Ho inteso, » B, continuando a borhottar tra i denti quest' ultime parole, riprese per la sua strada.

Reino rimase li tristo e seontento, a pensar dove andereble a fermarsi. In quella enumerazion di morti fattagli da don Abbondio, e'era una famiglia di contadini portata via dutta dal contagio, salvo un giovinotto, dell'età di Renzo a un di presso, e suo compagno fin da piccino; la essa era pochi juasi fuori del paese. Pensò d'andar li.

18

E andando, passó davanti alla sua vigna; e giá dal di fuori poté subito argomentare in ele stato la fosse. Una vetticciola, una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati, non si vedeva passare il muro; se qualcola si vedeva, cra tutta roba venuta in sua assenza. S'afacció all' apertura (del cancello non c'eran più nepurer i gangleri):



diede un occhiata în giro: povera vigna! Per due înverni di seguillo, la gente de pleses car andala a far legna – nel lusgo di quel poverino, » come dievano. Vili, gelsi, frutit d'ogni sorte, tutto era stato strappato alla peggio, to tagliato al piecel. Si volevano però ancora i vestigi dell'antica coltura: giovani tralei, in righe spezzate, ma che pure segnavano la tracei de filari desolati; qua e là, rimessilicel o getti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di susini; ma anche quetes di videva sparso, solfogațo, in mezo a una nouva, varia c filta generazione, nata e cresciuta senza l'aiuto della man dell'unone. Era una marangalia d'oriche, di felej, di folgi, di

gramigne, di farinelli, d'avene salvatiche, d'amaranti verdi, di radiechielle, d'acetoselle, di panicastrelle e d'altrettali piante; di quelle, voglio dire, di cui il contadino d'ogni paese ha fatto una gran elasse a modo suo, denominandole erbacce, o qualcosa di simile. Era un guazzabuglio di steli, che faccvano a soverchiarsi l'uno con l'altro nell'aria, o a passarsi avanti, strisciando sul terreno, a rubarsi in somma il posto per ogni verso; una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di cento colori, di cento forme, di cento grandezze: spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri. Tra questa marmaglia di piante ce n'era alcunc di più rilevate e vistose, non però migliori, almeno la più parte: l'uva turca, più alta di tutte, co' suoi rami allargati, rosseggianti, co' suoi nomposi foglioni verdecupi, alcuni già orlati di porpora, co' suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di pornorine, poi di verdi, e in eima di tiorellini biancastri; il tasse barbasso, con le suc gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto all'aria, e le lunghe spighe sparse e come stellate di vivi fiori gialli: eardi, isnidi ne' rami, nelle foglie, ne' calici, donde uscivano ciuffetti di flori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggieri. Qui una quantità di viluechioni arrampicati e avvoltati a' puovi rampolli d'un gelso, gli avevan tulti ricoperti delle tor foglie ciondoloni, e spenzolavano dalla cima di quelli le lor campanelle candide e molli: là una zucca salvatica, co' suoi chicchi vermigli, s'era avviticchiata ai nuovi tralci d'una vite; la quale, cercato invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella; e, mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravan giù, pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendon l'uno con l'altro per appeggio. Il rovo era per tutto; andava da una pianta all'altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva, secondo gli riuscisse; e, attraversato davanti al fimitare stesso, pareva ele fosse li per contrastare il passo, anche al padrone.

Ma questo non si curava d'entrare in una lal vigna; e forse non sistette lanto a guardaria, quanto noi a farre questo po d'sedizio. Tirò di lungo: poco lonlano c'era la sua casa; attraversò l'orto, cammi-nando fino a mezza gamha tra l'erbacce di cui rea pupolato, coperto, conce la vigna. Mise picde sulla soglia d'una delle due stanze che c'era a l'erreno al rumore de suoi passi, al suo affacciarsi, uno c'era a l'erreno al rumore de suoi passi, al suo affacciarsi, uno

scompiglio, uno scappare incrociechiato di topacci, un cacciarsi dentro il sudiciume che copriva tutto il pavimento: era ancora il letto de' lanzichenecchi. Diede un'oechiata alle pareti: scrostate, imbrattate, affunicate. Alzò gli occhi al paleo: un parato di ragnateli. Non e' era altro. Se n' andò anche di là, mettendosi le mani ne' capelli ; tornò indietro, rifacendo il sentiero che aveva aperto lui, un momento prima; dopo poehi passi, prese un'altra straducola a maneina, che metteva ne'eampi; e senza veder ne sentire anima vivente, arrivo vicino alla casetta dove aveva pensato di fermarsi. Già principiava a farsi buio. L'amico era sull'uscio, a sedere sur un panehetto di legno, con le braccia inerociate, con gli occlii fissi al cielo, come un uomo shalordito dalle disgrazie, e insalvatichito dalla solitudine. Sentendo un calnestio, si voltò a guardar chi fosse, e, a quel che gli parve di vedere così al barlume, Ira i rami e le fronde, disse, ad alta voee, rizzandosi e alzando le mani: « non ei son ehe io? non ne ho fatto abbastanza ieri? Lasciatemi un po'stare, che sarà anche questa un' opera di misericordia. »

Renzo, non sapendo cosa volesse dir questo , gli rispose chiamandolo per nome.

« Renzo!....» disse quello, eselamando insieme e interrogando.



« Proprio, » disse Renzo; e si corsero incontro.

« Sei proprio tu! » disse l'amico, quando furon vicini: « oh che gusto ho di vederti! Chi l'avrebhe pensalo? T'avevo preso per Paolin de' morti, che vien sempre a tormentarmi, perchè vada a sotterrare. Sai che son rimado solo? solo ! solo, come un romito! »

« Lo so pur troppo, - disse Reuzo. E così, baratlando e mescalando in fretta sollid, domande e risposte, entrarono insieme nella esauccia. E li, senza sospendere i discorsi, famico si mise in farecuche per fare un po' d'oore a Renzo, come si poteva così all'improvviso e in quel tempo. Mise l'acqua al fluovo, e cominció a far la polentia; ma ecde poi il matterello a Renzo, perciè la dimenasse; e se n'audó dicundo: « son rimatos dost) en il son rimatos dost.

Tornò con un piccol seceliio di latte, con un po'di carne secca,



eon un paio di raveggioti, con fichi e pesche; e posato il tutto, sedellala la polenta sulla lafferia, si miseco insimene a tavola, riggaziadosi scambievolmente, l'uno della visita, l'altro del ricevimento. E, dopo un'assenza di forse due anni, si trovarono a un tratto mollo più amici di quello che avesser mai sapulo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno; perché all'uno e all'altro, dice qui il manoscrilto, eran loccale di quelle cose else fanno conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza; lanto quella else si sente, quanto quella else si trova negli altri.

Certo, nessuno poteva tenere presso di Renzo il luogo d'Aguese, né consolarlo della di lei assenza, non solo per quell'antica e speciale affezione, ma anche perché, tra le cose che a lui premeva di decifrare, ee n'era una di eui essa sola aveva la chiave. Stette un momento tra due, se dovesse continuare il suo viaggio, o andar prima in cerca d'Agnese, giacehé n'era così poco lontano; ma, considerato che della salute di Lucia, Aguese non ne saprebbe nulla, restò nel primo proposito d'andare addirittura a levarsi questo dubbio, a aver la sua sentenza, e di porlar poi lui le nuove alla madre. Però, anche dall'amico seppe molte cose che ignorava, e di molte venne in chiaro che non sapeva bene, sui casi di Lucia, e sulle persecuzioni che gli avevan fatte a lui, e come don Rodrigo se n'era andato con la coda tra le gambe, e non s'era più veduto da quelle parti; insomnia su tutto quell'intreccio di cose. Seppe anche (e non era per Renzo cognizione di poca importanza) come fosse proprio il casato di don Ferrante : che Agnese gliel aveva bensi fatto scrivere dal suo segretario; ma sa il cielo com'era stato scritto; e l'interprete bergamasco, nel leggergli la lettera, n'aveva fatta una parola tale, che, se Reuzo fosse andato con essa a cercar ricapito di quella casa in Milano, probabilmente non avrebbe trovato persona che indovinasse di chi voleva parlare. Eppure quello era l'unico fito ehe avesse, per andar in cerca di Lucia. In quanto alla giustizia, poté confermarsi sempre più ch'era un pericolo abbastanza tontano, per non darsene gran pensiero: il signor podeslà era morto di peste: chi sa quando se ne manderebbe un altro; anche la sbirraglia se n'era andata la più parte; quelli che rimanevano, avevan tutt'altro da neusare che alle cose vecchie.

Baccottò anche lui all'amico le sue viceude, e u'chke in contracambio cento storie, del passaggio dell' esercito, della peste, d'untori, di prodigi. « Son cose brutte, "n disse l'amico, accompagnando Reuzo in una camero che il contagio aveva resa disabilata; « cose cie uno si sercèble mai creduto il vedere; cose da levarvi l'allegria per tutta la vita; una però, a parlarne tra aniei, è un sollievo. »

Allo spuntar del giorno, eran tutt' e due in eucina; Renzo in arnese da viaggio, con la sua eintura nascosta solto il farsetto, e il coltellaccio nel taschio de calzoni: il fagottino, per andar più lesto, lo lasciò in deposito presso all' applic. « Se la mi va bene, « gli diese, « se la trovo in vita, se.... basta... ripasso di qui; corro a Pasturo, a dar la buona nuova a quella povera Agnese, c poi, e poi... Ma se, per disgrazia, per disgrazia che libi non voglàn... aldora, non so quel che farò, non so dov'anderò: certo, da queste parti non mi vedete più. « E soni partado, ritto sulla soglia dell'uscio, con la testa per aria, guardava con un misto di tenerezza e d'accoramento, l'auroro del son passe che non aveva più vedula da tanto tempo. L'amico gli disse, come s'usa, di sperar bene; volle che prendesse con sè qualcosa da mangiare; l'accompagnò per un pezzetto di strada, e lo lasciò con muoi angir.

Rezuzo, s'incamminà con la sua pace, bastandogli d'arrivar vicino a Milano in quel giorne, per cultrarci i siguente, di louri ore, a cominciar subito la sua ricerca. Il viaggio fu seura accidenti e seuza nulla che potesse distrar facuzo da suoi pensieri , fisorche le solite miserie e malinconic. Come avvera fatto il giorno avanti, si fermò a suo tempo, in un boschetto a mangiare un boccone, e a riposari. Passando per Monza, davanti a una bottega aperta, dove e'era de'pani in mostra, ne edises due, per non rimanere s'sprovvisto, in ogui caso. Il fornaio, gi fintimò di non entrare, e gli porse sur una piecola pala una sedelletta, con dentro acquia caccio, diendogli che buttasse fi i danari; e fatto questo, con certe molle, gli porse, l'uno dopo l'altro, i due pani, che fauzo si ninte uno per taxea.

Verso sera, arriva a Greco, senza però saperne il nome; nua, tra un po di tuenoni a di l'naghi, dei gi era rimasta dell'altro viaggio, e il calcolo del cammino fatto da Monza in poi, congetturando ebe dovera esser poco lontano dalla città, usei dalla strada muestra, per andar ne'empli in cerca di qualetto eszientoto, e il passar la notte; che con osterie non si volvea impicciare. Trovò meglio di quel ele cercava: vide un'apertura in una sepe che cingexo il roctile d'una cascina; entrò a buon conto. Non e' era nessuno: vide da un canto un gran portico, con sotto del ficio ammontalo, e a quello apogegiata una seala a mano; diede un'occliata in giro, e poi sali alla ventura; s'accomodo per domira, e infalti s'addormentió subilio, per non destarsi che all'alba. Altora, andò carpon carponi verso l'ord di quel grana letto; mise la testa fuori, e non vedendo nessuno, serse di dov' era sallot, sued di dov' era ralletto, since curtato, s'incennimio per viotole; o

## 48 I PROWESSI SPOSI

prendendo per sua stella polare il duomo; e dopo un brevissimo camnino, venne a sbucar sotto le mura di Milano, tra porta Orientale e porta Nuova, e molto vicino a questa.





## CAPITOLO XXXIV

I.

In quanto alla maniera di penetrare in etifa, Renzo aven sentito, cosi all'ingrosso, che e' eran ordini severissimi di non lacciar entrar nessuno, senza bulletta di sanità: Il ma che in vece ei s'en-lirava benissimo, chi appena sapesse un po' aiutarsi e coglicre il momento. Era infatti così; e lasciando anche da parte lasciando anche da parte

le cause generali, per cui in que tempi ogui ordine era poco eseguito; lasciando da parte le speciali, che rendevano così malagevole la rigorosa esecuzione di questo; Milano si trovava ormai in tale stato, da non veder cosa giovasse guardarlo, e da cosa; e chiunque ci venisse, poleva parer piuttosto noncurante della propria satule, che pericoloso a quella de cittadini.

Su queste notizie, il disegno di Renzo era di teulare d'entrar dalla prima porta a cui si fosce abbaltuto, se ci fosse qualde indopo, ri-prender le mura di fuori, finchè ne l'evasse un'altra di più facile accesso. Es di ci-do quante parte si immagianva che Minon dovesse avrec. Arrivoto dunque sotto le mura, si fermò a guardar d'inforno, come fa chi, non sapeunto da che parte gli convenga di prendere, par else ir aspelli, e ne civicia qualche indizio do ogni coss. Ma, a destra e a sinistra, non vedeva de due pezai d'una sirada storta; dirimpelto, un tratto di mura; da nessuma parte, nessun segno d'uomini viventi: se non che, da un certo punto del lerrapieno, s'alzava una volonna d'un finno oseuro e deuso, che sistendo s'aligrava e s'avvolgeva in ampi globi, perdendosi poi nell'aria immobile e bigia. Erau vestifi, telfic altre masserviai infette che si bruciavano: e di lali risis finamonale se ne faceva di continno, non li soltanto, ma in varie perti delle mura.

Il tempo era chino, l'aria pesante, il ciclo velato per lutto da ma mivola o da un nebbione uguale, inerte, che pareva negare il sule, senza prometter la pioggia; la campagna d'inforno, parte incolla, ce, lutta arda; ; ogni verzura seolorita, e nepurre una poeciola di rugiada sulle fogie passe e cassanti. Per di piú, quello solitudio, quel silenzio, così vicino a una gran città, aggiungevano una unova costernazione all'inquiettudine di Renzo, e rendevan più tetri tutti i suoi persieri.

Stato li alquanto, prese la diritta, alla ventura, andando, serta sipeto, verso porta Nuora, della quale, quantinque vicina, non
poteva accorgersi, a cagione d'un baluardo, dieiro eni era allura
nascosla. Dopo pediti passi, principi à seutire un lintimio di caunpanelli, che essava e ricomineiava agni hauto, e poi qualche voce
d'uono. Andò avanti e, passato il canto del haluardo, vici per la
prina cesa, une casotto di legno, e suffuscio, man guardia appuggiata
al nusodietto, con una ceri aria stracca e l'rascurata: dieiro c'era nuo
steconato, ciderto quello, la porta, cio di ne absece di muro, con una
teltuis supra, per riparare i ballenti; i quali erano spalantali, come
pure il cancello dello steconalo. Però, davanti appunto all'apertura.

e'era in terra un tristo impedimento: una barella, sulla quale due monatti aecomodavano nu poverino, per portarlo via. Era il capo de' gabellieri, a eui, poco prima, s'era scoperta la peste. Renzo si fermò, aspettando la fine: partito il convoglio, e non venendo nessuno a richiudere il cancello, gli parve tempo, e ci s'avviò in fretta; ma la guardia, con una manieraccia, gli gridò: « olà! » Renzo si fermò di nuovo su due piedi, e, datogli d'occhio, tirò fuori un mezzo dueatone, e glielo fece vedere. Colui, o che avesse già avnta la peste, o che la temesse meno di quel che amaya i mezzi ducatoni, accenno a Renzo ehe glielo buttasse; e vistoselo volar subito a' piedi, susnrrò: « va innanzi presto. » Renzo non se lo feee dir dne volte; passò lo steeconato, passó la porta, andó avanti, senza elie nessino s'accorgesse di lui, o gli badasse; se non che, quando ebbe fatti forse quaranta passi, senti un altro « ofà » elie un gabelliere gli gridava dietro. Questa volta, fece le viste di non sentire, e, senza voltarsi nemmeno, allungò il passo. « Olà! » grìdò di nuovo il gabelliere, con una voce però ebe indicava più impazienza che risoluzione di farsi ubbidire; e non essendo ubbidito, alzò le spalle, e tornò nella sua casaccia, come persona a cui premesse più di non accostarsi troppo ai passeggieri , elie d'informarsi de'fatti loro.

La strada che Renzo aveva presa, andava allora, come adesso, diritta fino al canale detto il Naviglio: i lati erano sieni o muri d'orti, chiese e conventi, e poche case. In cima a questa strada, e nel mezzo di quella che costeggia il canale, c'era una colonna, con una eroce detta la croce di sant' Eusebio. E per quanto Renzo guardasse innanzi, non vedeva altro che quella eroce. Arrivato al erociechio che divide la strada circa alta metà, e guardando dalle due parti, vide a diritta, in quella strada che si chiama lo stradone di santa Teresa, un cittadino che veniva appunto verso di lui. - Un cristiano. finalmente! - disse tra sé; e si voltó subito da quella narte, pensando di farsi insegnar la strada da lui. Questo pure aveva visto il forestiero elle s'avanzava; e andava squadrandolo da lontano, con uno sguardo sospettoso; e tanto più, quando s'accorse che, in vece d'andarsene per i fatti suoi, gli veniva incontro, Renzo, quando fu poco distante, si levò il eappello, da quel montanaro rispettoso che era; e tenendolo con la sinistra, mise l'altra mano nel cocuzzolo, e andò più direttamente verso lo sconosciuto. Ma questo, stralunando gli occhi affatto, fece un passo addictro, alzò un noderoso bastone r.

voltata la punta , chi era di ferro , alla vita di Renzo , gridò : « via ! via ! via ! «



• Oh oh.' » grido il giovine auche lui; rimise il eappetbo in testa la e, avendo tuttilarta voglia, come dievas poi, quando raccontasta cosa, che di metler su lite in quel momento, voltó le spalle a quello siravagante, e continuò la sua strada, o, per meglio dire, quella in eni si trovava avvialo.

L'altro tirò avanti andre lui per la sua, tatto fremente, e vollandosi, ogni menento, indierto. E arrivato a casa, raceondo te gli s'era accostato un untere, con un'aria mulie, mansucha, con un viso d'infame impostore, con los scalionio dell'unto, o l'involtio della polivere (non era ben certo qual de' due) in mano, nel cocuzzolo del cappello, per fargil tiri, se, el inon favases supoto teure tontano. - 85 em is' accostava un passo di più, « soggiunee, « l'inflivo addirittura, prima che avesse lempo d'accomodarmi me, il hirbone. La disgrazia fu ch' eravamo in un luogo così sofitario, chè se era iu mezzo Milano, chiamso gratte, e un facevo sintere a acchiaparto. Sieuro de gli si travava quella scellerala porcheria nel cappello. Ma risiare di ecerami un malanno; preché un po' di polvere è subito buttal; e color hanon una destreza particolare; poi hanno il davido dalla loro. Ora sarà in giro per Milano: chi sa che strage fa!» E fiu clee visse, che fu per molf anni, ogni volla che si parlasse d'untori, ripeleva la sua boria, e soggiungera: a quelli cite sostengono ancora che non era vero, non lo vengano a dire a me; perchè le cese bi-sogna averde viste. »

Arrivato al ponte, voltò, senza esitare, a sinistra, nella strada di san Marco, parendogli, a ragione, che dovesse condurre verso l'interno della città. E andando avanti, guardava in qua e in là, per veder se poteva scoprire qualche ereatura umana; ma non ne vide altra elle uno sformato cadavere nel piccol fosso che corre tra quelle poche case (che allora erano anche meno), e un pezzo della strada. Passalo quel pezzo, senti gridare: « o quell' nomo! » e guardando da quella parte, vide poeo lontano, a un terrazzino d'una casuceia isolata, una povera donna, con una nidiata di bambini intorno; la quale, seguitandolo a chiamare, gli fece cenno anche con la mano. Ci andò di corsa; e quando fu vicino, « o quel giovine, » disse quella donna: « per i vostri poveri morti, fate la carità d'andare a avvertire il commissario che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti, perchè il mio povero marito è morto; ci hanno inchiodato l'uscio, come vedete; e da ier mattina, nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore che siam qui, non m' è mai capitato un eristiano che me la facesse questa carità: e questi poveri innocenti moion di fame. »

"Di fame! " eselamo Renzo; e, cacciate le mani nelle tasche, " ecco, ccco, " disse, tirando fuori i due pani: " calatemi giù qualcosa da metterli dentro."

« Dio ve ne reada merito; aspettate un momento, » disse quella donna; e andó a cercare un paniere, e una fune da calarlo, come fece. A fenzo intanto gli venuero in mente que pani che avexa tovati vicino alla croce, nell'altra sua entrata in Milano, e ponsava: — ecco è una restitucione, e fore meglio che se gli avessi restitutio al proprio padrone; perché qui è veramente un'opera di miscri-cordia. —

« In quanto al commissario che dite, la mia donna, « disse poi, mettendo i pani nel paniere, « io non vi posso servire in nulla, pre-ché, per dirvi la verità, son forestiero, e non son uiente pratico di questo paese. Però, se incontro qualete uomo un po' domestico e manao, da potergii parlare, lo dirò a lui. «



La donna lo pregó che facesse cosi, e gli disse il nome della strada, onde lui sapesse indicarla.

" Anche voi, " riprese Renzo, " credo che potrete farmi un piacere,

una vera carità, senza vostro incomodo. Una casa di cavalieri, di gran signoroni, qui di Milano, casa \*\*\*, sapreste insegnarmi dove sia? "

" So che la c'é questa casa, " rispose la donna: « ma dove sia, non lo so davvero. Andando avanti di qua, qualcheduno che ve la insegui, lo troverete. E ricordatevi di dirgli anche di noi. "

« Non dubitate, » disse Renzo, e andò avanti.

A ogni passo, sentiva crescere e avvicinarsi un rumore che già aveva cominciato a sentire mentre era li fermo a discorrere: un rumor di ruote e di cavalli, con un tintinnio di campanelli, e ogni tanto un chiocear di fruste, con un accompagnamento d'urli, Guardava innanzi, ma non vedeva nulla. Arrivato allo sboeco di quella strada, scoprendosegli davanti la piazza di san Marco, la prima cosa elie gli diede nell'occhio, furon due travi ritte, con una corda, e con certe carrucole; e non tardò a riconoscere ( eli' era cosa famigliare in quet tempo) l'abboninevole macebina della tortura. Era rizzata in quel lnogo, e non in quello soltanto, ma in tutte le piazze e nelle strade più spaziose, affineliè i deputati d'ogni quartiere, muniti a questo d'ogni facoltà più arbitraria, potessero farei applicare intracliatamente chimque paresse loro meritevole di pena: o sequestrati che uscissero di casa, o subalterni che non facessero il loro dovere, o chiunque altro. Era uno di que' rimedi eccessivi e inefficaci de' quali, a quel tempo, e in que' momenti specialmente, si faceva tanto scialacquio.

Ora, mentre Renzo guarda quello strumento, pensando perché possa essere alzato in quel luogo, sente avvieinarsi sempre più il rumore, e vede sountar dalla cantonata della chiesa un nomo che scoteva un campanello: era un apparitore; e dietro a lui due cavalli che, allungando il collo, e puntando le zampe, venivano avanti a fatica; e strascinato da quelli, un carro di morti, e dopo quello un altro, e poi un altro e nu altro; e di una e di là, monatti alle eostole de'eavalli, spingendoli, a frustate, a punzoni, a bestemmie, Eran que' cadaveri, la più parte ignudi, aleuni mal involtati in qualche cencio, ammonticchiati, intreceiati insieme, come un gruppo di serpi che lentamente si svolgano al tenore della primavera; eliè, a ogni intorno, a ogni scossa, si vedevan que' mucchi funesti tremolare e scompaginarsi bruttamente, e ciondolar teste, e chiome verginali arrovesciarsi, e braccia svincolarsi, e batter sulle rote, mostrando atl'occhio già inorridito come un tale spettacolo noteva divenire più doloroso e più sconcio.

Il giovine s'era fermato sulla cantonata della piazza, vicino alla sbarra del canale, e pregava intanto per que' morti sconosciuti. Un atroce pensiero gli balenò in mente: — forse là, là insieme, là sotto... Oli, Signore! fale che non sia vero! fale ch'io non ei pensi! —



Passio il convoglio funchre, Renzo si mosse, attraverso la piazza, peruedendo lungo il enaule a mancina, senzialtra ragione della secla, se non che il convoglio cra andato dall'altra parte. Patti que quattro passi tra il fiano della citisa e il cunale, vide a destra il ponte Marcellino; prese di li, e rinsci in Borgo Nuovo. E guardando innanzi, sempre con quella mira di irovar qualcheduno da farsi insegnar la stonchio in mano, ritto vicino a un userio societiuto, cei capo chinato, e il creccio il nodo a quella un prete in farsetto, con un bastonchio in mano, ritto vicino a un userio societiuto, cei capo chinato, e il oreccio alto signifagio; peos dopo lo vide alara la mano e lenectire. Congetturò quello cli era di fatto, cio che finisse di confessar qualcheduno; e disse tra sè: — querso ci Funomo che fa per me Se un prete, în funzion di prete, non ha un po' di carità, un po' d'amore e di buona grazia, bisogna dire elle non ce ne sia più in questo mondo. —

Intanto il prete, staceatosi dall'uscio, veniva dalla parte di Reuzo, tenendosi, con gran riguardo, uel mezzo della artada. Reuzo, quang gli favieno, si levò il esppello, e gli accennio che desiderava partargli, fermandosi nello stesso tempo, in unaniera da fargli intendente che non si sarebbe accestato di più. Quello pure si fermò, in atto di stera e senire, puntando però in terra il suo bastoneino davanti a



sé, come per farseue un baluardo. Reuzo espose la sua domanda, alla quale il prete soddisfece, nou solo con dirgli il nome della strada dove la casa era situata, ma daudogli anche, rome vide che il poverino n'aveva bisoguo, un po' d'itinerario; indicandogli, cioè, a forza di diritte e di maneine, di chiese e di eroci, quett' altre sei o otto strade che aveva da passare per arrivarei.

» Die Is mantenga suno, in questi fempi, e sempre, « disse Reuro: ne meutre quiello is movera per annafersue, « un affara cartili, « soggiumse; e gil disse della povera domna dimentierata. Il hono prete ringrazió juli « avergid dato occasione de fare una cartili reco i necessaria; co, cileendo elle andava ad avvertire cti bisognava, tirò avanti. Reuzo: e, cileendo elle andava ad avvertire cti bisognava, tirò avanti. Reuzo: mosse anche lui, e, camminando, crevava di fare a sè si esso mur, pipetiaino eddifitinerario, per non esser da capo a dover domandare a ogni entontala. Ma non potersi timmaginari come quell'operazione.

.

gli riuseise penosa, e non fanto per la difficultà della cosa in sè, quanto per un novo turbamento che gli era nato nell'antino. Quel quanto per un moro turbamento che gli era nato nell'antino. Quel nome della strada, quella traceia del canumito l'avesa messo essi sottoopar. En l'indicio cle avvac desidenzo de domandato, e del quale non poteva far di meno; nè gli era stato detto nieut altro, da che potesse rieavare nessun augunto sinistivo; una dere videte' quell'idea na po' più distinta d'un termine vicino, dove uscircible d'una grandi inertezza, dove portebbe sentisi dire: è vivo, a soutrisi dire: è morta; quell'idea l'aveva così colpito, che, in quel momento, gli saroche piciatio più di truvaral austrorea a lui io di tutto, d'essere al principio del viaggio, di eni ornati toreva a la fine. Barcedes però le sus forze, e disse a sè stesso: — chi se principiomo ora a fare il ragazzo, con'anderà? — Così rinfranento alla meglio, seguitò la sun strata, indirennosis inella citià.

Quale città! e cos'era mai, al paragone, quello eli era stata l'anno avanti, per cagion della fame!

Renzo s'abbatteva appunto a passare per una delle parti più squallide e più desolate: quella erociata di strade elie si eliamava il carrobio di porta Nnova (C' cra allora una croce nel mezzo, e, dirimnetto ad essa, accanto a dove ora è san Francesco di Paola, una vecchia chiesa col titolo di sant'Anastasia.). Tanta era stata in quel vieinato la furia del contagio, e il fetor de' cadaveri lasciati li, che i pochi rimasti vivi erano stati eostretti a sgomberare: siechė, alla mestizia che dava al passeggiero quell'aspetto di solitudine e d'abbandono, s'aggiungeva l'orrore e lo schifo delle tracce e degli avanzi della recente abitazione. Renzo affretto il passo, facendosi coraggio col pensare elle la meta non doveva essere così vicina, e sperando che prima d'arrivarei, troverebbe mutata, almeno in parte, la scena; e infatti, di li a non molto, riusci in un luogo che poteva pur dirsi città di viventi; ma quale città ancora, e quali viventi! Serrati, per sospetto e per terrore, tutti gli usci di strada, salvo quelli che fossero spalancati per esser le ease disabitate, o invase; altri inchiodati e sigillati, per esser nelle case morta o ammalata gente di pesle; altri segnati d'una croce fatta col carbone, per indizio ai monatti, che c'eran de' morti da portar via: il tutto più alla ventura che altro, secondo che si fosse trovato piuttosto qua che la un qualche commissario della Sanità o altro impiegato, che avesse voluto eseguir gli ordini, o fare un'angheria. Per tutto cenei e, più ributtanti de' cenei, fasce marciose,

strane ammorbato, o lenzoli buttati dalle linestre; lalvolta corpi, o di persone morte all'improvviso, nella strada, e laciati i lin che passasse un carro da portarli via, o cascati da carri medesimi, o buttati anal'esci dalle linestre: tanlo l'insister e l'imprevasa del disserta eva vianalvalchiti gli anini, e fatto dimenticare ogni cura di pieta, ogni riguardo sociale! Cessalo per tutto ogni rumor di bolteghe, ogni strepto di carroaze, ogni grado di venditori, ogni chiacchierio di passeggieri, era beu raro che quel silenzio di morte fosse rotto da altro che da rumor di carri indecht, da lamenti di poveri, da ramanachito di farmi, da urti di frenetici, da grida di monatit. All'alba, a mezzo-giorno, a sera, una campiana del dimono dava il seggioro, a sera, una campiana del dimono dava il seggioro, il centa campiane dell'altre chiese; e allora avreste verdulo persone affaceriari al finiente, a pregare in comune; avveste sentito un bisbiglio di vori e di gentifi, che segiora una traiscara mista pure di qualche conforto.

Morti a quell'ora forse i due terzi de' cittadini, andati via o anunalati una buona parte del resto, ridotto quasi a nulla il concorso della gente di fuori, de' poelii elie andavan per le strade, non se ne sarebbe per avventura, in un lungo giro, incontrato uno solo in eni non si vedesse qualcosa di strano, e elle dava indizio d'una funesta mutazione di cose. Si vedevano gli uomini più qualificati, senza cappa ne mantello, parte altora essenzialissima del vestiario civile; senza sollana i preti, e anche de' religiosi in farsetto; dismessa in somma ogni sorte di vestito che notesse con gli svolazzi toccar qualche cosa, o dare (ciò che si temeva più di tutto il resto) agio agli untori. E fuor di questa cura d'andar succinti e ristretti il più che fosse possibile, negletta e trasandata ogni persona; lunghe le barbe di quetti che usavan portarle, cresciute a quelli che prima costumavan di raderle; lungue pure e arruffate le capigliature, non solo per quella traseuranza elic nasce da un invecchiato abbattimento, ma per esser divenuti sospetti i barbieri, da che era stato preso e condannato, come untor famoso, uno di loro, Giangiacomo Mora: nome che, per un pezzo, conservó una celebrità municipale d'infamia, e ne meriterebbe una ben più diffusa e perenne di pietà. I più tenevano da una mano un bastone, alemi anelie una pistola, per avvertimento minaccioso a chi avesse voluto avvicinarsi troppo; dall'altra pasticche odorose, o palle di metallo o di legno traforate, con dentro snugue inzuppate d'aceti medicati; e se le andavano ogni tanto metlendo al

naso, o ce le feuevano di confinno, Porta ano alcuni attacenta al culto una hocetta con dentro un poi d'argento vivo, persuais che avese la viria d'assorbire e di riteuere ogni esalazione pestilenziale; e avevan poi cura di rimovario ogni tanti giorni. I gentiluomini, non solo ucaviano senza il solito seguido, na si vodevano, con una sporta in braccio, andare a compara le cose necessarie al vitto. Gli amici, quando pur d'une s' invontrassero per la strada, si salutavan da ci, quando pur d'une s' invontrassero per la strada, si salutavan da



iontano, con cenul Inciti e fretdosio. Ogunno, camminando, avexa monto da fare, per fecansare gli sebilosi e mortiferi inciampi di cui il terreno cera sparse e, in qualche lutgo, anche affatto ingombro: ogunno cereava di stare in mezza alla strada, per tilmore e' alfre suddicune, o d'altro più funesto peso che potesse venir giù dalle finestre; per tilmore delle potiveri venefiche che si dievar essere pesos buttate da quelle su' passeggieri; per timore delle muraglie, che potevan esser mute. Così l'igiourana, coraggiosse e guardinga alla rovescia, aggiungera ora anguestie all'angustie, e dava fabil terrori, in compenso de' ragionevoi e subtatri che avvas lexatti da principio.

Tal era ciò che di meno deforme e di men compassionevole si faceva vedere intorno, i sani, gli agiati: che, dopo tante immagini di miseria, e pensando a quella aucor più grave, per mezzo alla quale dovreni condurre il lettore, non ci fermerenio ora a dir qual fosse lo spetlacedo 'degli appestati che si strascievano o giacevano per le strade, de' poveri, de' fanciulli, delle donne. Era talee, che il riguardante poteva trovar quasi nn disperato conforto in ciò che ai lontani e ai posteri fa la più forte e dolorosa impressione; nel pensare, dico, nel vedere quanto que' viventi fossero ridotti a pochi.

In mezzo a questa desolazione aveva Renzo fatto già una buona parte del suo cammino, quando, distante ancor molti passi da una strada in cui doveva voltare, senti venir da quella un vario frastono, nel quale si faceva distinguere quel solito orribite tintimio.

Arrivato alla canionata della strada, el erra una delle più larglie, vide quattro carri fermi en luezzo; e come, in un mervato di granaglie, si vede un andare e venire di gente, un caricare e un rovesciar di sacchi, lade era i movinenco in quel luogo; monatti d'entravan nelle case, monatti de n'uscivano con un peso su le spalle, e lo mettevano su funo o l'altro carro: alcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo, molti con uno ancor più odioso, pennaeche foccidi di vari redori, e, de quegli sclagurali portavano come
per segno d'altegria, in tanto pubblico lutto. Ora da una, ora da
una altra finestra, veniva una vece fugubre: e qua, monatti! - R con suono ancor più sinistro, da quel tristo bruiledio usciva quatche vociaccia che rispondeva: « ora, ora. « Ovvero eran pigionali che brontolavano, « dicevano di far presto: ai quali i monatti rispondevano
con bestomnie.

Entrato nella strada, Reuzo allungò il passo, cercando di non guardra quegl' ingonibri, se non quanto era necesario per iscansarli; quando il suo sguardo s' incontrò in un oggetto singolare di pietà, d'una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo; di unaniera che si fermó, quasi sorza volerlo.

Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usei, e veniva verso il ecuvoglio, una douna, il cui aspetto anumaiava una giovinezza avanzata, una non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuecata, una non guasita, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa, che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affatienta, ma non cascante; gió ecchi nont davan lacrime; una portavan seguo d'averne sparse tante; e' era in quel dolore un non so che di-pacato e di profondo, che attestasa un'anima tutta consaprevio e presente a sentirio. Ma non era il solo sono aspetto che, tra tante miserie, la indicase così particolarmente. alla pieta, e raxvixase per lei quel sentimento ornai straceo e ammortito ne cuori. Portava essa in colto ma lambina di forse nov'anni, morta; ma tuta ben accomodata, co' espelli divisi sula fronte, con na nvesitto hianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per prenio. Ne la teneva a giacere, ma sorretta, a seviere sur un braccio, col petto appoggisto al petto; come se fosse stata vias, se non che una manina bianca a guissa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il expo posava suff omero della madre, con un abbandona più fiorte del sonno della madre, che, se anche la somiglianza de volti non n'avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello de' due ch' esprineva anora un sentimenaro.

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia,



con una specie però d'insoillo rispello, con un'estazione involontaria. Ma quella, lirandosi indictro, seuza però mostrare solegno ne di sprezzo, « no! » disse: « non une la toesate per ora; devo metterla io su quel carro: perudete. » Gos idicendo, apri una mano, fece vedere una lossa, e la lascio cadere in quella che il nonato le tese. Doi continuio: « prometteteni di non levarle un filo d'inforno, ne di lasciar che altri arrilesa di farlo, e di metterla sollo terra così, «

Il mosatto si mise mas mano al petto; e poi, tutto premureso, e quais ossequisos, piú per il muvo sentimento da cui era cone soggiogato, cito per l'inaspettata ricompensa, s'affacestudo a far un po'di pisso sul carro per la morticina. La madre, dabo a questa un fuedo in fronte, la mise li come sur un letto, ce l'accomobi, le stece supra un panno bianco, e dise l'utiline paroté: « adió, occilial: riposa in pace : Stasera verreno ancte noi, per restar sempre insiene. Prega ininato per noi; civi porgeterò per te e per gli attir. » Poi veltatai di mivos al monatto, « voi, » disse, « pessendo di qui verso sera, salireda a preducer aniche no, e non me sola. »

Cosi detto, rientrò in casa, e, un moneuto dopo, s'affaccio à la finestra, terencho in colo un' afra hambian pin piecola, xiva, ama cio segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegue escquie della prima, fincici il carro non si mosse, fincici lo pote votere; più disparve. È che altro pole fare, se non posar sul telto. l'unica che le rimaneva, e mettevocle accanto per morire insienci? come il flore già rigoglioso sullo stelo cade insience edi foorellion ancora in boecia, al passar della falce che pareggia tutte l'erbe del proto.

« O Signore! » esclanio Renzo: » esauditela! tiratela a voi, lei e la sua creaturina: laumo patito abbaslanza! launo patito abbaslanza! » Riavuto da quella commozione straordinaria, e mentre cerea di tirarsi in mente l'itinerario per trovare se alla prima strada deve

ttrars in meme i umerario per trovare se ana prima strada deve voltare, e se a diritta o a mancina, sente anche da questa venire un altro e diverso strepito, un suono confuso di grida imperiose, di fiochi lamenti, un planger di donne, un mugolio di fanciulli.

Ando avanti, con fu cuore quella soilla trista e oscura aspettativa. Arrivalo al croeichio, vide da una parte una moltitudine confusa che s'avauzava, e si fermò li, per lasciaria passare. Erano anunalati e'u venivan condotti al lazzeretto; aleuni, spinti a forza, resistevano in vano, in vano gridavano che volevan norrie sul foro tetto, e

n - 1 Gnogle

rispondevano con inutili imprecazioni alle bestennuie e ai comandi de' monatti che li guidavano; altri camminavano in silenzio, senza mostrar



'dolore, ne alenn altro sentimento, come inscusati; donne eo bambini in collo-c fauciulli spaventati dalle grida, da quegli ordini, da quella eonipagnia, più che dal pensiero confuso della morte, i quali ad alte strida imploravano la madru e le sue braccia fidate, e la casa loro. Ahi! e forse la madre, che eredevano d'aver lasciata addormentata sul suo letto, ci s'era bultata, sorpresa tutt' a un tratto dalla peste; e stava li senza sentimento, per esser portata sur un carro al lazzeretto, o alla fossa, se il carro veniva più tardi. Forse, o sciagura degna di lacrime ancor più attare! la madre, tutta occupata de' suoi natimenti. aveva dimenticato ogni eosa, anche i figli, e non aveva più che un pensiero: di morire in pace. Pure, in tanta confusione, si vedeva ancora qualche escurpio di ferruezza e di pietà; padri, madri, fratelli, ligli, consorti, che sostenevano i cari loro, e gli accompagnavano con parole di conforto: nè adulti soltanto, ma ragazzetti, ma fanciulline elle guidavano i fratellini più teneri, e, con giudizio e con compassione da grandi, racconuandavano loro d'essere ubbidienti, gli assienravano elie s'andava in un luogo dove e'era elii avrebbe cura di loro per farli guarire.

In mezzo alla malineonia e alla tenerezza di lali viste, una cosa toerava più sul vivo, e teneva in agitazione il nostro viaggialore. La casa doveva esser li vicina, e chi sa se tra quella gente... Ma passata tutta la comitiva, e cessato quel dubbio, si volti a un monatto

ele veniva dietro, e gli domandò della strada e della casa di don Ferrante. « In mulora, tanglaren, » fu la risposta e len 'debe. Ne si eurò di dare a colui quella che si meritava; ma, visto, a due passi, un commissario che veniva în coda al convoglio, e aveva un viso un pó più di restiano, fece a lui la stessa domando. Questo, accennando con un bastone la parte donde veniva, disse: » la prima strada a dirita, la rultima casa grande a sinistra. »

Con una nuova e più forte ansietà in euore, il giovine prende da quella parte. E nella strada; dislingue subito la casa tra l'altre, più lasse e mesciline; y accosta al portone che é chiano, mette la namo sul nartello, e ce la tien so-spesa, come in un'urna, prima di tirar su la polizza dove fosse serilta la sua vita, o la sua morte. Finalmente alza il martello, e di un piecchio risduto.

Dopo qualelie moniento, s'apre un poco una finestra; una donna fa capolino, guardando chi era, con un viso ombroso che par che dica: monatti vagabondi? commissari? untori? diavoli? "Onella signora, " disse Renzo guardando in su, e con voce non

troppo sicura: « ci sta qui a servire una giovine di campagna, che ha nome Lucia?»

- « La non c' é più; andate, » rispose quella donna, facendo atto di chindere.
  - « Un momento, per carità! La non e' è più? Dov' e? »
  - "Al lazzeretto; " e di nuovo voleva chiudere.
    "Ma un momento, per l'amor del ciclo! Con la peste? "
  - Già. Cosa nuova, eh? Andate. »
  - » Oh povero me! Aspetti: era ammalata molto? Quanto tempo é....?» Ma intanto la finestra fu chinsa davvero.

"Quella signora! quella signora! una parola, per earità! per i suoi piveri morti! Non le chiedo niente del suo: ohe!" Ma era come dire al nuro.

Affitio della 1100va, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il maretto, e, così appoggiato alla porta, andava stringendolo e storcendolo, l'alzava per piechiar di 1100vo alla disperata, poi lo teneva sospeso. La quest'agilazione, si vollò per vedere se mai ei fosse d'inforno qualebe vicino, de cui potesse forse aver qualebe informazione più preeba, qualebe indizio, qualebe lume. Ma la prima, l'uniea persona ete vide, fu un'altra donna, distante forse un venti passi; la quale. con un viso di esprimeva terrore, odio, impazieras

e matria, con cert'occhi stravolti che vofevano insienne gumerlar Ini, in e guardar Ininano, spalanenado ha boreca come in alto di gridare a più non posso, ma rattenendo anede il respiro, alzando due braveia escarre, allungando e rifirando due muni grizusce e piegate a guisa e di artigli, come se cercasse d'acchiappar qualesos, si vedeva che voleva chianar genet, in modo de unpalededimo non se n'accropsco. Quando s'incontrarono a guardarsi, colei, faltasi aneor più brutta, si riscosse come persona sorpresa.

« Che diamine....? » cominciava Renzo, alzando anche Ini le mani verso la doma; ma questa, perdula la speranza di poterio far coglière all'improvviso, fasció scappare il grido che avea raltemnto fin altora: «l'untore: dagi! dagi! dagli all'untore! »

« Chi? io! alı strega bugiarda! sta zitta. » gridó Renzo; e fece



nn satio verso tee, per impairieria e laria cictare. Ma s'a voice sibilio, che aveva lissoipa pintilosò di pressare ai casi stoti. Allo strittat della vecchia, aevorreva gente di qua e di li; non la folla ette, in un caso similo, sarreble stala, tre mei prima, ma più che abbassina per poter fare d'un monto solo quel ete volescero. Nedto stesso tempo, s'apri di movo la finestra, e quelta medesima sgarbata di prima ci s'affacció questa volta, e gridava aneche leti: pigliatelo, pigliatelo; pida ci devi escrecu uno di que' birboni che vanno fu giro a miger le porte de g'abattonomini.

Renzo non istette li a pensare: gti parve subito miglior partito sbrigarsi da coloro, che rimanere a dir le sue ragioni: diede un'occhiata a destra e a sinistra, da che parte ei fose men gente, e syigni di là, fisquinse con un urtone uno che gli parava la strada; con un gran punzone nel petto, fece dare indictro otto o dicei passi un altro che gli correva incontre; e via di galoppo, col pugno in aria, stretto, nonceliulo, pronto per qualunque altro gli fosse ventto l'ari pieda calentia davanti era sempre libera; ma dietro le spalle sentiva il calestio e, più forti del calepsio, quelle grida namare: a dagli dagli all' untorei. Non sapeva quando fossero per fermarsi; non vedeva donce si potrebbe mettere in salvo. U'ira divenue rabbia, l'angoscia si cangiù in disperazione; e, perso il lume degli ocetii, mise mano al suo coltelleccio, lo sfoderò, si fermò su due piedi, voltò indictro il vivo più trova e più cagosco che avesce falto a sixon giorni; e, col braccio teso, brandendo in aria la lama luccicante, grido; e di la accure, venna avanti, canaglia; del rungerò io davore con questo.



Ma, con maraviglia, e con un sculinentu confuso di consolazione, vide che i suio prescentori s'eran gia fermati, e stava il i cuue litubanti, e che, seguitando a urfare, facevan, con le mani per aria, certi cenni da spiritali, come a gente che venisce di liotatao dictro a Ini. Si vollo di nuovo, e vide (che il gran turbamento uon gifiel aveva lasciato vedere un momento prima) un carro che s'avanzava, anti una fila di que soli carri funcheri, col solio accompagnamento; e dictro, a qualche dislanza, un altro muechietto di gente che avvelbero voluto anche loro dare adoksos all'untore.

e prenderbo in mezzo; ma eran trattenuti dall'impedimento medesimo. Vistosi così tra due fuochi; gli venne in unente che ciò de cera di terrore a coloro, poteva essere a lui di salvezza; prensò che non era tempo di far lo seltziziono; rimise il colletacio in foloro; si tirò da una parte, prese la rincorsa veno i carri, pasò il primo, e adocchi di estecondo un biamo spazio vido. Prende la mira, spiese un salto; è su, piantato sul piede destro, col sinistro in aria, e con le breccia state.

Bravo! bravo! e esclamarono, a una voce, i monatti, alenni de' quali seguivano il convoglio a piedi, altri eran seduti sui carri, altri, per dire l'orribil cosa com'era, sui cadaveri, trincanto da un gran flasco che andava in giro. = Bravo! bet colpa! =

« Sei venuto a metterti sotto la protezione de' monatti; fa conto d' essere in chiesa, » gli disse uno de' due che stavano sul carro duvi era montato.

I nemici, all'avvicinarsi del Ireno, averano, i più, vollate le spale, e se n' andavano, non lasciando di gridare: « dagli 'dagli 'ali' uniore: « Qualcheduno si rilirava più adagio, fernanniosi agni lanto, e vollandosi, con versacci e con gesti di minaccia, a Reuzo; il quale, dal carro, rispondeva loro dibattendo i pugui in acci.

« Lascia fare a m.e., « gli disse nu monatto; e strapata d' addesso a un cadavre un laido cencio, l'amondo in fretta, e, presolo per una delle cocche, l'abió come una flonda verso quegli estimati, e fece le viste di buttargielo, gridando: « aspetta, canaglia; A quell'atto, fraggion tutti, inorriditi; le Reuzo non vitie più de esténece di neniei, e calcagni che losllavano rapidamente per aria, a guisa di gualetiere.

Tra i monatti s'alzò un urlo di trionfo, uno seroscio procelloso di risa, un «uh!» prolungato, come per accompagnar quella fuga.

"Ah ah! vedi se noi sappiamo proteggere i galantuomini? " disse a Renzo quel monatto: " val più uno di noi che cento di que' poltroni."

« Certo, posso dire che vi devo la vita, » rispose Renzo: « e vi ringrazio con tutto il coure, »

"Di che cosa?" disse il monatto: "In to meriti: si vede che sei un bravo giovine. Fai bene a ungere questa canaglia: ungili, estirpali costoro, che non vaglion qualcosa, se non quando son morli; che, per ricompensa della vita che facciamo, ci maledicano, e vanno dicendo che, finita la moria, ci voglion fare impiecar tutti. Hanno a finir prima loro che la moria; c i monatti hanno a restar soli, a cantar vittoria, e a sguazzar per Milano."

"Viva la moria, e moia la marmaglia!" esclamò l'altro; e, con questo bel brindis, si mise il fiasco alla bocca, e, tenendolo con tult'e due le mani, tra le scosse del carro, diede una buona bevula, poi lo porse a flenzo, dicendo: "bevi alla nostra salute."



« Ve l'augnro a tutti, con tutto il cuore, » disse Renzo: « ma non ho sete; non ho proprio voglia di bere in questo momento. »

"Tu hai avuto nna bella panra, a quel che mi pare," disse il monatto: "m'hai aria d'un pover'nomo; ci vuol altri visi a far l'untore."

« Ognuno s' ingegna come può, » disse l'altro.

« Dammelo qui a me, » disse uno di quelli che venivano a piedi accanto al carro, « eleò ne voglio bere anch'io un altro sorso, alla salute del sno padrone, che si trova qui in questa bella compaguia.... li, li, appunto, mi pare, in quella bella carrozzata. » E, con un suo atroce e maledello gligno, accennava il carro chavanti a quello su cui slava il povero Renzo. Poi, composto il viso a ma tulo di serietà ancur più bievo e fellomeso, fece una riverenza da quella parle, e riprese: «si contenta, padron uno, che un povero monattuccio assaggi di quello della sua cautina? Vede bente: si fa certe vite: siam quelli che l'abbian messo in carrozza, pre conduro in villeggiatura. E poi, già a loro signori il vino fa subito male: i poveri monatti han lo stomaco bioso. e

E tra le risale de compagni, prese îl fasco, e l'abri; ma, prima di here, si voltó a Renzo gi fis-sò gi oceli în viso, e gii disse, con uma cerd'aria di compassione sprezzante: a bisogra che il diavolo col quale lui fatto îl patto, sia ben giovine; chê, se non cravamo li noi a salvarti, lui il dava um bell'ainto » E tra un movo seroscio di risa, s'altaccò il fasco alle labbi;

«E noi? elt. e noi? «gridaron piú voci dal carro el rea avanti. Il birhone. Tranamana quanto ne volle, porse, con lutte due le mani. il gran fasco a quegli altri suoi simili, i quali se lo passaron dall' mo all' atto, fino a mo che, votatolo, lo prese per il redlo, gli fere fare il mulinello, e lo segdiò a fracassarsi sulle batre, gridando«viva la morai!» Dietro a queste parole, intono una loro camonocacia; e sulho alla sua voce s'accompagnaron tutte l'altre di quel
turpe coro. La cantifena infernale, mista al finitianio de' campanelli,
al cipaio de carri, ai calpestio de cavalli, risonava net vido sidenziono delle strade, e, rimitombando nelle case, stringeva amaramente
il curore de rocci luci canaco le salitavano.

Ma cosa non puis alle vulle venire in accounció cosa non puis far piacere in qualece caso? Il pericolo d'un monaculo prima avearesa più cile tollerabile a Reuzo la compagnia di que' morti e di que' vivi; e ora fu' si oni creetti una musica, so per dire, gradila, quella dee lo levava dali rimpiccio d'una tale conversazione. Ancer mezzo affannalo, e tutto suttoogra, ringraziava intaito alla meglio in cuor suo la Provvidenza, d'essere ussito d'un tal frangente, senza riever male ne farne; la pregava de le 'aultatese ora a liberaria e, quelli, guardava la strada, per cogliere il tempo di siburcisto gii, qualto qualto, senza dar doro occasione di far qualche rumore, qualche secuala, che mettesse in maltira i passeggiere;

Tult'a un tratto, a una cantonata, gli parve di riconoscere il

luoga: guarda più attentamente, e ne fin sieuro. Sapete dov' era'. Sul corso di porta orientale, in quella strada per eui era venuto adagio, e lornalo via in fretta, circa venti mesi prima. Eli venne subito in mente che di il s'andava diritto al lazzeretto, e questo tro-varis sulla strada giusta, serusa studiare, venza domandare, l'ebba per un tratto speciale della Provvidenza, e per buon augurio del rimanente. In quel punto, veniva incontro ai carri un commissioni, gridando a' monatti di fermare, e non so che altro: il falto è che il conveglio si fermò, e la musica si cambiò in un diverbio rumoroso. Uno de' monatti di era sua di eraco di Renzo, sallo giu: Renzo dises all'altro: vi ringrazio della vostra carità: Dio ve ne renda merito; e cgi anche lui, dall'altra parte.

« Va, va, povero unlorello, » rispose colni: « non sarai in quelto che spianti Milano.»

Per fortum, non e' cra chi potesse sentire. Il coavoglio cra fermato sulla sinistra del crono: l'emon pende in fretta dall'altra parte, e, rasculando il muro, trotta innazzi verso il ponte; lo gassa, contima per la strada del bergo, ricenoco el incuratolo de capunecini, e vicino alla porta, vede spundar l'angolo del lazzeretto, gassa il caucello, e, gli si spiega davanti la secun seteinore di quel recinito un indizio appena e un saggio, e gia una vasta, diversa, indescrivilade seena.

Lungo i due latí che si presentano a chi guardi da quel punto. era tutto un brulichio; erano ammalati che andavano, in compagnic, al lazzeretto; altri che sedevano o giacevano sulle sponde del fossato che lo costeggia; sia che le forze non fosser loro bastate per condursi fin dentro al ricovero, sia che, nseiti di la per disperazione, le forze fosser loro ugualmente maneate per andar più avanti. Altri meschini errayano sbandati, come stupidi, e non pochi fuor di se affalto; uno stava tutto infervorato a raccontar le sue immaginazioni a un disgraziato che giaceva oppresso dal male; un altro dava nelle smanie; un altro guardava in qua e in là con un visino ridente, come se assistesse a un lieto spettacolo. Ma la specie più strana e più rumorosa d'una tal trista allegrezza, era nu cantare alto e continuo, il quale pareva che non venisse fuori da quella miserabile fulla, e pure si faceva sentire più che tutte l'altri voci; una canzone contadioesca d'amore gaio e scherzevole, di unelle che chiamayan villanelle; e andando con lo sguardo dietro al snono, per iscoprire chi mai potesse esser contento, in quel tempo, in quel luogo, si vedeva un meschino che, seduto tranquillamente in fondo al fossalo, cantava a più non posso, con la testa per aria.

Renzo aveva appena fatti alcuni passi tungo it lato meridionale dell'edidizio, de si senti in quella molituloita un ramuore storocidinario, e di lontano voci else gridavano: guarda! piglia! y slata in punta di piedi, e vode un evallaccio elte andava di carriera, spinto da un più strano cavaliere: era un freneticio che, vista quella bestia sciolta e non guardata, aceanto a un carro, c'era montalo in fretta a bisbasso, e, marticlando dei citolto e pugni, e facendo sporoni d'eclaegui; la cacciava in furia; e monatti dietro, urlando; e tutto si ravvose in un nuvolo di polvere, che volava lontaro,

Cosi, già sbalordito e stanco di veder miserie, il giovine arrivò alla porta di quel luogo dove ee n' erano aduuate forse più ehe non ce ne fosse di sparse in tutto lo spazio che gli era già toccato di percorrere. S'affaceia a quella porta, entra sotto la volta, e rimane un monento immobile a mezzo del portico.





## CAPITOLO XXXV



immagini il lettore il recinto del lazzeretto, popolato di secidic mila appestati; quello spazio intt'ingombro, dove di capanne e di baracche, dove di carri, dove di gente; quelle due inter-

minute fughe di portici, a destra e a sinistra, piene, gremite di lanquel quasi immenso covite, un bruilcho, come un ondegiamento; e qua e là, un andare e venire, un fermarsi, un correre, un chianzi, un atarsi, di convalescenti, di frencicie, di serventi. Tale fu to spettacelo che riempi a un tratto la vista di Reuso, e lo tenne li, sopraffatto e compreso. Questo spettacolo, noi non ci propositam certo di deservierio a parte a parte, ne il lettore lo desidere; solo, seguendo il nostro giovine nel suo penoso giro, ei fermeremo alle sue fermate, e di ciò che gli toccò di vedere diremo quanto sia necessario a raccontar ciò che fece, e ciò che gli segui.

Dalla porta dove s'era fermato, fino alta enpella del mezzo, e di la all'atra porta in faccia, c'era come un viale sponitro di capane e e d'agni altro impedimento stabile; e alla seconda occiniata, lleuzo vide in quello un trameno di carri, un portar via roba, per far luogo; vide cappuccini e secolari che dirigevano quett' operazione, e insieme mandavan via chi non el a vesse che fare. E tenendo d'esser anche lui messo fuori in quella maniera, si esceio addirittura tra le capanne, dalla parte a eni si trovara essualmente votato, a lad diritta.

Andava avanti, secondo che vedeva posto da poter mettere il piede,



da capanna a capanna, facendo capólino in ogruna, e osservando i letti eti cran fuori allo scoperto, esaminando votti abbattuti dal patiniento, o contratti dallo spasimo, o immobili nella morte, se mai gli venisse fatto di trovar quello che pur temeva di trovare. Ma aveva già fatto un hel pezzetto di cammino, e ripetuto più e più volte quel dobroso esame, extra veder min inessuna douns: cond e s'immagini che dovessero escre în un luogo separato. E indovinava; ma dove fosse, uno n'avera inditio, în ploteva argamentarlo. Incontrava oqui tauto ministri, tanto diversi d'aspello e di maniere e d'abito, quanto diverso copposto era îl principio che dava agli uni e agli altri una forza ignate di vivere in tali severizi: negli uni l'entiazione d'ogni senso di pieta, negli altri una pietà sovrunana. Ma ne agli uni ne agli altri si seultra di far domande, per non proesceirai alte volte uni incianupo; e delliberi d'andare, andare, fin che arrivase a Irovar dome. E andando non laciava di spiare intorno; ma di tempo in tempo era costretto a rifirare lo sguardo contristato, e come abbagilio da-tante piagle. Ma dove rivolgerio, dove riposate, che segora altre piagle. Ma

L'aria stessa e il cielo accrescevano, se qualche cosa poteva accrescerlo, l'orrore di quelle viste. La nebbia s'era a poco a poco addensata e accavallata in nuvoloni che, rabbuiandosi sempre più, davano idea d'un annottar tempestoso; se non che, verso il mezzo di quel ciclo enpo e abbassato, traspariva, come da un fillo velo, la spera del sole, pallida, elle spargeva intorno a sé un barlume fioco e sfumato, e pioveva un calore morto e pesante. Ogni tanto, fra mezzo al ronzio continuo di quella confusa moltitudine, si sentiva un borbottar di tuoni, profondo, come tronco, irresoluto; né, tendendo l'orecchio, avreste sanuto distinguere da che parte venisse; o avreste potuto erederlo un correr lontano di carri, che si fermassero improvvisamente. Non si vedeva, nelle campagne d'intorno, moversi un ramo d'albero, ne un uccello andarvisi a posare, o staccarsene: solo la rondine, comparendo subilamente di sopra il tetto del recinto, sdrucciolava in giù con l'ali tese, come per rasentare il terreno del campo; ma sbigottita da quel brulielio, risaliva rapidamente, e fuggiva. Era uno di que'tempi, in eui, tra una compagnia di viandanti non e'è nessuno che rompa il silenzio; e il cacciatore cammina pensieroso, con lo sguardo a terra; e la villana, zappando nel campo, smette di cantare, senza avvedersene; di que'tempi forieri della burrasea, in eui la natura, come immola al di fuori, e agitata da un travaglio interno, par elle opprima ogni vivente, e aggiunga non so quale gravezza a ogni operazione, all'ozio, all'esistenza stessa. Ma in quel luogo destinato per se al patire e al morire, si vedeva l'uomo già alle prese col male soccombere alla nuova oppressione; si vedevan centinaia e centinaia peggiorar precipitosamente; e insieme, l'ultima lotta era più affannosa, e nell'ammento de dolori, i gemiti più soffogati: ne forse su quel luogo di miscrie era ancor passata un'ora crudele al par di questa.

Già aveva il giovine girato un bel pezzo, e senza frutto, per quell'andirivieni di capanne, quando, nella varietà de lamenti e nella confusione del mormorio, cominciò a distinguere un misto singolare di vagiti e di belati; fin che arrivò a un assito sebeggiato e sconnesso, di dentro il quale veniva quel suono straordinario. Mise un occhio a un largo spiraglio, tra due asse, e vide un recinto con dentro capanne sparse, e, così in quelle, come nel piecol campo, non la solita infermeria, nia bambinelli a giacere sopra materassine, o gnanciali, o len-\* zoli distesi, o topponi; e balie e altre donne in faccende; e, eiò che più di tutto attraeva e fermava lo sguardo, capre mescolate con quelle, e fatte loro aiutanti: uno spedale d'innocenti, quale il luogo e il tempo potevan darlo. Era, dico, una cosa singolare a vedere alcune di quelle bestie, ritte e quiete sopra, questo e quel bambino, dargli la poppa; e qualche altra accorrere a un vagito, come con senso materno, e fermarsi presso il piecolo allievo, e procurar d'accomodarcisi sopra, e belare, e dimenarsi, quasi chiamando chi venisse in aiuto a tutt'e due.

Qua e là eran sedute balie con bambini al petto; alcune in tal atto d'amore, da far nascer dubbio nel riguardante, se fossero state attirate in quel luogo dalla paga, o da quella carità spontanea che va in cerea de bisogui e de dolori. Una di esse, tutta accorata, staccava dal suo petto esansto un meschinello niangente, e andava tristamente cercando la bestia, che potesse far le sue veci. Un' altra guardava con occhio di compiacenza quello che le si era addormentato alla poppa, e baciatolo mollemente, andava in una capanua a posario sur una materassina. Ma una terza, abbandonando il suo petto al lattante straniero, con una cert' aria però non di trascuranza, ma di preocenpazione, guardava fisso il cielo: a che pensava essa, in quell'atto, con quello sguardo, se non a un nato dalle sue viscere, che, forse poco prima, aveva succliato quel petto, che forse e'era spirato sopra? Altre donne più attempate attendevano ad altri servizi. Una accorreva alle grida d'un bambino affamato, lo prendeva, e lo portava vieino a una capra che pascolava a un muechio d'erba fresca, e glielo presentava alle poppe, gridando l'inesperto animale e accarezzandolo insieme, affinché si prestasse dolcemente all'ufizio. Questa correva a prendere un poverino, elie una capra tutt' intenta a allattarne un altro, pestava con una

In. I Gues

zampa: quella portava in qua e in là il suo, ninnandolo, cercando, ora d'addormentario col cauto, ora d'acquietarlo con dolci parole, chiamandolo con un nome ch'essa medesima gli aveva messo. Arrivò in quel punto un cappuecino con la barba bianchissima, portando due lambhisi strillati, uno per braccio, raccolti allora vicino alle madri-



spirate; e una donna corse a riceverli, e andava guardando tra la brigata e nel gregge, per trovar subito chi tenesse lor luogo di madre. Più d'una volta il giovine, spinto da quello ch'era il primo, e il

più forte de'suoi pensieri, s'era staccato dallo spiraglio per andarsene; e poi ei aveva rimesso l'occhio, per guardare ancora un momento.

Levatosi di li finalmente, audò cosleggiando l'assito, fin che un muecliictto di capanne appoggiate a quello, lo costrinse a voltare. Andò allora lungo le capanne, con la mira di riguadaguar l'assito, d'andar lino alla fine di quello, e scoprir paese nuovo. Ora, mentre guardusa inanta, per studiar la strada, un'apparizione repeutina, passeggiera, sistantanea, gife rio squardo, e gli mise l'anino sottosopra. Vide, a un ceruto passi di distanza, passare e perdersi subito tra le baracete un cappuecino, un cappuecino che, anche così da loutano e coi di finga, avvea tutto l'andare; tutto il fare, tutta la forma del padre Cristofero. Con la samaini dei polete pensare, corse verso quella parte; e li, a girare, a cercare; inanzai, indietro, delurio e fiori, per quegli andirivieni, tator che rivide, con altrettanta giola, quedia forma, quel freta medesimo; lo vide poso lontano, che, sesolandosi da una caldata, andaxa, con una scodella in mano, verso una capanna; poi lo vide seclesi sill'ascio di quella, faren nesgon di croce sulla sociella eletteva dinanzi; e, guardando intorno, come uno che sia sempre al-Ferta, mettera il amagiare. En proprio il padre Cristoforo.

La storia del quale, dal punto che l'abbiam perduto di vista, fino a quest'inconto, sari racconstata in due parole. Non S'era mai mosso da Riimid, né aveva pensalo a moversene, se non quando la peste scoppiata in Milano gi offri occasione di eiò che aveva sempre tanto desiderato, di dur la sua vita per il prossimo. Pregi, con grand'islan-za, d'esserci richiamato, per assistere e servire gli appestati. Il coute zio cra morto; e del resto d'era pui hisogno di infernieri che di pici-tici sieché fu esaudito semza difficoltà. Venne subito a Milano; entrò nel lazzeretto; e c'e era de cirea tre mesi.

Ma la consolazione di Renzo nel ritrovare il suo buon frate, non funitara nepure un momento: nell'atto tesso d'accertarsi elerra lui, dovette vedere quant'era mutato. Il portamento curvo e stentato; il viso scarno e smorto; e in tulto si vedeva una natura essusta, un carne rotta e cadente, che s'aintava e si sorreggeva, ogni momento, con uno sforzo dell'animo.

Andava anche lui fissando lo sguardo nel giovine che veniva verso di lui, e che, col gesto, non osando con la voce, cercava di farsi distinguere e riconoscere. « Oh padre Cristoforo! » disse poi, quando gli fu vicino da poter esser sentito senza alzar la voce.

- "Tu qui!" disse il frate, posando in terra la scodella, e alzandosi da sedere.
  - " Come sta, padre? come sta? "
- « Meglio di tanti poverini che tu vedi qui, » rispose il frate: e la sua voce era fioca, cupa, mutata come tutto il resto. L'occhio soltanto era quello di prima, e un non so che più vivo e più splendido; quasi

la carità, sublimata nell'estremo dell'opera, ed esultante di sentirsi vieina al suo principio, ci rimettesse un fuoco più ardente e più puro di quello che l'infermità ei andava a poco a poco spegnendo.

- " Ma tu, " proseguiva, " come sei qui? perché vieni cosi ad affrontar la peste? "

  " L'ho avula, grazie al ciclo. Vengo... a cerear di... Lucia. "
  - " Lucia! è mi Lucia? "
  - « È qui: almeno spero in Dio che ei sia ancora. »
  - " E tua moglie? "
- « Oh earo padre! no che non è mia moglie. Non sa nulla di tutto quello che è accaduto? »



" No, figliuolo: da elle Dio m'ha allontanato da voi altri, io non n'ho saputo più nulla; ma ora ch'Egli mi ti manda, dico la verità che desidero molto di saperne. Ma... e il bando? "

- « Le sa dunque, le eose elle m'hanno fatto? »
- " Ma tu, che avevi fatto? "
- " Senta; se volessi dire d'aver avuto giudizio, quel giorno in Milano, direi una bugia; ma cattive azioni non n' ho fatte punto. "
  - " Te lo eredo, e lo eredevo anche prima. "
  - « Ora dunque le potrò dir tutto. »

- « Aspetta, « disse il ínete; e andato aleuni passi (nor delle capan-na, chiamò: » padre Vittore!» Dopo qualehe momento, comparve un giovine cappuccino, al quale disse: « fatemi la carità, padre Vittore, di guardare anche per me, a questi nostri poverini, intanto tl'io me nes toritirato; e se aleuno però mi volesse, chiamateni. Quel tale principalmente! se mai desse il più piecolo segno di tornare in sè, avvisetmi siabilo, ner carità. «
- « Non dubitate, » rispose il giovine; e il vecchio, tornato verso Renzo, « entriamo qui, » gli disse. « Ma... » soggiunse subito, fermandosi, « tu mi pari ben rifinito: devi aver bisogno di mangiare. »
- « É vero, » disse Renzo: « ora che lei mi ei fa pensare, mi ricordo che sono ancora digiuno. »
- « Aspetta, " disse il frate; e, presa un'altra scodella, l'ando a empire alla caldaia: tornato, la diede, con un eucehiaio, a Renzo; lo fece sedere sur un saccone che gli serviva di letto; poi andò a una lotte ch'era in un canto, e ne spillò un bicchier di vino, che mise sur un tavotino, davanti al suo convitato; riprese quindi la sun scodella, e si mise a sedere accanto a lui.
- « Oh padre Cristoforo! » disse Renzo: « tocca a lei a far codeste cose? Ma già lei è sempre quel medesimo. La ringrazio proprio di cuore. »
- "Nou ringraziar me, " disse il frate: " è roba de' poveri; ma anche lu sei un povero, in questo momento. Ora dinuni quello che non so, dinuni di quella nostra poverina; e cerca di spieciarti; chè c' è poco tempo, e molto da fare, come tu vedi."

Remo principiò, tra una eucchiaita e l'altra, la storia di Lucia: com'era stala risvorata nel monastero di Moza, come rapita. Al-l'immagine di tali patimenti e di tali pericoli, al pensiero d'essere stato lui quello che aveva indirizzato in quel luogo la povera innocente, il buon inter imasse senza fato; ma lo riprese sublto, sentendo com'era stata mirabilimente filierata, resa alla madre, e allogata da questa presso a donna Prassechi.

« Ora le racconterò di me, » prosegui Beuzo; e raccontò in suecinto la giornata di Milano, la fuga; e come era sempre stato lontano da casa, e ora, essendo ogni cosa sotlosopra, s'era arrischiato d'andarei; come non ci aveva trovato Agnese; come in Milano aveva saputo che Lucia era al lazzeretto. « Es on qui, » conclue, « son qui a ecrearia, a veder se é viva, e se... mi vuole ancora... perché... alle volte... »

- " Ma, " domandò il frate, " hai qualche indizio dove sia stata messa, quando ci sia venuta?"
- « Niente, caro padre; niente se non che è qui, se pur la c'è, che Dio voglia! »
  - « Oh poverino! ma che ricerche hai tu finora fatte qui? »
- « Ho girato e rigirato; ma, tra l'altre cose, non ho mai visto quasi altro che tuomini. Il ben pensato che le donne devono essere in un luogo a parte, ma non ci sono mai potuto arrivare: se è cosi, ora lei me l'insegnerà. »
- « Non sai, figliuolo, che è proibito d'entrarci agli uomini che non ci abbiano qualche incombenza? »
  - « Ebbene, cosa mi può accadere? »
- « La regola è giusta e santa, figliuolo caro; e se la quantità e la gravezza de' guai non lascia che si possa farla osservar con tutto il rigore, è una ragione questa perchè un galantuomo la trasgredisca? »
- « Ma, padre Cristoforo! » disse Renzo: « Lucia doveva esser mia moglie; lei sa come siamo stati separati; son venti mesi che patisco, e le lo pazienza; son venuto fin qui, a rischio di tante cose, l'una peggio dell'altra, e ora . . . »
- « Non so cosa dire. » riprese il frate, rispondendo piuttosto a'suoi pensieri elle alle parole del giovine: « tu vai eon buona intenzione; e piacesse a Dio che tutti quelli che hanno libero l'accesso in quel luogo, ei si comportassero come posso fidarmi che farai tu. Dio, il quale certamente benedice questa tua perseveranza d'affetto, questa tua fedeltà in volere e in cercare colei ch'Egli t'aveva data; Dio, che è più rigoroso degli uomini, ma più indulgente, non vorrà guardare a quel che ci possa essere d'irregolare in codesto tuo modo di cercarla. Ricordati solo, che, della tua condotta in quel luogo, avremo a render conto tutt'e due; agli uomini facilmente no, ma a Dio senza dubbio. Vien qui. » In così dire, s'alzò, e nel medesimo tempo anche Renzo; il quale, non lasciando di dar retta alle sue parole, s'era intanto consigliato tra se di non parlare, come s'era proposto prima, di quella tal promessa di Lucia. - Se sente anche questo, - aveva pensato, mi fa dell'altre difficoltà sieuro. O la trovo; e saremo sempre a tempo a discorrerne; o ... e allora! che serve? -

Tiratolo sull'uscio della capanna, el era a settentrione, il frate riprese: « Senti; il nostro padre Felice, che è il presidente qui del lazzeretto, conduce oggi a far la quarantina altrove i pochi guariti che ei sono. Tu vedi quella chiesa li nel mezzo.... e , alzando la mano scarna e tremolante, indicava a sinistra nell'aria torbida la cupola della cappella, che torreggiava sopra le miserabili tende; e prosegui; a là intorno si vanno ora radunando, per useire in processione dalla porta per la quale In devi essere entratao. r



- Ah! era per questo dunque, che lavoravano a sbrattare la strada.
   Per l'appunto: e tu devi anche aver sentito qualche tocco di quella campana.
  - " N'ho sentito uno. "
- » Era il secondo: al terzo sarau tutti radunati: il padre Pelice farì turo un piecolo disecroe; e poi s'avvierà con lorto. Tu, a quel tece, portati la; cerca di metterti dietro quella gente, da una parte della strada, dove, senza disturbare, nè dar nell'occhio, tu possa vederi passare; e vedi... vedi... se la ci losse. Eo Dio non ha voluto che la ci sia; quella parte, » e alzò di nuovo la mano, accenanado il alto delle difinio che avevan dirimpetto: « quella parte della fabbrica, e una parte del tereno che è il davanti, è assegnata alle donne. Vedrai uno parte del tereno che è il davanti, è assegnata alle donne. Vedrai uno parte del tereno che è il davanti, è assegnata alle donne. Vedrai uno parte del tereno che con la contra di parte della fabbrica, e una parte del tereno che è il davanti, è assegnata alle donne. Vedrai uno parte del tereno che con la contra di parte della fabbrica, e una parte del tereno che con la contra di parte della fabbrica, e una parte del tereno che è il davanti, è assegnata alle donne. Vedrai uno parte del tereno che con la contra di parte della fabbrica, e una parte del tereno che con la contra di parte della fabbrica, e una parte della receno della contra della con la contra della contra della con la contra della con la contra della con la contra della con la contra della contra della

stecemato che divide questo da quel quarfere, ma in certi tuoghi interrotto, in altri parto, scheli non troveri difficioli per catarea. Dentro poi, non facendo tu nulla che dia ombra a nessuno, nessuno probablimente non diris nulla a te. Se però ti si facesse qualche ostacolo, di che il padre Cristoforo da "'il conosce, e renderà conto di te. Cercala li; cercala con fiducia e... con rassegnazione. Perché, rite. Cercala li; cercala con fiducia e... con rassegnazione. Perché, riuna persona viva al lazzeretto Si sti tu quante volte i ho veduto rinnovarsi questo mio povero popolo I quanti ne ho veduti portar via: quanti podri userie... Va preparato a fare un sestrificio.

Già; intendo anch' io, » interruppe Renzo stravolgendo gli occhi, e cambiandosi tutto in viso; « intendo! Vo: guarderò, ecrelerò, in un luogo, nell'altro, e poi ancora, per tutto il lazzeretto, in lungo e in largo... e se non la trovol... »

« Se non la trovi? » disse il frate, con un'aria di serietà e d'aspettativa, e con uno sguardo che ammoniva.

« Renzo! » disse il frale, afferrandolo per un braccio, e guardandolo ancor più severamente.

« E se lo trovo, » continuò Renzo, cieco affatto dalla collera, « se la peste non ha già fatto giustizia.... Non è più il "tempo che un poltrone, co' suoi bravi d'inlorno, possa metter la gente alla disperazione, e ridersene: è venuto un tempo che gli uomini s'incontrino a viso a viso: e... ha farò lo la giustizia!

« Sciagurato! « gridò il padre Cristofore, con una voce che aveva ripresa tutta l'antica pienezza e sonorità: « seiagurato! » e la sua testa cadente sul petto s'era solievata; le goto si colorivano dell'antica vita; e il fuoco degli occhi aveva un non so che di terribile. « Guarda, seiagurato!» E mentre con una mano sirrigiera e socleva forte il braccio di Renzo, girava l'altra davanti a sé, accennando quanto più poteva della dolorosa secua all'informo. « Guarda chi è Codui che gastiga! Colui che guidea, e non è giudicale Colui retto.

flagella e che perdona! Ma fu, verme della terra, tu vuoi far giustizia! Tu lo sii, tu, quale sia la giustizia! Va, neigarto, vattene! lo,
speravo...-si, lo sperato che, prima della mia morto, Dio m'avrebbe
dala questa consolazione di sentir che la mia povera. Lucla fosse viva;
forse di vederla, e di sentirmi prometter da lei che rivolgerebbe una
pregidera li verso quella fossa dovi'o sarà. Va, i um bai levata le
mia speranza. Dio non l'ha lasciata in terra per te; e tu, ectro, non
hal l'ardire di ercederti degno che Dio pensi a consolnit. Arrà pensato a loi, perche lei è una di quell'anime a cui son riservate le consolazioni eterne. Val: non ho più tempo di datri retta. »

- E così dicendo, rigettò da se il braccio di Renzo, e si mosse verso una capanna d'infermi.
- "Ah padre! " disse Renzo, andandogli dietro in atto suppliehevole: " mi vuol mandar via in questa maniera? "



« Come! » riprese, con voce non meno severa, il cappuecino. « Ar-diresti tu di precionere di or nabassi il tempo a questi affitti, i quali aspettano ch'io parti loro del perdono di Dio, per ascoltar le tue voci di rabbia, i tuoi proponimenti di vendetta? " Pio ascoltato quando tu chiedevi consolazione e aiuto; bo lascista la carità per la carità; ma ora tu hai la tua vendetta in cuore: che vuoi da me? vattene. Ne ho visti morire qui degli officare i che perdonavano: degli officare).

che gemevano di non potersi umiliare davanti all'offeso: ho pianto con gli uni e con gli altri; ma con te che ho da fare? »

- « Ah gli perdono! gli perdono davvero, gli perdono per sempre! » esclamò il giovine.
- " Renzo! " disse, con una serietà più tranquilla, il frate: " pensaei; e dimmi un poco quante volte gli hai perdonato. "
- E, stato alquanto senza ricever risposta, tutt' a un tratto abbassò il capo, e, con voce cupa e lenta, riprese: « tu sai perchè io porto quest'abito. »

## Renzo esitava.

- " Tu lo sai! " riprese il vecchio.
- " Lo so, " rispose Renzo.
- Ho odiato anch' io: io, che t'ho ripreso per un pensiero, per una parola, l'uomo ch' io odiavo cordialmente, che odiavo da gran tempo, io l'ho ucciso.
  - « Si, ma un prepotente, uno di quelli.... »
- « Zitto! » interruppe il frale: « eredi tu che, se ci fosse una buona ragione, io non l'avrei trovata in trent'anni? Ah! s'io potessi ora metterti in euore il sentimento che dopo ho avulo sempre, e che ho aucora, per l'uomo ch'io odiavo! S'io potessi! io? ma Dio lo può: Egli lo faceia !... Senti, Renzo; Egli ti vuol più bene di quel che te ne vuoi tu: tu hai potuto macelinar la vendetla; ma Egli lia abbastanza forza e abbastanza misericordia per impedirtela; ti fa una grazia di eui qualchedun altro era troppo indegno. Tu sai, tu l' hai detto tante volte, ch'Egli può fermar la mano d'un prepotente; ma sappi che può anche fermar quella d'un vendicativo. E perchè sei povero, perebè sei offeso, credi tu ch'Egli non possa difendere contro di te un uomo che ha erealo a sua immagine? Credi tu ch' Egli ti lascerebbe fare tutto quello ebe vuoi? No! ma sai tu cosa puoi fare? Puoi odiare, e perderti; puoi, con un tuo sentimento, allontanar da te ogni benedizione. Perchè, in qualunque maniera t'andassero le cose, qualunque fortuna tu avessi, tien per certo che tutlo sarà gastigo, finchè tu non abbia perdonato in maniera da non poter mai più dire: io gli perdono. =
- « Si, si, » disse Renzo, tutto commosso, e tutto confuso: « capisco che non gli avevo mai perdonato davvero; capisco che ho parlato da bestia, e non da cristiano: e ora, con la grazia del Signore, si, gli perdono proprio di cuore. »

- " E se tu lo vedessi? "
- « Pregherei il Signore di dar pazienza a me, e di toccare il cuore a lui. »
- " Ti ricorderesti che il Signore non ci la detto di perdonare a' nostri nemici, ci ha detto d'amarli? Ti ricorderesti ch' Egli lo ha amato a segno di morir per lui? "
  - « Si, col suo aiuto. »
- « Ebbene, vieni con me. Hai detto: lo troverò; lo troverai. Vieni, c vedrai con chi tu potevi tener odio, a chi potevi desiderar del male, volergliene fare, sopra che vita tu volevi far da padrone. »
- E, presa la mano di Renzo, c strettala come avrebbe potuto fare un giovine sano, si mossc. Quello, senza osar di domandar altro, gli andò dietro.

Dopo poehi passi, il frate si fermò vicino all'apertura d'una capanua, fissò gli occhi in viso a Renzo, con un misto di gravità e di tenerezza; e lo condusse dentro.



La prima cosa che si vedeva, nell'entrare, era un infermo seduto sulla paglia nel fondo; un infermo però non aggravato, e che anzi poteva parre vicino alla convalencema; il quade, viso il padre, chetembo la testa, come accennando di no: il padre abbasoò la sua, con un atto di tristezza e di rassegnazione. Remo intanto, girando, con una carinosità inquieta, lo sguardo sugli atiri oggetti, vicit ere quattro infermi, ne distinse uno da una parte sur una materassa, involtato in un lenzolo, con una cappa signorile indosso, a guisa di coperta: lo fissò, riconobbe don Rodrigo, e fece un passo indictro; ma il frate, facendogli di nuovo sentir fortemente la mano con eui lo teneva, lo liriò appiè del covite, e, stessvi sopra l'altra mano, accennava col dito l'unno cle vi giaceva.



Stava l'infelice, immute; spalaneati gli occhi, ma senza sguardo: pallido il viso e sgarso di mocchie nere; nere el cenilate le labbra: l'avveste detto il viso d'un cadavere, e una contrazione visionta non avesse reso testimonio d'una vita tensec. Il petto si solicava di quando in quando, on un respira filannoso; is deletra, fuor della cappa, lo premera vicino al cuore, con uno siringere adunco delle dila, livide tulte, e sulla punta necesario.

« Tu vedi! » disse il frate, con voce bassa e grave. » Può esser

gastigo, può esser misericordia. Il sentimento che tu proverai ora per quest'unon che l'à nofico, o, si; lo stesso sentimento, il Dio, che tu pure lain offico, a vrà per te in quel giorno. Benedicilo, e sei beuedetto. Da quattro giorni è qui conne tu lo vedi, senza dar segno di sentimento. Forse il Signore è protto a concedergii un'ora di ravvedimento, importante del pregli con quella innocente; forse serba la grazia alla tua sola pregliero quella innocente; forse serba la grazia alla tua sola pregliero, alla preglière ad un cuera entitto e rassegnato. Forse la salvezza di quest'uono e la tua dipende ora da te, da uu tuo sentimento di perdono, di compassione... Ad anore! »

Taeque; e, giunte le mani, chinò il viso sopra di esse, e pregò: Renzo fece lo stesso.

Erano da poetii momenti in quella positura, quando scoccò la camµana. Si mossero tutt'e due, come di concerto; e uscirono. Nè l'uno fece domande, nè l'altro proteste: i loro visi parlavano.

« Va ora, » riprese il frate, « va preparato, sia a ricevere una grazia, sia a fare un sacrifizio; a lodar-Dio, qualunque sia l'esito delle tue ricerche. E qualunque sia, vieni a darmene notizia; noi lo loderemo insieme. »

Qui, senza dir altro, si separarono; uno tornò dond'era venuto; l'altro s'avviò alla cappella, che non era tontana più d'un cento passi.





## CAPITOLO XXXVI.



Chi avrebbe mai detto a Renzo, qualche ora prima, elie, nel forte d'una tal ri-cerca, al cominciar de' momenti più dubbiosi e più decisivi, il suo cuore sarebbe stato divisto ira Lucia e don Rodrigo? Eppure era così: quella figura veniva a miscluiarsi con tutte l'immagini care o terribili che la speranza o il timore gli mettevan davanti a vicenda, in quel tragitic; le parole sontite appie di quel covile, si cacciavano tra i si e i no, ond'era combattuta la sua meute; e

non poteva terminare una preghiera per l'esito felice del gran eimento, senza attaccarei quella che aveva principiata là, e che lo scocco della campana aveva troncata. La cappella ollassodare che sorge, devasta d'alcuni sealini", nel morzo del lazeretto, era, nella sua costrazione prismitiva, aperta da tutti i ladi, senz' altro sodegno che di pilsabri e di colome, una faibetica, per di recosi, risoforata i no quoi facciata una more tra due lutera columni, dentro girava un portico intorno a quella che si direbbe prim progriamente chiesa, non composta che d'ollo archi, rispondenti a quelli delle facciate, con sopra una empola; di maniera che l'altare certetto nel centro, poteva esser vectulo da quili finistra delle stance del recinto, e quasi da oqui punto del campo. Ora, conventito l'edificio a Inttilat'i reso, i vani delle facciate son unarti; ma l'anties osassitura, rimasta intatta, indica chiaramente l'antico stato, e l'antico descinazione di quello.

Renzo s'era appena avviato, che vide il padre Felice comparire nel portico della cappella, e affacciarsi sull'arco di mezzo del lato che guarda verso la città; davanti al quale era radunata la comitiva, al



piano, nella strada di mezzo; e subito dal suo contegno s'accorse che aveva continciala la predica.

Giós per quelle viotote, per arrivare alla coda dell'utiliorio, came gli era salso aggerito. Arrivatori, si fermò cholo chelo, lo socsetuto con lo sguardo; ma non vedeva di li altro che un fotto, direi 
quasi m selcialo di teles. Nel mezzo, e n'era ma certo numero enperte di fazzoletti, o di veli: in quella parte ficcò più altentamente 
gli occiti: ma, non arrivando a soprirei deniro multa ginò, gli abico 
anche ini dove tutti tenevan fisci i loro. Rimase tocco e compunto 
dalla venerabili gignar del predicatore; c, con quel et negli polexa restar d'altenzione in un tal momento d'aspettaliva, senti questa parte 
del seleme razionamento.

Diamo un pensiero ai mille e mille che sono uscili di là; " e, col dito alzalo sopra la spalla, accennava dietro sè la porta che mette al cimitero dello di san Gregorio, il quale allora era lutto, si può dire, una gran fossa: « diamo intorno un'occhiata ai mille e mille che rimangon qui, troppo incerti di dove sian per useire; diamo un'occhiata a noi, così poelii, che n'usciamo a salvamento. Benedetto il Signore! Benedetto nella giustizia, benedetto nella misericordia! benedetto nella morte, benedetto nella salute! benedetto in unesta seelta elie ha voluto far di noi! Oh! perché l'ha voluto, figlinoli, se non per serbarsi un piecol popolo corretto dall'afflizione, e infervorato dalla grafiludine? se non a fine elle, sentendo ora più vivamente, elle la vita è un suo dono, ne facciamo gnella stima che merita una cusa data da Lui, l' impieghiamo nell' opere che si possono offrire a Lui? se non a fine che la memoria de' nostri patimenti ei renda compassionevoli e soccorrevoli ai nostri prossimi? Questi intanto, in compagnia de' quali abbiamo penato, sperato, tenuto; Ira i quali lasciamo degli amici, de congiunti; e elle tutti son poi finalmente nostri fratelli; quelli tra questi, elie ci vedranno passare in niezzo a loro, mentre forse riceveranno qualche sollievo nel pensare che qualcheduno esce pur salvo di qui, ricevano edificazione dal nostro contegno. Dio non voglia che possano vedere in noi una giola rumorosa, una giola mondana d'avere scansala quella morte, con la quale essi slanno aucor dibattendosi. Vedano che partiamo ringraziando per noi, e pregando per loro; e possan dire; anche fuor di qui, questi si ricorderanno di noi, continueranno a pregare per noi meseltini. Cominciamo da questo viaggio, da' primi passi che siam per fare, una vita tutta

di carità. Quelli che sono tornati nell'autico vigore, diano un braccio fraterno ai facchi; giovani, sostenete i vecchi; voi che siete rimasti senza figituoli, vedete, intorno a voi, quanti figituoli rimasti senza padre: siatelo per toro! E questa caritia, ricoprendo i vostri peccati, raddolerirà aute i vustri dotori. n

Qui un sordo mormorio di gemiti, un singhiozzio che andava crescendo nell'admuniza, fu sospeso a un tratto, nel vedere il predicatore mettersi una corda at collo, e buttarsi in ginocchio; e si stava in gran silenzio, aspettando quel che fosse per dire.

« Per me, » disse, « e per tutti î nici compagni, che, senza alcun nostro merito, siamo stati setta il altato privilegio di servi cristoin vei; lo vi chicelo unilimente perdono se non abbiamo degnamente
adempito un si gran ministero. Se la pigrizia, se l'indecitità della
carne ci la resi meno attenti alle vostre necessità, men pronti alle
vostre chiannac; se un'inginata impazienza, se un colpero tedio ci la
fatti qualcie volta comparivi divaruit con un volto annoiato e severe;
se qualche volta il iniserabile penistre che voi aveste bisogno di noi,
ci la portati a non trattarvi con tutta quell' multi che si convenito,
se la nostra fragilità ci la fatti trascorrere a qualche azione che vi
sia stata di seanoloci perdonateri. Codo Dio rimetta a voi ogni vostro delito, e vi benedica. « E, fatto sull'udienza un gran segno di
croce, s'alcò.

Noi abbiam notuto riferire, se non le precise parole, il senso almeno, it tema di quelte che proferi davvero; ma la maniera con cui furon dette non è eosa da potersi descrivere. Era la maniera d'un uomo che chiamava privilegio quelto di servir gli appestati, pereliè lo teneva per tale: che confessava di non averei degnamente corrisposto a perché sentiva di non averei corrisposto degnamente; che chiedeva perdono, perché era persuaso d'averne bisogno. Ma la gente elie s'era veduti d'intorno que' cappuccini non occupati d'altro elie di servirla, e tanti n'aveva veduti morire, e quelto che parlava per tutti, sempre il primo alla fatica, come nell'autorità, se non quando s'era troyato anche lui in fin di morte; pensate con che singhiozzi, con che taerime rispose a tali parole. Il mirabil frate prese poi una gran croce eli'era appoggiata a un pilastro, se la inalberò davanti. tasció sult'orto del portico esteriore i sandali, scese gli scalini, e, tra la folla che gli fece rispettosamente largo, s'avvió per mettersi alla testa di essa.

Rezus, tutto luerimoso, në più në meno che se fosse stato uno di quelli a cui era chiesto quel singulare perdono, si ritiri ande lui, ci andò a mettersi di fianco a una capanna; e stette li aspettando, mezzo unacesdo, con la persona indietro e la testa avunti, con gli occhi spalancati, con una gran palpitazion di cuore, ma insieme con una certa nuova e particolare fiduria, inata, credi C, dalla tienerezza cie gli aveva ispirala la predica, c lo spetlacolo della tenerezza generate.

Ed eeco arrivare il padre Felice, scalzo, con quella eorda al collo, con quella lunga e pesante eroce alzata; pattido e scarno il viso, un viso che spirava compunzione insieme e coraggio; a passo lento, ma risoluto, come di chi pensa soltanto a risparmiare l'altrui debolezza:



e in tutto come un uono a cui mi di più di fatiche e di disagi desse la forza di sostenere i lanti necessari e inseparabili da quel suo incarico. Subito dopo lui, venivano i fanciulii più grandini, scalzi una gran parte, ben pochi interamente vestiti, chi affatto in canicia. Venivan poi le donne, forendo quasi tutte per la mano ma bambhin, e cantando alternativamente il Miserere; e il suono fiacco di quelle voci, il pallore e la lauguidezza di que visi eran cose da occupar tutto di compassione l'animo di chimique si fosse trovato li come semplice spettalore. Na Renzo guardava, esaminava, di tila in fila, di viso in viso, senza passarne uno; ehé la processione andava lanlo adagio, da dareliene tutto il comodo. Passa e passa: guarda e guarda: sempre iuntilmente: dava qualelle occluiata di corsa alle file elle rimanevano ancora indietro: sono ormai poehe; siamo all'ultima; son passate tutte; furon tutti visi sconosciuti. Con le braccia ciondoloni, e con la testa piegala sur una spalla, accompagnó con l'occhio quella schiera, menlre gli passava davanti quella degli nomini. Una unova attenzione, mia miova speranza gli naeque nel veder, dopo questi, comparire aleuni carri, su eni erano i convalescenti che non erano ancora in istato di camminare. Li le donne venivan l'ultime; e il treno andava cusi adagio che Reuzo potè ugualmente esaminarle tutte, senza che gliene sfuggisse una. Ma che? esamina il primo carro, il secondo, il terzo, e via discorrendo, sempre con la slessa rinscita, fino a uno, dietro al quale non veniva più che un altro cappuccino, con un aspetto serio, e con un bastone in mano, come regolatore della comitiva. Era quel padre Michele che abbiant detto essere stato dato per compagno nel governo al padre Felice.

Cosi svani affatto quella cara speranza; e, andamboeure, non solo portò ia il conditoro the aveva recato, na, come a escade le più volte, basici i nomo in peggiore stato di prima. Ormai quel che ci poteva escer di nergia, con di trovar Lucio anmuslata. Pure, all'artoper d'una speranza presente sottentrando quello del timore crescinto, il poverino "attace" con tutte le forze dell'animo a quella parte di dove era vennta la processione. Quando fia appie delle cappella, andò a inginocchiaris suffinitiono scalino; e li fece a Dio una pregidera, o, per dirmeggio, una confusione di parode arraffate, di frasi interrotte, d'eschauzzioni, d'isbanze, di lamenti, per le mon lamo adbastanza penetrazione non si fanno agli moniti, perche non lamon adbastanza penetrazione per indruderifi, nie pazienza per ascolarifi; non son grandi aldosalanza per sentitire compassione senza disprezzo.

S'alzò alquanto più rineuralo; girò intorno alla cappella; si trovò nell'altra corsia che non aveva ancora vedula, e che riusciva all'altra porla; dopo pochi passi, vide lo slecconato di eni gli aveva parlato il frate, ma interrotto qua e là, appunto come questo aveva detto; curtòr per una di quelle aperture, es l'trovà nel quatriere delle dounc. Quasi al primo passo che fece, vide in terra un camponello, di quelli che i montati portavano a un piede; gil venne in mente che un tale strumento avrebbe potnto servirgi come di passaporto là deutro; lo preve, giundo se nessuno lo guardava, e se lo legà come usuvan quelli. E si mise subito alta riecera, a quella riecera, che, per la quantità goggetti fossere stati tutt'altri; comineio a scorrer con Toccilo, anzi a contemplar mone miserie, così simili in parte ale già vedote, in parte così diverse: ché, sotto la stessa calamità, era qui un altro qua trier, per di recis, un altro languie; un altro lamentaris, un altro songottare, un altro compatira e secorrercia a vienula; era, ni chi quardasco, un'altra nicida ci un altro ribrezzo.

Aveva gii fallo non so quanta strada, senza frutto e senza accinti; quando si senti dierto le spalle nu o oli, "una cibinanta, che pareva diretta a lui. Si voltò e vide, a una certa distanza, nu comissario, che abò una mano, accenuando proprio a lui, e gridundo:

a li nelle stanze, còè c'è bisogno d'aiuto: qui s'e finito ora di shertare.

Revuo s'avvide subito per chi veniva perso, e che il camparello erra la cegione dell'equivoco; si diche della bestà d'avre pressto solamorte agli mipieri che quell'insegna gli poteva senasere, e non a quelli che gli poteva tirare addosso; ma persò nello tesso tempo alla unairera di sbrigarsi subito da edui, Gli fece replicatamente cin fretta un cenno cel capo, come per dire che a vera infeso, ce che ubblitiva e si levò dalla sua vista, caeciandosi da una parte tra le capanue. Onanto di la vorre d'escere abblistaza lortana, o necio anche a libe-

ransi dalla cansa dello sanudoto e, per far quell'operazione senu'essere osservato, andò a mettersi in un piecolo spazio tra due capanne che si voltavan, per dir cosi, la sebiena. Si chim per l'estarsi il campanello, e slando così od capo appoggiato alla parete di paglia d'una delle capanne, gli vien da quella all'a recechio una cose... Di ciciò l'e possibile! Tutta la sua anium è in quell'orecchio: la respirazione è sospesa. .. Si si è è quella voce... Parara di cler? diecva quella voce sonce: « abbiam passato ben altro che un temporale. Chi ci ha entodici finora, ci entoditrà andre ade-so...

Se Reuzo non eaceiò un urlo, non fu per timore di farsi scorgere,

fu perche non n'ebbe il falto. Gli manearon le ginocelia, gli s'appanola la vista; ma fu un priuto momento; al secondo, era ritto, più desto, più vigoroso di prima; in tre salli girò la capana, fu sull'assiò, vide colei che aveva parlato, la vide levata, chinata sopra un lettuecio. Si volta essa al rumore; guarda, crede di travedere, di segnare; guarda più attenta, e grida: «ob Signor benedetto!»

"Lucia! v'ho trovata! vi trovo! siete proprio voi! siete viva!" esclamò Renzo, avanzandosi, lutto tremante.



- « Ou Signor benedetto!» replicó, ancor più tremante, Lucia: « voi? che cosa è questa! in che maniera? perchè? La peste!»
- "L'ho avuta E voi ... ?"
  - « Ab! . . . . anch'io. E di mia madre . . . ? »
- "Non l'ho vista, perché è a Pasturo; eredo però che stia bene. Ma voi.... come siete ancora pallida! come parete debote! Guarita però, siete guarita?"
- " Il Signore m'ha voluto lasciare ancora quaggiù. Ah Renzo! pereliè siete voi qui? "

- « Perehė? » disse Renzo avvieinandosele sempre più: « mi domandate perehè? Perehè ei dovevo venire? Avete bisogno che ve lo dica? Chi luo io a cui pensi? Non mi chiamo più Renzo, io? Non siete più Lucia, voi? »
  - "Ah cosa dite! cosa dite! Ma non v' ha fatto scrivere mia madre...?"

    "Si: pur troppo m' ha fatto scrivere. Belle cose da fare scrivere a
- "Si: pur troppo ni ha fatto serivere, Belle cose da fare serivere a un povero disgraziato, fribolato, ramingo, a un giovine che, dispetti almeno, non ve n'aveva mai fatti!"
  - " "Ma Renzo! Renzo! giacché sapevate... perché venire? perché? "
- a Perelië venire? Oh Lueia! perelië venire, mi dite? Dopo tante promesse! Non siam più noi? Non vi ricordate più? Che cosa ei maneava? n
- Oh Signore! « esclanó dolorosamente Lucia, giungendo le mani, e atzando gli occhi al cielo: « perche non m'avele fatta la grazia di tirarmi a Voi...! Oh Reuzo! cos'avele mai fatto? Ecco; cominciavo a sperare che... col tempo... mi sarci dimenticata....»
  - " Bella speranza! belle cose da dirmele proprio sul viso! "
- "Ali, cos'avete fatto! E in questo luogo! tra queste miserie! tra questi spettacoli! qui dove non si fa altro che morire, avete potuto...!"
- « Quelli che moiono, bisogna pregare Iddio per loro, e sperare che anderanno in un buon luogo; ma non è giusto, nè anche per questo, che quelli che vivono abbiano a viver disperati....»
- « Ma, Renzo! Renzo! voi non pensate a quel che dite. Una pronicssa alla Madonna!... Un voto! »
- « E io vi dieo che son promesse che non contan nulla. »
- "Oh Signore! Cosa dite? Dove siete stato in questo tempo? Con chi avete trattato? Come parlate? "Parlo da buon cristiano; e della Madonna penso meglio io che
- voi; perché creolo die non vous promesse in danno del prossimo. So la Madonna avesse parlato, olt, allora! Ma cocé stato! una vostra idea. Sapiete osso dovete promettere alla Madonna! Promiettele de la prima figlia che averno, le metterono none Maria: che questo son qui anteli o a promettele; cupete son cose che famo ben più nonre alla Madonna: queste son deve che hanno più costrullo, e non portan danno a nessuno.
- « No no; non dite cosi: non sapete quello che vi dite: non lo sapete voi cosa sia fare un voto; non ci siete stato voi in quel caso: non avete provato. Andate, andate, per amor del ciclo! n

E si scostò impetuosamente da lui, tornando verso il lettuecio,

« Lucia! » disse Renzo, senza moversi: « ditemi almeno, ditemi:

se non fosse questa ragione.... sareste la stessa per me?»

« Uomo senza euore! » rispose Lucia, voltandosi, e rattenendo a stento le lacrime: « quando m'aveste fatte dir delle parole inutili, delle parole che mi farebbero male, delle parole elle sarebbero forse peccati, sareste contento? Andate, oh andate! dimenticatevi di me: si vede ehe non eravamo destinati! Ci rivedremo lassù: già non ei si deve star molto in questo mondo. Andate; cercate di far sapere a mia madre che son guarita, che anche qui Dio m'ha sempre assistita, che ho trovato un' anima huona, questa brava donna, che mi fa da madre; ditele che spero che lei sarà preservata da questo male, e che ei rivedremo quando Dio vorrà, e come vorrà.... Andate, per amor del cielo, e non pensate a me... se non quando pregherete il Signore. n

E, come chi non ha più altro da dire, nè vuol sentir altro, come chi vuol sottrarsi a un pericolo, si ritirò ancor più vicino al lettuceio, dov' era la donna di cui aveva parlato.

« Sentite, Lucia, sentite! » disse Renzo, senza però accostarsele di più.

- « No. no: andate ner carità! »
- " Sentite: il nadre Cristoforo . . . . " « Che? »
- «É qui.» " Qui? dove? Come lo sapete? "
- « Gli ho parlato poco fa; sono stato un pezzo con lui: e un religioso della sua qualità, mi pare....
- « È qui! per assistere i poveri appestati, sienro. Ma Ini? l'ha avata la peste? »
- « Ah Lucia! ho paura, ho paura pur troppo... » e mentre Renzo esitava così a proferir la parola dolorosa per lui, e che doveva esserio tanto a Lucia, questa s'era staceata di nuovo dal lettuccio, e si rayvicinava a lni: « ho paura elie l'abbia adesso! »

« Oh povero sant'nomo! Ma cosa dico, pover'nomo? Poveri noi! Com'é? é a letto? é assistito? »

« È levato, gira, assiste gli altri; ma se lo vedeste, che colore, che ha, come si regge! Se n'è visti tanti e tanti, che pur troppo... non si sbaglia! »

- "Oh poveri noi! E é proprio qui!"
- " Qui, e poco lonlano: poco più che da casa vostra a casa mia.... se vi ricordate...!"
  - « Oh Vergine santissima! »
- » Benc, poco più. E pensate se abbiam pariato di voil. Yi ha detto delle cove. Le se supeste cosa min faulto vedere l'sentirete; na ner vogilo cominciare a divi i quel che m'ha detto prima, lui, con la sua propria locea. M'ha detto che facevo bene a venirvi a cervare, e ele al Signore gli piace che un giovine tratti così, e m'avrebbe aintato a far che vi trovassi; come é proprio stato la verità: ma già é un santo. Sicché, vedete!»
  - " Ma, se ha parlato così, è perehé lui non sa...."
- Che volete che sappia lui delle cose che avete fatte voi di vostra testa, seura regola e senza il parere di nessuno? Un brav'uono, un uomo di gindizio, come è lui, non va a penser cose di questa sorte. Ma quel che n'ita fatto vedere! E qui raccondò la visila fatta a quella capanua: Lucia, quantunque i suoi sense il si son animo, avesero, in quel soggiarro, dovuto avvezzarsi alle più forti impressioni, stava tutta compresa d'orrore e di compassione.
- E anche li, » procegui Renzo, » las parlato da santo: la delto che il Signore force ha destinato di far la grazia a quel meschino... (ora non potrei proprio dargli un altro nome)... che aspetta di prenderlo in un buon punto; ma vuole elle noi preghiamo insieme per lui... ... hasieme! avete intes?
- « Si, si; lo preghereno, ognuno dove il Signore ci terrà: le orazioni le sa mettere insieme Lui. »

  « Ma se vi dico le sue parole . . . . ! »
  - a ma se vi dico le sue parole.....
  - "Ma Renzo, lui non sa..."
- » Na non capite che, quando è un sanlo che parla, è il Signore che lo la patrier 2 che non avrebbe parlate così, se non dovese esser proprio così. E l'anima di quel poverino? Io ho bensi pregato, e pregherò per lui: di cuore ho pregato, proprio come se fosse stato per un mio fratello. Na come vodete che sila nel mondo di là, il poverino, se di qua non s'accomoda questa cosa, se non è disfatto il made che la fatto lui? Che se voi intendete la ragione, allora tutte è come prima: quel che è stato è stato: lui ha fatto la sun penitenza di qua . . . . "
  - « No, Renzo, no. Il Signore non vuole che facciamo del male,

per far Lui miscricordia. Lasciate fare a Lui, per questo: noi, il nostro dovere è di pregarlo. S'io fossi morta quella notte, non gli avrebbe dunque potuto perdonare? E se non son morta, se sono stata liberata..."

"E yostra madre, quella povera Agnese, che m'ha sempre voluto tanto bene, e che si struggeva tanto di vederci marito e moglie, non ve l'ha detto anche lei che l'è un'idea storta? Lei, che v'ha fatto intender la ragione anche dell'altre volte, perché, in certe cose, pensa phi giusto di vol..."

"Mia madre! volete ehe mia madre mi desse it parere di maneare a un voto! Ma, Renzo! non siete in voi."

"Oh! volete che ve la dica? Voi altre donne, queste cose non le potete sapere. Il padre Cristoforo m'ha detto che tornassi da lui a raccontargli se v'avevo trovata. Vo: lo sentireno: quel che dirà lui..."

«Si, si; andate da quel sauf uomo; ditegli che prego per lui, e de preghi per me, che n'ho bisogno tanto tantol Ma, per amor del ciele, per l'anima vostra, per l'anima mia, non venite più qui, sa tarmi del male. a.... tentarmi. Il padre Cristoforo, lui sayrie, gas vil e esse, e farvi tornare in voi; lui vi farà mettere il enore in pace.

« Il enore in nace! Oh! miesto, levatevelo dalla testa. Già me l'avele fatta serivere questa parolaccia; e so io quel che m'ha fatto patire: e ora avete anche il enore di dirmela. E io in vece vi dico chiaro e tondo ehe il euore in paee non lo metterò mai. Voi volcte dimenticarvi di me; e io non vogtio dimenticarmi di voi. E vi prometto, vedete, che, se mi fate perdere il giudizio, non lo racquisto più. Al diavolo il mestiere, al diavolo la buona condotta! Volete condannarmi a essere arrabbiato per tutta la vita; e da arrabbiato vivero.... E quel disgraziato! Lo sa il Signore se gli ho perdonato di euore; ma voi... Volete danque farmi pensare per tutta la vita che se non era lui . . .? Lucia! avete detto ch' io vi dimentichi: eli'io vi d'mentichi! Come devo fare? A chi eredete ch' io pensassi in tutto questo tempo?... E dopo taute cose! dopo tante promesse! Cosa v'ho fatto io, dopo elie ei siamo lasciati? Perehe lio patito, mi trattate così? perché ho avuto delle disgrazie? perché la gente del mondo in'ha persegnitato? perche ho passato tanto tempo fuori di casa, tristo, lontano da voi? perelie, al primo momento che ho potuto, son venuto a cerearvi? »

Lucia, quando il pianto le permise di formar parole, esclamò, giungendo di nuovo le mani, e alzando al eielo gli occhi pregni di lacrine: - o Vergine santissima, aiutatemi voli Voi sapete che, dopo quella notte. un momento come questo non l'ho mai passato. M'avete soccorsa allora: soccorretami anche adsosti.

«Si, Lucia: Iste bene d'invoer la Madonna; ma perché volcte credere due Lei née à tanto luona, la madre delle mierierotie, possa aver piacere di farci patire... me almeno... per una parola seappala in un momento de non saperale quello che vi dicevariel? Volete credere che v'albbia aiutata ailora, per lasciarie intimegainti dopo!... Se poi questa fosse una sensa; se é ch'io vi sia venuto in odio.... diferenco... paralate chiaro. -

"Per carità, Renzo, per carità, per i vostri poveri morti, finitela, finitela; non mi fate morire". Non sarebbe un buon momento. Andate dal padre Cristoforo, raccomandatemi a lui, non tornate più qui, non tornate più qui.



« Vo; ma pensale se non voglio tornare! Tornerei se fosse in capo al mondo, tornerei. » E disparve. Lucia andó a sedere, o piuttosto si lasció cadere in terra, accanto al lettuccio; c, appoggiata a quello la testa, continuò a piangere



dirotlamente. La douna, ette fin allora era stala a occhi e orecchi aperti, seuza fialare, domandò cosa fosse quell' apparizione, quella contesa, questo pianto. Ma forse il lettore domanda dal canto suo chi fosse costei; e, per soddisfarlo, non ei vorranno, nè auche qui, troppe parole.

Era un'agaita mereautesa, di forse trevit anui. Nello spazio di pochi giorni, s'era victo morire in casa il marilo e tutti i figiliudi: di il a poco, venutale la peste anche a lei, era siata trasportata al l'azzeretto, e messa in quelta equannuciea, nel tempo che Lucia, dopo aver superata, senza avvedersene, la furia del male, e candiate, ugualmente sona avvedersene, la furia del male, e candiate, ugualmente sona avvedersene, fini dal principio della unalattia, irovandosi anorea in casa di don Ferrante, era rimusta come inscessa La capanna non poteva contenere che due persone: e tra queste due, affitte, derettile, significite, sofie in tanta modificulique, era presto nata un'intrinischezza, un'affezione, che appena sarebbe potuta venire da un lungo vivere insieme. In pose tempo, Lucia era stata in grado di potere situar l'altra, che s'era trovata aggravatissima. Ora che questa pure era fuori di periedo, si feverano compagnia e coraggio e

guardia a vicenda; s'eran promesse di non useir dal lazzeretto, se non insieme; e avevan presi altri concerti per non separarsi neppur dopo. La mercantessa che, avendo lasciata in custodia d'un suo fratello commissario della sanità, la casa e il fondaco e la cassa, tutto ben fornito, era per trovarsi sola e trista nadrona di molto niù di quel elle le bisognasse per viver comodamente, voteva tener Lucia con sè, come una figliuola o una sorella. Lucia aveva aderito, pensate con che gratitudine per lei, e per la Providenza; ma soltanto fin che potesse aver nuove di sua madre, e sapere, come sperava, la volontà di essa. Del resto, riservata com'era, né della promessa dello sposatizlo, ne dell'altre sue avventure straordinarie, non aveva mai detta una parola. Ma ora, in un così gran ribollimento d'affetti, aveva atmen tanto bisogno di sfogarsi, quanto l'altra desiderio di sentire, E. stretta con tutt'e due le mani la destra di lei, si mise subito a soddisfare alla domanda, senz'altro ritegno, che quello che le facevano i singhiozzi.

Renzo intanto truttava verso il quartiere del buon frate, Con un po' di studio, e non senza dover rifare qualche pezzetto di strada, gli riusei finalmente d'arrivarei. Trovo ia eapanna; lui non ce lo trovò; na, ronzando e cercando nel contorno, lo vide fin una larraca, che, piegato a terra, e quasi bocconi, stava confortando un moribondo. Si fermio li, aspettando in silenzio. Poco dopo, la vide chinder gli occili



- a quel poverino, poi mettersi in ginocchio, far orazione un momento, e alzarsi. Allora si mosse, e gli andò incontro.
  - " Oh! " disse il frate, vistolo venire; " ebbene? "
    - "La c'e: l'ho trovata! "
    - « In che stato? »
    - Guarita, o almeno levata. »
  - « Sia ringraziato il Signore! »
- «Ma....» disse Renzo, quando gli fu vicino da poter parlar sollovoce: «e'è un altro imbroglio.»
- " Cosa e'e?"
- Vogio dire che... Già lei lo sa come è lanous quella povera gionine; ma alle votte è mp offissa melle suei lele Dopo tatute pramaese, dopo tatto quello che sa anette lei, ora dire che non nii può spoare, perché dice, che so lo c'hen, quella notte della paura; s'e scaldata la lesta, e s'e, come a dire, volata alla Madonna. Cose senza costrutto, n'e vero? Cose Inone, c'hi ba la svieuza e i finodiamento da farle, ma per noi gente ordinaria, che non sappiano bene come si devon fare... n'e vero elle son oseo che non valgono? \*
  - « Dimmi: è molto lontana di qui? »
  - « Oh no: poehi passi di la dalla eliiesa. »
  - "Aspettami qui un momento, » disse il frate: « e poi ci auderemo insieme. »
    - « Vuol dire che lei le farà intendere . . . . »
    - « Non so nulla, figlinolo; bisogna ch'io senta lei. »
- « Capisco, « disce Renzo, e stelle con giu occhi tissi a terra, e con le braccia incrociale sul peto, a masitersi la sui insertezza, rimasta intera. Il frate andò di movo in cerca di quel padre Vittore, lo pregò di supplire aucora per lui, entrò nella sua capanua, n'insci con la sporta in braccio, tomi da Benzo, ggi disse: « andimor»; e andò in-unzi, avviandosi a quella tal capanua, dove, qualche tempo prima, erano certari insieme. Questa volta, entrò solo, e dopo un momendo ricomparre, e disse: « miente! Prephamo; preghiamo. » Poi riprese: «con controli mittu."
  - E senza dir altro, s'avviarono.
- Il tempo s'era andato sempre più rabbniando, e annunziava ormai certa e poco indana la burrasca. De l'ampi fitti ronnevano l'oscurità cresciuta, e Inneggiavano d'un chiarore istantanvo i lunghissimi tetti e gli archi de portici, la cupola della cappella, i bassi

comignoli delle capanne; e i tuoni scoppiati con istreptio repentino, scorrexano rumeregiando dall'una all'altra regione del cielo, Andava iunanzi il giovine, attento alla strada, con una grand'impazienza d'arrivare, e rallentando però il passo, per misurarlo alle forze del compagno; il quale, stance dalle fatiche, aggravato dal inde, oppresso dall'ada, canuninava stentatamente, alanado ogni tanto al cielo la faccia sunuta, como per cercare un respiro più libre.

Renzo, quando vide la capanna, si fermó, si voltó indietro, disse con voce tremante: « è qui.»

Entrano... « Eccoli! » grida la donna del lettuccio. Lucia si volta. s'alza precipitosamente, va incontro al vecchio, gridando: « oh chi vedo! O padre Cristoforo! »

« Ebbene, Lucia! da quante angustie v'ha liberata il Signore! Dovete esser ben contenta d'aver sempre sperato in Lui.»

"Oh si! Ma lei, paire? Povera me, come è cambiato! Come sta! dica: come sta?

« Come Dio vuole, e come, per sua grazia, voglio anch' io, " riscose, con volto sereno, il frate. E, tiratala in un eanto, soggiunse: « sentite: io non posso rimaner qui cle poeli momenti. Siete voi disposta a confidarvi in une, come altre volte? »

"Oh! non è lei sempre il mio padre?"

"Figliuola, dunque; eos' è codesto voto che in' ha detto Renzo?"

"È un voto che ho fatto alla Madonna ... oh! in una gran tribolazione!... di non maritarmi "

"Poverina! Ma avete pensato allora, ch'eravate legala da una promessa?"

"Trattandosi del Signore e della Madonna"... non ei lto penasto."Il Signore, figliunla, gradisce i sagrifizi, l'offerte, quando le
facciamo del nostro. È il cuore che vuole, è la volontà: na voi non
potevate offrirgii la volontà d'un altro, al quale v'eravate già obblipata.»

" Ho fatto male?"

«No, poverina, non pensate a questo: io eredo anzi ehe la Vergine sanla avrà gradita l'intenzione del vostro cuore afflitto, e l'avrà offerta a Dio per voi. Ma diemi; non vi siete mai consigliata con nessuno su quesla cosa?»

« Io non pensavo che fosse male, da dovermene confessare: e quel poco bene che si può fare, si sa che non bisogna raccontarlo. »

an.

- « Non avete nessun altro motivo che vi traltenga dal maniener la promessa che avete fatta a Renzo? »
- « In quanto a questo ... per nie.... che motivo...? Non potrei proprio dire... » rispose Lucia, con un'esitazione che indicava tutt'altro che un'incertezza del pensiero; e il suo viso aneora scolorito dalla malattia, fiori tutt'a un tratto del più vivo rossore.
- Credete voi, riprese il vecchio, abbassando gli occhi, che Dio ha data alla sua Chiesa l'autorità di rimettere e di riteuere, secondo che torni in maggior bene, i debiti e gli obblighi che gli monini possono aver contratti con Lui? -
  - « Si, che lo credo, »
- Ora supplate che noi, deputati alla cura dell'anime in quesdo nogu, abbiamo, per tutti quelli che ricorrono a noi, le più ampie facultà della Chiesa; e che per conseguenza, io posso, quando voi lo chieditate, sciogliervi dall'obbligo, quahmque sia, che possiate aver contratto a cation di codesto voto. »
- Ma non è peccato tornare ladierto, pentirsi d'una promossa fatta alla Madouna? Jo allora l'Ib a fatta proprio di corocc... disse Lucia, violentemente agitata dall'assalto d'una tale inasspettata, bisopan pur dire sperazare, e dall'insorgere opposto d'un terrore fortificato da tutti i pensieri che, da lanto tempo, eran la principale occupazione dell'amino suo.
- » Pevesto, ligliunda /a disse il padre: » pevesto il ricorreve alla Chiesa, e chiestre al suo ministro che faccia suo dell'antorità che la ricevuta da essa, e che essa ha ricevuta da Diol Da ho veltufo in che maniera vol due siete stafi cundutti ad univiri, e, certo, se mai mè parso che due fossero uniti da Dio, voi altri eravate quelli: ora non vedo perche Dio v'abbia a vodre separati. E lo benedico che m'abbia dato, indepuo come sono, il podere di parture in suon nome, e de rendervi la vostra parola. E se voi mi chiedete chi o vi dichiari sciolta da codesto voto, io non esiterò a farlo; e desidero anzi che me lo chiediace.
- « Allora...! allora ...! lo chiedo; » disse Lucia, con un volto non turbato più che di pudore.
- Il frale chiamò con un cenno il giovine, il quale se ne stava nel canturcio il più lontano, guardambo (giacchè non poteva far altro) fisso fisso al dialogo in cui era tanto interessato; e, quando quello fii li, disse, a voce più alta, a Lucia: « con l'autorità che ho dalla

Chiesa, vi dichiaro sciolta dal voto di verginità, annullando ciò che ci potè essere d'inconsiderato, e tiberandovi da ogni obbligazione che poteste averne contratta. ~



Pensi il lettore che suono facessero all'orecchio di Renzo tali parole. Ringraziò vivamente con gli occhi colui che le aveva proferite; e cercò subito, ma invano, quelli di Lucia.

«Tornale, con sicurezza e con pace, ai pensieri d'una volla, «
sepia ai dire il expouecius « chiedet di unovo al Signore le grazie che Gli chiedevale, per essere una moglie santa; e conflate che ve 
le concedera ini alabondanti, dopo lanti guai. E tu, e dise, voltandosi a Reuro, « ricordati, figliuolo, che se la Chiesa ti rende questa 
compagna, non lo fa per procurarti una consolazione temporale e 
mondana, la puale, se anche potesse essere intera, e senza mistura 
d'aleun dispiacere, dovrelhee finire in un gran dolore, al momento 
di lasciarti, ina foa fa per aviavit ulti" che suali sarbad della cassolazione che non avra fine Amatevi come compagni di viaggio, con 
questo pensiero d'avree a lasciarti, e con la speranza di ritrovavit 
per senupre. Ringraziate il celo che v'ha condutti a questo stato, non 
per mezzo dell' allegrezze tarbeloute e pas-segiero, ana co'travajile 
per mezzo dell' allegrezze tarbeloute e pas-segiero, ana co'travajile.

Lawy Lawy

e Ira le miserie, per disporvi a una allegrezza raccolta e tranquilla. Se Dio vi concede figlinioli, abbiate in mira d'allevarti per Lui, d'istillar loro l'amore di Lui e di tutti gli uomini; e allora li guiderete bene in tutto il resto. Lucia! v'ha detto, e e accennava Renzo, echi la visto qui? "

"Oh nadre, me l'ha detto! "

«Voi pregherete per lui! Non ve ne staneate. E anche per me predietel... Figliand! voglio che abbiate un ricordo del povero frate. « E qui levò dalla sporta una seatola d'un legno ordinario, ma tornita e lustrata con una certa finitezza cappucciuesca; e prosegui: « qui dentro c'è il resto di quel pane... il primo che ho chicto per carità; quel pane, di cui avete senilto partare! Lo lascio



a voi altri: serbatelo; fatelo vedere ai vostri figliuoti. Verranno in un tristo mondo, e in tristi tempi, in mezzo a superbi e a' provocatori: dite loro ele perdonino sempre, sempre! tutto, tutto! e ele preghino, anele loro, per il povero frate!»

É porse la scatola a Lucia, efte la prese con rispetto, come si farelbe d'una reliquia. Poi, con voce più tranquilla, riprese: « ora ditenti; efte appoggi avete qui in Milano? Dove pensate d'andare a alloggiare, appena useita di qui? E elti vi condurrà da vostra madre, che Dio voglia aver eonestrada in salute?

« Questa buona signora mi fa lei intanto da madre: noi due useiremo di qui insieme, e poi essa penserá a tulto.»

"Dio la benedica, " disse il frate, accostandosi al lettuccio.

"La riigrazio andi io," disse la vedova, «della consolazione che ha dala a queste povere cereature; sebbene lo avessi fatto conto di tenerla sempre con me, questa cara Lucia. Ma la terrò intanto; l'accompagnerò io al suo paese, la consegnerò a sua madre; e, « soggiunse poi sottoroce, « veglio fartie o il correcto. No troppa della roba; e di quelli che dovevan goderla con me, non bo più nessuno!»

« Coi, « rispose il frate, « lei può fare un gran sacrifizio al Si-guore, e de lene al prossimo. Non le raccomando questa giovine già veclo che è come sua: non c' è che da lodare il Signore, il quale sa mostrarsi padra enche ne flaggli, e che, col farle trovare finisie me, ha dato un così citiaro segno d'amore all' una e all'altra. Or-sai, r-iprese po, violandosi a Renzo, e prendenbolo per una mano: « noi due non abbiam più nulla da far qui: e ci siamo stati anche tronno. Audisma.

« Oh padre!» disse Lucia: « la vedró aneora? lo sono guarita, io che non fo nulla di bene a questo mondo; e lei...!»

« É giá molto tempo, » rispose con tono serio e dolce il vecchio, e che chicho al Signore tuna grazia, e ben grande: di finire in giorni in servizio del prossimo. Se me la volesse ora concedera lo bisogno che tutti quelli che hanno carità per me, m' aiulino a ringraziario. Via; date a Renzo le vostre commissioni per vostra modre. »

« Raccontatele quel che avete veduto, » disse Lucia al promesso sposo: « che ho trovata qui un'altra madre, che verrò con questa più presto che potrò, e che spero, spero di trovarla sana. »

" Se avete bisogno di danari," disse Renzo, " ho qui tutti quelli che m' avete mandati, e ..."

"No, no, " interruppe la vedova: " ne ho io anche troppi. "

" Andiamo, " replicò il frate.

"A rivederei, Lucia...! e anche lei, dunque, quella buona signora," disse Renzo, non trovando parole che significassero quello che sentiva.

« Chi sa elie il Signore ei faecia la grazia di rivederei ancora tutti!» esclamò Lucia.

« Sia Egli sempre con voi, e vi benedica, » disse alle due compagne fra Cristoforo; e usci con Renzo dalla capanna.

Maneava poeo alla sera, e il lempo pareva sempre più vieino a

risolversi. Il cappuccino esibi di nuovo al giovine di ricoverarlo per quella notte nella sua baracca. « Compagnia, non te ne potro fare, » soggiunse: « ma avrai da stare al coperto. »

Reuro però si seuliva ma smaini d'andare; e non si curava di rimanter più a lungo in un luogo simile, quando non poleva profitlarme per veder Lucia, e non avrelbe nepum poluto starsene un po' col luom frate. In quanto all'ora e al tempo, si può dire che notte e giorno, sole e pisgais, aceffiro e tramonlano, eran tutt' uno per lui in quel mourento. Riugrazió dunque il frate, dienndo che volvea andar più presto der losse possibile in cere ad Agnese.

Quando furono nella strada di mezzo, il frate gli strinse la mano, e disse: "se la Irovi, che Dio voglia! quella huona Agnese, salutala anche in mio none; e a lei, e a tutti quelli che rimangono, e si ricordano di fra Cristoforo, di che pregliin per lui. Dio t'aecomnazui, e il benedica ner senore."

« Oh caro padre...! ci rivedremo? ci rivedremo? »

Lassi, spero. E con queste parole, si staceò da Renno; il quale, stato il a guardario fin cite non l'etile perco di vista, prese in fretta verso la porta, dando a destra e a sinistra l'ultime co-claite di compassione a quel luogo di dolori. Cer au movimento straordianzio, un correr di noutatti, un trasportar di roba, un acromodar le tende delle baracetie, uno strascicarsi di couvalescenti a queste e ai portici, per ripravaria dala burrasse imminente.





## CAPITOLO XXXVII.



prem infalli elde Reuzo passala ba soglia del tazeretto, e preso a diritta, per ritrovar la violto di di doi cra sloceta la maltin sotto la le mura, principidi come una grandine di pecciobni radi cimpettosi, che, luterio de risaltando sulla strada biance e arida, softevaxano un sinnito poteveri; in un somento, diventaron filti; c prima che arrivasse alla violtola, la veniva già a secchie. Reuzo, in vece d'inquietarsence, ei sguarn vece d'inquietarsence, ei sguar-

zava dentro, se la godeva in quella rinfreseata, in quel sussirrio, in quel brulichio dell'erbe e delle fogie, tremolanti, goccidanti, rinverdite, Instre; metleva certi respironi larghi e pieni; e in quel risolvimento della natura sentiva come più ilberamente e più vivamerie quello che s'era faito nel suo destino. Ma quanto piú schietto e intero sarebbe slato questo sentimento, se Remo avesse potato indovinnare quel cles i vide poeti gioni dopo: che quell' acqua portava via il contagio; che, dopo quella, il azzeretto, se non era per resiltuire ai viventi tutti i viventi che contereva, almeno non n'avrebbe più ingoisil altri; che, tra una settinana, si vedrebbero risperti usei e botteghe, non si parlerelabe quasi più che di quarantina; ce della pesic non rimarrebbe se non quache reslicciolo qua e là; quello strasciso che un tal flagello lascisas sempre deltro a si per quache tempo.

Andava 'dunque il nostro viaggistore allegramente, senza aver discipanto ni dosci, nel come, nel quando, ni se avesse da fermaria la notle, prenurose soltanto di portarsi avanti, d'arrivar presto at uso paese, di trovar con chi partare, a chi raccontare, soprattutto di poter presto rimettersi in cammino per Pasturo, in cerca d'Aguese. Andava, con la mente tutta sottosopra dalle cose di quel giorno; na di sotto le miserne, gil orrori, i pricoli, venira senpre a galla un pensierino: l'ho trovata; è guartia; è mia l'a allora faceva uno sganiebto, e con ciò dava un'annifatta all'intorno, come un on abrione



uscito dall'acqua; qualche volta si contentava d'una fregatina di mani; e avanti, con più ardore di prima. Guardando per la strada, raccattava, per dir così, i pensieri, che ei aveva lasciati la mattina c

il giorno avanti, nel venire; e con più piacere quelli appunto che allora aveva più cercato di scacciare, i dubbi, le difficoltà, trovarla, trovarla viva, tra tanti morti e moribondi! - E l'ho trovata viva! --- concludeva. Si rimetteva col pensiero nelle circostanze più terribili di quella giornata; si figurava con quel martello in mano: ci sarà o non ci sarà? e una risposta così poco allegra; e non aver nemmeno il tempo di masticarla, che addosso quella furia di matti birboni; e quel lazzeretto, quel mare! li ti volevo a trovarla! E averla trovata! Ritornava su quel momento quando fu finita di passare la processione de' convalescenti: che momento! che crepacore non trovarcela! e ora non glicne importava più nulla. E quel quartiere delle donne! E là dietro a quella capanna, quando meno se l'aspettava, quella voce, quella voce proprio! E vederla, vederla levata! Ma che? e'era aneora quel nodo del voto, e più stretto che mai. Sciolto anche questo. E quell'odio contro don Rodrigo, quel rodio continuo che esacerbava tutti i guai, e avvelenava tutte le consolazioni, scomparso anche quello. Talmentechè non saprei immaginare una contentezza più viva, se non fosse stata l'ineertezza intorno ad Agnese, il tristo presentimento intorno al padre Cristoforo, e quel trovarsi aneora in mezzo a una peste.

Arrivò a Seto, sulla sera; nè parva che l' acqua volesse cessare. Ma, sentendosì più in gambe che mai, c eno hatte difficultà di trovar dove allogiare, e così inzappato, non cì pensò neppure. La sola cosa che l'incomodasse, era un grand appetito; che una consolazione come quella gli avrebbe fatto smaltire altro che la poca minestra del espotenco. Cuardò se trovasse anche qui una bottega di fornaio; ne vide una; chbe due pani con le molle, e con quell' altre cerimonic. Uno in tessa e l'altro atla boeza, e avata la boeza, la vata di la contra di contr

Quando passò per Monza, era notte fatta: nonostante, gi riusci di trovar la porta che metteva sulla strada giuda. Ma ueno questo, che, per dir la verità, era un gran merito, potete limmaginarvi come fosse quella strada, e como andases facendosi di momento in momento. Affondata (com' eran tutte; e dobbiamo averò detto altreve) l'ar due rive, quasi un letto di fiume, si sarebbe a quell'ora potuta dire, se non un fiume, una gora davvero; e ogni tanto pozze, da volerie del buono e del bello a levarne i piedi, non che le scarpe. Ma Renzo n'usivix come potero, senzi atti d'imparienza, senza parolacee, senza pentimenti; pensando che ogni passo, per quanto costisse, do

iii.

conduceva avanti, e elie l'acqua cesserebbe quando a Dio piacesse, e elie, a suo tempo, spunterebbe il giorno, e elie la strada elie faceva intanto, allora sarebbe fatta.

E dirò anche che nou ei pensava se non proprio quando non poteva far di meno. Erra distrazioni queste; il gran lavoro della sua mente cra di riandare la storia di que' tristi anni passati: tant'imbrogli, tante traversei, tanti momenti in cui era stato per perdera anche la speranza, e fare andata ogni cosa; e di contrapporei l'immangiazioni di un avvenire così diverso: e' l'arrivra di Lueda, e le nozze, e il metter su casa, e il raccontarsi le vicende passate, e tutta la vita.

Come la facesse quando trovava due sirade; se quella poca praticas, con quel poce barlune, fossero quelli che i alutiassero a trovar sempre la buona, o se l'indovinasse sempre alla ventura, non ve lo sapred dire; che lui medisimo, il quale sodeva racconitar la sua storia molto per minuto, lunglettamente anzi che no (e tutto conduce a reedree che il nostro anonimo l'avesse sensilia da lui più d'una volta), lui medesimo, a questo punto, dievra che, di quella notte, non se ne rammentava che come se l'avesse passata in letto a sognare. Il fatto sta che, sul tinir di essa, si trovò alla riva chell'Addia.

Non era mai spiovuto; ma, a un certo tempo, da diluvio era diventata pioggia, e poi un'acquerugiola fine fine, cheta eheta, ugual uguale: i nuvoli alti e radi stendevano un velo non interrotto, ma leggiero e diafano; e il lume del crepuscolo fece vedere a Renzo il paese d'intorno. C'era dentro il suo; e quel che senti, a quella vista, non si saprebbe spiegare. Altro non vi so dire; se non che que' monti, quel Resegone vicino, il territorio di Lecco, era diventato tutto come roba sua. Diede un' occhiata anche a sc., e si trovò un po' strano, quale, per dir la verità, da quel che si sentiva, s' immaginava già di dover parere: scinpata e attaccata addosso ogni cosa: dalla testa alla vita, tutto un fradiciume, una grondaia; dalla vita alla punta de' piedi, melletta e mota; le parti dove non ce ne fosse si sarebbero potute chiamare esse zacchere e schizzi. E se si fosse visto tutt'intero in uno specchio, con la tesa del cappello floscia e eascante, e i capelli stesi e incollati sul viso, si sarebbe fatto ancor più specie. In quanto a stanco, lo poteva essere, ma non ne sapeva nulla: e il frescolino dell'alba aggiunto a quello della notte e di quel poco

bagno, non gli dava altro che una fierezza, una voglia di camminar più presto.

E a Pescate; costeggia quell' ultimo tratto dell' Adda, dando però un' occiala malinonica a Pescannico; passa il punic; per isfarde campi, arriva in un momento alla casa dell' ospite amico. Questo, elte s'era levato allora, e stava sull' socio, a guardara il tempo, aitò gli occia i quella figura così inzuppata, così infangata, diciam pure così lercia, e instene così viva e disimvolta: s' suoi giorni non aveva visto un unon peggio consida e più contenta e più nottene.

« Ohe!» disse: « già qui? e con questo tempo? Com' è andata?»

« La c' è, » disse Renzo: « la c' è: la c' è. »



" Sana? "

« Guarita, che è meglio. Devo ringraziare il Signore e la Madonna fin che campo. Ma cose grandi, cose di fuoco: ti racconterò poi tutto. »

- « Ma come sei conciato! »
- " Son bello eh? "
- "A dir la verità, potresti adoprare il da tanto in su, per lavare il da tanto in giù. Ma, aspetta, aspetta; che ti faccia un buon fuoco."
- " Non dieo di no. Sai dove la m' ha preso? proprio alla porla del lazzeretto. Ma niente! il tempo il suo mestiere, e io il mio."

L'amico andò e tornò con due bracciate di stipa: ne mise una in terra, l'altra sul foculare, e, con un poi di brace rimasta della sera avanti, fece presolo una lelta fiammata. Remo intanto s' cra levazio i cappello, e, dopo averlo sossos due o tre volte, l'aveva buttato in terra: e, non così faicimente, s' era tirato via anche il farestlo. Levò poi dal taschino de' calzoni il colletto, col fodero tutto fradicio, cie pareva stato in molte; lo mies un panceletto, e disse: « anche costui è accomodato a dovere; ma l'è acqua! l'è acqua! si riagraziato il Signore.... Sono stato il il....! Ti dirò poi. E si fregava le mani.

• Ora fammi un altro piacere, » soggiunes: « quel fagotifio ce ho lasciato su in camera, va a prendermelo, chè prima che s' asciughi questa roba che lo addosso...!

Tornato col fagotto, l'amieo disse: « penso che avrai anche appetito: eaplseo che da bere, per la strada, non te ne sarà mancalo; ma da mangiare.....

Ho trovato da comprar due pani, ieri sul tardi; ma, per dir la verità, non n' hanno toccato un dente. »

 Lascia fare, - disse l'amico; mise l'acqua în un paiolo, che attaccò poi alla catena; e soggiunse: - vado a mungere: quando tornerò col latte, l'acqua sarà all'ordine; e si fa una buona polenta. Tn intanto fa il tuo comodo. -

Renzo, rimasto solo, si levò, non senza falica, il resto de' panni, ehe gli s'eran come appiecicati addosso; s' asciugò, si rivesti da capo a piedi. L'amico tornò, e andò al suo paiolo: Renzo intanto si mise a sedere, aspettando

« Ora sento che sono stanco, » disse: « na è una belta tirata! Però questo é nualla. Ne hod a raccontartene per tutta la giornata. Com' è concisto Milano! Le cose che bisogna vecare! Le cose che bisogna toccare! Cose da fara jo activo a se medesimo. Sto per dire che non el voleva meno di quel busatino che ho avuto. E quel che mi'hanno voluto fare que' signori di laggii! Sentini, Ma se tu ve-dessi il bazzeretto! C è da perdersi nelle miserie. Basta; li racconterò tutto. ... E la e èc, e la verrà quel, e sari mia moglie; e tu devi dir da lestimonio, e, peste o non peste, almeno qualche ora, voglio che siamo allera; «

Del resto mantenne ció, ehe aveva detto all'amico, di voler raccontargliene per tutta la giornata; tanto più, ehe, avendo sempre continuato a piovigginare, questo la passò tutta in casa, parte seduto aceanto all' amico, parte in faceende intorno a un auo piecolo tino, e a una botticina, e ad altri lavori, in preparazione della vendemmia; ne' quali Renzo non lascò di dargli una mano; che, come soleva dire, cra di quelli che ai stancano più a star senza far nulla, che a lavorare. Nou pob però tenersi di non fare una scappatina alla casa d'Agnese, per rivedere una certa finestra, e per dare anche ii una fregalina di mani. Torno senza essere stato visto da nessuno; e andò subito a telto. S'alzò prima che facesse giorno; e, vedendo cessata l'acqua, se non ritornato il sereno, si mise in cammino per Pasturo.

Era ancor presto quando ci arrivò: che non aveva meno fretta e ouglia di finire, di quel che possa averne il lettore. Cereò d'Agnese; senti che stava bene, e gil fu insegnata una casuccia isolata dove abitava. Ci andò; la chiamò dalla strada: a una tal voce, essa s'affacció di corsa alla finestra; e, mentre stava a becca aperta per mandar



fuori non so che parola, non so che suono, Renzo la prevenne dicendo: «Lucia è guarita: l'ho veduta ierlaltro; vi saluta; verrà presto. E poi ne ho, ne ho delle cose da dirvi. »

Tra la sorpresa dell' apparizione, e la contentezza della notizia, e la mania di saperne di più, Agnese cominciava ora un' eselamazione, ora una domanda, seuza finir nulla: poi, dimenticando le precauzioni ch' era solita a prendere da molto tempo, disse: « vengo ad aprirvi. »

- Aspettate: e la peste? » disse Renzo: « voi non l'avete avuta, credo. »
  - · lo no: e voi? »
- lo si; ma voi dunque dovete aver giudizio. Vengo da Milano; e, centirete, sono preprior slato nel cottagio fino agil cochi. È vene che mi son mutato tutto da capo a piedi; ma l'é una porcheria che s'attaeva alle votte come un maletino. E giacele il Signore v ha preservata finora, vogifo che sistie riguardata fin che non è finito quest'influsos; perchè siete la nostra mamma: e vogió che campiamo insieme un hel pezzo allegramente, a conto del gran patire che abbiam fatto, atmeno io. \*
  - « Ma . . . . » comineiava Agnese.
- « Eh! » interruppe Renzo: « non e' e ma che tenga. So quel ebe volete dire; ma sentirete, sentirete, che de' ma non ce n' è μία. Andiamo in qualche luogo all' aperto, dove si possa partar con comodo, senza pericolo; e sentirete. »
- Agnese gl'indicò un orto ch'era dietro alla easa; e soggiunse: « entrate li, e vedrete che c'è due panche, l'una in faccia all'altra, che paion messe apposta. lo vengo subito. »

Reuzo arióò a meltersi a sedere sur una: un momento dopo, Aguese si travò i sull'atira: a son certo che, sei il lettore, informato come è delle cose autecedenti, avesse potuto trovarsi li in terzo, a veder con gli occhi quelta conversazione così animata, a sentir con gli occhi quel condolersi, quel rallegrarsi, e don Rodrigo, e il padre Cristoforo, e tutto il resto, e quel descrizioni dell'avvenire, chiar e positive come quelle del passalo, son certo, dico, che ci avvelbe preso gusto, e sarches stalo l'utilimo a venir via. Mai d'averta salli carta tutta quella conversazione, con parole mute, fatte d'inchiostro, e serua trovarci un solo fatto nuovo, son di parere che non se ne curi molto, e che gli piaccia più i finolovinarda das 6.1 a conclusione. fu che s'auderebbe a metter su casa tutti insieue in quel pacee del bergamasco dove Reuzo avera giú un bono avvaimente; in quando al tempo, non si poteva decider nulla, perché dipendeva dalla peste, e da altre circostanze: appena cessato il pericolo, Agnoes tornerebbe a casa, ad aspeturi Lucia, o Lucia ve l'aspetterbei: instano Renzo farebbe spesso qualche altra corna a Pasturo, a voder la sun manma, e a tenerla informata di quel che potesse acadere.

Prima di partire, offri anche a lei danari, dicendo: «gli ho qui tutti, vedete, que' tali: avevo fatto voto anch'io di non tocearii, fin che la cosa non fosse venuta in chiaro. Ora, se n'avete bisogno, portate qui una scodella d'acqua e aceto; vi butto dentro i cinquanta sendi belli e lamoanti.

« No, no, » disse Agnese: « ne lio ancora più del bisogno per me: i vostri, serbateli, che saran buoni per metter su casa. »

Renzo tornò al paese con questa consolazione di più d'aver trovata sana e salva una persona tanto cara. Stette il rimanente di quella giornata, e la notte, in casa dell'amico; il giorno dopo, in viaggio di nuovo, ma da un'altra parte, cioè verso il paese adottivo.

Trovò Bortolo, in buona salute anche lui, e in minor timore di



perderla; elié, in que' pochi giorni, le cose, anelie là, avevan preso rapidamente una bonissima piega. Pochi eran quelli elie s'ammalavano; e il male non era più quello; non più que' lividi mortati, nel quella violeuza di sintomi; ma felbriciattole, intermittenti la maggior parte, con al più qualche piccol bubbone scolorica, he si eurava come un figuolo ordinario. Già l'aspetto del paese compariva untale; i rimasti vivi cominciaza on aueri foro; a contarol tra loro, a farsi a vicenda condoglianze e congratulazioni. Si partava già di ravviare i lavori: i paufoui pensavano già a cerezare e a capararea operai, e in quell'ard principalmente dove i numeron i rea stato saroso anebe prima del contagio, conó rea quella della seta. Remzo, senza fare il lezioso, promise (salve però te deblica approximato) al eugino di rimetterai al lavoro, quando verrebbe accomparation) al eugino di rimetterai al lavoro, quando verrebbe accomparation processari: trovó una cesa più grande; cosa divenuta pur troppo facile e poco costosa; e la forni di mobili e d'atterzai, intaceado questa volta il tesoro, ma senza farci un gran buco, chè tutto era a buon mercato, essendoci molta ji volta de egente che nomprassero.

Dopo non so quanti giorni, ritornò al paese nativo, ele trovò ancro più notabilmente cambiato in bene. Trottò subito a Pasturo; trovò Agnese rincoraggita affatto, e disposta a ritornare a casa quando si fosse; di maniera ehe ce la condusse lui: nè diremo quali fossero i loro sentimenti, quali le parole, al rivedere insieme quel luogbi.

Agnese trovò ogni cosa come l'aveva lasciata. Sicché non poté far a meno di non dire ehe, questa volta, trattandosi d'una povera vedova e d'una povera faneiulla, avevan fatto la guardia gli angioli. « E l'altra volta, » soggiungeva, « che si sarebbe ereduto ehe il Signore guardasse altrove, e non pensasse a noi, giacchè lasciava portar via il povero fatto nostro; ecco elle lia fatto vedere il contrario, perchè m'ha mandato da un'altra parte di bei danari, con eni bo potuto rimettere ogni cosa. Dico ogni cosa, e non dico bene: perehè il corredo di Lucia che coloro avevan portato via bell'e nuovo, insieme col resto, quello mancava ancora; ma ecco che ora ci viene da un' altra parte. Chi m' avesse detto, quando io m' arrapinavo tanto a allestir quell'altro: tu credi di lavorar per Lucia: eh povera donna! lavori per ehi non sai : sa il eiclo, questa tela, questi panni, a che sorte di creature anderanno indosso: quelli per Lucia, il corredo davvero che ha da servire per lei, ci penserà un'anima buona, la quale tu non sai nè anche che la sia in questo mondo. »

Il primo pensiero d'Agnese fu quello di preparare nella sua povera :

easuecia l'alloggio il più decente elle potesse, a quell'anima buona: poi andò in cerca di sela da annaspare; e lavorando ingannava il tempo.

Renno, dal canto suo, non passó in oxío que giorni gia tanto lumplis per sis sepava far due mesiciri per buona sorte; si riunie a quello del contadino. Parte aiutava il suo ospite, per il quale cra una gran fortuna l'avere in tal tempo spesso al suo comando un'opera, e un'opera di quell'abilità; parte coltivava, anai dissodava l'orticello d'Agnese, trasandato affatto nell'assenza di lei. În quanto al suo proprio podere, non se n'ocupara punto, dicendo del era una parrueca troppo arruffata, e che ci volexa altro che due braccia a raviaria. E non di netteva neppure i piedi; come nei sundici in casa: chie gli avvebbe fatto male a vedere quella desolazione; e avea già preso il partito di disfarsi d'ogni cosa, a qualunque perzzo, c d'impiegar nella nuova patria quel tanto de ne portebbe riesavare.

Se i rimasti vivi erano, l'uno per l'altro, come morti resuscitati, Renzo, per quelli del suo paese, lo era, come a dire, due volte: ognuno gli faceva aecoglicnze e congralutazioni, ognuno voleva sentir da lui la sua storia. Direte forse: come andava col bando? L'andava benone: tui non ei pensava quasi più, supponendo elie quelli i quali avrebbero potuto eseguirlo, non ci pensassero più nè anche loro: e non s'ingamiava. E questo non nasceva solo dalla peste che aveva fatto monte di tante cose; ma era, come s' è potuto vedere anche in vari luoghi di questa storia, cosa comune a que' tempi, che i decreti, tanto generali quanto speciali, contro le persone, se non c'era qualche animosità privata e potente che li lenesse vivi, e li facesse valere, rimanevano spesso senza effetto, quando non l'avessero avuto sul primo momento; come palle di schioppo, che, se non fanno colpo, restano in terra, dove non danno fastidio a nessuno. Conseguenza necessaria della gran facilità con cui li sentinavano que' decreti. L'attività dell'uomo è limitata: e tutto it di più else e'era nel comandare, doveva tornare in tanto meno nell'eseguire. Quel elie va nelle maniche, non può andar ne' gheroni.

Chi volesse anche sapere come Reuzo se la passasse con don Abbondio, in quel tempo d'aspetto, dirò che starano alla larga l'uno dall'altro: don Abbondio, per timore di sentire intonar qualeosa di matrimonio: e, al solo pensarci, si vedeva davanti agli occhi don Rodrigo da una parte, co' suoi braxi, il cardinale dall'altra, co' suoi

21

argomentii: Reuzo, peretie aveva fissato di non parlargitene ehe al monento di concludere, non volendo risicare di farlo inalberar prima del tempo, di suscitar, chi sa mai? qualche difficoltà, e d'imbrogliar le cose con chiaceliere inuttili. Le sue chiaceliere, le faceva con Agnese. - Credete voi che verrà presto? - domandava l'uno.



« lo spero di si, » rispondeva l'altro: e spesso quello che aveva data la risposta, faceva poco dopo la domanda medesima. E co queste e con simili furberie, s'ingegnavano a far passare il tempo, che pareva loro più lungo, di mano in mano che n'era più passato.

Al lettore noi lo formo passare in un momento tutto quel tempo, dienolo in compendio che, qualche giorno dopo la visia di Rezzo al tazzeretto, Lucia n' usei con la buona vedova; che, escuedo stata condinata una quarantina generale, la fecero insieme, rinciniuse nella casa di quest' ultima; che una parte del tempo fi spesa in allestire il corredo di Lucia, al quale, dopo aver fatto un po di cerimonie, dovette la avorare ande lei; e che, terminata de fin a quarantina, la vedova lastrio in cousegna il fondore che assa a quel suo fratello commissario; e si fecero il preparatità per il viaggio. Pottremuno andete

soggiunger subito: partirono, arrivarono, e quel ehe segue; ma, con utta la volontà ehe abbiamo di secondar la fretta del lettore, ei son ire cose appartenenti a quell'intervallo di tempo, che non vorrenmo passar sotto silenzio; e, per due almeno, erediamo che il lettore stesso dirà che avrenmo fatto male.

La prima, elte, quando Lucia tornà a parlare alla vedova delle sue avventure, più in partiolare, e più orindatamente di quel che avesse potuto in quell' agitazione della prima confidenza, e fece menzione più espresa della signora che l'avva vircoverata nel monastero di Monza, venne a sapere di costei cose che, dandole la chiave di molti mitseri, le riempiren l'animo d'una dodovas e parores marviglia. Seppe dalla vedova che la sciagaruta, caduta in sospetto d'artocissimi fatti, car stata, per ordine del cardinale, trasportata in un unonastero di Milano; che lì, dopo molto infuriare e dibattersi, s'era ravechuta, s'era accusta; e che la sau vità attuale era supplicito volumizio i qui.



elie nessuno, a meno di non togliergliela, ne avrebbe potuto trovare un più severo. Chi volesse conoscere un po' più in particolare questa trista storia, la troverà nel libro e al luogo che abbiani citato altrove, a proposito della stessa persona ".

L'altra cosa è elle Lucia, domandando del padre Cristoforo a tutti i cappuccini elle potè vedere nel lazzeretto, senti, con più dolore elle maraviglia, ell'era morto di peste.

Finalmente, prima di partire, avrelde anche desiderato di saper qualcosa de' suoi antichi padroui, e di fare, come diecva, un atto del suo dovere, se aleuno ue rimaneva. La vedova l'accompagnio illa casa, dove seppero che l'uno e l'altra erano audali tra que più. Di doman Prassede, quanto si diec d'era notra, è detto tuto; ma intorno a don Ferrante, trattandosi ch' era stato dotto, l'anonimo la creduto d'estendersi un po' più; e noi, a nostro rischio, trascrivereuno a un di presso quelle dei ne lassisi serillo.

Dire adunque elte, al primo parlar che si fece di peste, don Ferrante fu uno de' più ris-oluti a negarla, e che sostenne costantemente fino aff ultimo, quell' opinione; non già con ischiamazzi, come il popolo; una con ragionamenti, ai quali nessuno potrà dire alueuo che unanease la concatenzaione.

"In rerum natura, " diceva, " non ei son elle due generi di cose: sostanze e accidenti; e se io provo che il contagio non può esser në l'uno në l'altro, avrù provato che non esiste, che è una chimera, E son qui. Le sostanze sono, o spirituali, o materiali, Che it contagio sia sostanza spirituale, è uno sproposilo che nessuno vorrebbe sostenere; sieché è inutile parlarne. Le sostanze materiali sono, o sempliei, o composte. Ora, sostanza semplice il contagio non è; e si dimostra in quattro parole. Non è sostanza acrea; perché, se fosse tale, in vece di passar da un corpo all'altro, volerebbe subito alla sua sfera. Non è acquea: perebè bagnerebbe, e verrebbe asciugata da' venti. Non è iguea; perchè bruecrebbe. Non è terrea; perchè sarebbe visibile. Sostanza composta, neppure; perché a ogni modo dovrebbe esser sensibile all'occlio o al tatto; e questo contagio, chi l'ha veduto? chi l'ha toecato? Riman da vedere se possa essere aeeidente. Peggio che peggio. Ci dicono questi signori dottori che si comunica da un corpo all'altro; che questo è il loro achille, questo il pretesto per far tante preserizioni senza costrutto. Ora, supponendolo accidente, verrebbe a essere un accidente trasportato: due

<sup>\*</sup> Ripam. Hisl. Pal., Dec. V. Lib. VI, Cap. III.

parole che fanno ai calei, non essendoei, in tutta la filosofia, cosa più chiara, più liquida di questa : che un accidente non può passa da un soggetto all'altro. Che se, per cvitar questa Seilla, si riduccon a dire che sia accidente prodotto, danno in Cariddi: perché, se è prodotto, dunque non si comuniea, non si propaga, come vanno blateraudo. Posti questi principi, cosa serve venirei tanto a parlare di vibié, if essalenta, il antaréa ...?

« Tutte corbellerie, » scappò fuori ппа volta un tale.

«No, no, « riprese don Ferrante: « non dico questo: la scieuza é scienza; solo bisogna saperia adoprare. Vibici, esanteni, antraci, paroldid, bubboni violacei, furoncoli nigricanti, son tutte parole rispettalidi, che hanno il loro significato bell'e buono; ma dico che non han che fare con la questione. Gui nega che e i posa essere di queste cose, anzi che ce ne sia? Tutto sta a veder di dove vengano. «

Qui cominciavano i guai anche per dou Ferrante. Fin che non foecca che dare adobso all' opinion del contagio, trovara per tutto orecetia attenti e hen disposti: perché non si può spiegare quanto sia grande l'autorità d'un dollo di professione, alloretà vuol dimostrare gail attri le cose di cui sono già persua». Ma quando veniva adistinguare, e a voler dimostrare che l'errore di que' medici non consisteva già nell' affermare che ci fosse un mule terribile e generale; ma nell'assegname la cagione; allora (parto de prini tempi, in cui uno si voleva sentir discorrere di peste), allora, in vece d'orecetai, trovava lingue rebelli, intrattalli, allora, di prediciere a distese era finità; e la sua dottrina non poleva più metteria fuori, che a pezzi e bocconi.

« La c' è pur troppo la vera cegione, « dievra; « e son costretti a riconscerta anche quelli che sonetagno poi quell'altra così in aria. La neghino un poco, se posono, quella fatale congiunzione di Saturno con Giove. E quando mai s' é sentito dire che l' influenze si propaghino. L' E lor signori mi vorranno inegar l' influenze ? Mi negheranno che ci sian degli astri? O mi vorranno ine de stian lassia far intale, come tante apoechei di spilli ficetal in un guancialino?... Ma quel che non mi può entrare, è di questi signori medici; confesser che ci troviamo sotto ma congiunzione così unitigna, e poi venirei a dire, con faccia tosta: non toccate qui, non toccate la, e sarete sicuri? Come se questo soltivare i contatto nalerichie.

## I PROMESSI SPOSI

716 I PROMESSI S

de' corpi terreni, potesse impedir l'effetto virtuale de' corpi celesti! E tanto affannarsi a bruciar de' cenei! Povera gente! brucerete Giove? brucerete Saturno? »

His fretus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste; gli s' attaccò; andò a letto, a morire, come un eroe di Metastasio, prendendoscla con le stelle.

E quella sua famosa libreria? É forse aneora dispersa su per i nutriccioli.





## CAPITOLO XXXVIII.



na sera, Agnese sente fermarsi un legno all'uscio. — È lei, di certo! — Era proprio lei, con la buona vedova. L' accoglienze vicendevoli se le immagini il lettore.

La mattina seguente, di buon'ora, enpila Renzo che non sa nulla, e vien solamente per isfogarsi un po' con Agnese su quel gran tardare di Lueia. Gil atti che fece, e le cose che disse, al trovarsela davanti, si rimettono anche quelli all' immaginazion del lettore. Le dimostrazioni di Lucia in vere furon tali, che

non ei vuol molto a descriverte. « Vi saluto: come state? » disse, a occhi bassi, e senza scomporsi. E non erediate che Renzo trovasse quel fare troppo asciutto, e se l'avesse per male. Prese benissimo la cosa per il suo verso; e, come, tra gente cducata, si sa far la trara ai complimenti, così lui intendeva hene che quelle parole non

esprimevan tutto ciò che passava nel euore di Lucia. Del resto, era faeile accorgersi che aveva due maniere di pronunziarle: una per Renzo, c un'altra per tutta la gente che potesse conoscere.

"Sto bene quando vi vedo, " rispose il giovine, con una frase vecchia, ma che avrebbe inventata lui, in quel momento.



. « Il nostro povero padre Cristoforo . . . ! » disse Lucia : « pregate per l'anima sua : benché si può esser quasi sicuri che a quest'ora prega lui per noi lassú. »

• Me l'aspettavo, pur troppo, « disse Renzo. E non fa questa la sola trista corda che si locease in quel edolquoi, Ma che? di qual lunque cosa si parlasse, il colloquio gli riusciva sempre delizioso. Come que'cavalli bisbetici che s'impuntano, esi piantan il, e alzano una zampa e poi un'altra, e le ripiantano al medestimo posto, e fanno mille cerimonie prima di fare un passo, e poi tutto a un tratto prendon l'andare, e via, comue se il vento il portasse, così era diventuto il tempo per lui: prima i minuti gli parevan ore; poi l'ore di parevan minuti.

La velova, non solo non gusalava la compagnia, ma ci faeva dentro mollo berç; e erdannette, Renzo, quando la vide in quel lettuecio, non se la sarebbe potuta immaginare d'un umore coi socievole e gioviale. Ma il bazzeretto e la campagna, la morte e le nozze, non son Intif uno. Con Agnese essa aveva g\u00e4\u00e4 fatto amiciar; con Lucia poi era un piacere a veder\u00e1a, tenera insieme e scherze-vole, e come la stuzieava garbatamente, e senza spinger troppo, appena quanto ci voleva per obbligarfa a dimostrar tutta l' allegria che aveva in esuore.

Remo disse finalmente che andava da don Abbondio, a prendere i oncertif per lo sposalizio. Ci andò, e, con un certo fare tra burièvole e rispettoo, , signor curato, , gli disse: « le è poi passato quel dobor di capo, per cui mi dicera di non poterti analitare? Ora siamo a tempo; la sposa é: e son qui per sentire quando le sia di comodo: ma questa volta, surei a pregarla di far prosto. » Don Abbondio non disse di no; na cominciò a tentennare, a trovar cert'al-tre seue, a far cert'altre insulazioni : e prerbi netteres in piazza, c far gridare il suo nome, con quella cultura addoso? e che la cosa potrebbe farsì quadamente altrove, e questo e quest'a flore.

"Ito litteo, " disse Renzo: «lei ha ancora un po' di quet mal di capo. Ma senla, senta. E comineiò a descrivere in ele stato aveva visto quel povero don Rodrigo; e che già a quell'ora doveva sicuramente essere andato. « Speriamo, » concluse, « che il Signore gli avrà usato misricordia.»

«Questo nou ci ha che fare, « disse don Abbondio: « v'to forse delto di no ĉ) non diso di no; parto... parb per delle buone ragioni. Del resto, vedete, fin che c' è fisto... Guardatemi me: sono una couca fessa; sono stato aneti io, più di là che di qua: e son qui; c... se non ii vengono adosso de graiuì. hasta: posos sperare di starci ancora un poelinio. Figurateivi poi certi temperamenti Ma, conuci dios, questo non ci la dec far nulla. »

Dopo qualelle altra botta e risposta, në più në meno concludenti, Remo striscio ma bella riverena, se ne torno ali asua compagnia, fece la sua relazione, e fini con dire: « son venuto via, che ni ero pieno, e per non risiera di perdere la pasieraza, e di levangli il rispetto. In certi momenti, pareva proprio quello dell'altra volta; proprio quella mutria, quelle ragioni: son sieuro che, se la diurava autora un peco, mi tomaxa in enampo en qualelle parbo in tatino.

-\_\_

Vedo che vuol essere un' altra lungagnata: è meglio fare addirittura come dice lui, andare a maritarsi dove andiamo a stare, »

«Sapete cosa faremo! » disse la vedova: « voglio che andiamo noi altre donne a fer un' altra prova, e vedere se ei riesce meglio. Così avrò anetì io il gusto di conoscerio quest' uomo , se è proprio come dite. Dopo desimare voglio che andiamo; per non tornare a dargii addosso subito. Ora, signore sposo, menatete un po' a sposso noi altre due, inlanto che Agnese e in facende: che a Lucia farvi io da mamma: e ho proprio voglia di vedere un po' meggio queste montagne, questo lago, di cui ho senitio tanto parlare; e il poco che n'n bo già si-los, uni pare una gran bella cosa. »

Renzo le condusse prima di tutto alla casa del suo ospite, dove fu un'altra festa: e gli fecero promettere che, non solo quel giorno, ma tutti i giorni, se potesse, verrebbe a desinare con loro.

Passeggiato, desinato, Renzo se n'andò, senza dir dove. Le donne rimasero un pezzetto a discorrere, a concertarsi sulla maniera di prender don Abbondio; e finalmente andarono all'assalto.

--- Son qui loro, disse questo tra sè; ma fece faccia tosta: gran congratulazioni a Lucia, saluti ad Agnese, complimenti alla forestiera.



Le fece mettere a sedere, e poi entrò subito a parlar della peste: volte sentir da Lucia come l'aveva passata in que' guai: il lazzeretto dirde opportunità di far parlare anche quella che l'era stata compagna;

noi, com' era giusto, don Abbondio parlò anche della sua burrasca; poi de' gran mirallegri anelie a Agnese, che l'aveva passata liscia. La cosa andava in lungo: già fin dal primo momento, le due anziane stavano alle velette, se mai venisse l'occasione d'entrar nel discorso essenziale: finalmente non so quale delle due ruppe il ghiaecio. Ma cosa volete? Don Abbondio era sordo da quell' orecebio. Non che dicesse di no; ma cecolo di nuovo a quel suo scrpeggiare, volteggiare e saltar di palo in frasea. « Bisognerebbe, » diceva, « poter far levare quella catturaccia. Lei, signora, che è di Milano, conoscerà più o meno il filo delle cose, avrà delle buone protezioni, qualche cavaliere di peso: che con questi mezzi si sana ogni piaga. Se poi si volesse andar per la più corta, senza imbarcarsi in tante storie; giacche codesti giovani, e qui la nostra Agnese, hanno già intenzione di spatriarsi ( e jo non saprei cosa dire: la patria è dove si sta bene ). mi pare che si potrebbe far tutto là, dove non e' è cattura che tenga. Non vedo proprio l'ora di saperlo concluso questo parentado, ma lo vorrei concluso bene, tranquillamente. Dico la verità: qui, con quella cattura viva, spiattellar dall'altare quel nome di Lorenzo Tramaglino, non lo farci col cuor quieto: gli voglio troppo bene; avrei paura di fargli un cattivo servizio. Veda lei; vedete voi altre. »

Qui, parte Agnese, parte la vedova, a ribatter quelle ragioni; don Abbondio a rimetterle in campo, solt altra forma: s' era sempre da capo; quando entra Renzo, con un passo risoluto, e con una notizia in viso; e dice: « è arrivato il signor marchese\*\*\*...

- « Cosa vuol dir questo? arrivato dove? » domanda don Abbondio, alzandosi.
- « È arrivato nel suo palazzo, cli 'era quello di don Rodrigo; perche questo signor marchese è l'erecte per fidecommisso, come dicono; sieché non c'è più dubbio. Per me, ne sarei contento, se potesi sapere che quel pover usono fosse morto bene. A buson conto, finora lo detto per lui de paternostri, adesso gli dirò de' De profundis. E questo signor marchese è un bravissim' usono.
- "Sicuro, " disse don Abbondio: "I' ho sentito nominar più d' una volta per un bravo signore davvero, per un nomo della stampa antica. Ma che sia proprio vero....?"
  - " Al sagrestano gli crede? "
  - " Perchè? "
  - « Perchè lui l' lia veduto co' suoi occhi. Io sono stato solamente li

ne' contorni, e, per dir la verità, ei sono andato appunto perebè bo pensato: qualeosa là si dovrebbe sapere. E più d'uno m'ina detto lo stesso. Ho poi lincontrato Ambrogio che veniva proprio di lassit, e che l' la veduto, come dieo, far da padrone. Lo vuol sentire, Ambrogio? L' lo fatto aspettar qui fuori apposta.

- « Sentiamo, » disse don Abbondio. Renzo ando a chiamare il sagrestano. Questo confermò la cosa in tutto e per tutto, ci aggiunse altre circostanze, sciolse tutti i dubbi; e poi se n'ando.
  - « Ah! è morto dunque! è proprio andato! » esclamò don Abbondio.



• Vedete, figituoli, se la Provvidenza arriva alla fine certa gente. Sapete che l'é una gran ensait nu gran respire per questo posero passe! chè non ci si poteva vivere con colui. È stata un gran flar gello questa paste; ma è anche stata una zope; la spazzato via certi soggetti, che, figiluoli mici, non ce ne liberavamo pini; verdi, freschi, prospersoi; biospava dire che chi era destinato a far loro feschi, prospersoi; biospava dire che chi era destinato a far loro feschi, prospersoi; verdi, resequite, era ancora in seminario, a fare i latinucci. Ei nu na tatte di occhio, sono sagariti, a cento per volta, Non lo sedremo più andare o que que la conque para la gente, con qued palo i neopo, on qued guarda la gente, che pareva che si stesse tutti al mondo per sua degnazione. Intanto, ti un oni ci siano. Non mandera più di quell' imbassicati e na gibattomini. Ci ha dato un gran fastidio a tutti, vedete: chè adesso lo possiamo dire. »

- « lo gli ho perdonato di cuore, » disse Renzo.
- « E ái il tuo dovere, «rispose don Albondio: « ma si può anche ringraziare il ciole, che e si s'abis liberal. Ora, tormando a noi, vi ripeto: late voi altri quel che crelete. Se volete che vi mariti io, torna più cindo di na latra mairera, fate voi altri, in quanto alta cattura, vedo anch'io che, non essendeci ora più nessuno che vi tenga di mira, e voglia fari olde male, non e cou ad permetersene gran pensiero: tanto più, che c' è stato di mezzo quel de-creto grazione, per la nosicia del serenissimo infante. E pio in pestel: la peste! ha dato di bianco a di gran cose la pestel Steche, se vole-te:...oggi è giopevidi.... domencia vi dio in citiesa; perche quel che s' è fatto l'altra volta, uno conta più niente, dopo tanto tempo; c poi ho la conostazione di maritari io. »
- « Lei sa bene ch' cravamo venuti appunto per questo, » disse Renzo.
- « Benissimo; e io vi serviró: e voglio darne parte subito a sua eminenza. »
  - « Chi è sua eminenza? » domando Agnese.
  - « Sua eminenza, » rispose don Abbondio, « é il nostro cardinale arcivescovo , ehe Dio conservi. »
- Oh! în quanto a questo mi scusi, replicò Agnese: esché, sobbene io sia una povera ignorante, le posso accertare che non gli si dice cosi; perché, quando siamo state la seconda volta per parlargi, come parlo a lei, uno di que' signori preti mi tirò da parte, e m'insegnò come si doveva irrattare con quel signore, e che gli si doveva dire vossignoro: a monsignore.

- « Poi i eurati, » disse la vedova.
- " No no. " riprese don Abbondio: " i curati a tirar la carretta: non abbiate paura che gli avvezzin male, i curati: del reverendo, fino alla fin del mondo. Piuttosto, non mi maraviglicrei punto che i cavalieri, i quali sono avvezzi a sentirsi dar dell'illustrissimo, a essertrattati come i cardinali, un giorno volessero dell'eminenza anche loro. E se la vogliono, vedete, troveranno elii gliene darà. E allora . il napa che ci sarà allora, troverà qualche altra cosa per i cardinali. Orsú, ritorniamo alle nostre cose: domenica vi dirò in chiesa; e intanto, sapete cos'ho pensato per servirvi meglio? Inlanto chiederemo la dispensa per l'altre due denunzie. Hanno a avere un bel da fare laggiù in curia, a dar dispense, se la va per tutto come qui. Per domenica ne ho già . . . . uno . . . . due . . . . tre; senza contarvi voi altri: e ne può capitare ancora. E poi vedrete, andando avanti, che affare vuol essere: non ne deve rimanere uno scompagnato. Ha proprio fatto uno sproposito Perpetua a morire ora; che questo era il momento che trovava l'avventore anche lei. E a Milano, signora, mi figuro che sarà lo stesso. »
  - « Eccome! si figuri che, solamente nella mia cura, domenica passata, cinquanta demunzie. »
    « Se lo dico: il mondo non vuol finire. E lei, signora, non hanno
  - principiato a ronzarle intorno de' mosconi?»

    "No, no: io non ci penso, ne ci voglio pensare. »
  - Si, si, elie vorrà esser lei sola. Anche Agnesc , veda ; anche Agnesc . . . "
    - « Uh! ha voglia di scherzare, lei, » disse questa.
- « Sizuro che ho voglia di scherzare: e mi pare cle sia ora finalmente. Ne abbim possate chelle brutte, n'e vero, imic igiovan'i delle brutte n' albiam passate: questi quattro giorni che dobbiamo stare in questo mondo, si può sperare che vogliano essere un po'meglio. Mal fortunati voi altri, che, non succedendo disgrazie, avete anoera un pezzo da parlare de' guni passati: io in vece, sono alle venitrie è tre quarti, e..... birbirol posson morire; chello paets al può guarire; ma agli anni non c'è rimedio: e, come dice, senectus ipsa est mordus. »
- $^\omega$  Ora,  $^n$  disse Renzo,  $^\omega$  parli pur latino quanto vuole; che non me n' importa nulla.  $^n$ 
  - " Tu l'hai ancora col latino, tu: bene bene, t'accomoderò io:

quando mi verrai davanti, con questa ereatura, per sentirvi dire appunto certe paroline in latino, ti dirò: latino tu non ne vuoi: vattene in pace. Ti piacerà? \*\*

« Ebl. so is quel che dice, » riprese Renzo: » non è quel lation li che mi fa paura quello è un latino sincro, socrosanto, come quel della messa: amche loro, li, bisogna che leggano quel che c' è sul libro. Parlo di quel latino birlone, fuor di chiesa, che viene addosso a tra-dimento, nel buono d' un discorso. Per esempio, ora che siam qui, che tutto è finilo; quel latino che andava exvando fuori, li proprio, in quel canto, per darmi ad intendere che non poleva, e che ci vo-leva dell'aftre cose, e che so io "me lo voltiu mo d'in voltare ora."

« Sta zilto, buffone, sta zilto: non rimestar queste cose; ché, se doversimo ora fare i conti, non so chi avanazerebe. Lo ho perdonato lutto: non ne parliam più: ma me n' avete fatti de' tiri. Di te non mi fa specie, che sei un malandrinaccio; ma dico quest'a caqua cheta, questa santereila, questa madonnia nifilizata, che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene. Ma già, lo so i chi l' aveva ammaestraa, lo so io, lo so io. o Cosi diendo, accennava Agnese col dito, che



prima avexa tenuto rivollo a Lucia: e non si potrebbe spiegare con che bonarietà, con che piacevolezza facesce que rimproveri. Qualla notizia gli aveva dato una disinvoltura, una parlantina, insolita da gran tempo; e saremmo aneur ben lontani dalla fine, se volesimo riferir tutta i rimanente di que' discossi, che lui tiro i lungo, ritenendo più d' una volta la compagnia che voleva andarsene, e fermandola poi ancora un poetinio sull'usoi di strade, sempre a partar di hubbbet.

Il giorno seguente, gli capitò una visita, quauto meno aspettata lanto più gradita: il signor marchese del quale s'era parlato: un uomo tra la virilità e la vecehiezza, il cui aspetto era come un attestato di ciò che la fama dieva di lui: aperto, cortese, placido, umile, diguitoso, e qualcosa che indicava una mestizia rassegnata.

- « Vengo, » disse, « a portarle i saluti del cardinale arcivescovo.»
- " Oh che degnazione di tutt'e due! »
- Quando fui a prender eongedo da quest' nomo iscomparabile, etc ni' onora della sua annieizia, mi partò di due giovani di codesta cura, eti eran promessi sposi, e che luanno avuto de' guai, per consa di quel povero don Rodrigo. Monsignore desidera d' averne notizia. Son vivi? E le loro cose sono accomodate!
- « Accomodato ogni cosa. Anzi, io m'era proposto di scriverne a sua eminenza; ma ora che ho l'onore....»
  - « Si trovan qui?»
  - " Qui; e, più presto che si potrà, saranno marito e moglic. "
- « E lo la prego di volermi dire se si possa far loro del Isene, e nanche d'insegnarmi la manirera più couvreinter. In questa etalanità, ho perduto i due soli figli che avevo, e la madre loro, e ho avute re credità considerabili. Del superfluo, n'avevo anette prima: sieche lei vede che il darmi uma occasione d'impiegarue, e tanto più una come questa, e à farmi veramente un servizio. "
- « Il ciclo la benedica ? Perché non sono tutti come lei i ... ? Ba-sta; la ringrazio andri ofi cuore per questi miei figlituoli. E giac-ché vossignoria illustrissima nii da tauto coraggio, si signore, che ho un espediente da suggerirle, il quale forse non le dispiacerà. Sappia dumque che questa buona gente son risoluti d'inadure a mettre su casa altrove, e di vender quel pero che lanno al sole qui: uma vi-guetta il giorine, di nove o dieci perticlei, salvo il vero, ma trassituda affatto: bisogna far conto del terreno, nient altro; di più una casuccia lui e, un'altra la sonosi cui due tonoie, veda. Un siamore como casuccia lui e, un'altra la sonosi cui due tonoie, veda. Un siamore como.

voságnoria non può sapere come la vala per i poveri, quando vogilon disfarsi del roo. Finises esupre a andare in lovera di qualete
furbo, che forse sarà già un pezzo che fa all'a more a quelle quattro
henceia di terra, e quando sa che l'altro la bisogno di vonder, si
ritira, fa lo svogliato; bésqua corrergii dietro, e dargliele per un
pezzo di pane: specialmente poi in circostanze concequeste. Il signor
marciesche già rebulto dove vada a pararel il miò disenso. La carilà più fiorita che voságnoria illustrissima possa fare a questa grute,
è di cararit du quest'impièrio, comparando quel poce fatlo foro. lo,
per dir la verità, do un parere interessato, perviè verrei ad sequistare nella nia cura un compandore come il signor unarche-e; ma
voságnoria deciderà secondo che le parrà meglio; io ho parlato per
ubbildienza.

Il marchese lodó molto il suggerimento; ringrazió dou Abliondio, e lo pregò di voler esser arbitro del prezzo, e di fissarlo allo bene; e to fece poi restar di sasso. col proporgli ele s'andasse subito insiente a casa della sposa, dove sarebbe probabilmente auche lo sposo.

Per la strada, don Abbondio, tutto gongolante, come vi polete immaginare, ne pensò e ne disse un'altra. « Giarché vossignoria illustrissima è tanto inclinato a far del bene a questa gente, ei sarebbe un altro servizio da render loro. Il giovine ha addosso una cattura, una specie di bando, per qualche scappatnecia che ha fatta in Milano, due anni sono, quel giorno del gran fracasso, dove s' è trovato imnieciato, senza malizia, da ignorante, come un topo nella trappola: nulla di serio, veda: ragazzate, scapataggini: di far del male veramente, non é capace: e io posso dirlo, elle l'ho battezzato, e l'ho veduto venir su: e poi, se vossignoria vuol prendersi il divertimento di sentir questa povera gente ragionar su alla carlona . potrà fargli raccontar la storia a lui, e sentirà. Ora, trattandosi di eose veceliie, nessuno gli dà fastidio; e, come le ho detto, lui pensa d'andarsene fuor di slato; ma, col tempo, o tornando qui, o altro, non si sa mai , lei m'insegna che è sempre meglio non esser su que' libri. Il signor marchese, in Milano, conta, come è giusto, e per quel gran cavaliere, e per quel grand uomo che é .... No, no, mi lasei dire; elie la verità vuole avere il suo luogo. Una raccomandazione, una parolina d'un par suo, è più del bisogno per ottenere una buona assolutoria. »

« Non e' è impegni forti contro codesto giovine? »

Transaction Congress

- « No, no; non crederei. Gli hanno fatto fuoco addosso nel primo momento; ma ora eredo che non ci sia più altro che la semplice formalità. »
- " Essendo cosi , la cosa sarà facile ; e la prendo volentieri sopra di me. "
- « E poi non vorrá che si dica che è un grand' uomo. Lo dico, e lo voglio dire; a suo dispetto, lo voglio dire. E anche se io stessi zitto, giá non servirebbe a nulla, perchè parlan tutti; e voz populi, roz Dei, »



Tro arono appunto le tre donne e Reuxo. Come questi rimanessero, lo lascio considerara a voi i o credo che anche quelle nude e ruvide pareti, e l'impannate, e i pancietti, e le stoviglie si maravigilascre di riescer tra loro ma visite così straoniaria. Avviò la il a conversazione, parlando del cardinale e dell' altre cose, e on aperta cerdialità, e insieme con deleuit riguardi. Passò poi a far la proposta per cui era venuto. Don Abbonido, pregato da lui di fissare il prezzo, si fece avanti; e, dopo un po di cerimonie e di seuse, e che non era sua farina, e che non potrebbe altro che andare a tastoni; e clie paráva per ubbidienza, e che si rinutteva, proferi, a parer suo, uno sproposito. Il comprator disse che, per la parte sua, era contentissimo, e, come se avesso franteso, ripeté il doppio; non volte sentir rettilicacioni, e tranche concluse ogni discorso invitando la eompagnia a desinare per il giorno dopo le nozze, al suo palazzo, dove si farebbe l'istrumento in regola.

— Ah! — dieeva poi Ira sé don Abbondio, Iornalo a easa: — se la pesle facesse sempre e per tutto le cose in questa manièra, sarelibe proprio peccato il dirne male: quasi quasi ce ne vorrelbe una, ogni generazione; e si potrebbe stare a patti d'averta; ma guarire, ve'. —

Venne la dispensa, venne l'assoluloria, venne quel benedello giorno: i due promessi andarono, con sicurezza trionfale, proprio a quella chiesa, dove, proprio per bocca di don Abbondio, furono sposi.



Un altro trionfo, e ben più singolare, fu f andare a quel palazaulto; e vi lascò pensare che cone dovessero passer into per la mente, in far quella saitia, all'entrare in quella porta; e che discostianto ebe, in mezzo all'allegra, ora l'uno, ora l'altro motivò più d'una volta, che, per compir la festa, ci mancava il povero padre Cristofore. » Ma per lui, « diecra piò, « sta megio di noi sieuramente. » Il marchese fece toro una gran festa, li condusse in un bel tinelto, mise a tavola gli sposi, con Aguese e con la mercantessa; e prima di ritirarsi a pranzare altrove con don Abbondio, volle star li un poco



a far compagnia agl' invitali, e aintò anzi a servirli. A nessmo verria, spero, in testa di dire che asrebbe stata cosa nju semplice fare addirittura una tavola sola. Ve l'ho dato per un brav'nomo, ma non per un originale, come si direbbe ora; v'ho detto ch'era unile, non già che fosse un portento d'unilità. Na vava quanta ne biognava per mettersi al di sotto di quello buona gente, ma non per istar loro in pari.

Dopo i due pranzi, fu steso il contratto per mano d'un dottore, il quale non fu l'Azzecea-garbugli, Questo, voglio dire la sua spoglia, era ed è tuttavia a Canterelli. E per chi non è di quelle parti, capisso anch'io che qui ci viole una spiegazione.

Sopra Lecco forse un mezzo miglio, e quasi sul fianco dell' altro pasce chiamalo Castello, c'è un luopo detto Canterelli, dove s'innero-cian due strade; e da una parte del crocicedio, si vede un rialto, come un poggetto artificiale, con una croce in ciana; il quale non è attro che un gran nuvelito di morti in quel contagio. La tradizione, per dir la vertia, dice semplicemente i morti del contagio; ma deviseser quello servari attro, che in l'utilino, e il jui miedibial di ciu.

rimanga menioria. E sapete elle le tradizioni, elli non le aiuta, da sè dicon sempre troppo poco.

Nel riforna non ci fia altro inconveniente, se non che Renzo era un po'incomodoto dal peso de' quattria de portava sis. Ma l'unon, came sapete, avexa faito ben altre vite. Non parlo del lavoro della mente, che non cen pieculo, a pensera alla migliori manièra di faiti firattare. A vedere i progetti che passavan per quella unente, le rificessioni, i l'immaginazioni; a sentire i-pro e i contro, per l'agricoltura e per l'industria, era come se ci si fossero incontrate due accadenuie del secolo passato. E per lui l'impiecio e ne lun più reale; perchè, essendo un uomo solo, non gii si poteva dire: che biogno c'è di seegliere? l'uno e l'altro, alla buson'ora; che i mezzi, insostanza, sono i medeimi; e son due cose come le gambe, che due vanno meglio d' unu solo.

Non si pensò più che a fare i fagotti, e a mettersi in viaggio: easa Tramagtino per la nuova patria, e la vedova per Milano. Le laerime,



i ringraziamenti, le promesse d'andarsi a trovare furon molte. Non meno tenera, creettuate le laerime, fu la separazione di Reuzo e della famiglia dall'ospite amico: e non erediate elie con don Abbondio le cose passassero freddamente. Quelle buone ereature avevan sempre conservato un certo attacemento rispettoso per il loro curato; e questo, in fondo, aveva sempre voluto bene a loro. Son que benedetti affari, che imbroglian gli affetti.

Chi domandasse se non ei fu anche del dolore in dislacearsi dal paese nativo, da quelle montagne; ec ne fu sieuro; ché del dolore. ce n'è, slo per dire, un po' per tutto. Bisogna però che non fosse molto forte, giacche avrebbero potuto risparmiarselo, stando a casa loro, ora che i due grand' inciampi, don Rodrigo e il bamlo, eran levati. Ma, già da qualche tempo, erano avvezzi tutt' e tre a riguardar come loro il paese dove andavano. Renzo l'aveva fallo entrare in grazia alle donne, raccontando l'agevolezze che ci trovavano gli operai, e cento cose della bella vita che si faceva là. Del resto, avevan tutti passato de' momenti ben amari in quello a cui voltavan le spalle ; e le memorie triste, alla lunga gnaslan sempre nella mente i luoghi che le richiamano. E se que' hoghi son quelli dove siam nali. c' è forse in tali memorie qualcosa di più aspro e pungente. Anche il bambino, dice il manoscritto, riposa volenticri sul seno della balia, cerea con avidità e con fiducia la poppa che l'ha dolcemente alimentalo fino allora; ma se la balia, per divezzarlo, la bagna d'assenzio, il bambino rilira la bocca, poi lorna a provare, ma finalmente se ne slacca; piangendo si, ma se ne stacca,

Cosa direte ora, sentendo che, appena arrivati e accomodati nel nuovo paese, Renzo ci trovò de' disgnoti bell' e preparati? Miserie; ma ci vnul così poco a disturbare uno stato felice! Ecco, in poche parole, la cosa.

Il parlare che, in juel pases, s' era falto di Liucia, molto tempo prina che la ci arvissas; il sasper che Remzo avera avuto a pairi tanto per lei, e sempre feremo, sempre fedele; forse qualche parola di qualche amino partiale per lui e per futtle le oces sue, avexa falto nascere una certa curiosità di veder la giovine, e una certa aspettativa della sua bellezza. Dei sapettativa che sapettativa che sua bellezza. Dei sapettativa che sapettativa che in trova mia tianto dei le basti, percete, in sostama, non aspera quello che si volesse; e fa seontare senza picia il dobee che aveva dato senza ragione. Quando comparva questa. Lucia, molti il quali credivan forse che dovesse avere i capetti proprio d'oro, e le gote proprio di rosa, e due cacciti il mo pià bello dell'atto, e che so il cominifariono a altara le spalte, ad arricierae il naso, e a dire: «cl.! l'é questa!" Dopo tanto tempo, dopo tanti disense, s'aspettativa qualcoss di meglio.

Cos' é poi? Una contadina come lant'altre. Eh! di queste e delle meglio, ce n' è per tutto. » Venendo poi a esaminaria in particolare, notavan chi un difetto, chi un altro: e ci furon fin di quelli che la trovavan brutta affatto.

Sicome però nessuno le andava a dir sul viso a Renzo, queste cose; cosi non Gera gran male fin i. Chi lo fece il made, furon cert la li che gicle rapportarous : e Renzo, che volete? un fu tocco sul vivo. Comineio a runinarei sopra, a farue di gran lamenti, e con chi giene partavo, e più a lungo tra sé. — E cosa v'importa a voi attri? E chi v'ha dello d'aspellare! Son mai venuto io a partarvene? a drivi che la fosse bella? E quando me lo dievate voi attri, vib una cirisposto altro, se non che era una lunou giovine? È una containa! Vib odel to mai cirisposto altro, se non che cra una lunou giovine? E una containa! Vib odel to mai cirispost con vi piace? Non la guardate. N'avele delle belle donne: guardate quelle.

È vedele un poce come alle volle una cordelleria basta a decidere dello stato di momo per tulla la vitia. Se Runzo avesse divuto passar la sua in quel pasce, eccondo il suo primo disegno, sarebbe stata una vita poco allegna. A fora ad esser disgustato, era ormati diventalo diignatoso. Era sgarbato con tutti, perche oguuno poteva essere uno de critici di Lucia. Non già che trattasse proprio contro il galato; ma sapete quante belle cose si posson lare senza offender le regole della buona creanza: fino shudellarsi. A veva un non so de di sardonico in ogni sua parola; in tutto trovava ancie lui da criticare, a segno che, se faceva cattivo tempo due giorni di segnito, subito direca: e de già, in questo passe! « vi dico che non eran pochi quelli che l'avevan già preso a noia, e anche persone che prima gii volvena bene; e col tempo, d'una coa nell'altra, si serbeb trovalo, per dir cosi, in guerra con quasi tutta la popolazione, senza pole fores uè anche lui conoser la prima gaciano d'un cosi gran nata.

Ma si direkhe che la peste avesse preso l'impegno di raccomodar tulte le malefatte di costui. Avexa essa portato via il padrone d'un altro filacio, situato quasi sulle porte di Bergamo; e l'erede, giovine sespestrato, che in lutto quell'edifizio non Irovava che ei fosse nulla di diveriente, era deliberato, anui sunanioso di vendere, anche a nezzo prezzo; ma vuleva i danari l'uno sopra l'altro, per poterii impiegar subilo in consumuazioni improduttive. Venula la cossa agli orcechi di Bortolo, corse a vedere; iraliti: patti più grassi nous is saredhero potuti sperare; ma quella condizione de' pronti contanti guassava tutto, perché quelli che aveva messi da parte, a poco a poco, a forza di risparani, cramo ancer fontani da arrivare alla somma. Temue l'amico in mezza pareda, torné indeferto in fetal, seumi-nici a fafare al engino, e gli propose di farto a mezzo. Una così belta per l'industria, e disse di si. Andarono insicane, e si striuse il contratto. Quando posi i innovi padroni vennero a stare stal loro, Lucia, che ii nun era sapetitala per utila, non solo non andi soggetta a cri-ticle, mas i più dire che non dispiaque; e ficue venne a risapere che s'era detto da più d' mon : = avete veduto quella belta laggiana che c'è venual? « L'impleo faceva massare il so-abattivo.

E anche del dispiacere che aveva provato nell'altro posse, gir resti un utile anumasteramento. Prima d'altore era stato un po' lesto nel sentenziare, e si lasciava andar volentieri a criticar la doum d'altri, e ogni cosa. Altora s'accorse che le parole fanno un effetto in bocca, e un altro negli orecchi; e prese un po' più d'abitudine d'ascoltar di deutro le sue, prima di proferirle.

Non crediate però che non ci fosse qualche fastidinecio anche li. L' uomo (dice il nostro anonimo : e già sapete per prova che aveva un gusto un po' strano in fatto di similitudini ; ma passategli anche questa, che avrebbe a esser l'ultima), l'uomo, fin che sta in questo mondo, é un infermo che si trova sur un letto seomodo più o meno, e vede interno a sé altri letti, ben rifatti al di fuori, piani, a livello: e si figura che ci si deve star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena s' è accomodato nel nuovo, comincia, pigiando, a sentire, qui una lisca elie lo pange, li un bernoccolo che lo preme: siamo in somma, a un di presso, alla storia di prima. E per questo, soggiunge l'anonimo, si dovrebbe pensare più a far bene, else a star bene: e eosi si finirebbe anche a star meglio. È tirata un po' con gli argani, e proprio da secentista; una in fundo ha ragione. Per altro, prosegue, dolori e imbrogli della qualità e della forza di quelli che abbiam raccontati, non ec ne furon più per la nostra buona gente: fn, da quel punto in poi, una vita delle più tranquille, delle più felici, delle più invidiabili; di maniera che, se ve l'avessi a raccontare, vi seccherebbe a morte.

Gli affari andavan d'incanto: sul principio ci fu un po'd'incaglio per la scarsezza de' lavoranti e per lo sviamento e le pretensioni de' pochi ch' eran rimasti. Furon pubblicati citti che limitavano le paghe dedici opera; inglarado quest' aiuto, le cose si ricomanimarono, perchò de del pio peri, applicado quest' aiuto, le cose si ricomaniminarono, terrò da Venezia un attre citto, un mo pri di rasignovede: esenzione, per dicci ami, che opin carbo reale e personale ai forsette cite venissero a abitare in quello stato. Per i nostir fiu una mossi cui sono consolira di consolira di

Prima che finisse l'anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura; e, come s'esose fabto apposta per dar subito opportunità Renzo d'adempire quella sua magnanima promessa, fu una bambina; e potete eredere che le fu messo none Maria. Ne vennero poi o lempo non so quant'altri, dell'uno e dell'altro sesso: e Aguses affacendata a potatti in qua e in là, l'uno dopo l'altro, chiamandoli catilivacei, e stampando loro in viso de' lucioni, che el inselvano il bianco per qualeste tempo. E from nuttil bei inclinati; e Renzo velle che imparassero tutti a leggere e serivere, dicendo che, giacció la e'era questa librieria, dovevano admeno profitarsu anche loro.

Il bello era a seniirio raccontare le sue avventure: efiniva sempre cod dire le gran osce deci avven imparte, per governasi megilo in avvenire. « Ho imparato, » dieva, « a non metternii n'e tumulti: ho imparato a non predicare in piazza: 16 imparato a non altare troppo il gomito: ho imparato a non tenere im mano il martello delle porte, quando e'e il d'intorio guele che la la festa calda: 16 imparato a non attaccarnii nu campanello al piede, prima d'aver pensito quel che ne possa naecere. » E e curi altre coso.

Lucia però, non cie trovasse la dottrina falsa in sé, ma non n'era sodidisfalta, le parcia, così in contino, che ci manease qualeosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone, e di pensarei sopra ogni volta, « e io, » disse un giorno al suo moralista, « cosa volete che abbia imparato lo non sono andata a cercarei guiz: son loro che sono venuti a cercar me. Quando non volset dire, » aggiunse, soavemente sorridendo, « che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene, e di prometterni a voi. »

Renzo, alla prima, rimase impiecialo. Dopo un lungo dilattere e certare insieme, conclusero che i guai vengono bensi opesso, perche ci si è dato cagione; ma che la condotta più canta e più innocente non basta a tenerti lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddoleisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benehè trovata da povera gonte,

91

I PROMESSI SPOSI

746

e' è parsa così giusta, che abbiam peusato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia.

La quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta, e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. Ma se in vece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non s'è fatto apposta.



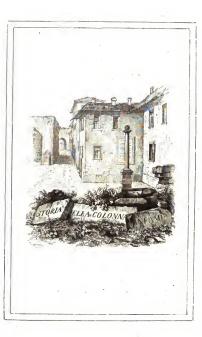



## INTRODUZIONE.



i giudici ehe, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi aleuni aceusati d'aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver fatto una cesa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi, la demolizion della casa d'uno di quegli sventurati, decretano nd l'più, che in quello passo s' innal-

zasse una eolonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un'iscrizione ehc tramandasse ai posteri la notizia dell'attentato e della pena. E in eiò non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile. In una parte dello scritto antecedente, l'autore aveva manifestata

l'intenzione di pubblicarne la storia; cd è questa che presenta al pubblico, non senza vergogna, sapeudo che da altri è stata supposta opera di vasta materia, se non altro, e di mole corrispondente. Ma se il ridicolo dei disinganno deve cadere addosso a lui, gli sis permesso almeno di protestare che nell' errore non ha colpa, e che, se viene alla lue euu topo, lui non aveva detto che dovessero partorire i monti. Aveva detto soltanto che, come episodio, una tale storia sarebbe rinseita troppo lumeza, e che, quantumqui il soggetto fosse già stato trattato da uno serittore giustamente celcher (Oeserzesioni nille tortura, di Pietro Verri), gli puerva che potesse esser trattato di nuovo, con diverso intento. E basterà un breve cenno su questa diversità, per fer conoscere la ragione del nuovo la-voro. Così si potesse anche dire l'utilità; na questa, pur troppo, dipende motto più dall'esecuzione che dall'intento.

Pietro Verri si propose, come indica il titolo medesimo del suo opuscolo, di ricavar da quel fatto un argomento contro la tortura, facendo vedere come questa aveva potuto estorere la confessione d'un delitto, fisicamente e noralmente impossibile. E l'argomento era stringente, come nobile e umano l'assunto.

Ma dalla storia, per quanto possa esser succiuta, d'un avvenimento complicato, d'un gran male fatto senza ragione da uomini a nomini, devono necessariamente potersi ricavare osservazioni più generali. e d'un'utilità, se non così immediata, non meno reale. Anzi, a contentarsi di quelle sole che notevan principalmente servire a quell' intento speciale, c'è pericolo di formarsi una nozione del fatto, non solo dimezzata, ma falsa, prendendo per eagioni di esso l'ignoranza de' tempi e la barbarie della giurisprudenza, e riguardandolo quasi come un avvenimento fatale e necessario: che sarebbe cavare un errore dannoso da dove si può avere un utile insegnamento. L' ignoranza în fisica può produrre degl' inconvenieuti, ma non delle iniquità: e una eattiva istituzione non s'applica da sè. Certo, non era un effetto necessario del credere all'efficacia dell'unzioni pestifere. il credere che Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora le avessero messe in opera; come dell'esser la tortura in vigore non era effetto necessario che fusse fatta soffrire a tutti gli aceusati, nè che tutti quelli a cui si faceva soffrire, fossero sentenziati colpevoli. Verità che può parere sciocca per troppa evidenza; ma non di rado le verità troppo evidenti, e che dovrebbero esser sottintese, sono in vece dimenticate; e dal non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell'atroce giudizio. Noi abbiam cercato di metterla in luce, di far vedere che que' giudici condannaron degl' innocenti, che essi, con la più ferma persuasione dell'efficaeia dell'unzioni, e eon una legislazione ehe ammetteva la tortura, potevano rieonoscere

innocenti; e che auzi, per trovarli colpevoli, per raspingere il vero che ricomparira ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con ezatteri chiari allora comi 'ora, come sempre, dovetero fare continuii 'dorzi d' ingegna, e ricoverce a espedicati, de quali indi potevano ignorar l'ingiustizia. Non vugliamo certamente (e sarebbe un tristo assunto) togliere all' ignoranza calla tortura la parte foro in quell' orriblia fatto e furiono, la prima un'ocession deplorable. l'altro un mezzo crudele e attivo, quantunque non l'unico certamente, n'el i principale. Ma crediamo che importi il distingente le vere ed efficienti eagioni, che furono atti iniqui, prodotti de ce, se non da passioni percerta.

Dio selo ha potuto distinguere qual più, qu'al meno tra queste abbia dominato nel cuor di que' giudici, e soggiogate le loro volontà: se la rabbia contro pericoli oscuri, che, impaziente di trovare un oggetto, afferrava quello ehe le veniva messo davanti; che aveva ricevuto una notizia desiderata, e non voleva trovarla falsa; aveva detto: finalmente! e non volcya dire: siaza da capo: la rabbia resa spictata da una lunga paura, e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che eercavan di sfuggirle di mano; o il timor di mancare a un'aspettativa generale, altrettanto sicura quanto avventata, di parer meno abili se seonrivano-degl' innocenti, di voltar contro di sè le grida della moltitudine, col non ascoltarle; il timore fors'anehe di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire: timore di men turpe apparenza, ma ugualmente perverso, e non meu miserabile, unando sottentra al timore, veramente nobile e veramente sapiente, di commetter l'ingiustizia. Dio solo ha potuto vedere se que' magistrati, trovando i colpevoli d'un delitto che non c'era, ma che si voleva , furon più complici o ministri d'una moltitudine che accecata, non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina, di cui si vantava seguace. Ma la menzogna, l'abuso del potere, la violazion delle leggi e delle regole più note e ricevute, l'adoprar doppio peso e doppia misura, son eose che si posson rieonoscere anche dagli uomini negli atti umani; e riconoscinte, non si posson riferire ad altro che a passioni pervertitrici della volontà; nè, per ispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio, se ne notrebbe trovar di più naturali e di men triste, che quella rabbia e quel timore.

Ora, tali cagioni non furon pur troppo particulari a un'epoca;

<sup>\*</sup> I'I mos rulgo, quemen falsis, cena subtere. Tacil. Ann. 1. 59.

ne fin soltanto per oceasione d'errori in fisica, e col mezzo della tortura, che quelle passionie, come tutte l'altre, abbian fatto commettere al uomini eli erra tott' altre che scellerati di professione, azioni malvage, sia in rumorosi avvenimenti pubblicie, sia nelle più oscure relazioni private. « Se una sola tortura di meno, » serive l'autor sullodato, « si darà in grazia dell'orrore che pongo sotto gil occhi, sarb ben inpieggia til dolorsos sentimento che provo, cia aperana di ottenerlo mi ricompensa: " Noi,-proponendo a lettori pazienti di fissar di nuovo lo spando sopra orrori già conceitti, rerdiamo che non sarà scuza un nuovo e non ignobile frutto, se lo sdegno el Tilrezzo che non a i può non provarne ogni volta, si rivolgeranno anche, e principalmente, contro passioni che non si posson bandire, come falsi sistenti, se abolire, come cattive sistuzioni, ma render meno potenti e meno funeste, col riconoscerle ne'lor effetti. C edetostarie.

E non temiamo d'aggiungere che potrà anche esser eosa, in mezzo ai più dolorosi sentimenti, consolante. Se, in un complesso di fatti atroci dell'uomo contro l'nomo, crediam di vedere un effetto de' tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l' orrore e eon la compassion medesima, uno scoraggimento, una specie di disperazione. Ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi. di eui non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l'indegnazione ehe nasce in noi spontanea contro gli autori di que' fatti, e ehe pur nello stesso tempo ei par nobile e santa: rimane l'orrore, e seompare la colpa; e, cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie, che son due deliri: negar la Provvidenza, o aceusarla. Ma quando, nel guardar più attentamente a que' fatti, ci si scopre un' ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse ancho da loro, dell'azioni opposte ai lumi elle non solo e'erano al loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d'avere, è un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell' ignoranza che l' uomo assume e perde a suo piacere, e non è una seusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensi esser forzatamente vittime, ma non autori.

<sup>\*</sup> Verri, Osservazioni sulla tortura, § VI.

Non ho però voluto dire che, tra gli orrori di quel giudizio. l'illustre scrittore suddetto non veda mai, in nessua caso, l'inginstizia nersonale e volontaria de' gindici. Ilo voluto dir soltanto che non s' era proposto d'osservar quale e quanta parte c'ebbe, e molto meno di dimostrare che ne fu la principale, anzi, a parlar precisamente, la sola cagione. E aggiungo ora, che non l'avrebbe potuto fare senza nocere al suo particolare intento. I partigiani della tortura (chè l'istitnzioni più assurde ne hanno finchè non son morte del tutto, e spesso anche dopo, per la ragione stessa che son potute vivere) ci avrebbero trovata una giustificazione di quella. - Vedetc? - avrebbero detto, - la colpa è dell' abuso, e non della cosa. - Veramente sarebbe una singular giustificazione d'una cosa, il far vedere che, oltre all' essere assurda in ogni caso, ha potuto in qualche caso speciale servir di strumento alle passioni, per commettere fatti assurdissimi e atrocissimi. Ma l'opinioni fisse l'intendon così. E dall'altra parte, quelli che, come il Verri, volcyano l'abolizion della tortura, sarebbero stati malcontenti che s'imbrogliasse la causa con distinzioni, e che, con dar la colpa ad altro, si diminuisse l'orrore per quella. Così almeno avvien d'ordinario: che chi vuol mettere in luce una verità contrastata, trovi ne' fautori, come negli avversari, un ostacolo a esporla nella sua forma sincera. È vero che gli resta quella gran massa d'uomini senza partito, senza preoccupazione, senza passione, che non hanno voglia di conoscerla in nessuna forma.

In quanto ai materiali di cul ci siam serviti per compiler questa breve storia, dobbiam dire prina di tutto, che le ricerche fatte da noi per iscoprire il processo originale, beachè agevolate, anni siutate dalla più gentile e attiva compiacenza, non han giovato che a persuaderci sempre più che sia assolutamente perduto. D'una buona parte però e imatata la copia; ed ecce come. Tra que'mieri accussi si trovò, e pur troppo per colpa d'aleun di loro, uus persona d'importanza, don Giovanni Gesteno de Pailla, figlio del comandante del castello di Milano, cavalier di sant' l'ago, e capitano di cavalleria; il quale potò fare stampare le sue difese, e correctader d'un estrato del processo, che, come a reo costituito, gli fu comunicato. E certo, que g'udicti non s'accentrea loiare, che lascivam fare da uno stampatore un monumento più autorevole e più durevole di quello che avevan commesso a un architetto.

Di quest' estratto, c' è di più un' altra copia manoscritta, in alcuni

13

luoghi più scarsa, in altri più abbondante, la quale appartenne al conte Pietro Verri, e fu dal degnissimo suo figlio, il signor conte Gabriele, con liberale e paziente cortesia, messa e lasciata a nostra disposizione. È quella che servi all'illustre scrittore per lavorar l'onuscolo citato, ed è sparsa di postille, che sono riflessioni rapide, o sfogbi repentini di compassion dolorosa, e d'indegnazione santa. Porta per titolo: Summarium offensivi contra Don Johannem Caictanum de Padilla; ci si trovan per esteso molte cose delle quali nell'estratto stampato non c'è che un sunto; ci son notati in margine i numeri delle pagine del processo originale, dalle quali son levati i diversi brani; ed è pure sparsa di brevissime annotazioni latine, tutte però del carattere stesso del testo: Detentio Mora; Descriptio Domini Johannis; Adversatur Commissario; Inverisimile; Subgestio, e simili, che sono evidentemente appunti presi dall' avvocato del Padilla, per le difese. Da tutto ciò pare evidente che sia una copia letterale dell'estratto autentico che fu comunicato al difensore; e che questo, nel farlo stampare, abbia omesse varie cose, come meno importanti, e altre si sia contentato d'accennarle. Ma come mai se ne trovano nello stampato alcune che mancano nel manoscritto? Probabilmente il difensore potè spogliar di nuovo il processo originale, e farci una seconda scelta di ciò che gli paresse utile alla causa del suo cliente.

Da questi due estratti abhiamo naturalmente ricavato il più; ed essendo il primo, altre volte rarissimo, stato ristampato da poco tempo, il lettore potrà, se gli piace, riconoscere, col confronto di quello, i luoghi che abbiam presi dalla copia manoscritta.

Anche le difese suddette ci hanno somministrato diversi fatti, e materia di qualche osservazione. E siccome non furon mai ristampate, e gli esemplari ne sono scarsissimi, non mancherem di citarle, ogni volta che avremo occasion di servirene.

Qualche piecola coss finalmente abbiam potuto pescare da qualchedano de 'pochi e sconogognati documenti autentici de son rimasti di quell' spoca di confusione e di disperdimento, e che si conservano nell'archivio citato più d'una votta nello scritto autecedente. Dopo la breve storia del processo abbiam poi creduto che non sarebbe finor di hogo una più breve storia dell'opinione che regnò intorno ad caso, fino al Verri, cio per un secolo e mezzo circa. Dico l'opinione espressa ne'libri, che è, per lo più, e in gran parte, la sola che i posteri possan conoscere; e ha in orgai caso. una sua importanza speciale. Nel nostro, c'è parso che potesse essere una eosa euriosa il vedere un seguito di serittori andar l'uno dietro all'altro come le pecorelle di Dante, senza pensare a informarsi d'un fatto del quale eredevano di dover parlare. Non dieo: cosa divertente; eliè, dopo aver visto quel erudele combattimento, e quell'orrenda vittoria dell'errore contro la verità, e del furore potente contro l'innocenza disarmata, non posson far altro elle dispiacere, dicevo quasi rabbia, di chiunque siano, quelle parole in conferma e in esaltazion dell'errore, quell'affermar eosi sieuro, sul fondamento d'un credere così spensierato, quelle maledizioni alle vittime, quell'indegnazione alla roveseia. Ma un tal dispiacere porta con sè il suo vantaggio, acereseendo l'avversione e la diffidenza per quell'usanza antica, e non mai abbastanza screditata, di ripetere senza esaminare, e, se ei si laseia passar quest' espressione, di mescere al pubblico il suo vino medesimo, e alle volte quello che gli ha già dato alla testa.

A questo fine, averam pensato alla prima di presentare al lettore la recedta di tutti i giudizi su quela fatto, che d'era risucito di trovare in qualunque libro. Ma temendo poi di metter troppo a cimento la sua pazienza, e islam ristretti a poedis iseritori, nestono affatto occuro, la più parte rinomati: cioè quelli, de' quali son più sitruttiri anche gi errori, quando uno posso più esser contagio.







1



mattina del 21 di giugno 1630, verso le qualtro e nezzo, una donicetola chiannata Caterina Rosa, trovaudosi, per diggrazia, a mua finestra d'un cavaleavia che allora e' cra sul principio di via della Vetra de' Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta Ticinere (quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo), vide venire un nomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi; e una carta li mano, sopra

la quale, dice codei nella sia deposizione, metteua su te meni, che parena che sericose. Le dicine nell'occio nelle entrando nella strada, si fece appresso alla muraglia delle case, che è subito dopo voltato il contone, e che e luogo a luogo tirsua con le muni die-tro al muro. All'hora, soggiume, mi viene in prastero se a cuso fusse sus poco uno de quelli che, d'giorni passati, andausno ospendo de muraglio. Persa da una la sospetto, passò in un'altra satara, che

guardava lungo la strada, per tener d'occhio lo sconosciuto, che s'avanzava in quella; et viddi, dice, che teneua toccato la detta muraglia con le mani.

C'era alla finestra d'una cesa della strada inodeshina un'altria spettatire, chimanta Ditavia Bono; la quale, non si saprebbe dire se concepisse lo slesso pazzo sospetto alla prima e da sè, o solamente quando l'altra chèo messo il campo a rumore. Interrogata anelt'essa, depone d'averlo veludo fin dal momento dei entrè nella strada; ma non fa menzione di muri toccati nel camminare. Fidit, dice, che si fermò qui in fine della muragita del giardinio della cana delli Critetti.



et cidali che costai haueus una carta in mano, nopra la quale misse la mano dritta, che mi parcua che volesse scrimer; et poi vidali che, leusta la mano dalla carta, la frejo sopra la muraglia del detto giardino, doue er an upoco di bianco. Pa probabimente per pulirsi le dita macchiate d'inchicostro, giacche pare che servivese davvero. Indatti, netl'esame che gil fu fatto il giorno dopo, interregato, se l'attoni che fece quella mattina, riercorno scrittura, risponoria signor si. E in quanto all'andar rasente al muro, se a una cosa simite el fosso bisogno d'un perché, era porche joiveva, come accennia. quella Caterina nuclesima, ma per cavarne una induzione di questa sorte: è ben una gran cona: hieri, mentre costni faceua questi atti di ongere, piòueua, et bisogun mo che hauesse jugliato quel tempo pionoso, perchè più persone potessero imbrattarsi li panni nell'andar in volta, per andar al coperto.

Dono quella fermata, costui torno indietro, rifece la medesima strada, arrivò alla eantonata, ed era per isparire; quando, per un'altra disgrazia, fu rintoppato da uno ch' entrava nella strada, e che lo salutò. Quella Caterina, che, per tener dietro all' untore, fin che poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò all' altro chi fosse quello che haueua salutato, L'altro, che, come depose poi, lo conosceva di vista, e non ne sapeva il nome, disse quel che sapeva, ch' era un commissario della Sanità. Et io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina, è che ho visto colui a fare certi atti, che non mi piaccino niente. Subito puoi si dinulgo questo negotio, cioè fu essa, almeno principalniente, che lo divolgò; et uscirno dalle porte, et si vidde imbrattate le muraglie d'un certo ontune che pare grasso et che tira al giallo; et in particolare quelli del Tradate dissero che haueuano trouato tutto imbrattato li muri dell'andito della loro porta. L'altra donna depone il medesimo. Interrogata, se sa a che effetto questo tale fregasse di quella mano sopra il nuro, risponde: dopo fu trouato onte le muraglie, particolarmente nella porta del Tradate.

E, cose ehe in un romanzo sarebbero tacciate d'inversimili, ma ehe pur troppo l'accecamento della passione basta a spiegare, non venne in mente ne all'una ne all'altra, che, descrivendo passo per passo, specialmente la prima, il giro che questo tale aveva fatto nella strada, non avevan però potuto dire elle fosse entrato in quell' andito : non parve loro una gran cosa davvero, che eostni, giacche, per fare un lavoro simile, aveva voluto aspettare che fosse levato il sole, non ci andasse almeno guardingo, non desse almeno un' occhiata alle finestre; nè che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come se fosse usanza de' malfattori di trattenersi più del bisogno nel luogo del delitto; nè che maneggiasse impunemente una materia che doveva uceider quelli che se ne imbrattassero i panni; ne troppe altre ugnalmente strane inverisimiglianze. Ma il più strano e il più atroce si è che non paressero tali neppure all'interrogante, e che non ne chiedesse spiegazione nessuna. O se ne chiese, sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione nel processo,

I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chi sa quante sudecrie che avevan probabilmente davanti agli occhi, chi sa da quanto tempo, senza badarci, si misero in fretta e in furia a abbruciacettiarle con della paglia accesa. A Giangiacomo Mora, barbiere, che stava sulla cantonata, parve, come agli aliri, che fossero stali until i muri della sua casa. E non sapeva, l'infétiee, qual attro pericolo gli sorrastava, e da quel cominassiro incelsiono, ben inféties auche lui.



Il racconto delle donce fu subito arriccitito di nuove circostanze; o for anche quello che fecero subito ai vicini non fin i tutto tuguale a quetto che fecero poi al capituno di giustizia. Il figlio di quel povera Mora, essenolo interrogato più lardi se soa o ha tuneo dire in che modo il detto commissario nospase le date muraglie et case, risponule: sensitei che una donna di quelle che stanno nopra il portico che traversa la detto Fedra, quale non so come habbi mone, disse che detto commissario ompace non mo perano, havendo un esastetto in mono, Portebb' esser benissimo che quella Calerina avesse parlato d'una penna da lei vista davvero in mano dello sonosciuto; e oquuno indovina troppo facilmente qual altra cosa poté esser da lei battezata per vasestio, che in una mente la qual non vedeva che uniconi, una penna obreva avere una relazione più immediata e più stretta con un vasetto, etco nu culanzaio.

Ma pur troppo, în quel tumulo di chiacebiere, non andò persa una circostana vero, de l' nono era un cummissario della Smitis, c, con quesl'indizio, si trovò anche subito el era un Guglielmo Piazza, genero della comar Paula, la quale dovera essere una levatrice molto nota in que' contorni. La noticia si spanes via via negli altri quarlieri, e ci fu anche portata da qualcheduno che s'era abbattuto a passar di li nel momento del sottosopra. Uno di questi discossi fu riferito al senato, che ordinò al capitano di giustizia, d'andra subito a prendere informazioni, e di procedere secondo il caso.

È stato significato al Senato che hieri mattina furno onte con ontioni mortifere le numra et porte delle case della Verlar del Cittadini, disse il capitano di giustizia al notaio criminale che prese con se in quella spedizione. E con queste parole, già piene d'un adeplorabile certezza, e passate senza correzione dalla boeca del popolo in quella del masificati, a arce il processo.



Al voter questa ferma persuasione, questa pazza paura d'un alleutato chimerio, non si può far a meno di non rammestara ciò che accada di simile in varie parti d'Europa, pechi anni sono, nel tempo del colera Se inon che, questa volta, le persone punto punto istruite, meno qualche cecezione, non parteciparono della seigurata credenza, anzi la più parte fecero quel che polevano per combatterla; e non si sarebbe l'rovato nessun tribumate che stendesse la mano sopra imputati di quella sorte, quando non fosse stato per sottrarii al furore della molittudine. É, certo, un gram miglioramento; mas e fosse anche

DG.

più grande, se si potesse esser certi che, in un'occasion dello stesso genere, non ei sarebbe più nessuno che sognasse attentati dello stesso genere, non si dovrebbe perciò creder cessato il pericolo d'errori somiglianti nel modo, se non nell'oggetto. Pur troppo, l' uomo può ingannarsi, e ingannarsi terribilmente, con molto minore stravaganza. Quel sospetto e quella esasperazion medesima nascono ugualmente all'occasion di mali che possono esser benissimo, e sono in effetto, qualche volta, cagionati da malizia umana; e il sospetto e l'esasperazione, quando non sian frenati dalla ragione e dalla carità, hanno la trista virtů di far prender per colpevoli degli sventurati, sui più vani indizi e sulle più avventate affermazioni. Per citarne un esempio anch' esso non lontano, anteriore di poco al colera; quando gl' incendi eran divenuti così frequenti nella Normandia, cosa ci voleva perchè un uomo ne fosse subito subito ereduto autore da una moltitudine? L'essere il primo che trovavan li, o nelle vicinanze; l'essere sconosciuto, e non dar di se un conto soddisfacente : cosa doppiamente difficile quando chi risponde è spaventato, e furiosi quelli che interrogano; l'essere indicato da una donna che poteva essere una Caterina Rosa, da un ragazzo elic, preso in sospetto esso medesimo per uno strumento della malvagità altrui, e messo alle strette di dire chi l'avesse mandato a dar fuoco, diceva un nome a caso. Felici que' giurati davanti a cui tali imputati comparvero (chè più d'una volta la moltitudine esegui da sè la sua propria sentenza); felici que' giurati, se entrarono nella toro sala ben persuasi ehe non sapevano ancor nulla, se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori, se pensarono, non che essi erano il paese, come si dice spesso con un traslato di quelli che fanno perder di vista il carattere proprio e essenziale della cosa, con un traslato sinistro e erudele nei casi in cui il paese si sia già formato un giudizio senza averne i mezzi; ma ch'eran uomini esclusivamente investiti della saera, necessaria, terribile autorità di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti.

La persona di cra stata iudicata al capitano di giustizia, per averne informazioni, non poteva dir altro che d' aver visto, fi giorno prima, passando per via della Vetra, abbrueiacchiar le muraglie, e sentito dire chi crano state unte quella mattian da un genero della comar Puño II. equilano di giustizia e il notalo si portarono a quella strata; e videro infatti muri affunicati, e uno, quello del barbiere Mora, intuibancato di fresco. E anche a loro fu detto da dicresi che si sono intuibancato di fresco. E anche a loro fu detto da dicresi che si sono

trouati iei, che ciò era stato fatto per averfi veduti unti; come auco dal detto Siguor Capitano, et da me notaro, scrive costui, si sono visti ne' luophi abbrugiati alcuni segni di materia ontuosa tirante al giallo, sparsaui come con le deta. Quale ricouoscimento d' un corpo di delitto!

Fu esminata una donna di quella casa de' Tradati, la quale disse che avevan trovati i nuuri dell' nuditio insertatta di sana certa cosa gialta, et fin grande quantità. Furono esminate le due donne, delle quali abbiam riferità la deposizione; qualche altra persona, che non aggiune nulla, per ciò che riguardava il latto; e, tra gii altri, l'uomo ce aveva sattudo il commissario. Interrogato di più, se pasando la per la Fefar de Cittalini, vidde le muraglic indruttate, risponde: non il feci fundatia, perché fin d'il fore non si e ra detto con a desuna.

Era giù stato dato l'ordine d'arrestare il Piazza, e el volte poro. Lo stesso giorno 92, referice - "Bust della compagnia del Barri-cello di Campagna al prefato Signar Capitano, il quale ancora era in currazza, che andana cerso caus una, sicone pausando dalla casa del Signar Santero Monti Presidente della Sunido, ha rivouado anunita quella porta, il suddetto fragilismo Commissario, et hauerlo, in "execution dell'ordine datoglis", condotto in prijano.



STORIA

Per ispiegare come la sieurezza dello sventurato non diminuisse punto la procecupazione del giudici, non lasta estre le l'ignoranza de' tempi. Avevano per un indizio di reità la fuga dell'imputato; che di li non fossero condotti a intendere che il non fuggire, e un tal non fuggire, dovvas sesere indizio del contrario? Ma sareibe ridicolo il dimostrar che uomini potevano veder cose che l' uomo non può non vedere: può bensi non volerzi badare.

Fu subilo visitata la casa del Piazza, frugato per tutto, in omnibuta arcia, onpais, acriniir, onnellis, anblettis, per vedere se e eran vasi d'unzioni, o danari, e non si trovò nulla: nihil penitus compertum fuit. Ne auste questo non gli giovò punto, come pur troppo si vede dal primo casme che gli fin latto, il giorno medesimo, dal capitano di giustiria, con l'assistenza d'un auditore, probabilmente quello del tribunnale della Saniti.

È interrogato sulla sua professione, sulle sue operazioni abituali, sul giro che fece il giorno prima, sul vesitto che aveva; finalmente gli si domanda: se sa che siono stati trouati alcuni imbrattamenti nelle muraglie delle case di questa città, particolarmente in Parla Ticinese. Risponde: mi non lo so, prette iono mi fermo niente in Parta Ticinese.



Gli si replica che questo non è cerinimite; si vuol dimostrargli che lo doveva sapere. A quattro ripetute domande, risponde quattro voite il medesimo, in altri termini. Si passa ad altro, ma non con altro fine: chè vedrem poi per qual crudele malizia s'insistese su questa pretesa inversimigianza, e s'andasse a caecia di qualche altro.

Tra i fatti della giornata antecedente, del quali aveva parato i l'Pazza, e' era d'essersi trovalo e deputati d'una parrocchia. (Eran gentilionomini efetti in ciaceleduna di queste dal tribunate della Sanita, per invigilare, girando per la città, sull'execution de sous ortinii (Gil fu domandato chi eran quelli con cui s' era trovato; rispose: che li conoceva nolmentat di ciata e nuo di nome. Eanche qui gli fu delto: non è exriminite. Terribile parola; per intender l'importanza della quale, son necesaria elateuco osservazioni generali, che pur troppo non potranno esser brevissime, sulla pratica di que' tempi, ne' giudizi criminial.

## H.

uesla , oune opuun sa , si regolava principalmenle , qui, come a un di presso in tutta Europa, sulfautorità degli scrittori ; per la ragion semplicissima che , in una gran parte de casi, non ce ni era altra su cui regolarsi. Erano due consegementa naturaii dei non esserci complessi di leggi composte con un intento generale, che gl' interpreti si facessero legislatori , e fossero a un di presso ricevuti come lali; giacchè, quando le cose necessarie non son

nerale, che gl' interpreti si facessero legislatori, e fossero a un di presso ricevuli come fais giachele, quando le cose necessarie non sou fatte da chi toccherebbe, o non son fatte in maniera di poter servire, nusce ugualmente, in aleuni il pensiero di farle, negli altri la disposizione ad accettarle, da chiunque sian fatte. U operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo.

Gli statuti di Miano, per esempio, non preservivvano altre norme, né condizioni alla faceltà di inclutre un tono alla nortura (facelti anmessa impliciamente, e riguardata ormai come connaturale al diritto di giudicare), se non che l'accusa fosse confermata dalla fama, e il delitto portasse pena di anuque, e ci fossero inditi '; ma senza dir

Statuta criminalia; Rubrica generalis de forma citationis in criminalibus; De lormentis, seu questionibus.

quali. La legge romana, che aveva vigore ne' casì a cui non provveclessero gli statuti, non to dice di più, benche i adopri più narcio. « I giudici non devono comineiar da' tormenti, ma servirsi prima d' argomenti versismili e probabili; e se, condutti da questi, quasi da indizi steuri, recelsono di dover venire ai tormenti, per iscopri in verità, lo facciano, quando la condizion della persona lo permette." ». Anzi, in questa legge è espressamente situitulo i 'arbitrio del giudice sulla qualità e sul valore degl' indizi; arbitrio else negli statuti di Milano fu noi sattitoteo.

Nelle così dette Nuove Costituzioni promulgate per ordine di Carlo V, la tortura non è neppur nominata; e da quelle fino all'epoca del nostro processo, e per molto tempo dopo, si trovano bensì, e in gran quantità, atti legislativi ne' quali è intimata come pena; nessuno, chi o sappia, in cui sia regolata la facoltà d'adopraria come mezzo di prova.

E anche di questo si vede facilmente la ragione : l' effetto era diventato causa; il legislatore, qui come altrove, aveva trovato, principalmente per quella parte che chiamiam procedura, un supplente, che faceva, non solo sentir meno, ma quasi dimenticare la necessità del suo, dirò così, intervento. Gli scrittori, principalmente dal tempo in eui comineiarono a diminuire i sempliei commentari sulle leggi romane, e a crescer l'opere composte con un ordine più indipendente, sia su tutta la pratica criminale, sia su questo o quel punto speciale, gli scrittori trattavan la materia con metodi complessivi, e insieme ·con un lavoro minuto delle parti; moltiplicavan le leggi con l'interpretarle, stendendone, per analogia, l'applicazione ad altri easi, cavando regole generali da leggi speciali; e, quando questo non bastava, supplivan del loro, con quelle regole che gli paressero più fondate sulla ragione, sull'equità, sul diritto naturale, dove concordemente, anzi copiandosi e citandosi gli uni eon gli altri, dove con disparità di pareri : e i giudiei, dotti, e alcuni anche autori, in quella scienza, avevano, quasi in qualunque caso, e in qualunque eircostanza d'un caso, deeisioni da seguire o da scegliere. La legge, dico, era divenuta una scienza; anzi alla scienza, cioè al diritto romano interpretato da essa, a quelle antielle leggi de' diversi paesi ehe lo studio e l' autorità erescente del diritto romano non aveva fatte dimenticare, e eh' erano ugualmente interpretate dalla scienza, alle consuetudini

<sup>\*</sup> Cod. Lib. IX; Til. XLI, De questionilus I. a.

approvate da essa, a suoi precetti passati in consuetudini, cra quasi unicamente appropriato il nome di tegge: gii atti dell' natorità sovrana, qualunque fosse, si chiamavano ordini, decretti, gride, o con altertali nomi; e avevano annessa non so quale i cite at d'oceasionale e di temporario. Per citarne un esempio, le gride de governatori di Nilano, l'antorità de quali era anche legislativa, non valevano che per quanto durava il governo del toro autori; el l'primo atto del successore era di confernarie provvisoriamente. Ogni gridario, come lo chiamavano, era una spece d'Editto del Prefore, composto un poce alla volta, e in diverse oceasioni; la scienza invece, lavorando sempre, e lavorando stutto; modificandosi, ma insensibiliamete; avendo sempre, e lavorando stutto; modificandosi, ma insensibiliamete; avendo sempre per maestri quelli che avevan cominciato dall' esser suoi discepoli; era, direi quasi, nua revisione continua, en i parte una compiliazione continua delle Dodici Tavole, affidata o ablandonata a un decenvirato persetto.

Questa così generale e così durevole autorità di privati sulle leggi. fu poi, quando si vide insieme la convenienza e la possibilità d'abolirla, col far nuove, e più intere, e più precise, e più ordinate leggi, fu , dico , e , se non m' inganno , è aucora riguardata come un fatto strano e come un fatto funesto all'umanità, principalmente nella parte criminale, e più principalmente nel punto della procedura. Quanto fosse naturale s' è accennato ; e del resto , non era un fatto nuovo , ma un' estensione, dirò così, straordinaria d' un fatto antichissimo, e forse, in altre proporzioni, perenne; giacchè, per quanto le leggi possano essere particolarizzate, non cesseranno forse mai d'aver bisogno d'interpreti, nè cesserà forse mai che i giudici deferiscano. dove più, dove meno, ai più riputati tra quelli, come ad uomini che, di proposito, e con un intento generale, hanno studiato la cosa prima di loro. E non so se un più tranquillo e accurato esame non facesse trovare che fu anche, comparativamente e relativamente, un bene; perchè succedeva a uno stato di cose molto neggiore.

E difficile infatti che uomini i quali considerano una generalità di casi possibili, ceccandone le reggio nell' interpetazion di teggi positive, o in più universali ed alti principi, consiglin cose più inique, più insensate, più violente, più icapricciose di quelle che può consigliar l'arbitrio, ne' casi divevesi, in una pratiac cosi facilmente appassionata. La quantità stessa de' volumi e degli autori, la moltipici di e, diri cosi, lo sminuzzamento progressivo delle regole da essi

prescrite, sarebbero un indizio dell'intenzione di restringer l'arbitrio, e ci di giulardo (per quanto era possibile) secondo la ragione e vera lo giustizia; giacebè non ei vuol tanto per istrini gli uomini ad abusar della forza, a seconda de' casi. Non si lavora a fare a rilagiar finimenti al cavallo che si vuol lasciar correre a suo capriccio; gli si leva la briglia, se l'h si

Ma così avvien per II solito nelle riforme umane che si fanno per gradi (parlo delle vere e giuste riforme; non di tutte le cose che ne hanno preso il nome), rai primi che le intraprendono, par molto di modificare la cosa, di correggeria in varie parti, di levare, d'aggiungere: quelli che vengon dopo, e alle volte molto tempo dopo, travandota, e con ragione, ancora cattiva, si fermano facilmente alla cagion più prossima, maledicono come antori chelle cosa quelli di cui porta il nome, perche le lianno data la forma con la quale continua a vivere e a dominare.

In questo errore, diremmo quasi invidiabile, quando è compagno di grandi e benefiche imprese, ci par che sia caduto, con altri nomini insigni del suo tempo, l'autore dell'Osservazioni sulta tortura. Quanto è forte e fondato nel dimostrar l'assurdità, l'ingiustizia e la crudeltà di quell' abbominevole pratica, altrettanto ci pare che vada, osiam dire, in fretta nell'attribuire all'autorità degli scrittori eiò ch'essa aveva di più odioso. E non è certamente la dimenticanza della nostra inferiorità che ei dia il coraggio di contradir liberamente, come siamo per fare, l'opinion d'un nomo così illustre, e sostenuta in un libro cosi generoso; ma la confidenza nel vantaggio d'esser venuto dopo, e di poter facilmente (prendendo per punto principale ciò che per lui era affatto accessorio) guardar con occhio più tranquillo, nel complesso de' suoi effetti, e nella differenza de' tempi, come cosa morta, e passata nella storia, un fatto ch' egli aveva a combattere, come aneor dominante, come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme. E a ogni modo, quel fatto è talmente legato eol suo e nostro argomento, che l' uno e l'altro eravam naturalmente condotti a dirae qualcosa in generale: il Verri perebé, dall' essere quell' autorità riconosciuta al tempo dell'iniquo giudizio, induceva che ne. sosse complice, e in gran parte eagione; noi perebè, osservando eiò ch' essa prescriveva o insegnava ne' vari particolari, ce ne dovrem servire come d'un criterio, sussidiario ma importantissimo, per dimostrar più vivamente l'iniquità, dirò così, individuale del gindizio medesimo.

Lymenti Cargl

• E certo, » dice l'ingegnoso ma preoccupato scrittore, « che interte sta scritto nelle leggi unotre, n ès sulle preson che possono metterci alla tortura, nè sulle pecasioni nelle quali possono applicativi, nè sal modo di termentare, « col fovo o disognaente o strazio delle mendra, nè sul tempo per cui dura lo spassimo, nè sul numero delle volte chi ripeterte; tutto que tost strazio si fa sopra gli tomini cell' autorità del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criministi citali. I ministi citali. I considerativa dell'appropriato alle dottrine dei criministi citali. I considerativa della dell'appropriato alle dell'appropriato all'appropriato alle dell'appropriato alle dell'appropriato all'appropriato alle dell'appropriato alle dell'appropriato all'appropriato all'appr

Ma in quelle leggi nostre stava scritta la tortura; ma in quelle d'una gran parte d'Europa 4, ma nelle romane, ch' échec per tanto tempo nome e autorità di diritto comune, stava seritta la tortura. La quesione devia e compo, sa ci e rainisalsti interpreti (rosi i fediamere) e sione devi esser chungue, sa ci e rainisalsti interpreti (rosi i fediamere) mo, per distinguerii da quelli ch' échero il merito e la fortuna di sanderii per soupre) siau vennii a render la tortura più o meno atroce di quel che fosse in mano dell'arbitrio, a cui la legge l'alabando-nava, quasi affatto; ci il verri interbisiona vavx, in quel filten unedesimo, addotta, o almeno accennato, la prova più forte in loro favore. Parinaccio istesso, " dee l'illustre servittor», parlando de suai tempi, assertisce che i giudici, per il diletto che provavamo nel tornentare i rei, inventavamo move specie di formenti; evenue le parole: Judicies qui propter delectatimora, quam hobent torquendi reso, inceniunt no-roat tornentaronum socies 3, "

Ho detto: in toro favore; perché l'intimazione ai giudici d'astenersi dall'inventar muore manière di tormuntare, e lu generale le riprensioni e i lamenti che attestano insieme la sfrentate inventiva cendella dell'arbitrio, e l'intenzione, se non altro, di reprimerta e di svergognarh, non sono tanto del Fariuscei, quanto de'erinimialisti, direi quast, in genere. Le parole stesse trassertite qui sopra, quel dottore le preude

t Verri, Osservagioni sulla iortura, & XIII.

I La prailes criminate dell'implifierre, mue recrondu la prova dei detilite dell'immercan arti linterpolated det re, accione indirettament, pun encevariament, quel mezza faltare e crudete d'aver in sua confesione. Francesco Lossel (the terterantis, capt. 1.2) a Aminio Comer (L'interan erceiuleanne, c.i. in sa; cap a la de feritar recrous n. 1.) alteitame the, almens al less lenges, in invitar non ex n in del delle recromante della comercia de la comercia della co

<sup>3</sup> Verri, Oss. § VIII. - Farin. Praxis el Theor. criminalis, Quesi. XXXVIII, se.

da uno più antico, Francesco dal Bruno, il quale le eita come d'uno più antico ancora. Angelo d'Arezzo, con altre gravi e forti, che diamo qui tradolte; « giudici, arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi : giudici ignoranti, perché l'uom sapiente abborrisce tali cose, e dà forma alla scienza col lume delle virtà. 1 »

Prima di tutti questi, nel secolo XIII, Guido da Suzara, trattando della tortura, e applicando a quest' argomento le parole d'un rescritto di Costanzo, sulla custodia del reo, dice esser suo intento « d'imporre qualche moderazione ai giudici che incrudeliscono senza misura 2 n

Nel secolo seguente, Baldo applica il celebre rescritto di Costantino contro il padrone che necide il servo, « ai giudici che squarcian le earni del reo, perehè confessi; n e vuole che, se questo muore ne' tormenti, il giudice sia decapitato, come omicida 3.



Più tardi, Paride dal Pozzo inveisce contro que giudici che, « assetati di sangue, anelano a scannare, non per fine di riparazione nè d'esempio, ma come per un loro vanto (propter gloriam corum); e sono per eiò da riguardarsi come omicidi 4. n

- s Franc. a Bruno, De indiciis ei ioriura; part. II, quest. II, 7.
- 2 Guid. de Suza, De tormentis, s .- Cod. lib. IX, lit. 4, De custodia reorum; l. 2. 5 Baidi, ad lib. IX Cod. til. XIV. De emendatione servorum; 5.
- 4 Par. de Puleo, De syndicalu ; in verbo: Crudetilas officialis, s.

- « Badi il gindice di non adoprar tormenti ricercati e innsitati; perché chi fa tali cose è degno d'esser chiamato carneffee piuttosto che giudice, » scrive Giulio Claro <sup>6</sup>.
- « Bisogna alzar la voce (clamaudum est) contro que giudici severi e erudeli che, per acquistare una gloria vana, e per salire, con questo mezzo, a più alti posti, impongono ai miseri rei nuove specie di tornienti, n serive Antonio Gomez. 2.

Diletto e gloria! quali passioni, in qual soggetto! Voluttà nel tormentare uomini, orgoglio nel soggiogare uomini imprigionati! Ma almeno quelli che le svelavano, non si può credere che intendessero di favorirle.

A queste testimonianze (e altre simili se ne dovrà allegare or ora) aggimperemo qui, che, ne' libri su questa materia, che abbiam potuti vedere, non ci è mai accaduto di trovar lamenti contro de' giudici che adoprassero tormenti troppo leggieri. E se, in quelli che non abbiam visti, d' si mostrasse una tal cosa, ci parrebbe una curiosità davvero.

Aleani de nomi ele abbiam etiati, e di quelli che avremo a citare, son messi dal Verri in una lista di «ertitori, i quali sa evesero esposto le crudeli loro dottrine, e la metodica descrizione de rafinati loro spasimi in liqua volgare, e con uno silta ciu in zozzaza e la barbarie non altontanses le persone sensate e colte dall'esaminarii, non potevano essere rigiuardati se uno coll occhi omedesimo ed quale si rimira il carnedee, cioè con orrore e ignominia 3- e Certo, l'orrore per quello che rivicano, non può esser troppa; e iguississimo questo sentimento anche per quello che ammettevano; ma se, per quello che di uisevo, o ci vollero mettre del loro, l'orrore sia un giusto sentimento, e l'ignominia una giusta retribuzione, il poco che abbiani visto, de che sistera almeno a farme dabbiare.

É vero che ne'loro libri, o, per dir neglio, in qualcheduno, sono, più che nelle leggi, descritte te varie specie di tornenti; una come consuetudini invalse e radicate nella pratiea, non come ritrovati degli serittori. È l'ipolito Marsigli, scrittore e giudice del secolo decimquinto, che ne fa ma' atrove, strana e ributante lista, allegando

t J. Clari, Seulentiarum recepturum, Lib. V, § fin. Queet. LXIV, 30. 2 Gomez, Variar, resol. L. S, c. 18, De tortura reorum, 8.

<sup>5 0</sup>sc. § XIII.

anche la sua esperienza, chiama però bestiali que' giudici che ne inventan di nuovi <sup>1</sup>.

Furnon quegli serittori, è vero, che misero in campo la questione del numero delle volle che lo spasimo potesse esser ripetuto; ma (r avreuo occasion di vederlo) per impor limiti e condizioni all'arbi-trio, profiltando dell'indeterminate e ambigue indicazioni che ne sommistrava il diritto romano.

Furon cesi, é vero, che trattaron del tempo che potesse durar lo spasino; ma non per altre che per impore; anciet in questo, qualete nisura al l'in-stanobile erudetta, che non ne aveva dalla legge, « a eceri giudici, non meno igunoranti che iniqui, i quali toraventano un uono per tre o quatti 'ore, « dice il Farinacci °; « a certi giudici iniquisiule escelleratissimi, levati dalla feccia, privi di scienza, di virtu, di ragione, i quali, quanti hanno in lorro potere un accussi, forese a torto (forte indette), non gli parlano che tenendolo al tormento; e se non confessa quel ci fest vorrebbero, lo asciani li pendiere alla fune, per un giorno, per una notte intera, « aveva detto il Marsigli °, circa un recolo prima.



- l Hipp. de Marsiliis, ad Tit. Dig. de questionibus ; leg. In criminibus, 2n.
- 2 Praxis, etc. Quæst. XXXVIII, 84.
- 3 Practica causarum criminalium ; in verbo: Expedita; 86.

In questi passí, e in qualete altro de citati sopra, si può anche notare come alla rendella cerchion d'associar l'idea dell'ignoranza. E per la ragion contraria, raccomandano, in nome della scienza, non meno che della coscienza, la moderazione, la benignità, la mansuctudine. Parole che fanno rabbia, applicate a una la cosa; ma che insieme fanno vedere se l'intento di quegli scrittori era d'aizzare il mostro, o d'ammarsato.

Rignardo poi alle persone che potessero esser messe alla tortura, non vedo cos'importi che niente ei fosse nelle leggi propriamente nostro, quando e'era molto, relativamente al resto di questa trista materia, nelle leggi romane, le quali erano in fatto leggi nostre auti'esse.

« Uomini, » prosegue il Verri, « ignoranti e feroci, i quali senza esaminare donde emani il diritto di punire i delitti, qual sia il fine ner eni si puniscono, qual sia la norma onde graduare la gravezza dei delitti, qual debba esser la proporzione tra i delitti e le pene, se un nomo possa mai costringersi a rinunziare alla difesa propria, e simili principii, dai quali intimamente conosciuti possono unicamente dedursi le naturali consegnenze più conformi alla ragione ed al bene della società : nomini , dico , oscuri e privati , con tristissimo raffinamento ridussero a sistema e graventente pubblicarono la scienza di tormentare altri nomini, con quella tranquillità medesima colla quale si descrive l'arte di rimediare ai mali del corpo umano: e furono essi obbediti come legislatori, e si fece un serio e placido oggetto di studio, e si accolsero alle librerie legali i erudeli scrittori che inseguarono a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi, e a raffinarlo colla lentezza e coll'aggiunta di più tormenti, onde rendere più desolante e aenta l'angoscia e l'esterminio, »

Ma come mai ad utomini occuri e ignoranti potè esser concessa lanta autorità dico oscuri al loro tempo, eignoranti rigando da esso, che la questione è necessariamente relativa; e si traita di vedere, non già se quegli estribiri avessero i lumi che si possoni desiderare in na legislatore, ma se n'avessero più o meno di coloro che prima appilicavan le leggi da sè, e in gran parte se le facevan da sè. E come mai cra più ferore l'uomo che lavurava teorie, e le discuttiva dinanti al pubblico, dell'uomo eti esercitava l'arbitrio in privato, sopra chi gli resisteva?

In quanto poi alle questioni aecennate dal Verri, guai se la soluzione

della prima, « donde emani il diritto di punire i delitti, » fosse necessaria per compilar con discrezione delle leggi penali; poiche si poté bene, al tempo del Verri, crederla sciolta; ma ora (e per fortuna, giacchè è men male l'agitarsi nel dubbio, elle il riposar nell'errore) è più controversa che mai. E l'altre, dico in generale tutle le questioni d' un' importanza più immediata, e più pralica, erano forse sciolte e sciolte a dovere, erano almeno discusse, esaminate quando gli scritlori comparvero? Vennero essi forse a confondere un ordine stabilito di più giusti e umani principi, a balzar di posto dottrine più sapienti, a turbar, dirò cosi, il possesso a una giurisprudenza più ragionala e più ragionevole? A questo possiamo risponder francamente di no, anelie noi : e eiò basta all'assunto. Ma vorremmo che qualcheduno di quelli ehe ne sanno, esaminasse se piuttoslo non furon essi che, costretti, appunto perchè privati e non legislatori, a render ragione delle loro decisioni, rieliamaron la maleria a principi generali , raccogliendo e ordinando quelli che sono sparsi nelle leggi romane, e cercandone altri nell'idea universale del diritto; se non furon essi che, lavorando a costruir, con rollami e con nuovi materiali, una pratica criminale intera ed upa, prepararono il concetto, indicarono la possibilità, e in parte l'ordine, d'una legislazion eriminale intera ed una; essi ehe, ideando una forma generale, aprirono ad altri scrittori, dai quali furono troppo sommariamente giudicati, la strada a ideare una generale riforma.

In quanto finalmente all accusa, così generale e così muda, d'aver raffinato i formenti, abbiano in vace veduto che fu coso adhla maggior parte di loro espressamente detestata e, per quanto stava iu loro, problita. Molti de' luoghi dei abbiam riferiti possono anche servire a isvarii in parte dalla tesci al avener trattato con quell' impassibile tranquilità. Ci si permetta di citarne un attro che parrebbe quasi mi anticipata protesta. » Nou posso che dar nelle furire, servise il Faritacci. « (non posson misi rehemestre excandescre) contro que' giudici che trugono per lungo tempo legato il rec, prima di sottoporlo alla tortura; e con quella preparazione la rendon più crudice." »

Da queste testimonianze, e da quello che sappiano essere stata la tortura negli ultimi suoi tempi, si può francamente dedurre che i eriminalisti interpreti la lasciarono mollo, ma mollo, men barbara di

<sup>\*</sup> Quast. XXXVIII, 20.

quello che l' avevan trovata. E certo saredhe assundo l'attribuire a una sofa causa una tal diminuzione di male; ma, tra le molte, mi par che sarebbe anche cosa poco ragionevole il non contare il biasimo e le ammonizioni ripetute e rinnovate pubblicamente, di secolo in secolo, da quelli ai quali pure s'attribuisce un' autorità di fatto sulla pratica de' tribunaii.

Cita poi il Verri alcune loro proposizioni; le quali non basterobero per fondarei sopra un generale giuditio socirco, quand'anche fossero intie esattamente citate. Eccone, per esempio, una importantissima, che non lo è: « il Caro assersice che basta vi siano alcuni indizii contro un nomo, e si può metterio alla totura 1. «

Se quel dottore avesse parlato così, sarebbe piutiosto una singolarilà che un argomento; tanto una tal dottrina è opposta a quella d'una moltitudine d'altri dottori. Non dico di tutti, per non affermar troppo più di quello che so; benchè, dicendolo, non temerci d'affermar più di quello che è. Ma in realtà il Claro disse, anche lui, il contrario; e il Verri fu probabilmente indolto in errore dall'ineuria d' un tipografo, il quale stampò: Nam sufficit adesse aliqua indicia contra reum ad hoc ut torqueri possit 2, in vece di Non sufficit, come trovo in due edizioni anteriori 3. E per accertarsi dell'errore, non è neppur necessario questo confronto, giacche il testo continua cosi: « se tali indizi non sono anche legittimamente provati; » frase che farebbe ai eozzi con l'antecedente, se questa avesse un senso affermativo. E soggiunge subito: " ho detto che non basta (dixi quoque non sufficere) che ci siano indizi, e che siano legittimamente provati, se non sono anche sufficienti alla tortura. Ed è una cosa che i giudici timorati di Dio devono aver sempre davanti agli occhi, per non sottoporre ingiustamente alcuno alla tortura; cosa del resto che li sottopone essi medesimi a un giudizio di revisione. E racconta l'Afflitto d'aver risposto al re Federigo, che nemmen lui, con l'autorità regia, poteva comandare a un giudice di mettere alla tortura un uomo, contro il quale non ci fossero indizi sufficienti. »

Così il Claro; e basterebbe questo per esser come certi, che dovelle intender tutt' altro ehe di rendere assoluto l'arbitrio con quell'altra

<sup>1 055. §</sup> VIII.

Senl. rec. lib. V., quarst. LXIV, 12. Venet. 1640; ex typ. Baretiana, psg. 327.
 Ven. apud Hier. Polum, 1880, f. 172. — Ibid. spud P. Ugolinum, 1898, f. 180.

proposizione che il Verri traduce cosi: « in materia di tortura e d'indizi, non potendosi preserivere una norma certa, tutto si rimette all'arbitrio del giudice. !» La contradizione sarchie troppo strana; e lo sarchie di più, se è possibile, con quello del l'autor medesimo dice altrove: » Dende il giudice abili arbitrio, deve però stare al diritti comune.... e badino bene gli ufiziali della giustizia, di non andar avanti latto allegramente (e a nimit animose procedant), con questo pretesto dell'arbitrio?. »

Cosa intese dunque, con quelle parole: rentititiur arbitrio judicis, che il Verit raduce: « tutto si rimette all' arbitrio del giudicis. che il Verit raduce: » (and si rimette all' arbitrio del giudicis. » Intese . . . . Ma che dico! e perché cercare in questo un'opinion particolare del Charo Quella proposizione, egli non faceva alter cipateria, giacché era, per dir così, proverbiale tra gl' interpretti; e sià due secoli prima. Bartolo da ripeteva anche lui, come sentone



comune: Doctores communiter dicunt quod in hoc (quali siano gl'indizi sufficienti alla tortura) non potest dari certa doctrina, sed relinquitur

<sup>1</sup> Verri , loc. cit. — Clar. loc. cit. 13. 2 Ibid., Quast. XXXI, p.

arbitrio judicis 1. E con questo non intendevan già di proporre un principio, di stabilire una teoria, ma d'enunciar semplicemente un fatto; cioè che la legge, non avendo determinato gl' indizi, gli aveva per eiò stesso lasciati all'arbitrio del giudice. Guido da Suzara, anteriore a Bartolo d'un secolo circa, dopo aver detto o ripetuto anche lui, che gl'indizi son rimessi all'arbitrio del giudice, soggiunge: « come , in generale , tutto ció else non è determinato dalla legge 3, » E per citarne qualcheduno de' meno antichi. Paride dal Pozzo. ripetendo quella comune sentenza, la commenta cosi: « a eiò che non è determinato dalla legge, nè dalla consuctudine, deve supplire la religion del giudice; e perciò la legge sugl' indizi mette un gran carico sulla sua coscienza 5. » E il Bossi, eriminalista del secolo XVI, e senator di Milano: " Arbitrio non vuol dir altro (in hoc consistit) se non ehe il giudice non ha una regola certa dalla legge, la quale dice soltanto non doversi cominciar dai tormenti, ma da argomenti verisimili e probabili. Tocca dunque al giudice a esaminare se un indizio sia verisimile e probabile 4, »

Gió de lesi chiamavano arbitrio, era in somma la cosa stessa che, per issenasar quel vocabolo equivoco e di Iristo suono, fin poi chiamata poter discrezionate: cosa pericolosa, ma inevitabile nel papiecazion delle leggi, e buone e cattive; e che i savi legislatori cereano, non di fogiere, che sarebbe una chimera, ma di limitare ad aleune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere anche in quelle più che possono.

E lale, soo dire, fu anche l' infento primitivo, e il progressivo lavoro degli inferporti, segnatamente rigiando alla tortura, sulla quale il potrer lasciato dalla legge al giudice era spaventosamente largo. Gia Bartolo, dopo le parte che abbiam citate sopra, soggiunge: « ma io darò le regole he potrò». A lltri ne avevan date prima di lui; e i suoi successori ne diedero di mano in mano molte più, chi proponendone qualcheduna del suo, chi ripetendo e approvando le proposte da altri; sonza lasciar però di ripeter la formola ch' esprimeva il fatto della legge, della quale non erano, alla fine, che inferpretti.

<sup>1</sup> Barlol ad Dig. lib. XLVIII, tit. XVIII, 1. 22.

<sup>3</sup> El generaliter omne quod non determinatur a lure, retinquitur arbitrio iudicantis. De tormeniis, 30.

<sup>3</sup> El Ideo lex super Indielis graval conscientias indicum. De Syndicatu , in verbe: Mandavit , 18.

<sup>4</sup> Ægid. Bossti, Tractalus varii; tit. de Indiciis ante torturam, 32.

Ma con l'andar del tempo, e con l'avanzar del lavoro, vollero modificare anche il linguaggio; e n'abbiam l'attestato dat Farinacci,



posteriore ai citati qui, auteriore però all'epoca del nostro processo, e allora autorevolissimo. Dopo aver ripetuto, e confermato con un subisso d'autorità, il principio, che « l'arbitrio non si deve intender libero e assoluto, ma legato dal diritto e dall'equità; » dopo averne cavate, e confermate con altre autorità, le conseguenze, che « il giudice deve inclinare alla parte più mite, e regolar l'arbitrio con la disposizion generale delle leggi, e con la dottrina de' dottori approvati, e che non può formare indizi a suo capriecio; » dopo aver trattato, più estesamente, eredo, e più ordinatamente che nessuno avesse ancor fatto, di tali indizi, conclude: «puoi dunque vedere che la massima eomune de' dottori, - gl' indizi alla tortura sono arbitrari al gindice, - è talmente, e anche concordemente ristretta da' dottori medesimi, che non a torto molti giurisperiti dicono doversi anzi stabilir la regola contraria, cioè che gl'indizi non sono arbitrari al giudice 1. - E cita questa sentenza di Francesco Casoni: « è error comune de' giudici it eredere che la tortura sia arbitraria; come se la natura avesse creati i corpi de' rei perché essi potessero straziarli a loro capriccio 4. n

t Ibid, Ourst, XXXVII, 195 ad 200.

2 Francisci Casoni, Tractalus de tormentis; cap. 1, 10.

Sì vode qui un momento notabile della scienza, che, misarando il suo lavoro, o'esgi il frutto; e dichiarandos, in on perta firematrice (che non lo pretendeva, ne le sarebbe stato amuesso), una efficace ausiliaria della legge, consacrando la propria autorità con quella d'una legge superiore ed cierna, intima ai giudiel di seguir le regole de la travale, per risparmiar degli strazi a chi poteva essere innovente, e a laro delle turgi iniquità. Triste correcioni di una cosa che, per essenza, non poteva ricevere una buona forma; ma tutt'attro che argomenti alti a pravara la tesi del Verri: ne gli corrori della tortura si contengon solianto nello spasimo che si fa patire. . . . ma orrori anova vi spargono i dottori sulle circostanze di amministrata ! . .

G si permetta in ultimo qualeire osservazione sopra un altro luogo da lui citato, e di resminarii futti sarebbe troppo in questo luogo, cuo an abbastura certamente per la questione. « Basti un solo orrore por tutti; e questo viene riferito dal eclebre Garo milanese, che e il sommo maestro di questa pratica: — Un giudice può, avendo in carrere una donna sopetta di delitto, farseta venire nella sus satuza secretamente, il caeraezarath, fingere di amaria, promettere la libertà affine d'induria ad accusarsi del delitto, e che con un tal mezzo un certo reggente indinase una giovine ad aggravarsi d'un omiedio, e la condusse a perdere la testa. — Accioeche non si sospetti che quest'or-rore contre la religione, la virite i cutti i più sacri pineipii dell'unous sia esagerato, ecco cosa dice il Claro: Paris dicit quod judez potent, etc. 2 ».

Orrore davvero; ma per veder che importanza possa avere in una question di questa norte, s'ossert'i ele, enunelando quell' opinione, Parise dal Pozzo 5 non proponeva già un suo ritrovalo; raccontava, e par troppo con approvazione, un fatto d'un giudice, cioè uno de' mille fatti che produceva l'arbitrio senza suggerimento di dottori s'osservi che il Baiardi, il quale riferisce quell' opinione, nelle sue aggiunte al Caro (non il Caro medosino), ho fa per detestrala anche lui, e per qualificare il fatto di funcione databolica 's' s' osservi che non cita adeun altro il quele sostenesse un opinion tale, dal tempo di Paride

<sup>4</sup> Oss. § VIII.

<sup>2</sup> tbid.

<sup>3</sup> Paridis de Putco, De syndicatu , in verbo: Et advertendum est ; Judex debet esse subtilis in investiganda mateficii veritate.

<sup>4</sup> Ad Clar. Sentent. recept. Quast. LXIV, 21, add. 80, 81.

dal Pozzo al suo, cioè per lo spazio d'un secvolo. E andando avanti, sarebbe più strano che ce ne fosse stato alcuno. E quel Paride dal Pozzo medesimo, Dio el liberi di chiamarlo, col Giannone, receltente giureconsulto\*; ma Taltre sue parole che abbiam riferite sopra, basterebbero a far vedere che queste bruttissime non bastano a dare una giusta i dea nenumen delle dottrine di questo sollo.

Non abbiam certamente la strana pretensione d'aver dimonstrato che quelle degli interpreti, prese nel loro compleso, non servinon, ne furoro rivolle a peggiorare. Questione interessantissima, giacedè si tratta di giudicar l'eficito e l'intento del lavoro infellettuale di più secoli, in una materia così importante, anzi così necessaria all'unanità; questione del nostro tempo, giacelè, come abbiamo accentando, e del reato ognum sa, il nomento in cui si lavora a rovesciare un sistema, non è il più adattato a farne imparzialmente la storia; ma questione da risolversi, o piattetos storia da farsi, con altro che com podii e semuessi cerui. Questi bastan però, se non n'inganno, a dimostrar precipilata la soluzione contraria; come cernan, in certo modo, una preparazion necessaria al nostro racconto. Che in esso noi avernon spesso a rannaneriacre de l'autorità di quegli uomini non sia stata ellicace davvero; e siam certi che il lettore dovrà dire con noi: fosoro stata tubbiditi!

## III.

per venir finalmente all applicatione, era insegnamente comune, e quasi universale de dottori, de
la buga dell'accusto nel rispondere al giudice, fosse
uno degri inditi legitimi, come dievano, alla tortura Exco perche l'esaminatore dell'infelice Piazza gli
une depresentato dell'infelice Piazza gli
uno avene sentito
la parte di muri indrattati in porta Triences, e che non sapesse
il none del eputatti cei quali avena avuto che fare.

Ma insegnavan forse che bastasse una bugia qualunque?

« La bugia, per fare indizio alla tortura deve riguardar le qualità e le circostanze sostanziali del delitto, cioe che appartengano ad esso, e dalle quali esso si possa inferire; altrimenti no: alian secue. »

<sup>\*</sup> Istoria civile, etc., lib. 18, cap. ulf.

- « La bugia non fa indizio alla tortura, se riguarda cose che non aggraverebbero il reo, quando le avesse confessate.»
- E bastava, secondo loro, che il detto dell'accusato paresse al giudice bugia, perché questo potesse venire ai tormenti?
- La bugia per fare indicio alla tortura dev' esser provata conedicientemente, o dalla propria conedission del reo, o al out testimoni. ... essendo deltrina comune che due sian necessari a provare un indicio remoto, quale è la bugia ¹. • Cito, e citerò spesso il Parinacci, come uno de' più autorevoli allora, e come gran raccoglitore dell' opinioni più ricevute. Alcuni però si contentavano d'un testimonio solo, purché fosse maggiore d'oppia eccazione. An che la bugia dovese risultar da prove legali, e nou da semplice congettura del giudice, era dottrina comune e nou contradetta.

Tali condizioni eran dedute da quel canono della legge romana, il quale probibis (che cose è riabiti a probire, quando se ne sono ammesse cert' aftre') di cominciar dalla fortura. « E se concedessimo a igidici, - dice l'autor mecisimo, a la factida di mettere alla tortura i rei senza indizi legitimi e sufficienti, sarebbe come in lor potere il cominciar da essa. ... E per poter chiamansi tali, devon gl' inidizi esser verisimili, probabili, non leggieri, ne di semplice formalisi, na gravi, urgenti, ecrti, chiari, anzi più chiari del sole di mezzagiorno, come si suod dire. ... Si tratta di dare a un usono un tormetto, e un tormento che può decider della sua vita: agitur de homitis safate; e perciò non ti marvigliare, o gindice riguevo, se la seienza del diritto e i dottori richiedono indizi cosi squisiti, e dieon la cosa con tanta forza, e la vanno tanto ripetendo.

Non direno certamente che tutto questo sia ragionevole; giaculei non puto esserlo ci che implica contradizione. Erano sofrari vani, per conciliar la certezza cel dubbio, per evitare il pericolo di tormentare inmocenti, e d'estorere false confessioni, volendo però la tortura come un mezzo appunto di scoprier se uno fosse inmocente o reo, e di fargit confessare una data cosa. La conseguenza logica sarebbe stata di dichiarra essarela e nigusta la tortura; ma a questo ostara l'ossequio cieco all'antichità e ad diritto romano. Quel libriccino Dei delitti e delle pera, e he pronosese, non solo il abolizion della tortura, ma la

<sup>1</sup> Praxis et Theoriem criminalis, Quast. LII, 11, 15, 14.

riforma di tutta la legislazion criminale, cominciò con tè parole: « Ateuni avanzi di leggi d'un antico popolo conquistatore. » E parve, com'era, ardire d'un grand'ingegno: un secolo prima sarebbe parsa



stravaganza. Ne c'è da maravigliarsene: non s'è egli visto un ossequio dello stesso genere mantenersi più a lungo, ana diventar più forte nella politica, più tardi nella letteratura, più tardi anevra in qualette ramo delle Belle Arti? Viene, nelle cose grandi, come nelle piecole, un nuomento în cui eiò che, essendo secidentale e fattizio, vuol perpeturari come nuturale e necessario, è costretto a recher al Esperieura, a la ragionaneulo, alla szeite), alla moda, a qualetosa di meno, se è possibile, secondo la qualità e l'importanza delle cose medismie; ma questo monetune deve sere preparato. El è già un morito non piecolo degl'interpreti, se, come ci pare, furon essi che lo prepararono, benelic entamente, benelic senta vevolerseure, per la giurisprudeuza.

Ma le regole che pure avexano stabilite, bastano in questo caso a convineere i giudici, anche di positiva prevariacanone. Voltero appunto costoro cominciar dalla tortura. Senza entrare in nulla che torease: cirrostanue, ne sostanziali ne accidentali, del presunto dellitio, nutlipitarono interrogazioni incondudenti, per fanze useir del pretesti di dire alla vittima destinata: non è verisimile; e, dando insieme a inversimiglianeza asserite ia forza di lugie; legalmente provate. intimar la tortura. E ele non exeravano una verità, ma volevano una confessione: non sperudo quando vantaggio avreblero avuto nel esame del fatto supposto, volevano venir presto al dobre, che dava loro un vantaggio prouto e sieuro: avevan furia. Tutto Midano sapeva (è il vocabolo usato in casi simili) che Guglicimo Piazza aveva unti i muri , gli useti, gli anditi di via della Vetra; e loro che l'avevan nelle mani, non l'avrebbro fatte consèras subilo a lui:

Si dirà forse che, in faccia alla giurisprudenza, se non alla coscienza, tutto era giustificato dalla massima detestabile, ma allora ricevuta, ebe ne' delitti più atroci fosse lecito oltrepassare il diritto? Lasciamo da narte che l'opinion più comune, anzi quasi universale, de' giureconsulti, era (e se al ciel piace, doveva essere) elle una tal massima non potesse applicarsi alla procedura, ma soltanto alla pena; « giacebe , r per eitarne uno, « benehé si tratti d'un delitto enorme, non consta però che l'uomo l'abbia commesso; e fin che non consti. è dovere che si serbino le solennità del diritto 1, » E solo per farne memoria, e come un di que' tratti notabili con eni l'eterna ragione si manifesta in tutti i tempi, eiteremo anche la sentenza d'un nomo che serisse sul principio del secolo decimoquinto, e fu, per lungo tempo dopo, chiamato il Bartolo del diritto ecclesiastico, Nicolò Tedesetti, arcivescovo di Palermo, più celebre, tin ebe fu celebre, sotto il nome d'Abate Palermitano: « Quanto il delitto è più grave, » dice quest' nomo . « tanto più le presunzioni devono esser forti : perché . dove il pericolo è maggiore, bisogna anche andar più canti. 2 » Ma questo, dieo, non fa al nostro easo (sempre rignardo alla sola giurisprudenza), poiche il Claro attesta che nel foro di Milano prevaleva la consuetudine contraria; cioè era, in que' easi, permesso al giudice d'oltrepassare il diritto, anche nell'inquisizione 3. « Regola , » dice il Riminaldi, altro già celebre giureconsulto, « da non riceversi negli altri paesi; " e il Farinaeci sogginnge: « ha ragione 1. " Ma vediamo come il Claro medesimo interpreti una tal regola: « si viene alla tortura, quantunque gl'indizi non siano in tutto sufficienti (in totum

<sup>1</sup> P. Folierii, Pract. Crim. Cap. Quod suffocavit, 32.

<sup>2</sup> Quanto crimen est gravius, tanto præsumptiones debent esse vehementiores; quia ubi majus periculum, ibi cautius est agendum. — Abbatis Panormilani, Commentaria in libros decretalium. Præsumptionibus, Cap. NIV, 3.
3 Clar, Sent. Rec. lib. V, § 1, n.

<sup>4</sup> Hipp. Riminaldi, Consilia ; LXXXVIII, 33. — Farin. Quest. XXXVII. 7n.

sufficiential), në provati da testimoni maggiori d'ogni ecezzione, e spesee volte andes extra aver data al reo copia del proceso informativo. \* E dove tratta in particolare degli indizi legitimi alla tortura, il dichiare sepressamente necesari « una solo ne detitti miora; tura, il dichiare sepressamente necesari « una solo ne detitti miora; vati, ma il voleta provati in qualette maiera; di testimoni inco autorevoli, ma voleva testimoni; d'indizi più leggeri, ma voleva indizi reali, relativi al fatto; voleva insomma render più facile al giudice la seoperta del delitto, non dargli la facoltà di tormentare, sotto qualtonie proventa del serio, chianque gi vesto, passone le fa.

Intimó dunque l'iniquo esaminatore al Paixas : che dien la revrità per qual cassa negat inspere che sinon state onte le muraglie, et di aspere come it chiomino il deputati, che altrimente, come cose inverrisimili, si metterà alla corda, per hauer la verild di queste inuerisimilitului. — Se me la voglimo anche far attaccar al collo lo faccino; che di queste cose che nii hanno interrogato non ne so niente, rispose l'infelre, con quella specie di covaggio disperato, con cui il ragione sida alte volte la forza, come per farle sentire che, a qualunque segno arvivi, non arrivora nui ai diventar ragione.



\* Clar. 1b. lib. V, § fin. Quiest. LXIV, n.

E si veda a che miserabile astuzia dovellero ricorrer que signori, per dare un po' piú di colore al pretesto. Andarasso, come abbiam detto, a caecia d'una seconda bupia, per poter parlarne con la formola del plurale; cercarono un altro-zero, per ingrossare un conto in cui non avevan pottos fare entra nessun numero.

È messo alla tortura; gli s' intima che ai risolau di dire da cerità; risponde, tra gli util è l' gentil e l' invocazioni e le supplicazioni: l' ho detta, signore, Insistono. Ah per amor di Diol grida l'infecie der V. S. mi facci leuteira gli, che dirio quello che no; mi facci dere un po' d'aqua. È lasciato gli, messo a sedere, interrogato di mono; risponde i to mo no miente p. V. S. mi facci d'are no poor d'aron.



Quanto: e excu i turvere: sou ventra apro in mente care querio nervolvara exargii di bocca per fora, a verdebe poltun addurio ini come un argomento fortissimo della sua innoceruza, se fosce stato la veritia, come, con afrore siemeraz, ripetevano. — Si, signore, avrebte pottube rispondere: — aveco sentito dire che s'eran trovati until murii di viso della Veria; e stavo a labolecramia sulla porta di case vostra, signor presidente della Sanitis! — El ragomento sarebbe stato tanto più forte, in quanto, essenabosi sparsa insieme la voce del fatto, e la voce che il Piazza ne fosse l'autore, questo avrebbe, insieme con la notizia, dovuto risapere il suo pericolo. Ma questa osserzazion così ovvia, e che il furore-ona fusicava vatire in mente a coloro, non poteva. nemmen venire in mente all'indelire, perché non gli era stoto dello di cosa fosse imputato. Volevan prima domarlo co' lormenti; questi eran per loro gli argamenti verosimiti e prodabili; rheliesti dalla legge; volevan fargli scutire quale terribile, immediata conseguraza veniva dai risponder loro di no; volevano che si confesses bugiardo una volta, pera acquistare il diritto di non ercetergii, quando avrebbe dello: sono inuncente. An non ottennero l'imigno intenda. Il Piazza, rimesso alla lortura, stazto da terra, intinatogli che verrebbe alzato di più, eseguita la nolinaeria, e sempre incalzato a dir la reribi, rispose sempre: l'ho deftur, prima mrlando, poi a voce bassa; finchi è ginidici, velendo che ornai una avrebbe più potino rispondere in nessana maniera, lo fecro losacia giù, e risondare in nessana maniera, lo fecro losacia giù, e risondare in nessana maniera, lo fecro losacia giù, e risondare in nessana

Riferito l'esame in senato, il giorno 25, dal presidente della Sanità,



ehe n' era membro, e dal eapitano di ginstizia, che ci sedeva quando fosse chiamato, quel tribunale supremo derertó che: « il Piazza, dopo essere stalo raso, rivestito con gli abiti della euria, e purgato, fosse sottoposto alla tortura grave, con la legalura del-canapo, » atrocissima

aggiunta, per la quale, oltre le braccia, si slogavano anche le mani; « a riprese, e ad arbitrio de' due magistrati suddetti; e ciò sopra alcune delle menzogne e inverisimiglianze risultanti dal processo, »

Il solo senato aveva, non dico l'autorità, ma il potere d'andare impunemente tanto avanti per una tale strada. La legge romana sulla ripetizion de' tormenti 1, era interpretata in due maniere; e la men probabile era la più umana. Molti dottori (seguendo forse Odofredo a, che è il solo citato da Cino di Pistoia 3, e il più antico de' citati dagli altri) intesero che la tortura non si potesse rinnovare, se non quando fossero sopravvenuti nuovi îndizi, più evidenti de' primi, e, condizione che fu aggiunta soi, di diverso genere, Molt' altri, seguendo Bartolo 4, intesero che si potesse, quando i primi indizi fossero manifesti, evidentissimi, urgentissimi; e quando, condizione aggiunta poi anche questa, la tortura fosse stata leggiera 4. Ora, nè l'una, nè l'altra interpretazione faceva punto al caso. Nessun nuovo indizio era emerso e i primi erano che due donne avevan visto il Piazza toccar qualche muro : c., ciò ch'era indizio insieme e corpo del delitto, i magistrati avevan visto alcuni seoni di materia ontuosa su que' muri abbruciacchiati e affumicati, e segnatamente in un andito....dove il Piazza non era entrato, Di più, quest'indizi, quanto manifesti, evidenti e urgenti, ognun lo vede, non erano stati messi alla prova, discussi col reo. Ma che dico? il decreto del senato non fa neppur menzione d'indizi relativi al delitto, non applica neppur la legge a torto; fa come se non ci fosse. Contro ogni legge, contro ogni autorità, come contro ogni ragione, ordina che il Piazza sia torturato di nuovo, sopra alcune bugie e inverisimiglianze; ordina cioè, a' suoi delegati di rifare, e più snietatamente, ciò che avrebbe dovuto nunirli d'aver fatto. Perciocche era (e poteva non essere?) dottrina universale, canone della giurisprudenza, che il giudice inferiore, il quale avesse messo un accusato alla tortura senza indizi legittimi, fosse punito dal superiore.

t Beus evidentioribus argumentis oppressus, repeti in quæstionem potest. Dig. lib. XLVIII, til. 18, 1, 18.

<sup>2</sup> Numquid potest repeti questio? Videtur atted sie; ul Dig. co. I. Repett. Sed vos dicalis quod non potesi repeti sine novis indleiis. Odofredi , ad Cod. Iib. IX , til. 41. l. 18.

<sup>3</sup> Cyni Pistoriensis, super Cod. IIb. IX, til. 41, 1. de tormentis , 8. 4 Bart, ad Dig. toc. cil.

<sup>5</sup> V. Farinac. Quæst. XXXVIII, 72, el seq.

Ma il sento di Milano era tribunal supremo; in questò mondo, si titunde. El il senato di Milano, da cui il pubblico aspettava la su vendetta, se non la salute, non doveva essere men destro, men perseverante, men fortunato seoprifore, di Caterina Rosa. Che futto si facca con l'autorità di costet, quel suoi all'hora nit viene in il prantiero se a caso fosse una soco uno de qualiti, comi era stato il proprieto appara caso posse una soco uno de qualiti. comi era stato il



primo mevente del processo, così n'era aneora il regolatore e il modello; se uno che colci aveva cominciato col dubbio, i giudici con la certezza. E non poia strano di vedere un tribunale farsi se-guace el cemulo d'una o di due donniciole; giache, quando s'e peri stranda della passione, è naturale che i più cicebi guidino. Non pais strano il veder unomini i quali non dovvent essere, andi non eran evramente di quelli che vogliono il male per il male, vederil, cilo, violare così apertamente e crudelmente ogni diritto; giache il erredere ingiustamente, è strada a ingiustamente operare, fin dove l'ingiusta persussione possa condurre; e se la cossienza esita, s'inquieta, avverte, le grida d'un pubblio hanno fa fimesta forza (in chi d'imentica d'avere un altro giudice) di soffogare i rimoral; anche d'impedirit.

Il motivo di quelle odiose, se non crudeli prescrizioni, di tosare, rivestire, pargare, lo diremo con le parole del Verri. « In quei tempi credevasi che o ne' capelli e peli, ovvero nel vestifo, o persino negli

intestinii trangugiandolo, polesse avere un amuleto o patto col demonio, onde rasandolo, spogliandolo e purgandolo ne venisse disarmato. n E questo era veramente dei tempi; la violenza era un fatto (con diverse forme) di tutti i tempi, ma una dottrina di nessun tempo.

Quel secondo esame non fu che una ugualmente assurda, e più atroce ripetizione del primo, e con lo stesso effetto. L'infeliee Piazza, interrogato prima, e contradetto con cavilli che si direbbero pueriti. se a nulla d'un tal fatto potesse convenire un tal vocabolo, e sempre su circostanze indifferenti al supposto delitto, e senza mai accennarlo nemmeno; fu messo a quella più erudele tortura che il senato aveva prescritta. N'ebbero parole di dolor disperato, parole di dolor supplichevole, nessuna di quelle ele desideravano, e per ottener le quali avevano il coraggio di sentire, di far dire quell'altre. Ah Dio mio! ah che assassinamento è questo! ah Signor fiscale! . . , Fatemi almeno appiccar presto . . . Fatemi tagliar via la mano . . . Ammazzatemi ; lasciatemi almeno riposar un poco. Ah! siquor Presidente! . . . Per amor di Dio, fatemi dar da bere; ma insieme; non so niente, la verità l'ho detta. Dopo molte e molte risposte tali, a quella freddamente e freneticamente ripetuta istanza di dir la verità, gli maneò la voce, ammutoli; per quattro volte non rispose; finalmente potè dire ancora una volta, con voce fioca: non so niente; la verità l' ho già detta. Si dovette finire, e ricondurlo di nuovo, non confesso, in carcere.



\* O45. § III

E non e'eran più nemmen pretesti, ne motivo di riconinciare: quella ehe avevan presa per una scorciatoia, gli aveva condotti fuor di strada. Se la tortura avesse prodotto il suo effetto, estorta la confession della bugia, tenevan l'uomo; e, cosa orribile! quanto più il soggetto della bugia era per se indifferente, e di nessuna împortanza, tauto più essa sarebbe stata, nelle loro mani, un argomento potente della reità del Piazza, mostrando che questo aveva bisogno di stare alla larga dal fatto, di farsene ignaro in tutto, in somma di mentire, Ma dono una tortura illegale, dono un' altra più illegale e più atroce, o grave, come dicevano, rimettere alla tortura un uomo, perchè negava d'aver sentito parlare d'un fatto, e di sapere il nome de' deputati d'una parrocchia, sarebbe stato eccedere i limiti dello straordinario. Eran dunque da capo, come se non avessero fatto ancor nulla; bisognava venire, senza nessuu vantaggio, all'investigazion del supposto delitto, manifestare il reato al Piazza, interrogarlo. E se l'uomo negava? se, come aveva dato prova di saper fare, persisteva a negare anche ne' tormenti? I quali avrebbero dovuto essere assolutamente gli ultimi, se i giudici non volevano appropriarsi una terribil sentenza d' un loro collega, morto quasi da un secolo, ma la cui autorità era viva più che mai, il Bossi citato sopra. « Più di tre volte, » dice, « non ho mai visto ordinar la tortura, se non da de' giudici boia: nisi a carnificibus". » E parla della tortura ordinata legalmente!



Ma la passione è pur troppo abile e coraggiosa a trovar move strade, per iscansar quella del diritto, quand è lunga e incerta. Ave-

<sup>\*</sup> Tracial. var.; iii. De toriura, 41.

van cominciato con la tortura dello spasimo, ricominciarono coi una tortura d'un altro gener. D'ordine del scando (come si riexva du una l'ettera atteutire al et capitano di giustinia al governatore Spinola, che altora si trovava all' assedio di Casale), l'aunitior fiscale della Sanitia, în presenza d'un notaio, promise al Piazar l'impunità, con la condizione (e questo si vede poi nel processo) che diesse interamente la verità. Così cara riusciti a parbargi dell'imputizone, senza, do-verà discutere; a parbargiene, non per cavar dalle sue risposte i funi necessari all'investigazion della verità. Aon per sutti quello che no diesses lui; ma per dargli mo stimolo potente a dir quello che no diesses lui; ma per dargli mo stimolo potente a dir quello che volevani hori.

La lettera die abbiamo accumata, fu scritta îl 98 di giugno, cioci quanto il processo aveva, con quell' espediente, fatto un gran paso.

« Ho giudiculo conucrine, » comincia, «che V. E. sapesse quello che si è soperio nel particolare d'alcuni scellerati, che, a' giorni passati, andanano migento i muri et le porte di questa città. » E non sarà forse senza curiosità, nè suna struzione, il veder come cose tall sian raccontate da quelli che le fecero. « Hobbi » die columpe, « commissione dal Senato di formar processo, nel quale, per il detto d'alcune donne, e d'un huomo degno di fede, restò aggrannto un Gugietimo Piazza, huomo pideteio, ma ora Commissario della Sanità, ch'esso, il venerdi alli 21 su l'aurora, hansese nuto i muri di una courtada posta in Porta Ticinese, chianata la Vetra de Gittadini. «

E l'ionno degno di fede, messo li sidilo per corroborar l'autorità delle donne, aveva detto d'aver rintoppato il Piazza, il quale io salutai, et lui mi rese il saluto. Questo era slato aggravario! come si il detitio imputatogli fosse stato d'essere entrato in via della Vetra. Non parla, poi il capitano di giustizia della Vistia fatta ila lui per riconoscere il corpo del delitto; come non se ne parla più nel processo.

- Fu dinque, » prosegue, « incontinente preso costui. » E non parla della visita fattagli in casa, dove non si trovó nulla di sospetta.
   « Et essendosi maggiormente nel suo esame aggrauato, » (s'è visto!)
- « fu messo ad una graue tortura, ma non confessó il delitto. »

Se quadecduno avesse detto allo Spinola, che il Pazza non era stato interrogato punto introro al delith, o Spinola avrebbe risposto: — Sono positivamente informato del contrario: il capitano di giustizia nii serive, non questa cosa appunto, di era inutile; ma un'altra che la sollintende, che la suppone uccessariamente; mi serive the, messó ad una grave tortura, non lo confessó. — Se l'altro avesse insistito, — conet: — avrobbe pottuto dire l'aomo celebre e potente, — volete voi che il capitano di giustifa si faceta belle di me, a segno di raccontarui, come una notizia importante, che non ci accadito quello che non potera accadere? — Eppure rea proprio così: etòe, non cra che il capitano di giustizia volesse farsi beffe del governatore; vra che averan fatta una cosa da non poteral raccontare nella maniera appunto dei l'avevan fatta; era, ed c, che la falsa co-scienza trova più facilmente pretesti per operare, che formole per render conto di quello che la falto.

Ma sul punto dell'impunità, c'è in quella teltera un altro inganno che o Spinola avreldee pottot, anzi devuto couscer'da sè, almeno per una parte, se avesse pensato ad altro che a prender Casale, che non prese. Prosegue esse così: « finche d'ortine del Senato (anco per esceutione della girda utilimamente fatta in questo particolare pubblicare da V. E.), promessa dal Presidente della Sanità: a costui l'immunità, condessi finalmente, etc. »

Nel capitolo XXXI dello seritto antecedente, s'è fatto menzione d'una grida, con la quale il tribunale della Sanità prometteva premio e impunità a chi rivelasse gli autori degl'imbrattamenti trovati sulle porte e sni muri delle ease, la mattina del 18 di maggio; e s' è anche aeeennata una lettera del tribunale suddetto al governatore, su quel fatto. In essa, dono aver protestato che unclla grida era stata pubblicata, con participatione del Sig. Gran Cancelliere, il quale faceva le veci del governatore, pregavan questo di corroborarla con altra sua, coa promessa di maggior premio. E il governatore ne fece infatti promulgare una, in data del 13 di gingno, con la quale promette a ciascuna persona che, nel termine di giorni trenta, metterà ia chiaro la persoaa o le persone che hanno commesso, fauorito, aiutato cotal delitto, il premio, etc. et se quel tale sarà dei complici, gli promette anco l'impunità della pena. Ed è per l'esceuzione di questa grida, cosi espressamente circoscritta a un fatto del 18 di maggio, che il capitano di ginstizia dice essersi promessa l'impunità all' uomo accusato d'n: fatto del 21 di giugno, e lo dice a quel medesimo che l'aveva, se non altro, sottoscritta! Tanto pare che si fidassero sull'assedio di Casale! giaceliè sarebbe troppo strano il supporre elle travedessero essi medesimi a quel segno.

Ma elie. Insogno avevano d'usare un tal raggiro con lo Spinola?

## DELLA COLONNA INFAME

Il biospo d'altecarsi alls sua autorità, di travisare un atto irregolare e abustivo, e secondo la giurisprudenza consune, e secondo la
legislazion del paese. Era, dieo, dottrina comune che il giudice non
potesse, di sua autorità propria, concedere impunità a un accussol·.
E nelle costitutori di Carlo V, dove sono attributi al senato poteri
ampissimi, s'eccettua però quello di « concedere remissioni di deliti,
grazie o salvocondotti; essendo cosa riservata al principe \* n. E il
Bossi giù citalo, il quale, come senator di Milano in quel tempo, fu
uno de' compiatori di quelle costituzioni, dice espressamente: « questa promessa d'impunità appartiène al principe solo.

Ma perché mettersi nel caso d'ussre un tal raggiro, quando potevan nicorrera e tempo al governatore, il quale aveza sieuramente dal principe un tal potere, e la facoltà di trasmetterlo? E non é una possibilità immaginata da noi è quello che feccer ossi medesimi, all'occasione d'un altro infedice, involto più tardi in quel erudele processo. Litalo registrato nel processo medesimo, in questi termini: Ambranio Spinola, etc. In compranià del parere datoci dal Senato con lettera dei cimpa del corrente, concederate impunità, in virti ettle presente, a Stefano Baruella, condamanto come dispensatore et phiericatore delli uni pastiferi, spara per questa Cital; a destinistione del Popolo, se dentre del termine che li urai statuito dal detto Senato, manifestari il tuttori et compici di inde mispitto.

Al Piazar l'impunità non fu promessa con un atto fornale e autonico; furon parole dettegti dall' auditore della Sanità, fuor del processo. E questo s'intende: un tal atto sarebbe stato una fasislà troppo evidente, es s'attaccava alla grida, un'susrpazion di potre, se non s'attaccava a nula. Ma percie, aggiungo, levarai in certo modo la possibilità di mettere in forma solenne un atto di tanta importanza?

Questi perehè non possiam eerto saperli positivamente; ma vedrem più tardi eosa servisse ai giudici l'aver fatto cosi.

A ogui modo, l'irregolarità d'un tal procedere era tanto manifesta, etie il difensor del Padilla la notó liberamente. Benché, come protesta con gran ragione, non avesse bisogno d'useir da ciò che riguardava direttamente il suo cliente, per iscolparlo dalla pazza accusa; benché,

<sup>1</sup> V. Farinacci , Quast. LXXXI, 277.

<sup>2</sup> Constitutiones dominii mediotanensis; De Senatoribus.

<sup>5</sup> Op. cil. tit. De confessis per torturam, 11.

senza ragione, e cou poca coercura, amuenta un defitto reale, e de veir colpevoli, in quel mescuglio d'immaginazion e d'immaginazion e d'immaginazion e d'immaginazion e d'immaginazion e d'immaginazion e probesea aver relacione con quell' accusa, fa vaire eccupioni alla parte del processo che riguarda gli altri. E a proposito dell'impunità, senza impugnar l'autorità del sensito in tal materia (ciè alle volte gii unomini si tengon più offesi a melter in dubbio il toro potere, che la loro retitudune), oppone che il Pizzaz a l'introdotto nanti detto signor Auditores solamente, quale non baueua aleuna giuriddione... procedendo pererò nullamente, e contro il termini di ragione. E parhando della menzione che fu fatta più tardi, e oceasionalmente, di quell'impunità diese: « pure, simo a quel ponto, non appare, na è legge in processo impunità, quabe pure, nanti detta redarguione, doucua constare in processo, escondo il termini di ragione. « secondo il termini di ragione. »

In quel luogo delle difese c'è una parola buttata là, come indichettemente, ma significantissima. Ripassando gii atti che precedetero l'imponità, l'avvocato non fia aleuna eccezione espressa e diretta alla torture data al Pizzaz, ma ne parla cosi: « solto pretesto d'innerisimili, torturata ». Ed è, mi pare, una circostanza degna d'osservazione che la cosa sia stata chiamata ed suo nome ambe allora, anche davandi a quelli che n'eran gli satori, e du uno che non pensava punto a difiender la causa di chi i "era stato la villima.

Bisogna dire che quella promessa d'impunità fosse poco conociuta dal pubblico, giacche à Rijamondi, raccontando i fatti principiai del processo, nella sua storia della peste, non ne fa mensione, anzi Teseduci indirettamente. Questo scrittore, inespace d'alterare apposta la verila, ma inescusabile di non aver letto, ne le difese del Padilla, nel l'estratto del processo che le accompagna, e d'aver creduto piuttosto alle ciarle del pubblico, o alle menzogne di qualcle interessalo, racconta in vece che il Piazza, subito dopo la tortura, e mentre lo segavano per ricondurio in careere, usci fiori con una rivetazione qualcontante del processo che il piazza, subito dopo la tortura, e mentre lo segavano per ricondurio in careere, usci fiori con una rivetazione apontanea, che nessuno s'aspettava 'La bugiarda rivetazione fu fatta bensi, mai il giorno seguente, dopo l'abboccamento con l'audi-tore, e a gente che se l'aspettava benissimo. Sicché, se non fossero rimasti que' pochi documenti, se il sensio avesse avuto che drar soltanto cal pubblico e con la storia, avrebhe detenuto l'intento d'abatto col pubblico e con la storia, avrebhe ottenuto l'intento d'abatto ci pubblico e con la storia, avrebhe ottenuto l'intento d'abatto ci pubblico e con la storia, avrebhe ottenuto l'intento d'abatto ci pubblico e con la storia, avrebhe ottenuto l'intento d'abatto ci pubblico e con la storia, avrebhe ottenuto l'intento d'abatto l'intento d'abatto del pubblico e con la storia, avrebhe ottenuto l'intento d'abatto del pubblico pubblico del processo del

<sup>\*</sup> De prote, etc. pag. ns.

buiar quel fatto così essenziale al processo, e che diede le mosse a tutti gli altri che venner dopo.

Quello che passò in quell' abboccamento, nessuno lo sa, ognuno se l'immagina a undi presso. Le Sausi veronimie; « die il Verri, « che nel carcere istesso si sia persuaso a quest'infelice, che persistendo egli nel negare, ogni giorno sarelhe ricominicato to spasimo, che il delitto si credeva certo, a claro speciente non esservi per lui fuorebe l'accussir e nominare i complici, così avvebbe salvato la vita, e si sarebbe softato alle torture pende a rinnovarsò qui joiron. Il Pizza dunque chiese, ed chele l'impunità, a condizione però che esponesse sinceramente il fatto '.



Non pare però punto probabile che il Pazza abbia chiesto lui l'impunità L'inficire, cone vederono nel seguito del processo, non andava avanti se non in quanto era strassinato; ed è ben più credibile, elle, per fargii fare quel primo, così strano e orribile assos, per tirrario a caltuniare se e altri, l'audiòre gilel'abbia offerta. Ed i più, i giudici, quando gliene parlaron poi, non avrebbero omessa una circostanza così importante, e de dava tanto maggior peso alla confessione; né l'avrebbe omessa il capitano di giustizia nella lettera allo Stiniola.

<sup>\* 0</sup>ss. § IV.

Ma chi può immaginarsi i combattimenti di quell'animo, a cui la memoria così recente de' tormenti avrà fatto sentire a vicenda il terror di soffrirli di nuovo, e l'orrore di farli soffrire! a cui la speranza di fuggire una morte spaventosa, non si presentava che accompagnata con lo spavento di cagionarla a un altro innocente! giacché non poteva eredere che fossero per alibandonare una preda, senza averne acquistata un'altra almeno, che volessero finire senza una condanna. Cedette, abbracciò quella speranza, per quanto osse orribile e incerta; assunse l'impresa, per quanto fosse mostruosa e difficile; deliberò di mettere una vittima in suo luogo. Ma come trovaria? a che filo attaecarsi? come seegliere tra nessino? Lui, era stato un fatto reale, elle aveva servito d'oceasione e di pretesto per accusarlo. Era entrato in via della Vetra, era andato rasente al muro, l'aveva toccato; una sciagurata aveva traveduto, ma qualche cosa. Un fatto altrettanto innocente, e altrettanto indifferente fu, si vede, quello che gli suggeri la persona e la favola.

Il barbiere Giongiacomo Mora componera e spacciava un unquento contro la peste; uno de' millo specifici che avevano e doveruno aver credito, mentre faceva fanta strage un male di cui non si conoce il rimedio, e in un secolo in cui la medicina aveva ancor così poco imparato a non affernare, e insegnalo a non erredere. Pochi giorni prima d'essere arrestato, il Piazza aveva chiesto di quell'unquento al barbiere;



questo aveva promesso di preparargliene; e avendolo poi incontrato sui Carrobio, la mattina stessa del giorno che segui l'arresto, gli aveva detto che il vasetto era pronto, e venisse a prenderlo. Volevan dal Piazza una storia d'unguento, di concerti, di via della Vetra: quelle circostanze così recenti gli servino di materia per comporne una: se si può chiamar comporre l'attaceare a molte circostanze reali un'inverzione incompatible con esca

Il giorno seguente, 20 di giugno, il Pazza è condotto davanti agli esaninatori, e l'auditore gl'intima : che dica conforme a quello che estrainidicialmente confesso a me, alla presezza anco del Notore Balbiano, se sa chi è il fabricatore degli unquenti, con quali tante volte si sono tronate outate le porte et mura delle case et cadenazzi di questa citi.

Ma il disgraziato, che, mentendo a suo dispetto, cercava di seostarsi il meno possibile dalla verità, rispose sollanto: a me l'ha dato lui l'unguento, il Barbiero. Son le parole tradotte letteralmente, ma messe così fuor di tuogo dal Ripamonti: dedit unguenta miti tonno:



Gli si dice che nomini il detto Barbiero; e il suo complice, il suo ministro in un tale altentato, risponde: credo habbi nome Gio. Jacomo, la cui parentela (il cognome) non so. Non sapeva di certo, che dove stesse di casa, anzi di bottega; e, a un'altra interrogazione, lo disse. 783

Gii domandano se da detto Birtièro lui Constituto ne ha hausta o poro a osasi di detto impunetto Risjonde: me ne ha dato tasta quantità come patroble capire questo calimaro che è qua sopra la tauola. Se avesse ricevuto dal Mora il vasetto del preservativo che gli aveva chiesto, avrebbe descritto quello; ma non potendo cara utalla dalla sua memoria, s'attavea a un oggeto presente, per attacaria qualcosa di reale. Gii domandano se detto Barbero è amico di lui Constituto. E qui, non accorgendosi come la verità che gli si presenta alla memoria, facei ai cozzi con l'inversione, risponet; amico, signor si, vana di, buon anno, è amico, signor si, vana di eche lo conoceva appenta di saluto.

Ma pli esaminalori, seuza far nessuna oservazione, passarono a domandargii, con qual occasione detto Barbiero gli ha dato detto onto. Ed eveo rosa rispose; panai di la, et lai chimanaloni mi disse; ci ho puoi da dare un son so che; jo gli dissi che com rera? et epli disse; ci non so che onto; ci lo dissi zi, si, verrio pioi a tuorto; et coi da li a dae o tre giorni, me lo diede puoi. Altera le circostanze materiali del fatto, qualuto è necessario per accomodarlo alla Favla; ma gi lascia il suo colore; e aleune delle parole che riferisee, eran probabilmente quelle ch' eran corse davvero tra loro. Parole dette in conseguenza d'un concerto già preso, a proposito d'un preservalivo, le dà per dette all' intento di proporre di punto in bianco un avvelenamento, almen tanto pazzo quanto atrece.

Con tutlo ció, gli esaminatori vanno avanti con le domande, sul luogo, sul giorno, sull'ora della proposta e della consegua; e, come contenti di quelle risposte, ne chiedon dell'altre. Che cosa gli disse quando gli conseguio il detto casetto d'onto?

Mi disse: pigliate questo casetto, et ougete le muraglie qui adietro, et poi cenete da me, che hauerete una mano de danari.

postilla qui, stavo per dire esclama, il Verri. E una tale inverisimiglianza avventa, per dir eosi, ancor più in una risposla successiva. luterrogato se il detto Barbiero assignò a lui Constituto il luogo preciso da ongere, risponde: mi disse che ongessi li nella Vedra de' Cittodini, et che cominciassi dal suo uschio, done in effetto cominciai,

« Nemmeno l'useto suo proprio aveva unto il harbiere: » postilla qui di nuovo il Verri. E non ei voleva, eerto, la sua perspicacia per fare un'osservazion simile; ei volte l'accecamento della passione per non farla, o la malzia della passione per non farne conto, se, em eè più naturale, si presento anche alla mente degli esaninatori.

L'inférie inventava così a stento, e come per forza, e solo quando era cecitato, e come punto dalle domande, ete nou a saperble indo-vinare se quella promessa di danari sia stata immaginata da lui, per dar qualche raspico dell' avere secetatta una commissioni di quella sorte, o se gli fosse stata suggerita da un'interrogazion dell'auditore, in quel tenebroso abboccamento. Lo stesso bisogna dire d'un'altra invenzione, con la quale, nell'esame, anob incontro indirettamente a un'altra difficoltà, cioi come mai avesse pottuto maneggia quell'unto così mortale, senza riceverne danno. Gli domandano se detto Barbèro dise a lui Constituto per qual causa faceso contare le dette porte et nurraglir. Risponde: lui non mi disse nicute; m'imagino bene che detto onto fasta relevato, e potsese nocre a le dice detto onto fasta relevato, e potsese nocre a lotte che detto onto fasta relevato, e potsese nocre a lotte con che detto onto fasta relevato, e potsese nocre a dice con che detto onto fasta relevato, e potsese nocre a dice con contra de detto entire con conservato del crieno di tatal osta.

A tutte quiste risposte, e ad altre d'ugual valore, che sarebbe lungo e inutile il riferire, gli esaminatori non trovarou milla da opporre, o per parlar più preesamente, nou opposero milla. D'una sola cosa credettero di dover ediredere spiegazione: per qual causa non l'An potuto dire le altre colte.

Rispose: io non lo 10, né so a che attribuire la causa, se nou a quella aqua che mi diede da bere; perchè V. S. vede bene che, per quanti tormenti ho hauuto, non ho potuto dir niente.

Questa volta però, quegli uomini così facili a contentarsi, non son contenti, e tornano a domandare: per qual causa non ha detto questa verità prima di adesso, massime sendo stato tormentato nella maniera che fu tormentato, et sabbato et hieri.

Questa verità!

Risponde: io non l'ho delta, perchè non ho potuto, et se io fotsi stato cent'anni sopra la corda, io non haueria mai potnto dire cosa alcuna, perchè non poteno parlare, poiche quando m'era dimandata qualche cosa di questo particolare, mi fugiva dal cuore, et non poteno rispondere. Sentito questo, chiuser l'esame, e rimandaron lo sventurato in carcere.

Ma basta il chiamarlo sventurato?

A una tale interrogazione, la coscienza si confoude, rifugge, vorrobbe dirhiararsi incompetente; par quasi un'arroganza spietata, un'ostentazion farissica, il giudicar eli operava in tali angosce, e tra tali insidie. Na costretta a rispondere, la coscienza deve dire; fu anche colpervole; pi batimente i e terrori dell'innocente soon una gran cosa, hanno di gran viriti; ma non quella di mutar la legge eterna, di far else la cultinita cessi d'esser eolpa. El a rompassione stessa, che vorrebbe pure sessare il tormentato, si rivolta subito ancli'essa coniro il calunnialore: la sentino nominare un altro innocente; prevede altri putimenti, altri terrori, forse altre sissilii colpe.

E gli uomini che crearon quell'angosce, che tesero quell'insidie, ci parrà d'averli scusati con dire: si eredeva all' unzioni, e e' era la tortura? Crediam pure anche noi alla possibilità d'uccider gli uomini eol veleno; e cosa si direbbe d'un giudice ehe adducesse questo per argomento d'aver giustamente condannato un uomo come avvelenatore? C' è pure ancora la pena di morte ; e cosa si risponderebbe a uno che pretendesse con questo di giustificar tutte le sentenze di morte? No; non c'era la tortura per il caso di Guglielmo Piazza: furono i giudici che la vollero, che, per dir cosi, l'inventarono in quel caso. Se gli avesse inganuati, sarebbe stata loro colpa, perehè era opera loro; ma abbiam visto elle non gl' ingannò. Mettiam pure che siano stati ingannati dalle parole del Piazza nell'ultimo esame, che abbian potulo credere un fatto, esposto, spiegato, circostanziato in quella maniera. Da elle eran mosse quelle parole? come l'avevano avute? Con un mezzo, sull'illegittimità del quale non dovevano ingamiarsi, e non s'ingannarono infatti, poiché cercarono di nasconderlo e di travisarlo.

Se, per inpossibile, tutto quello de venne dopo fosse slato un omocrosa accidentale di cose le più atte a confernar l'inganon, la colpa rimarrebbe aucora a cotoro ebe gli avevano aperta la strada. Na vedremo in vece che tutto fu condotto da quella medesima loro voloutà, la quale, per mantener l'inganon fino alla fine, dovette anocra cluder le leggi, come resistere all'evidenza, farsi gioco della probibi, come indurirsi alla compassione.

## ...

gauditore corse, con la shirraglia, alla casa del Mora, e lo trovarono in bottega. Ecco un altro reo che non e pensava a fingire, ni e a uscondersi, benche il suo complice fosse in prigione da quattro giorni. C cra con lni un suo figiinolo; e l'auditore ordino che fossero arrestati inti! e due.



Il Verri, spogliando i libri parrocciadi di Sau Lorenzo, trovò che l'indérice harbiere potera avere anche tre figlie; mus di quattordici auni, una di dodlei, una che aveva appena finiti i sci. Ed è belto il vedere un nomo ricco, nobile, celebre, in carica, prendersi questa eura di scavar le memorie d'una famiglia povera, osenra, dimenticata: che dice è l'indire; e in mezzo a una posteriis, crede cieca et leunee della dice è l'indire; e in mezzo a una posteriis, crede cieca et leunee della propositione. stotta escerazione degli avi, cercar nuovi oggetti a una compassion generosa e sapiente. Gerto, non è cosa ragioercosè l'opporre la compassione alla giustigia, la quale deve punire anche quando è costretta a compisugere, e non sarebbe giustigia, se volesse condonar te pene de colopevoli al dolore degli innocenti. Ma cuntro la violenza e la frode, la compassione è una ragione antel essa. E se non fossero state che quelle prime angosce di una moglie e d'una unatre, quella rivelazione d'un così nnovo spavento, e d'un così nuovo cordoglio a lambilme che vedevano metter le unati addosso al loro padre, al fratello, legali, tratafrii come settlerniti; serobie un cerico terribile contro coloro, i quali non avevano dalla giustigia il dovere, e nemmeno dalla legale il permesso di venire a ciò.

Ché, anche per procedere alla cattura, ci volevano naturalmente degl'indizi. E qui non e'era ne fama, ne fuga, ne querela d'un offeso, uè accusa di persona degna di fede, nè denosizion di testimoni; non e'era alcun corno di delitto; non e'era altro che il detto d'un supposto complice. E perchè un detto tale, che non aveva per se valor di sorte alcuna, potesse dare al giudice la facoltà di procedere, cran necessarie motte condizioni. Più d'una essenziale, avremo occasion di vedere che non fu osservala; e si potrebbe facilmente dimostrarlo di molt'altre. Ma nou ce n'è bisogno; perchè, quand'anche fossero state adempite tutte a nu puntino, e'era in questo easo una eireostanza che rendeva l'accusa radicalmente e insanabilmente nulla: l'essere stata fatta in consegnenza d'una promessa d'impunità. « A chi rivela per la speranza dell'impunità, o concessa dalla legge, o promessa dal gindice, non si crede nulla contro i nominati, » dice il Farinacci 1. E il Bossi: « si può opporre al testimonio che quel che ha detto, l'abbia detto per essergli stata promessa l'impunità... mentre un testimonio deve parlar sinceramente, e non per la speranza d'un vantaggio . . . E questo vale anche ne' casi in eni , per altre ragioni, si può fare eccezione alla regola che esclude il complice dall'attestare . . . perchè colui che attesta per una promessa d'impunità, si chiama corrotto, e non gli si crede. 2 » Ed era dottrina non contradetta.

Mentre si preparavano a visitare ogni cosa, il Mora disse all'au-

t Quard, XLIII, 192, V. Summarium,

<sup>2</sup> Tracial. var., til. De oppositionibus contra testes; 21.

ditore: Oh F. S. veda! so che è vennta per quell'unguento; V. S. lo veda h; et aponto quel vasettino l'haueuo apparecchiato per darlo



al Commissario, ma non è cenuto a pigliarlo; io, gratia a Dio, non bo fallato. V. S. ceda per tutto; io non ho fallato: può sparagnare di farmi tener legato. Credeva l'infelice ehe il suo reato fosse d'aver composto e spacciato quello specifico senza licenza.

Frngan per lutto; ripassan vasi, vasetti, ampolle, alberetti, barattoli.



(I barbieri, a quel tempo, escreitavan la bassa chirurgia; e di li a fare anche un po' il medico, e un po' lo speziale, non c'era che un passo.) Due cose parvero sospette; e, chiedendo seusa al fettore, siam cobretti a parlorure, perché il sospetto manifestato da coloro, nell'atto dello visita, fu quello che diede poi al povero sventurato un'indicazione, un mezzo per potersi accusare ne' formenti. E del resto c'è in tutta questa sotrai qualcosa di più forte de to schifo.

In tempo di peste, cra naturale che un uomo, il quale doveu traltar con molte persone, e principalmente con amunaldi, stesse, per quanto era possibile, segregato dalla famiglia: e il difensor del Padilla fa questa osservazione dove, come vederano or ora, oppone al processo la monezana di un corpo di dellito. La peste unedesima poi aveta diminiutio in quella desolata popolazione il biogno della patizia, eli era giò poco. Si torvaro perciò in una satazini difero la boltega, don cuan atercore humano plena, dice il processo. Un birro se un marasiglia, e (a latti era lecito di giarda contro gli milori) fa osserane che di sopra ri è il condutto. Il Mora rispose: io dermo qui da basso, et uno ratolo di sorra.

La seconda cosa fu che in un cortifetto si vide un fornello con



dentro murata una caldara di rame, nella quale si è trosato deutro dell'acqua torbida, in fondo della quale si è trovato una materia viscosa gialla et bianea, la quale, gettata al muro, fattone la proua, si atlaccaua. Il Mora disse: l'è smoglio (ranno): e il processo nola che lo disse con molta insistenza: cosa che fa vedere quanto essi mostraserro di trovarei nistero. Ma come mai s'arrischiarono di far tanto a confidenza con quel veleno così potente e così misterioso.\(^{1}\) Bisogna dire che il furore soffogasse la paura, che pure era una delle sue cagioni.

Tra le carte poi si trovò una ricetta, che l'auditore diede in mano al Mora, perchè spiegasse cos'era. Questo la stracciò, perchè, in quella



confusione, l'aveva presa per la ricetta dello specifico. I pezzi furon raccolli subito; ma vedremo come questo miserabile accidente fu poi fatto valere contro quell'infelice.

Nell'estrallo del processo non si trova quante persone fussero arrestate insieme con ini. Il Ripamonti dice che menaron via Intla la gente di casa e di bottega; giovani, garzoni, moglie, figli, e anche parenti, se ce n'era li \*.

Nell' useir da quella casa, nella quale non doveva più rimetler piede, da quella casa che doveva esser demolita da' fondamenti, e dar luogo a un monumento d'infantia, il Mora disse: io non ho futtlar, et se ho fallato, che sij castigato; ma la quello Elettuario in puo,

<sup>\*</sup> El si qui consangninci crani, pag. 87.

to non ho futto ultro; però, se hanessi fullato in qualche cosa, ne domando misericordia.



Fu esanisato il giorno medesimo, e interrogato principalmente sul ranno che gli avexan trovato in casa, e sulle sue relazioni col commissario. Inforno al primo, rispose: sigunor, io non so nieute, et l'hauso fatto far le donne; che ne diamadruso conto da foro, che lo dirunno, et sapeno tauto io che quel suogito ci fosse, quanto che mi credessi d'esser oggi condutto prisjone.

Intorno al commissario, raecontó del vasetto d'unguento che doveva dargli, e ne specificò gl'ingredienti; altre relazioni con lui, disse di non averne avule, se non che, circa un anno prima, quello cra venuto a casa sua, a chiedergli un servizio del suo mestiere.

Sulido dopo fu esaminato il figliudo; e fu allora ede quel povero ragazo ripetè la sciocea ciarla del vacetto e della penna, ele abbian riferia da principio. Del reslo, l'esame fu inconculeulte; e il Verri oserra, in una postilla, che = si dovera interrogare il figlio del barbiere su quel ranno, e vedere da quanto tempo si trovava nella rabbia, come fatto, a che uso; e allora si sarebbe chiarito meglio

l'affare. Ma, » soggiunge, « temevano di non trovario reo. » E questa veramente è la chiave di tutto.

Interrogarono però su quel particolare la povera moglie del Mora, la quale alle varie domande rispose che avvae falto il luecolo dicci o dodici giorni avanti; che ogni volta riponeva del rauno per certi usi di chirurgia; che per quesdo giene avevan trovalo in casa; ma che quello uno era stato adopteto, non essendocena talto bisogno.

Si fece esaminare quel ranno da due lavandaie, e da tre mediei.



Quelle dissero eli era ranno, na alterato; questi, che non era ranno; le une e gii altri, perceli floudo appiecievas e faceva le fila. « In una bottega d'un barbiere, « diec il Verri, « dove si saranno tavati de l'ini sporedi e dalle piaghe e di cerotti, qual cosa più naturate che il trovarsi un sedimento viscido, grasso, giallo, dopo varii giorni d'estate! " »

Ma în ultimo, da quelle visite non risultava una scoperia; risullava solanto una contradizione. E il dificasore del Padilis ne deduce, con troppo evidente ragione, ehe s'dalla lettura dell'istesso processo offensius, non si vede constare del corpo dei deliblio; requisito personalo necessario, accesi si venga a Reato, alto tanto pregiudiciale, e danno irreparabile. » E soserva che, tanto più cra necessario, în quanto l'effetto de sei voleva attribute a un detito, il

<sup>\* 055. §</sup> IV.

morir lante persone, avera la sua causa maturale. « Per i quali giuditti interti, « die, » quanto fose necessario ventre all' esperienza, lo risercanano le maligne costellationi, « il promosfici del Matthematici, quali intell'amo e tosa diri non nomindumano de peste, e finalmente il veder lante elità insigni della Lombardia, et Italia rimanere desodate, e dalla peste disfurile, in quali mon ai sentiruo pensieri, nitimori di noto. « Ancie I errore vien qui in ainto della verità: a quale però non in avera hisogno. E fa male il vedere come quest'unmo, dopo aver falto e questa e alfre osservazioni, guandament atte a dinsolare chimerico il delitto medissimo, dopo avere attributio alla forta del formenti il edeposizioni che accusavano il societte, dica in un lungo queste strane parole: « comiene confessare, che per matignità del delti nominali, et altri compite, con animo anore di sandigare le cave, e far guadagni, came il delto barbiere, al fad. 104, disse, si momesero a tanto delitico carrica la propria Patria. «

Nella lettera d'informazione al governatore, il capitano di giustizia parla di questa eireostanza eosi: « Il barbiero è preso, in easa di eni si sono trouate aleune misture, per giudicio de periti, molto suspette » Sospette! È una parola con cui il giudice comincia, ma con cui non finisee, se non suo malgrado, e dopo aver tentati tutti i mezzi per arrivare alla certezza. E se ognuno non sapesse, o non indovinasse quelli ch' crano in uso anche allora, e che si sarchbero potuti adoprare, quando si fosse veramente pensato a chiarirsi sulla qualità velenosa di quella poreheria, l'uomo che presiedeva al processo ee l'avrebbe fatto sapere, la quell'altra lettera rammentata poco sopra, con la quale il tribunale della Sanità aveva informato il governatore di quel grande imbrattamento del 18 di maggio, si parlava pure d'un esperimento fatto sopra de' cani, « per accertarsi se tali outnosità erano pestilentiali o no. " Ma allora non avevan nelle mani nessuu nomo sul quale potessero fare l'esperimento della tortura, e contro il quale le turbe gridassero: tolle!

Přima però di mettere alle strette il Mora, vollero aver dal comnissario più etiare e precise notirie; e il lettore dirà ethe cen 'era bisogno. Lo fevero dunque venire, e gli domandarono se ciò che aveva deposto era vero, e se non si rammentava d'altro. Confermò il primo delto, una non trovà mulla da aggiungerei.

Allora gli dissero che ha molto dell'inverisimile che tra lui et detto barbiero non sia passata altra negotiatione di quella che ha deposto, trattandosi di negotio tanto grave, il quale non si commette a persone per eseguirlo, se non con grande et confidente negotiatione, et non alla fugita, come lui depone.

L'osservazione era giusta, ma veniva tardi. Perché non farla alla prima, quando il Piazza depose la cosa in que' termini l'Perché una cosa tale chiamarla servità? Che avessero il senso del verisimile così ottuso, così lento, da volerei un giorno intero per aecorgersi ede li non de era? Essi ? I'ul altro. L'avevan delicalissino, anul troppo delicato. Non eran que' medesimi che avevan trovato, e immediatamente, cose inversimili che i Piazza non avesse sentilo parlare dell'inbratisamento di via della Vetra, e non sapesse il nome de' deputati d'una parrocchia? E perché un caso così osolistici, in un altro così correnti?

Il perchè lo sapevan loro, e Chi sa tutto; quello che possiamo vedere anche noi è che trovaron l'inversimiglianza, quando poteva essere un pretesto alla tortura del Piazza; non la trovarono quando sarebbe stata un ostacolo troppo manifesto alla cattura del Mora.

Abbian visto, è vero, che la deposizion del primo, come radicalmente nulla, non poteva da riora claum diritto di vunire a ciò. Ma pieleè votevano a ogni modo servirsene, bisognava aluncon conservaria intalta. Se gli avessero dette la prima volta quelle parole : An motto dell'innerisimile; se lui non avesse seiclita i difficultà, nettendo il fatto in forma meno strana, e sensa contradire al già detto (cosa da speraria poco); si sarchivor trovati al bivio, o di dover la seiare stare il Mora, o di carcerario dopo avere essi medesimi protestato, per di cosò, anticipalamente contro un la la vi-

L'osservazione sa accompagnata da un avvertimento terrible. El perciò se non si risolucrà di dire interamente la verida, come ha promesso, se gli protestu che non se gli seruna d'impunità promesso, aogni volta che si troci diainstata la suddetta sua confessione, el non intiera di tatto quello è possuto tra di lui e il suddetto l'archivero, el per il contrario, dicendo la verida se gli serunari l'ampunità promesso.

E qui si vede, come avevamo accemato sopra, cosa poté servire a giudici il non ricorrere al governatore per quell'impunità. Concessa da questo, con autorità regia e riservata, con un atto solenne, e da inserirsi nel processo, non si poteva ritirarla con quella disinvoltura. Le parole dette da na auditore si potevano annullare con altre parofe.

Si noti che l'impunità per il Baruello fu chiesta al governatore il 3 di settembre, cioè dopo il supplizio del Piazza, del Mora, e di qualche altro infelice. Si poteva allora mettersi al rischio di lasciarne scappar qualcheduno: la fiera aveva mangiato, e i suoi ruggiti non dovevan più esser così impazienti e imperiosì.

A quell'avvertimento, il commissario dovette, polché stava fermo nel suo sciagnaro proposto, aguzzar l'ingegen quanto poteva, ma non seppe far altro che ripeter la storia di prima. Diria al V. S.: due di acuati che uividanse l'outo, e rail detto Barbiero un terro di Protta Ticinese, con tre d'altri in compagnia; et ecleudomi passare, mi disse: Commissario, ho un noto da deurai; o pi di taisi colete dermolo adesso? Ini mi disse di no, et all'hora non mi disse l'effetto che dovena fare il detto note; ma quando me lo diede poi, mi disse ch'era onto da ongere le muraglie, per far morire la gente; ni in gli di-mandai se lo hancus proutato. Se non che la prima volta seven delcu lui non mi disse nicute; m'imagino bene che detto noto fosse evlento; la seconda: mi diste ch'era per far morire la gente. Ma senza fari caso d'um tal contradizione, gli domandano chi erano quelli che erano con delta Durbiero, e to come erano cottili.

Chi fossero, non lo sa; sospetta che dovessero essere vicini del Mora; come fossero vestiti, non se ne rammenta; solo mantiene che è vero tutto ciò che ha deposto contro di lui. Interrogato se ci pronto a sostenergicio in faccia, risponde di si. È messo alla tortura, per purgar l'infania, e perché possa fare indizio contro quell'infelice.

I tempi della tortura sono, grazie al eico, abbastanza tontani, perchè quotes formois richiclano, spiegazione. Una legge comana prescrives che « la testimonianza d'un gladiatore o di persona simile, non valesse senza i tornenti". - La giuri-prutena avera poi determiante, solto il titolo d'infami, le persone alle quali questa regola dovesse applicarsi; e il roc, confesso o convinto, cutrava in quella categoria. Ecco dunque in che maniera intendesvano che la tortura purgasse l'infamia. Come infame, diecrano, il compilee non merita fede; ma quando affernii une cosa contro un suo interesse forte, vivo, presente, si può eredere che la verità sia quella che lo sforzi ad affermare. Se dunque, dopo che un roc s'e fato accessione d'aliri, gli s'intima, o di rittatta l'accusa, o di sottoporia al tormeqti, e lui persiste nell'accusa; se, ritotta la minaccia ad effetto, persiste anche ne l'ormenti, il suo delto

<sup>\*</sup> Dig. Lib. XXII, tit. V, De testibus; l. 21, 2.

diventa credibile: la tortura ha purgato l'infamia, restituendo a quel detto l'aulorità elie non poteva avere dal earattere della persona.

E perché danque non averan fatta confermare al Piazza ner tormenti la prima deposizione? Fi a unhec questo per non mettre a cimento quella deposizione, così insufficiente, ma così necessaria alla cattura del Mora? Certo una tale emissione rendesva questa ancre più illegale: giacette era bensi ammesso che l'accusa dell'infame, non confermata ne' toruenti, potesse dar luoga, come qualunque altro più difettosi indizio, a prendere informazioni, ma non a procedere contro la persona 1. E ripararto alla consustrutine del foro milanese, cece quel che attesta il Caro in forma generalissima: a Milinche il detto del complice faccia fect, e necessario che sia confermato ne' toruenti, perché, essendo lui infame a cagion del suo proprio delito, non può essere ammesso come testimonio, senza tortura; e così si praisca da noi: et fia qual nos serrature 2.

Era dunque legale almeno la tortura data al commissario in quesir último costituto ? No, certamente: era iniqua, anche secondo le leggi, poiche gifela davano per convalidare un' accusa che non poteva direntar valida con nessun mezzo, a cagion dell'impunità da cui era stala promosas. E i voda come gli avese avverilià a proposito il loro Bossi. • Essendo la tortura un male irresparabile, si badi bene di ron farba soffirre in vano a un reo in casi simili, cioè quando non ci siano altre presumicacio i inditai del deditto 3. •

Ma che? facevan dunque contro la legge, a dargliela, e a non dargliela? Sicuro; e qual maraviglia che chi s'è messo in una strada falsa, arrivi a due che non son buone, ne l'una ne l'altra?

Del resto, è facile indovinare che la tortura datagli per fargli ritrattare un'accusa, non dovelte esser così cificace come quella datagli per istorzario ad accusarsi. Infatti, non etibero questa volta a serivere esclamazioni, a registrare urii ne gemiti: sostenne tranquillamente la sua deposizione.

Gli domandaron due volte perchè non l'avesse fatta ne' primi costituti. Si vede che non potevan levarsi dalla testa il dubbio, e dal cuore il rimorso che quella sciocca storia fosse un' ispirazion dell' impunità.

<sup>1</sup> V. Farinacci, Quæst. XLIII, 134, 136.

<sup>2</sup> Op. cil. Quest. XXI, 13.

<sup>3</sup> Op. cit, tit. De indiciis ei considerationibus anie iorturam; 183.

Rispose: fis per l'impedimento dell'aqua che ho detto che haueno deunta. Avrebbero certamente desiderato qualcosa di più conebudente; ma bisognava contentarsi. Avevan trascurati, che dico? schiavali, esclustulti imezi, che potevan condurre alla scoperta della verità: edile due contrarie conclusioni che potevan risultare dalla riserca, n'avevan volata una, e adoprato, prima un mezzo, poi un altro, per ottenerla a qualunque costo: potevan pretendere di trovarei quella soddisfazione che paò dar la verilà sinecramente ceretata? Spegnere il lume è un mezzo opportunissimo per non veder la cosa che non piace, ma non per veder quella che si desidera.

Calato dalla fune, e mentre lo slegavano, il commissario disse: Signore, ci voglio un puoco pensar sino a dimani, et dirò poi quello d'auantaggio, che mi ricorderò, tanto contro di lui, quanto d'altri.

Mentre poi lo riconducevano in carcere, si fermò, dicendo: ho non so che da dire; e nominò come gente amica del Mora, e pochi di buono, quel Baruello, e due foresari , Girolamo e Gaspare Migliavacca, padre e figlio.

Gos i o sciagurato cercava di supplir col numero delle vittime alla mananza delle prove. Na coloro che l'avexano interrogato, polevano non accorgersi che quell' aggiungere era una prova di più che non aveva che rispondere? Eran Ioro che gii avevan chiesto delle circostauze che rendessero versianile il fatto, e cli propone la diffeotili, non si può dir che non la veda. Quelle nuove denunate in aria, o que l'entalivi di demunzie volevan dire apertamente voi altri pretendete ch'i o vi renda cliaro un fatto; come è possibile, se il fatto non e? Ma, in utilina, quel che vi prense d'aver delle persone da condannare; persone ve me do; a voi lora ca avavare quel che vi biogna. Con qualcheduno vi riusciria: v' è pur riuscirio con me.

Di que tre nominati dal Piazza, e d'altri che, andando avantí, furon nominati con agual fondamento, e condenati con ugual sicurezza, non faremo menzione, se non in quanto potrà esser necessario alla storia di laie del Morri (quali, per essere i prini cadadi in quelle mani, farmon riguardali sempre come i principali autori del delitto) o in quanto ne esca qualcosa degna di particolare osservazione. Ometimuo pure in questo longo, come faremo altrove, de fatti secondari

<sup>\*</sup> Arrollni di forbici per tagliar l'oro filalo. L'esserci una professione a parle per quell' Industria secondaria, fa vedere come fiorisse ancora la principale.

e incidenti, per venir subito al secondo esame del Mora; elle fu in quel giorno medesimo.

la mezzo a varie domande, sul suo specifico, sul ranno, su certe lucerfole che aveva fatto prender da de'ragazzi, per comporne un medicamento di que' tempi (domande alle quali soddisfere come un uomo che non ha nulla da nascondere ne da inventare), gli metton li i pezzi di quella carta che aveva stracciata nell'atto della visita. La riconoco, disse, per quella scrittura che io strazziai insueventamente; et ii potranno il pezzetti congregar insieme, per oeder la contieneza, et un verrá ancora a memoria da chi mi sij stata data.

Passaron poi a fargli un'interrogazione di questa sorte: in che modo, son haurado più che tanta ancielto con il dette Commissario chiamato Gulielmo Piazza, come ha detto nel precedente suo esame, esso Commissario con tanta ilbertà gli ricercò il undetto esso di preservantuo; el lui Constituto, con tunta ilbertà el presetzez, si offere di dargiello, et l'interpellò di andarlo a pigliare, come nell'altro suo esame ha depota.

Ecco ele torna în campo la misura stretta della verisimigliana. Quando il Piaza saeri per la prima volta, dei la bathere, mo anico ti losa di e losa nano, con quella medesima libertale prestezza, gli aveva offerto un vasetto per far morire la gente, non gli fecces difficoli si la fanno a chi assersiee che si trattava d'un rimedio. Eppure, si devono naturalmente usar meno rigurardi nel cereare un compile necessario a una contravvenzion leggiera, e per una cosa in sè onesissima, che a cereardo, sucan necessità, per un attentato periochoso quanto escerabile: e non è questa una scoperta che si sia fatta fin questi due ultimi secoli. Non era l'unono del secono che ragionava così alla rovescia: era l'unono della passione. Il Mora rispose: io lo feci per l'interecci con l'acci per l'interecci con con la rovescia: era l'unono della passione. Il Mora rispose: io lo feci per l'interecci con l'acci per l'interecci con con la la rovescia.

Gii domandano poi se conosce quelli dei il Piazza aveva nominati; risponde dei Il conosce, na non è loro amileo, perché son certa gente da lasciarli fare il fatto suo. Gii domandano se sa chi avesse fatto quell'imbrattamento di tutta la città; risponde di no. Se sa do chi il commissario abbia avuto l'unguento per unger le muraglie: risponde ancora di no.

Gli domandan finalmente: se sa che persona alcuna, con offerta de danari, habbi ricercato il detto Commissario ad ontar le muraglie della Vedra de' Cittadini, et che per così fare, li habbi poi dato un vasetto di vetro con dentro tal onto. Rispose, chinando la testa, e abbassando la voce (flectens caput, et submissa voce): non so niente.

Forse solianto altora cominciava a vedere a che strano e orribidi fine poteser tiuscire quel rigirio di domanda. E chi sa in che maniera sari stata fatta questa da coloro, che, incerti, volere o non volere, chella forse scoperati, tanto più dovevano accennar di superne, e mostrarsi anticipatamente facti contro le negative che prevedevano. I visi e gli atti che facevan loro, non li nolavano. Anderon dunque avanti a domandargii direttemente: e lui Constituto ha ri-cercato il suddetto Guitchno Piazza Commissario della Sanità ad ongere le muraggie il a torno al la Fedra del Citationi, et per coi fare se gli ha dado un cuatto di vetvo con dentro l'onto che douesus odoperarez, con promessa di dargli annora una quantità de danari.

Esclamò, più che non rispose: Signor no! maidè \* no! no in eterno! far io queste cose? Son parole che può dire un colpevole, quanto un innocente; ma non nella stessa maniera.



Antica inferiezion milanese, corrispondente al toscano mudié, « particella usata dagli antichi, alla provenzale, » dice la Crusca. Significava in origine mio Dio; ed era una delle tante formole di giuramento, entrate per abuso nel discorso ordinario. Ma in questo caso quel Nome non sarebbe siato nominato in vano.

Gli su replicato, che cosa dirà poi quando dal suddetto Gulielmo Piazza Commissario della Sanità, gli sarà questa verità sostenuta in saccia.

Di nuovo questa rerità! Non conoscevan la cosa che per la deposisione d'un supposto complier, a questo avevan detto esti medistini, il giorno medissino, che, come la raccontava lui, haueus motto delliuerisionile; lui non ci aveva saputo aggiungere neppure un'ombra di versissinglianza, se la contradizione non ne dà; c al Mora dicevano francamente; questa errità! Era, ripeto, rouszeza del tempil era babarie delle leggi? era ignoranza? era supersizione? O era una di quelle votte che l'inquistà si somatice da se?

Il Mora rispose: quando mi dirà questo in faccia, dirò che è un infame, et che non può dire questo, perchè non ha mai parlato con me di tal cosa, et guardimi Dio!

Si fa venire il Piazza, e, alla presenza del Mora, gli si domanda, tutto di seguito, se è vero questo e questo e questo; tutto ciò che ha deposto. Risponde: Signor si, che è vero. Il povero Mora grida: ah Dio misericordia! non si trouarsi mai questo.



- Il commissario: io sono a questi termini, per sostentarui voi.
- Il Mora: non si trouară mai; non prouarete mai d'esser stato a casa mis
- Il commissario: non fossi mai stato in casa costra, come vi son stato; che sono a questi termini per coi.

Il Mora: non si trouarà mai che siate stato a casa mia. Dopo di ciò, furon rimandati, ognuno nel suo carcere.

Il capitano di giustiria, nella lettera al governatore, più volte cialar, rende conto di quel confronto in questi termini: « Il Piazza animosamente gli ha sostenuto in faccia, esser vero eli egli riccui da lui lale unguento, con le ricrostanze del lospo e del tempo.» Lo Spinola dovette credere che il Piazza avese spocificate queste circo-stanze, contraditoriamente coi Mora; e tutto quel sostenore animo-samente si riduceva in realità a un Sipisor si, che è evro.

La lettera finisce con queste parole: «Si vanno facendo altre diligenze per soprire altri compilei, o mandanti. Frantanto ho voluto
che quello che passa fosse inteso da V. E., alia quale humilmente
bascio le mani, et a aguro prospero fine delle sue impreca. «Probabilimente ne farono «critte altre, che sono perdute. In quanto all'imprese, l'augurio ando a volto. Lo Spinola, non ricevendo rinforia, e
disperando ormati di prender Casale, s'ammado, anche di passione,
verso il principio di setterabre, e mori il 38, maneando sull'utilino
all'ilustre sopramome di prenditor di elità, acquistato nelle Fiandre, e dicendo (mi ispagnolo): mi han levato l'onore. Gli avevan fatto
peggio, cel dargi un posto a cui ernoa nanese tante obbligazioni, delle
quali pare che a lui ne premesse solamente una: e probabilmente
non glici avevan dato che per questa.

Il giorno dopo il confronto, il commissario chiese d'esser sentito; e, introdotto, disse: «il Bardriero ha detto ck' in ona nono mai stato a rans man; perciò F. S. essuini Baldanna Litta, che sta nella casa dell' Antiano, nella Contrada di S. Derrandino, et Sifeno Bazzio, che fai il titore, et sta nel porco per contro S. Agantio, persono S. Ambrogio, il quali sono informati ck' io sono stato nella cana et bottepa di etto Partiero.

Era venuto a fare una tal dichiarazione, di suo peoprio impulso? O era un suggerimento fatolgi dare da riguide? Il primo sarchée strano, e l'esito lo farà vedere; del secondo e' era un motivo fortissino. Volevano un prefesto per mettere il Joura alla tortura; e tra lecose che, secondo l'opinione di motti doltori, potevan dure all'accusa del complice quel valore che non aveva da sé, e renderia inditios sufficiente alla tortura del nominato, una era che tra loro e i fosse sufficiente alla tortura del nominato, una cra che tra loro e i fosse sanicina. Non però un' amierita, una conocenza qualanque; perebe, a intenderla così – dice il Parinacet, – ognia cessa d'un compilere. farebbe indizio, essendo troppo facile che il nominante conosca il nominato in qualche maniera; ma bensi un praticarsi stretto e frequente, e tale da render verisimile che tra loro si sia potuto concertare il delitto ". » Per questo avevan domandato da principio al commissario, se detto Barbiero è amico di lui Constituto. Ma il lettore si rammenta della risposta che n'ebbero: amico si, buon di buon anno. L'intimazione minacciosa fattagli poi, non aveva prodotto niente di più; e quello che avevan cereato come un mezzo, era diventato un ostacolo. È vero che non era, nè poteva diventar mai un mezzo legittimo ne legale, e che l'amicizia più intima e più provala non avrebbe potuto dar valore a un'accusa resa insanabilmente nulla dalla promessa d'impunità. Ma a questa difficoltà, come a tante altre che non risultavano malerialmente dal processo, ci passavan sopra: quella, l'avevan messa in evidenza essi medesimi con le loro domande : e bisognava veder di levarla. Nel processo son riferiti discorsi di carcerieri, di birri e di carcerati per altri delitti, messi in compagnia di quegl' infelici, per carar loro qualcosa di bocca. È anindi più che probabile che abbiano, con uno di questi mezzi, fatto dire al commissario, che la sua salvezza poteva dinendere dalle prove che desse della sua amicizia col Mora; e che lo sciagnirato, per non



\* Quest, XLIII, 172-174

102

dir che non n'avera, sia ricoro a quel partito, al quale non averable mai pensato da S. Perche, quale assegnamento polesse fare sulla telsitimonianza de' due che avera citali, si vede dalle toro deposizioni. Baddassere Litta, interrogalo se ha mai crito il Piezza ni casa o in tottega dei Mora, risponde: sipune, no. Stefano Buzzi, interrogato se sa che rai il delto Piezza et Barbiero vi passi alema amielita, prisponde: può casere che simo amiel, et che si salutassero; sua questo unu lo saperi mai dire a F. S. Interrogato di movo se sa che til detto Piezza sia mai stato in casa o bottoga del detto Barbiero, risponde: no ha superi mai dire a F. S.

Vollero poi sentire un altro testimonio, per verificare una circostaura asseria da Piazza nella sua deposizione; cio che un certo Matteo Voipi s' era trovalo presente, quando il harbiére gli aveva detto: ha poi da durai un non no che. Questo Voipi, interrogato su di cii, non solo risponde di non ne saper nalla, ma, redarquisi, aggitung risolutamente: io giararis che non ho mai visto che si sinno nortati insiena.

Il giorno seguente, 50 di giugno, fu soltomesso il Mora a un nuovo esame; e non s'indovinerebbe mai come lo principiassero.

Che dien per qual causa lui Coustitus, nell attro uno cause, mentre fa confentate cua Guillemo Porza Comunisario della Sività, ha negato a pena haner cognitione di lui, dicendo che mai fu in caus une, con però che in contarro igli fu sustanta fa faccia; etpure, sel primo suo esame montra d'auvere piena sua cognitione, cono che aucor delongono altri nel processo formato; il che autoras il cuonce per vero dalla prantezsa ma in afferiti, et appaecechiarii il vano di preventanta, depasto nel son precedente esamo.

Risponde: è ben vero che detto Commissario passa da li spesso dalla mia bottega; ma non ha prattica di casa mia, nè di me.

Replicano: che non solo è contrario al suo primo esame, ma ancora alla depositione d'altri testimonij. . . .

Qui è superflua qualunque osservazione.

Non osarou però di metterlo alla fortura sulla deposizion del Piazza, na che fecero? ricorsero all'espediente degli inversimili; e, cosa da non credersi, uno fu il negar che faceva d'avere amiciale rol Piazza, e che questo praticase in casa sua; mentre asseriva d'avergli pronesso il preservativo il valiro che non rendesse un conto soddisfacente del perchè aveva fatta in pezzi quella serittura.

Ché il Mora seguitava a dire d'averlo fatto senza badarei, e non erredendo che una tal cosa potesse importare alla giustiais; o che temesse, povero infeliere il aggravarsi confessando che l'aveva fatto per trafugar la prova d'una contravvenzione, o che infatti non sapesse lem render conto a sè stesso di ciò che aveva fatto in que primi momenti di confusione ce di spavento. Na sà come si sia, que pezzi gli avevano: e se credevano che in quella serittura ci popotesse esser qualche indizio del dellito, potevan rimetterfa insieme, e leggerla come prima: il Mora stesso gliel aveva suggerito. Anzi, chi mai crederic che non l'a vessero gli fatto?

Intimaron dunque al Mora, con minaccia della tortura, che dicesse la verità su que' due punti. Rispose: già ho detto quello che, passa intorno alla scrittura; et puole il Commissario dir quello che vole, perchè dice un' infamità, perchè io non gli ho dato niente.

Credeva (e non doveva erederlo?) che questa fosse in ultimo la verità che volevan da lui; ma no signore; gli dicono che non se gli ricerca questa particolarità, perchè supra di essa non s'interroga, si si vole per adesso altra verità da lui, che di suppre il flue perchè ha corpato (siracolo) la detta estitura, et perchè ha negato et negli che il detto Commissario sia stato alla bottega suia, mostrando quasi di non hauer cognitione di lui.

Non si troverebbe, m' immagino, così facilmente un altro esempio d'un così s'frontamente bugiardo rispetto alle formalità legalt. Essendo troppo manifestamente maneante il diritto d'ordinar la tortura per l'oggetto principale, anat unito, old'accusa, volverano fa constare et era per altro. Ma il mantello dell'iniquità è corto; e non si può tirarlo per ricoprire una parte, senta scoprirne un'altra. Compariva così di più, che non avevano, per venire a quella violenza, altro che due iniquissimi pretesti: uno dichiarato tale in fatto da foro medesimi, col non voler chairris di ciò che contensese la serittura; l'altro, dimostrato fale, peggio, dalle testimonianze con cui avevan tentato di fardo viovatare indizio tegale.

Ma si vuol di più l'Quand'anche i testimoni avessero pienamente confernato il secondo detto del Piazza su quella cirrostanza parlicolare e accessoria; quand'anche non el fosse silat di mezzo l'impunità; la deposizion di costui non poteva più sonuministrare nessun indizio legale. ul complete che varia e si contradice nelle sue deposizioni, essendo pereiò ancle sepergiuro, non, può fare, contro i nominati ndizio alla tortura....anzi nemmeno all'inquisizione.... e questa si puù dire dottrina comunemente ricevuta dai dottori ".» Il Mora fu messo alla tortura!



L'infelie non avera la robustezza del suo caltumistore. Per qualche tempo però, il dolore non gli tiró funoi altra che grida compasionevoli, e proteste d'aver detta la verità. Oh Dio mio! non ho coguiliane di colai, ne ho mai hamuto pratica con fari, et per questo non posso dire. ... et per 'questo dire la bugia che sia praticato in cana mia, ne che nia mai stato nella mia dottega. Son morto l'misericordia, mio Siguore I misericordial I hos strecistos la serititara, redetudo fase la ricetta del mio elettunario.... perchè volesso il gundaano lo sollamente.

Questa son è causa sufficiente, gli dissero. Supplieò d'esser lasciato gi, ed cilroble la verità l' Pa laciato gió, e di cilroble la verità l' Pa laciato gió, e disse: La verità è che il Commissario non ha pratica afeuna meco. Pa ricominetato e acerseito il tormento: alle spietate istanze degli esaminatori, il nideite rispondeva: l'. S. veda quello che role che dica, ho dirò: la risposta di Filota a chi lo faceva tormentare, per ordine d'Alessandro il

<sup>\*</sup> Farinacci, Quest. XLIII; 185, 186.

grande, « il quale stava ascoltando pur anch'esso dietro ad un arazzo 1: » dic quid me velis dicere 1; e la risposta di chi sa quant'altri infelici.

Finalmente, potendo più lo spasimo che il ribrezzo di calunniar sè stesso, che il pensiero del supplizio, disse: ho dato un vasetto pieno di brutto, cioè sterco, acciò imbrattasse le unuraglie, al Commissario F. S. mi lasci qiù che dirò la verità.

Così cran riusciti a far conformare al Mora le congetture del birro, come al Piazza l'immaginazioni della donnicciota; ma in questo secondo caso con una tortura illegale, come nel primo con un'illegale impunità. L'armi eran prese dall'arsenale della giurisprudenza; ma i colpi eran dali ad arbitrio, e a tradimento.

Vedendo che il dolore produceva l'effetto che avevan tanto sospirato, non esaudiron la supplica dell'infelice, di farlo almeno cessar subito. Gl'intimarono che cominci a dire.

Disse: era stevo humano, mogiazo (ramo; ed ecco l'effetto di quella visità della caldiai, cominciata con tanto apparato, e tronosta con tauta perificio); perchi me lo domando lat, cioè il Commissario, per induvatare i case, et di quelta materia che esse dalta bocca dei morti, che son sui carri. E menmen questo cra un suo ritrovato. In un esame posteriori, niterregato dove ha imparato tal sua compositione, rispose: diceranuo così in barbaria, che si adoperaua di quella materia che sea dalla bocca di morti... est in "insegnaria da giongravi la licciuta et il sterca. Avrebbe potuto rispondere: da mici assessini, lo imparato; da vio altri e dal pubblico.

Ma c' è qui qualche altra cosa di molto strano. Come mai usci fuori con una confessione che non gil averan richiela, che avevano anzi scelusa da quell' esame, dicendogli che non ne gil ricerca questa particolarità, perché supra di esa, non s' interropa? Poichè il dolore lo strascinava a mentire, para naturale che la lugia doveses strasmeno ne limiti delle donande. Poteva dire d' essere amieo intrinseco del commissario; poteva inventar qualche motivo colpevole, aggravante, dell' avere stracciala la scrittura; una perché andar più fin il di quello che lo spingevano? Forse, mentre era soprafiatto dallo spasimo, gli andavan suggerredo altri mezzi per farlo finirè gli facevano.

I Plutarco, Vita d'Alessandro: traduzione del Pompel,

<sup>2</sup> Q. Curtii, VI, ff.

altre interrugazioni, che non furuno scritte nel processo? Se fosse così, poltermon escerci ingunati noi a dir che avvano ingannola il governatore cel lasciargii credere che il Piazza fosse atsto interrogato sul delitto. Ma se altora non abbiam messo in campo il sospetto che la bugia fosse nel processo, piutiosto che nella tettera, fin perche i fatti non cen advano un motivo bastante. Ora è la difficultà d'ammettere un fatto stransismo, che ci sòrcar quasi a fare una supposizione atroce, in aggiunta di tante atroctià evidenti. Gi troviam, dico, tra il redere che il Mora s'accussose, senza esserne interrogato, d'un delitto orribite, che non aveva commosso, che doveva procaccipigi una morte saparottosa, e il congetturar che coloro, mentre riconossevan col fatto di non avere un titolo sufficiente di formentarlo per fagili confessa quel delitto, profitassero della fortura datagli con un altro pretesto, per cavargii di bocca una tal confessione. Veda il teltore quel che gii aver di dovere seculiere.

L'interrogatorio che succedette alla tortura fu, dalla parte del giudici, comi era stato quello del commissario dopo la promessa d'impunità, un misto o, per dir meglio, un confrasto d'insensatezza e d'astusia, un moltiplicar domande senza fondamento, c un ometter l'indagini più evidentemente indicate dalla causa, più imperiosamente prescritte dalla giurisprudenza.

Posto il principio che » nessuno commette un dellilo senza cagione; » riconocciuto il falto che » uniti deboli d'amino avevan comfessato delitti che poi, dopo la condanna, e al monento del suppliida, avevan protestato di non aver commesa, e a l'amonento del suppliida, avevan protestato di non aver commesa, e a riconocciuna
riconocciuna avera stabilito che « la confessione non avesse valore,
se non e cera espressa la cagiono del delitto, e se questa cagione non
era versimile e grave, in proporzion del delitto melesimo. " - Ora, l'
infelicissimo blura, ridotto a improvivas moure favole, per confermar quella che dovva condurba un atroe supplizio, disse, in quell'interrogatorio, che la hava del morti di peste l'aveva avuta dal
commissario, che questo gli sevva proposto il delitto, e che il motivo
del fare e dell'accettare una proposta simile era che, ammalandosi,
on quel mezzo, molte persone, avrebbero guadagnato molto tuti e
diue: uno, nel suo posto di commissiro ; l'altro, con la specio del
uie: uno, e las suo posto di commissiro ; l'altro, con la specio del
uni con prime della propostato del metalo del me

<sup>\*</sup> Farinacci, Quest. L, 31; LXXXI, 40; Lil, 150, 152.

preservativo. Non domanderemo al lettore se, tra l'enormità e i pericoli d'un tal delitto, e l'importanza di tali guadagni (ai quali, del resto, gli aiuti della natura non mancavan di certo), ci fosse propozione. Ma se eredesse ehe que' giudiei, per esser del secento, ce la trovassero, e che una tal cagione parsesse loro verisimile, li sentirà essi medesimi dir di no, fin un altro esame.

Ma e' era di più: e' era eontro la cagione addotta dal Mora una difficoltà più positiva, più materiale, se non più forte. Il lettore può rammentarsi che il commissario, accusando sè stesso, aveva addotta anche lui la cagione da éui era stato mosso al delitto; cioè che il barbiere gli aveva detto: ungete . . . . et poi venete da me, che hauerete una mano, o come disse nel costituto seguente, una buona mano de danari. Ecco dunque due eagioni d'un solo delitto : due eagioni . non solo diverse, ma opposte e incompatibili. È l' uomo stesso che, secondo una confessione, offre largamente danari per avere un compliee; secondo l'altra, acconsente al delitto per la speranza d'un miserabile guadagno. Dimentiehiamo quel ehe s' è visto fin qui: come sian venute fuori quelle due cagioni, con che mezzi si siano avute quelle due confessioni; prendiam le cose al punto dove sono arrivate. Cosa facevano, trovandosi a un tal punto, de' giudici ai quali la passione non avesse pervertita, offuscata, istupidita la coscienza? Si spaventavano d'essere andati (foss'anche senza colpa) tanto avanti; si consolavano di non essere almeno andati fino all' ultimo, all' irreparabile affatto ; si fermavano all'inciampo fortunato che gli aveva trattenuti dal precipizio; s'attaccavano a quelta difficoltà, volevano scioglier quel nodo; qui adopravan tutta l'arte, tutta l'insistenza, tutti i rigiri dell'interrogazioni; qui ricorrevano ai confronti; non facevano un passo prima d'aver trovato (ed era forse cosa difficile?) qual de' due mentisse, o se forse mentissero tutt' e due. I nostri esaminatori, avuta quella risposta del Mora : perchè lui hauerebbe quadaquato assai, poiche si sarian ammalate delle persone assai, et io hauerei quadagnato assai con il mio elettuario , passarono ad altro.

Dopo eiò, basterà, se non è anche troppo, il toccar di fuga, e in parte, il rimanentè di quel costituto.

Interrogato, se ei sono altri complici di questo negotio, risponde: ei saranno li suoi compagni del Piazza, i quali non so chi siano. Gli si protesta che non è verisimile che non lo sappi. Al suono di quella parola, terribile foriera della tortura, l'infelice afferma subito, nella forma più positiva: sono li Foresari et il Baruello: quelli che gli crano stati nominati e così indicati, nel costituto antecedente.

Dice che il velcno lo teneva nel fornello, cioè dove loro s'erano immaginali che potesse essere; dice come lo componeva, e conelude: buttano via il resto nella Fedra. Non possiam tenerci qui di non trascrivere una posilia del Verri. « E non avrebbe gettato nella Vetra il resto, dopo la prigionia del Paizza! »

Risponde a caso ad altre domande che gli fanno su circostanze di luogo, di tempo e di rose simili, come se si tratasse d'un falto chiaro e provato in sostanza, o non ci maneassero che delle particolarità; e finalmente, è messo di nuovo alta tortura, affinche la sun deposizione potesse valer contro I noninati, e segnatamente contro il commissario. Al quale avevan data la tortura per convalidare una deposizione opposta a questa in punti essenziali ! Qui non potermon allegar testi di leggi, ne opinioni di dottori; perché in verità la giuristroradonza non aveza preveduto un caso simile.

La confessione fatta nella tortura non valeva, se non era ratificata senza tortura, e in un altro luogo, di dove non si potesse vedere l'orribile strumento, e non nello stesso giorno. Eran ritrovati della scienza, per rendere, se fosse stato possibile, spontanea una confessione forzata, e soddisfare insieme al buon senso, il quale diceva troppo chiaro che la parola estorta dal dolore non può meritar fede. e alla legge romana che consacrava la tortura. Anzi la ragione di quelle precauzioni, la ricavavano gl' interpreti dalla legge medesima, cioè da quelle strane parole: « La tortura è cosa fragile e pericolosa e soggetta a ingannare; giaechė molti, per forza d'animo o di corpo, euran cosi poco i tormenti, che non si può, con un tal mezzo, aver da loro la verità: altri sono eosi intolleranti del dolore, else dicon qualunque falsità, piuttosto che sopportare i tormenti ". » Dico: strane parole, in una legge che manteneva la tortura; e per intendere come non ne eavasse altra conseguenza, se non ehe « ai tormenti non si deve ereder sempre, » bisogna rammentarsi elle quella legge era fatta in origine per gli schiavi, i quali, nell'abiezione e nella perversità

Res est (quæstio) fragilis et periculosa, el quæ verilalem falial. Nam plerique, pallenlla sive durilia tormentorum, lla tormenta contemnunt, ul exprimi cis verilas nullo modo possit, alli lanta sunt impatientis, ul quovis mentiri quam pati tormenta veilat. Die., Lib. XVIVII. 14. XVIII. 14. 25.

del geniliesimo, poterono esser considerati come cose e non persone, e sui quali si erectiva quindi lerito qualunque esperimento, a segno che si tormentavano per iscoprire i deitti degli altri. De' nuovi interessi di nuovi legislatori ta fecero poi applicare anche alle persone libere; e la forza dell'autoria la fece durar tutti secolo jivi de gentiliesimo: esempio non raro, nas nobabile, di quando una legge, avviata che sia, possa estendersi al di li del suo principio, e sopraviverati,

Per adempir dumque una tale formatifa, chiamarsono il Mora a un nuovo esame, il giorno seguente Ma siecome in tutto do evan muelter qualesca d'insidinos, d'avantaggioso, di suggestivo, così, in vece di obunandargi se intenteva di ratificar la sua confessione, gii domandurono se la cosa afcuna d'appionere all'esame et confessione sua, che fece hieri, doppo che fu ossuesso di tormentare. Escludevano il dubbio: la giuripranduza valevas che la confessione della fortura fosse rimessa in questione; essi la davan per fernas, e chiedevan solulanto che fosse accrescistia.

Ma in quell'ore (direm noi di riposo?) il sentimento dell'innocenza, l'orror del supplizio, il pensiero della moglie, de figli, avevan forse data al povero Mora la speranza d'esser più forte contro nuovi



toruscuti; e rispose: Nignor no, rhe non ho cosa d'aggonogerai, et alo più pretto cosa de saminir. Doveltero pure domandarfii, che con da sminvire. Rispose più apertamente, e come prendendo coraggio: quell'nuguento che ho detto, non ne ho fatto minga (quic), et quello che ho detto, p. la detto per i termenti. Gli minaccistrus sibilo la

104

rinnovazion della tortura; e eiò (haciando da parte tutte l'altre violente irregolarità) senza aver messe in chiaro le contradicioni tra lia e il commissario, cioè senza poter dire essi medesimi se quella nuova tortura gliela avvelbero data sulla sua confessione, o sulla deposizioni dell'altro; se come a complice, o come a reo principale; se per un dellito commesso da disignazione altriu, o del quale era stato l'istignatore; se per un delitte che lui aveva voluto pagar generosamente, o dal quale avesa sperato un miserabile guadagno.

A quella minaccia, rispose ancora: replico che quello che dissi hieri non è vero niente, et lo dissi per li tormenti. Poi riprese: V. S. mi lasci un puoco dire un'Aue Maria, et poi farò quello che il Signore me inspirarà; e si mise in giucechio davanti a un'immagine del Crocilisso, cicò di Quello che doveva un giorno giudicare i suoi giudici.



Atatosi dopo qualche monreato, e slimolalo a coinfermar la sua confessione, disse: in conscienza min, non è rero niente. Condotto subito nella stauza della tortura, e legato, con quella crudele aggiunta del canpo, l'infelicissimo disse: F. S. non uni stij a dar più toruenti, che la cerità che ho deposta, la ropolio mantaerus. Slegato e ricondoti o nella stanza dell'esame, disse di nuovo: non è vero niente. Di nuovo alla tortura, dove di nuovo disse quello che volevano; e avendogli il dolore consumato fino all'ullimo quel poco resto di coraggio, mantenne il suo detto, si dichiarò pronto a ratificar la sua confessione;



non voleva nemuneno che gliela leggessero. A questo non acconsentirono: serupolosi nell'osservare una formalità ormai inconcludente, mentre violavan le preserizioni più importanti e più positive. Lettogli l'esame, disse: è la verità tutto.

Dopo di ciò, perseveranti nel metodo di non proseguir le riercale, di non afrontar le difficultà, se non dopo i tormenti (ciò de la legge medesima aveva eredulo di dover vietare espressamente, ciò cho Diodeziano e Massimiano avevani voluto impedire! 1) pensaron finalmente a domandargli se non aveva avuto altro fine che di guadagnar con, la vendità del suo clettuario, Rispose: che suppia mi, quanto a me, non ho altro fine.

Che sappia mi l' Chi, se nou lui, poteva sapere cosa fosse passato nel suo interno? Eppure quelle così strane parole erano adattate alla circostanza: lo aventurato non avrelibe poluto trovarne altre ele significassero megio a che segno aveva, in quel momento, abdicato,

<sup>\*</sup> Nel rescritto citato sopra, alla pag. 764.

per dir cosi, sé medesimo, e acconsentiva a affermare, a negare, a sapere quello soltanlo, e futto quello che fosse piaciulo a coloro che disponevan della tortura.

Vanno avanti, e gli dicono: che ha molto dell'interrimitale che, sodamente per hanner oracinose il Commissario di lomorare assai, et hi Constituto di rendere il uso elettuario habbino procurato, com l'imboratamento delle porte, a destrittione et morte delle gorte; percisi dica a che fine, et per che rispotto si sono mossi loro duoi a con fare, per un interesse coni logiro.

Ora vien fuori quest'inverisimiglianza? Gli avevan dunque minaeciata e datà a più riprese la tortura per fargli ratificare una confessione inverisimile! L'osservazione era giusta, ma veniva tardi, diremo anelie qui; giaeché il rinnovarsi delle circostanze medesinie, ei sforza quasi a usar le medesime parole. Come non s'erano accorti che ei fosse inverisimiglianza nella deposizione del Piazza, se non quando ebbero, su quella deposizione, carecrato il Mora; eosi ora non s'accorgono che ei sia inverisimiglianza nella confession di questo, se non dopo avergli estoria una ratificazione elle, in mano loro, diventa un mezzo sufficiente per condamario. Vogliam supporre che realmente non se n' accorgessero che in questo momento? Come spiegheremo allora, come qualificheremo il ritener valida una tal confessione, dopo una tale osservazione? Forse il Mora diede una risposta più soddisfacente che non fosse stata quella del Piazza? La risposta del Mora fu questa: se il Commissario non lo sa lui, io non lo so; et bisogna che lui lo sappia, et da lui V. S. lo saprà, per essere stato lui l'inuentore. E si vede che questo rovesciarsi l'uno sull'altro la colpa principale, non era tanto per diminnire ogninio la sua, quanto per soltrarsi all'impegno di spiegar cose else non erano spiegabili.

E dopo una risposta simile, gl'inlimarono che per hauer lui Consitutus fatto in undetta compositione et unquento, di concetto del detto Commissario, et a îni doppo dato per ontare le muraglie delle cose, nel suedo et forma da lui Constituto et dal detto Commissario, deposto, a fine di far movire la agente, siconesi il detto Commissario in confessato d'hauere per tel fine eseguito, esso Constituto si fa voc d'hauer processato in tal modo la morte della gente, etch per hauer così fatto, sij incurso selle pene imposte dalle leggi a chi procura et tenta di cui fire.

Ricapitoliamo. I giudici dicono al Mora; come è possibile che vi

saite determinatí a commettere un tal defilto, per un tal interesse? Il Mora risponde: il commissario de deve supere, per sé, e per ne: domandatene a loi. Li rimette a un altro, per la spiegazione d'un fatto dell'animo son, perché possan chiarirsi come un motivo sia stato sufficiente a produrre in lui una deliberazione. E a qual altro? A uno che non anumetteva un tal motivo, poiché attribuiva il delitto a tut'altra cagone. E i giudici rivovano de la difficiotà é soidal, che il delitto confessato dal Mora è diventato versimile; tanto che une lo estillitocomo reo.



Non poteva esser l'ignoranza quella che faceva loro vedere inverisimiglianza in un tal motivo; non era la giurisprudenza quella che il portava a fare un tal conto delle condizioni trovate e imposte dalla giurisprudenza.

۰

e bene due co scissera storie simi, anche di questa.

impunità e la tortura avexan prodotto due storie; e benché questo bastasse a tali gindici per proferir due condanne, vedreuno ora come lavorassero e riuscissero, per quanto era possibile, a rifonder le due storie in una sola. Vedreuno poli, in ultimo, come mostrassero, col falto, d'esser persuasi essi medeionette.

Il senato confermò e estese la decisione de' suoi delegati. « Sentilo

ciò che risultava dalla confessione di Giangiacomo Mora, riscontrate le eose antecedenti, considerato ogni cosa, " meno l'esserei, per un solo delitto, due autori principali diversi, due diverse cagioni, due diversi ordini di fatti, « ordino che il Mora suddetto.... fosse di nuovo interrogato diligentissimamente, però senza tortura, per fargli sniegar meglio le cose confessate, e ricavar da lui gli altri autori. mandanti, complici del delitto; e elie dopo l'esame fosse costituito reo, con la narrativa del fatto, d'aver composto l'unguento mortifero, e datolo a Guglielmo Piazza; e gli fosse assegnato il termine di tre giorni per far le sue difese. E in quanto al Piazza, fosse interrogato se aveva altro da aggiungere alla sua confessione, la quale si trovava mancante; e, non n'avendo, fosse costituito reo d'avere sparso l'impuento suddetto, e assegnatogli il medesimo termine per le difese. » Cioè: vedele di cavar dall' uno e dall' altro quello che si potrà: a ogni modo, sian costituiti rei, ognuno sulla sua confessione, benché siano due confessioni contrarie.

Cominciaron dal Piazza, e in quel giorno medesimo. Da aggiungere, lui non aveva nulla, e non sapeva che n'avevan loro; e forse, aceusando un innocente, non aveva preveduto elle si ercava un accusatore. Gli domandano perché non ha deposto d'aver dato al barbiere della bava d'appestati, per comporre l'unguento. Non gli ho dato niente, risponde; come se quelli che gli avevan ereduta la bugia, dovessero eredergli anche la verità. Dopo un andirivieni d'altre interrogazioni, gli protestano che, per non hauer detta la verità intera, come hauea promesso, non può ne dene godere della impunità che se gli era promessa. Allora dice subito: Signore, è vero che il suddetto Barbiero mi ricercò a portargli quella materia, et io glie la portai, per fare il detto onto. Sperava, con l'ammetter tutto, di ripescar la sua impunità. Poi, o per farsi sempre più merito, o per guadagnar tempo, soggiunse ehe i danari promessigli dal barbiere dovevan venire da una persona grande, e che l'aveva sapnto dal barbiere medesimo, ma senza potergli mai cavar di bocca chi fosse, Non aveva avuto tempo d'inventarla.

Ne domandarono al Mora, il giorno dopo; e probabilinente il poverino l'avrebbe inventata lui, come avrebbe potulo, se fosse stato messo alla tortura. Ma, come abbiam visto, il senato l'aveva esclusa per quella volta, affine, si vede, di render meno sfrontatamente estorta la nuova ralificazione che volveano della sua confessione antecedente. Perciò, interrogato se lui Constituto fu il primo a ricercare il detto Commissario.... et gli promise quantità de danari; rispose: Signor no; e doue vole V. S. che pigli mi (io) questa quantità de danari? Potevano infatti rammentarsi che, nella minutissima visita fattagli in casa quando l'arrestarono, il tesoro che gli avevan trovato, era un baslotto (una ciotola), con deutro cinque



parpagliole (dodici soldi e mezzo). Domandato della persona grande, rispose: V. S. non vole qià se non la verità, e la verità io l' ho detta quando sono stato tormentato, et ho detto anche d'auantaggio.

Ne' due estratti non è fatto menzione che abbia ratificata la confessione antecedente; se, come è da credere, glielo fecero fare, quelle parole crano una protesta, della quale lui forse non conosceva la forza; ma essi la dovevan conoscere. E del rimanente, da Bartolo. anzi dalla Glosso, fino al Farinacci, era stata, ed era sempre dottrina contune, e come assionia della giurisprudenza, che « la confessione fatta ne' tormenti che fossero dati senza indizi legittimi, rimaneva nulla e invalida, quand' anche fosse poi ratificata mille volte senza tormenti: etiam quod millies sponte sit ratificata ". "

Dopo di ciò, fu a lui e al Piazza pubblicato, come allora si diceva, il processo (cioè comunicati gli atti), e dato il termine di due giorni a far le loro difese : e non si vede perché uno di meno di quello che aveva decretato il senato. Fu all'uno e all'altro assegnato un difensore d'ufizio: quello assegnato al Mora se ne seusò. Il Verri

<sup>\*</sup> Farinacci, Quest. XXXVII, 110.

attribuisce, per congettura, quel rifiuto a una cagione che pur troppo non è strana in quel complesso di cose. « Il furore, » dice, « cra giunto al segno, che si eredeva un'azlone cattiva e disonorante il difender questa disgraziata vittima ". " Ma nell' estratto stampato, che il Verri non doveva aver visto, è registrata la cagion vera, forse non meno strana, e, da una parte, anche più trista. « Lo stesso giorno, due di luglio, il notaio Mauri, chiamato a difendere il detto Mora, disse: io non posso accettare questo carico, perchè, prima sono Notaro criminale, a chi non conuiene accettar patrocinij, et poi anche perchè non sono nè Procuratore, nè Auocato; anderò bene a parlarli, per darli gusto (per fargli piaeere), ma non accettarò il patrocinio. A un nomo condotto ormai appiè del supplizio (e di qual supplizio! e in qual maniera!), a un uomo privo d'aderenze, come di lumi, e elic non poteva aver soccorso se non da loro, o per mezzo loro, davano per difensore uno che mancava delle qualità necessarie a un tal incarico, e n'aveva delle incompatibili! Con tanta leggerezza procedevano! mettiam pure che non c'entrasse malizia. E toccava a un subatterno a richiamarli all'osservanza delle regole più note, e più saerosante!

Tornato, disse: sono stato dal Mora, il quale mi ha detto liberamente che non ha fallata, et che quello che ha detto, l' ha detto per i tormenti;



\* 055. § IV.

et perchè gli ho detto libreamente che non voleso nè poteno sostener questo carico di diffienderlo, mi ha detto che almeno il Siy. Presidente si jervito (si degni) di promederli d'un diffensore, et che non voglia permettere che habbi da morire indiffeno. Di tali favori, e con tali parole, l'innocenza supplieava l'inigustizia! Glicne nominarono indatti un altro.

Quello assegnato al Piazza, « comparve e chiese a voce che gli fosse fatto vedere il processo del suo eliente; e avultolo, lo losca. Era questo il comodo che davano alle difese? Non sempre, poiché l'avvecato del Padilla, che divenne, come er ora vedreno, il conercto della persona grande buttala ili in attratto e in aria, chète a sua disposizione il processo neclesimo, tanto da farne copiar quella buona parte che è venuta per quel mezo a nostra notizio.

Sulto spirar del termine, i due sventurali chiecero una proroga:

«il senato concesso loro tutto il giorno seguente, e non più: et non

ultra. «Le difese del Padilla furno presentate in tre volte: una parie

il su di lugio (1831; la quale «fu ammessa senas pregiudizio della

facoltà di presentar più tardi il riamanente; «l'altra il 32 daprie (1832)

e l'ultima il 10 di maggio dell'anno medesimo: era altora arrestato da

circa due anni. Lentezza delorosa davvero, per un innocente; ma,

paragonata alla precipitazione usuta col Piazza e col Mora, per i

quali non fu lungo else il supplizio, una tal lentezza è una parzio
lità mostrous»:

Quella nueva invenzione del Piazza sospoe però il supplicio per adeuni giorni, pieni di buginde sperante, ma inienne di nuove crudeti forture, e di nuove funcite calumnie. L'auditore della Sanità fu incariento di riecvere, in gran segretto, e senza presenza di orbato, una nuova deposizione di costuj; e questa volta fu fui che promoseo l'abboccamento, per mezzo del suo difensore, facendo intendere che avera qualexos di più da riviera intorno alla peransa grande. Presto probabilmente che, se gli riuseiva di firare in quella rete, coi chiusa alfa fuga, coi al raga all'entirata, un pesce grosso; questo per userine, ci farchbe un tal rotto, che ne potrebbero seappar fuori anche i piecoli. E sicome, tra le molte e varie congetture d'eran girat per le bocche della gente, informo agli autori di quel funcato imbratamento del 18 di maggio (che la violezza del giuditio fu dovuta in gran parte all'irritazione, allo spavento, alla persuasione prodotta da quello; quanto i veri uniori di eso directo più colorta de colotta de quello; quanto i veri uniori di eso furno più colpevoli

di quello che conoscessero loro medesimi!), s'era anche detto che fossero ufiziali spagnoli, così lo sciagnrato inventore trovò anche qui qualcosa da attaccarsi. L'esser poi il Padilla figlinolo del comandante del castello, e l'aver quindi un protettor naturale, ette, per aiutarlo, avrebbe potuto disturbare il processo, fu probabilmente eiò che mosse il Piazza a nominar lui piuttosto che un altro; se pure non era it solo ufiziale spagnolo che conoscesse, anche di nome. Dono l'abboccamento, fu chiamato a confermar giudizialmente la sua nuova deposizione. Nell'attra aveva detto che il barbiere non gli aveva voluto nominar la persona grande. Ora veniva a sostenere il contrario; e per diminuire, in qualete maniera, la contradizione, disse che non gliel' aveva nominata subito. Finalmente mi disse doppo il spatio di anattro o cinque giorni, che questo capo grosso era un tale di Padialia, il cui nome non mi raccordo, benchè me lo disse: so bene, et mi raccordo precisamente che disse esser figliolo del Sig. Castellano nel Castello di Milano. Danari, però, non soto non disse d'averne ricevuti dal barbiere, ma protestò di non saner nemmeno se questo n'avesse avuti dal Padilla.

Fu fatta sottoserivere al Piazza questa deposizione, e spedito subito l' auditore della Sanità a comunicaria al governatore, come



riferisce il processo; e sicuramente a domandargli se consentirebbe, oceorrendo, a consegnare all'autorità civile il Padilla, ch'era capitano di cavalleria, e si trovava allora all'esercito, nel Monferrato. Tornato l' auditore, e fatta subito confermar di nuovo la deposizione al Piazza, s'andò di nuovo addosso all'infelice Mora. Il quale, all' istanze per fargli dire che lui aveva promesso danari al commissario, e confidatogli che aveva una persona grande, e dettogli finalmente chi fosse, rispose: non si tronarà mai in eterno: se io lo sapessi, lo direi, in conscienza mia. Si viene a un nuovo confronto, e si domanda al Piazza, se è vero elle il Mora gli ha promesso danari, dichiarando che tutto ciò faceua d'ordine et commissione del Padiglia, figliolo del signor Castellano di Milano. Il difeusor del Padilla osserva, con gran ragione, che, « sotto pretesto di confronto, » fecero così conoscere al Mora « quello elle si desideraua dicesse. » Infatti, senza questo, o altro simil mezzo, non sarebbero certamente riusciti a fargli buttar fuori quel personaggio. La tortura poteva bensi renderlo bugiardo, ma non indovino.

Il Pazza sosteune quel che aveva deposto. È coi voltet dir questo? esclanio il Morra. Si che lo voglio dire, che è la ceridi, replicio lo avendurato impudente: et nono a questo mal termino per voi, et angote bene che mi diceste questo sopra l'uschio della costra bottega. Il Mora, che aveva forse sperato di poter, con l'aiuto del dificasor, meltere in chiaro la sua innocenza, e ora prevedeva che nuove torture pli avrebero estorta ma nuova confessione, non delle nemmeno la forza d'opporre un'altra volta la verità alla bugia. Disse soltanto pontiental per amord iso ci, morti.

Infatti, rimandato subito it Piazza, intimano a lui, che dica hormat la veridi e apoema la risposto. Signore, la veridi 1 ho detta; gli mimechano la tortura: il che si farà sempre serza pregiuditio di quello che è constito, et compteso, et una ntirioscati. Era una formola solita; ma l'averta adoprata in questo caso fa vedere fino a che segno la smania di condensare gli avesse privati della facoltà di riflettere. Come mai la confessione d'avere induto il Piazza al delitto con la promessa de fanari che si avvedibero dal Patilla, poteva non far pregiudizio alla confessione d'aversi lasciato indurre al delitto dal Pazza, per la sperazza di guadagnare col preservatiba.

Messo alla tortura, confermo subito tutto quello che aveva detto il commissario; ma non bastando questo ai giudici, disse che infatti il Padilla gli aveva proposto di fare un ontione da ongere le Porte et Cadenazzi, promessigli danari quanti ne volesse, datigliene quanti n'aveva voluti.

Noi attri, che non abbiamo, ne timor d'unzioni, ne furore contro untori, ne altri furiosi da soddisfare, vediamo chiaramente, e senza fatica, come sia venuta, e da elie sia stata mossa una tal confessione. Ma, se ce ne fosse bisogno n'abbianto anche la dichiarazione di chi l'aveva fatta. Tra le molte testimonianze che il difensor del Padlila potè raccogliere, c'è quella d'un capitano Sebastiano Gorini, che si trovava, in quel tempo (non si sa per qual cagione) nelle stesse carceri, e elie parlava spesso con un servitore dell'auditor della Santtà, stato messo per guardia a quell'infetice. Depone cosi: « mi disse detto seruitore, sendo se non (appena) all' tiora stato detto Barbiere rimenato dall' esanie: V. S. non sa che il Barbiere in' ha detto adesso adesso, che nell'esame che ha fatto, ha dato fuori (buttato fuori) il Sig. Don Gioanni figliolo del Sig. Castellano? Et io, ciò sentendo, restai stupito, et li dissi: è vero questo? Et esso seruitore mi replicò che era vero; ma che era anche vero che lui protestaua di non raccordarsi di non hauer forsi mai parlato con alcuno spagnuolo, et che se li hauessero mostrato detto Sig. Don Gioanni, non l'haurebhe né auche conosciuto. Et soggiongendo, esso seruitore, disse: io li dissi perché dunque lo haucua dato fuori? et lui disse che l' baucua dato fuori per hauerlo sentito nominare là, et che perciò rispondena a



tutto quello che sentina, o che li venina cesì In bocca. » Questo valse (e ne sia ringraziato il cielo) a favor del Padilta: ma vogliam noi credere che i giudici, i quali avevan messo, o lasciato mettere per guardia al Mora un servitore di quell'auditor così attivo, così investigatore, non risapessero, se non tanto tempo dopo, e accidentalmente da un testimonio, quelle parofe così verisimili, dette senza speranza, un momento depo quelle così strane che gli aveva estorie il dolare?

E perche, tra tante cose dell'altro mondo, parve strana anche ai giune quella relazione tra il barbier milanese e il cavaliere spagnolo; e domandarono chi c'era stato di mezzo, alla prima disse di rea
stato uno de zuoi, fatto e vestito così e così. Ma incatzato a nominarlo, disse: Dour Pietro di Saragoza. Questo almeno era un personaggio minagginario.

Ne furou poi fatte (dopo il supplizio del Mora, s' intende) le più minute e ositante rierche. S' interrogarono soldali e utilizil, compreso il comandante stesso del castello, don Francesco. de Vargas, succeduto allora a plante del Padilii: nessuno l'avezo mai seutilo nominare. Se non che si trovò finalmente, nelle carceri del podestà, un Pietro Verdeno, nalivo di Saragogaza, accusto di furto. Costiti, esaminato, disse che in quel tempo cra a Napoli; messo alla tortura, sostenne il suo detto; e non si partò più di Don Pietro di Saragogaza.

Sempre inealata da nuove domande, il Mora aggiunse che lui aveva poi fatto la proposta al cominisario, il quale aveva anche lui avuto danari per questo, da non so chi. E certo non lo sapeva; ma vollero saperto ji giudiri. Lo sventurato, rimesso alla tortura, nominò pur troppo una persona reale, un Giulio Sanguinetti, banchiere: «il primo venuto in mente all'unomo che inventura per lo spassimo".»

Il Piazza che avera sempre dette di non aver ricevulo dnari, interrogato di nuovo, disse subito di si. (Il lettore si rammenterà, forse meglio de' giudici, che, quando visilaron la casa di costui, danari gliene trovaron meno che al Mora, cioè punto) Disse dunque d' averne avuli da un banchiere; e non avendogli i giudici nominato il Sanguinetti, ne nomino lui un altro: Girolamo Turcone. E questo e quello e vari loro agenti furono arrestati, esaminati, messi alla tortura; ma, stando fermi a negare, drom finalanter clissicati.

Il 21 di luglio, furono al Piazza e al Mora comunicati gli atti posteriori alla ripresa del processo, e dato un nuovo termine di due giorni a far le loro difese. L'uno e l'altro scelsero questa volta

<sup>\*</sup> quorum capita .... fingenti inter dotores gemitusque occurrere. Liv. XXIV, B.

un difensore, col consiglio probabilmente di quelli ch'erano stati lore assegnati d'ufizio. Il 23 dello stesso mese, fu arrestato il Padilla;



cioè, come è attestato nelle sue difese, gli fu detto dal commissario generale della cavalleria, ehe, per ordine dello Spinola, dovesse andare a costituirsi prigioniero nel castello di Pomate; come fece. Il padre, e si rileva dalle difese medesime, fece istanza, per mezzo del suo luogotenente, e del suo segretario, perehè si sospendesse l'esceuzione della sentenza contro il Piazza e il Mora, fin che fossero stati confrontati con don Giovanni. Gli fu fatto rispondere « che non si potena sospendere, perché il popolo esclamaua... » eccolo nominato una volla quel civium ardor praca jubentium; la sola volta che si poleva senza confessare una vergognosa e atroce deferenza, giacchè si trattava dell' esecuzion d' un giudizio, non del giudizio medesimo. Ma cominciava allora soltanto a esclamare, il popolo? o allora soltanto cominciavano i giudici a far conto delle sue grida?... « ma che in ogni caso il signor Don Francesco non si pigliasse fastidio, perchè gente infame, com'erano questi duoi, non potenano col suo detto pregiudicare alla reputatione del signor Don Giovanni. » E il detto d'ognuno di que' due infami valse contro l'altro! E i giudici l'avevan tante volte ehiamato verità! E nella sentenza medesima deeretarono ehe, dopo l'intimazion di essa, fossero l'uno e l'altro tormentati di nuovo su ciò ehe riguardava i complici! E le loro deposizioni promossero torture, e quindi confessioni, e quindi supplizi; e se non basta, anche supplizi senza confessioni!

« Et cosi, » conclude la deposizione del segretario suddetto,

« tornassimo dal signor Castellano, et li facessimo la relatione di quant'era passato; et lini non disse altro, ma restò mortificato; la qual mortificatione fu tale, che fra poehi giorni se ne morse. »

Quell'infernale sentenza portava che, messi sur un carro, fossero



condotti al luogo del supplizio; tanagitati con ferro rovente, per la strada; tagliata loro la mano destra, davanti alla bottega del Mora; sepezzale l'osso con la rota, e in quella intrecatià vivi, e alzatà de terra; dopo sei ore, seannali; levicali i cadaveri, e le ceneri buttate nel fiume; demolita la casa del Mora; sullo spazio di quella, cretta una colonna che si chiamasse infame; probibio in perpetuo di rifabbricare in quel luogo. E se qualcosa potesse acerescer l'errore, lo esdegno, la compassione, sarrebo il veder que' disgraziati, dopo l'intimazione d'una tal sentenza, confermare, anzi altargare le loro confessioni, e per la forza delle cagioni indesinee de gifed avvano estorte. La speranza non ancora estinta di sfuggir la morte, e una tal morte, la violenza di formenti, che quella mortuosa sentenza.

farebbe quasi chiamar leggieri, ma presenti e evitabiti, li fecero, e ripeter le menzogne di prima, e nominar nuove persone. Così, con la loro impunità, e con la loro tortura, riuscivan que' giudici, non solo a fare alroecemente morir degl'innocenti, ma, per quanto dipendeva da loro. a farii morir colpevoli.

Nelle difese del Padilla, si trovano, ed è un sollievo, le proteste che fecero della loro e dell'altrui innocenza, appena furono affatto certi di dover morire, e di non dover più rispondere. Quel capitano citato poco fa, depose che, trovandosi vicino alla cappella dov'era stato messo il Piazza, lo senti che « strepitaua, et diccua che moriua al torto, et che era stato assassinato sotto promessa, » e rifiutava il ministero di due cappuccini venuti per disporto a morir cristianamente. « Et in quanto a me, » soggiunge, « m' accorgei che lui haucua speranza che si douesse retrattare la sua causa.... et andai dal detto Commissario, pensando di far atto di carità col persuaderlo a disporsi a ben morire in gratia di Dio; come in effetto posso dire che mi riusci; poiché li Padri non toccorono il punto che toccai io, qual fu che l'accertai di non hauer mai visto, ne sentito dire che il Senato retrattasse cause simili, dopo seguita la condanna .:. Finalmente tanto dissi, che s'acquietò... et doppo elic fu acquielato, diede alcuni sospiri, et poi disse come haucua dato fuori indebitamente molti



innocenti. " Tanto lui, quanto il Mora, feeero poi stendere dai religiosi elle gli assistevano una ritrattazion formale di tutte l'accuse



che la speranza o il dolore gli avevano estorte. L'uno e l'altro sopportarono quel lungo supplizio, quella serie e varietà di supplizi, con una forza ehe, in uomini vinti tante volte dal timor della morte e dal dolore; in uomini i quali morivan vittime, non di qualehe gran causa, ma d'un miserabile accidente, d'un errore sciocco, di facili e basse frodi; in uomini ehe, diventando infami, rimanevano oscuri, e all'esecrazion pubblica non avevan da opporre altro che il sentimento d'un' innocenza volgare, non creduta, rinnegata tante volte da loro medesimi; in uomini (fa male il pensarci, ma si può egli non pensarei?) ehe avevano una famiglia, moglie, figliuoli, non si saprebbe intendere, se non si sapesse che fu rassegnazione: quel dono che, nell'ingiustizia degli uomini, fa veder la giustizia di Dio, e nelle pene, qualunque siano, la caparra, non solo del perdono, ma del premio. L' uno e l'altro non cessaron di dire, fino all'ultimo, fin sulla rota, che accettavan la morte in pena de' peccati che avevan commessi davvero. Accettar quello che non si potrebbe rifiutare! parole elle possono parer prive di senso a chi nelle cose guardi soltanto l'effetto materiale; ma parole d'un senso chiaro e profondo per chi considera, o senza considerare intende, che ciò che in una deliberazione può esser più difficile, ed è più importante, la persuasion della mente. e il piegarsi della volontà, è ugualmente difficile, ugualmente importante, sia che l'effetto dipenda da esso, o no; nel consenso, como nella scetta.

Quelle proteste potevano atterrire la coscienza de' giudici ; potevano

106

irritarla. Essi riuscirou pur troppo a farle smentire in parie, nel modo che sarribe stado i più discisivo, se non fosse stato il più discisivo, se non fosse stato il più discisivo, i coli ce da quelle proteste erano stati così autorevolunte esolqui. Di queste altri processi toccherano soltanto, come abbiam dello, qualeosa, e soltanto d'alcuni, per venire a quello del Paolitis, cio a quello che ce, come per l'importanza del realo è il principale, così, per la forma e per l'esito, è la pietra del prangone per tutti gii altri.

## VI.

due arrofini, sciaguratamente nominati dal Piazza, e poi dal Mora, erano stati imprigionati fino dat 27 di giugno; ma non furon mai confrontati, né con l'uno nè con l'altro, e neppure esaminati, prima dell'esceuzione della sentenza, elte fu il primo d'agosto. L'undici fu esaminato il padre; il giorno dopo,

messo alla tortura, col solito pretesto di contradizioni e d'inverisimiglianze, confessò, cioè inventò una storia, alterando, come il Piazza, un fatto vero. Fecero l'uno e l'altro come que ragni, che atlaccano i capi del loro filo a qualcosa di solido, e poi lavoran per aria. Gli avevau trovata un' ampolla d'un sonnifero datogti, anzi composto in casa sua, dal Baruello suo amico; disse ch'era un onto per fare che moressero la gente; un estratto di rospi e di serpi, con certe poluere che io non so che poluere siano. Oltre it Baruello, nominò come complice qualehe attra persona di comune conoscenza, e per capo il Padilta. Avrebbero i giudiei voluto attaccar questa storia a quella de duc che avevano assassinati, e far per ciò dire a costti, che aveva ricevuto da loro onto et danari. Se avesse negato semplicemente, avevan la tortura; ma la prevenne eou questa singolare risposta: Signor no, che non è vero; ma se mi date li tormenti perchè io neghi questa particolarità , sarò forzato a dire che è vero, benche non sij. Non potevan più, senza farsi troppo apertamente beffe della giustizia e dell'umanità, adoprar come esperimento un mezzo del quale eran così solennemente avvertiti che l'effetto sarebbe cerlo.

Fu condannato a quel medesimo supplizio; dopo l'intimazion della sentenza, torturato, accusò un nuovo banchiere, e altri; in cappella, e sul patibolo, ritrattò ogni cosa.

Se di questo disgraziato, il Piazza e il Mora avessero detto solamente eh' era un poco di buono, si vede da vari fatti che saltan fuori nel processo, ehe non l'avrebbero calunniato. Calunniaron però anche in questo, il suo figliuolo Gaspare; del quale è bensi riferito un fallo, ma è riferito da lui, c in tali momenti, e con tal sentimento, che ne risulta come una prova dell'innocenza e della rettitudine di tutta la sua vita: Ne' tormenti, in faccia alla morte, le sue parole furon tutte meglio che da uoni forte; furon da martire. Non avendo potuto renderlo calunniator di sè stesso, nè d'altri, lo condannarono (non si vede con quali pretesti) come convinto; e dopo l'intimazion della sentenza, l'interrogarono, come al solito, se aveva altri delitti. e chi erano i suoi compagni in quello per cui era stato condannato. Alla prima domanda rispose: io non ho fatto ne questo, ne altri delitti ; et moro perchè una volta diedi d'un puquo sopra d'un occhio ad uno, mosso dalla collera. Alla seconda: io non ho alcuni compagni, perchè attendeuo a far li fatti miei; et se non l'ho fatto, non ho neanche haunto compagni. Minacciatagli la tortura, disse: V. S. facci quello che vole, che non dirò mai quello che non ho fatto, nè mai condannarò l'anima mia; et è molto meglio che patisca tre o quattro hore de tormenti, che andar nell'inferno a patire eternamente. Messo alla tortura, esclamò nel primo momento: ali, Signore! non ho fatto niente: sono assassinato. Poi soggiunse: questi tormenti forniranno presto; et al mondo di là bisogna starui sempre. Furono accresciute le torture, di grado in grado, fino all'ultimo, e con le torture, l'istanze di dir la verità. Sempre rispose: l' luo già detta; voglio saluar l'anima. Dico che non voglio grauar la conscienza mia: non ho fatto niente.

Non si può qui far a meno di non pensare che se gii stessi sentimenti avessero data al Piaza la stessa costanza, il povero Mora sarebbe rimasto tranquillo nella sua bottega, tra la sua finiglia; c, al pari di hii, questo giovire aneor più degne d'ammirazione, che di compassione, e tari altri innocetti non avrebbero menmen potton immaginarsi che savventosa sorte singgivano. Lui medesimo, chi sa? Certo per condamarto, non consesso, e sa que'soi indizi, c quando, non essendoci altre confessioni, il delitto stesso non era che una congettura, biognava violare più avetatamente, più arditamente, opini principio di giustizia, ogni preserizion di legge. A ogni modo, non potevano eondannarlo a un più mostruoso supplizio; non potevano alumeno fargicio soffire in compagnia d'uno, guardando il quale dovesse dire ogni momento a sé stesso: I ho condotto qui io. Di lanti orrori fu cagione la debolezza... che dico? l'accanimento, la perfidia di coloro che, riguardando come una calamità, come una sconfitta, il non trovar colpevoli, tentarono quella debolezza con una promessa illurale e frodulenta.

Abbiamo citato sopra l'atto solenne con cui una promessa simile fu fatta al Baruello, e abbiamo anche accennato di voler far vedere il conto diverso che i giudici ne facevano. Per ciò principalmente racconterem qui in succinto la storia anche di questo meschino. Accusato in aria, come s' è visto, prima dal Piazza d'essere un compagno del Mora, poi dal Mora d'essere un compagno del Piazza; poi dall'uno e dall'altro d'aver ricevuto danari per isparger l'unguento composto dal Mora con certe porcherie e peggio (e prima avevan protestato di non saper questo); poi dal Migliavacca, d'averne composto uno lui, con altre peggio che porcherie; costituito reo di tutte queste cose, come se ne facessero una, negò e sostenne bravamente i tormenti. Mentre pendeva la sua causa, un prete (che fu un altro de' testimoni fatti citar dal Padilla), pregato da un parente di questo Baruello, lo raccomandò a un fiscale del senato; il quale venne poi a dirgli che il suo raccomandato era sentenziato a morte, con tutta quell'aggiunta di carnificine; ma insieme, che « il senato s'accontentaua di proceurarli da S. E. l'impunità ». E incaricò il prete che andasse a trovarlo, e vedesse di persuaderlo a dir la verità: « poiché il Senato vol sapere il fondamento di questo negocio, e pensa di saperlo da lui. » Dopo averlo condannato! e dopo quelle esecuzioni!

Il Baruello, sentita la crudele notizia, e la proposizione, disse: «faranno poi di me come hanno fatto del Commissirio? » Avendogi il prete delto che la promessa gli pareva sincera, cominciò una storia: che un tale (il quale era morto) Isveva condato dal barbiere; e questo, alzato un telo del parato della stanza, che nascondeva un uecio, Taveva introdotto in una gran sala, dov'era modle persone a sedere, tra le quali il Pallilla. Al prete, che non aveva l'impegno di trova del rei, parvero cose strane; sieche l'interruppe, avvertendolo che ladasse di non perdere il cerpo e l'animi sinsiene; e se n'andò. Il Baruello accettò l'impunità, corresse la storia; e comparso l'undici di settembre davanti ai giudici, raccontol loro che un maerto di schema (vivo pur troppo) gli aveva delto esseri una buona occasione di diventar richi, Secendo un servizio al Palilla; e. l'aveva noi condolto. sulla piazza del castello, dov' era arrivalo il Padilia metelsimo con altri, e l'avvas audito invistalo di sesere uno di quelli che ungevano sotto i suoi ordini, per vendieur gl' insulii fatti a don Gonralo de Cordova, nella suna partenta da Milino; egli avvas dato danari, e un vasetto di quell' unto micidiale. Dire che în questa storia, della quale qui accentiam soltanto il principio, e fossero delle cose invrisimiti, non sarebbe partira propriamente: era tutto un monte di sirravganare, come il lettore ha potuto vedere da questo solo saggio. Dell' inversimigilanze però e ne irovavono autete i giudici e, per di più, delle contradizioni: per ciò, dopo varie interrogazioni, seguite da risposte che imbroglisanta la cosa sempre più, gii dissero, che i espicità megdio, perchi si posta caune rosa accertata da quello che dice. Allora, o fosse un sur introvato per useri d'impicio in qualunque maniera, o fosse un vero accesso di frenesia, che ce n'era abbastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: ainto : a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: ainto : a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: ainto: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: ainto: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: ainto: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: ainto: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: ainto: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: ainto: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a grânee: a oriera shabastanza cagioni, si mise a tremare a con care cancente de care cancente cancente cancente ca



a volersi nascondere sotto una tavola. Fu esorcizzato, aequietato, stimolato a dire; e cominció un'altra storia, nella quale fece entrare incantatori e circoli e parole magiche e il diavolo, ch'egli aveva riconosciuto per padrone. Per noi basta l'osservare ch'eran cose nuove;

e che, tra l'altre, ritrattò quello che aveva detto del vendicar l'ingiuria fatta a don Gonzalo, e asseri in vece che il fine del Padilla era di farsi padrone di Milano; e a lui prometteva di farlo uno de' primi. Dopo varie interrogazioni, fu chiuso l'esame, se pure merita un tal nome; e dopo quello, n'ebbe tre altri; ne' quali, essendogli detto che il tal suo asserto non era verisimile, che il tal altro non era credibile, o rispose che infatti, la prima volta, non aveva detta la verità, o diede una spiegazione qualunque; e venendogli almen cinque volte buttata in faccia la deposizione del Migliavacca, in cui era accusato d'aver dato unguento da spargere ad altrettante persone delle quali, nella sua, non aveva parlato, rispose sempre che non cra vero; e sempre i giudici passarono ad altro. Il lettore che si rammenta come, alla prima inverisimiglianza che credettero bene di trovar nella deposizione del Piazza, lo minacciarono di levargli l'Impunità; come alla prima aggiunta che fece a quella deposizione, al primo fatto allegato dal Mora contro di lui, e da lui negato, glicia levarono in effetto, per non hauer detta la verità intera, come haueua promesso; vedrà ancor più, se ce n'è bisogno, quanto servisse a coloro l'aver voluto piuttosto fare una giunteria al governatore, che chiedergli una facoltà. l'aver fatta una promessa in parole e di parole a quel Piazza, che doveva esser le primizie del sacrifizio offerto al furor popolare, e al loro.

Vogliam dir forse che sarebbe stata cosa giusta il mantener quell' impunità? Dio liberi! sarebbe come dire che colui aveva deposto un fatto vero. Vogliam dir soltanto che fu violentemente ritirata, com' era stata illegalmente promessa; e che questo fu il mezzo di quello. Del resto, non possiamo se non ripetere che non potevan far nulla di giusto nella strada che avevan presa, fuorchè tornare indietro, fin ch' crano a tempo. Quell' impunità (lasciando da parte la mancanza de' poteri) non avevano avuto il diritto di venderla al Piazza. come il ladro non ha il diritto di dar la vita al viandante: ha il dovere di lasciargliela. Era un ingiusto supplimento a un' ingiusta tortura: l'una e l'altra volute, pensate, studiate dai giudici, piuttosto che far quello ch' era prescritto, non dico dalla ragione, dalla giustizia, dalla carità, ma dalla legge: verificare il fatto, facendolo spiegare alle due accusatrici, se pur la loro era accusa e non piuttosto congettura; lasciandolo spiegare all' imputato, se pur si poteva dire impulato; mettendo questo a confronto con quelle.

L'esio dell'imponità promessa al Baracillo non si potè vedere, perchè costui mori di peste il 18 di settembre, cioè il giorno dopo un confronto sostenuto impulentemente contro quel maestro di scherma, Carlo Vedano. Ma quando senti avvicinarsi la sua fine, disse a un carcerato de l'assisteva, e de fu un altre del testimon fatti citar dal Padilla: « fatemi a piacere di dire al Sig. Dotesta, che tutti quelli che bo incopiat gib bo incolpati al toric e non è vero ch' io habbi chiapato danari dal figliuolo del Sig. Castellano.... io bo da morire di questa infernità: prego quelli che bo incolpati al torto mi perfodonio; et di gratta ditclo al Sig. Dodesta, se io bo d'andar sallou.



Et io subito, » soggiunge il testimonio, « andai a referire al Sig. Podestà quello che il Baruello m' haueua detto. »

Questa ritrattazione poté valere per il Padilla; ma il Vedano, il quale non er fin allora stato nominato che dal solo Baruello, in atro-cemente tormenlato, quel giorno medesimo. Seppe resistere; e fu lassiato stare (in prigione, s'intende) fino alla metà di gennaio dell'anno seguente. Era, tra quel meschini, il solo che consossesi davvero il Padilla, per aver tirato due volte di spada con lui, in castello, e si vede che questa circostanza fu quella che suggeri al Baruello di dargli una parte nella sua favola. Non l'aveva però accu-stato d'aver composto, n'e sparso, n'e distributio unguenti mortiferi; ma solamente d'essere stato di mezzo tra lui e il Padilla. Non potevan quindii i giudici condannar come convinto un tale imputato, senza pregiudera la causa di quel signore; questo fu probabilmente quello pregiudera la causa di quel signore; questo fu probabilmente quello

che lo salvò. Non fu interrogato di nuovo, se non dopo il primo esame del Padilla; e l'assoluzion di questo tirò dietro la sua.

Il Padilla, dal castello di Pizziglettone, dov'era stato trasferito, fu condotto a Milano il to di gennio del 1631, e meso nolle carrei del capitano di giustizia. Por esaminato quel giorno medesimo; es eci fosse bisogno d' una prova di fatto per esser certi che anche que' giudici potevano interrogar senua frodi, senza menzogne, senza violenze, non trovare inversimiglianue dove non ce n'era, contentarsi di rispote ragionevoli, ammettere, anche in una causa d'unzioni venefebbe, che un accusato potesse dir la verità, anche dicendo di no, si vederbibe da questo esame, c degli altir due che furno fatti al Padilla.

I soli che avessero deposto d'essersi abboccati con lui, il Mora e il Baruello, avevano anche indicati i tempi; il primo all'ineirea, il secondo più precisamente. Domandaron dunque i giudici al Padilla, quando fosse andato al campo: indicò il giorno: di dove fosse partito per andarci : da Milano: se a Milano fosse mai tornato in quell'intervallo: una volta sola, e c'era rimasto un giorno solo, che specificò ugualmente. Non concordava con nessuna dell'epoche inventate dai due disgraziati. Allora gli dicono, senza minacce, con buona maniera, che si metta a memoria se non si trovò in Milano nel tal tempo, nel tal altro: risponde ogni volta di no, rapportandosi sempre alla sua prima risposta. Vengono alle persone, e ai luoghi. Se aveva conoscinto un Fontana bombardiere: era il suocero del Vedano, e il Baruello l'aveva nominato come uno di quelli che s'eran trovati al primo abboccamento. Risponde di si, Se conosceva il Vedano: di si ugualmente. Se sa dove sia la Vetra de' Cittadini e l'osteria de' sei ladri: era li che il Mora aveva detto esser venuto il Padilla, condotto da don Pietro di Saragozza, a fargli la proposta d'avvelenar Milano. Rispose che non conosceva nè la strada, nè l'osteria, neppur di nome. Gli domandano di don Pietro di Saragozza: questo non solo non lo conosceva, ma era impossibile che lo conoscesse. Gli domandano di certi due, vestiti alla francese; d' un cert' altro, vestito da prete: gente che il Baruello aveva detto esser venuti col Padilla all'abboccamento sulla piazza del castello. Non sa di chi gli si parli.

Net secondo esame, che fu l'ultimo di gennaio, gli domandan del Mora, del Migliavacca, del Baruello, d'abboccamenti avuti con loro, di danari dati, di promesse fatle; ma senza parlargli ancora della trama a cui tutto questo si riferiva. Risponde che non ha mai avulo che far con costoro, che non gli ha mai nemmen sentiti nominare; replica che non era a Milano in que' diversi tempi.

Dopo più di tre mesi, eonsumati in ricerche dalle quali, come doveva essere, non si cavò il minimo costrutto, il senato decretò che il Padilla fosse costituito reo con la parrativa del falto, pubblicatogli il processo, e datogli un termine alle difese. In esecuzione di quest' ordine, fu chiamato ad un nuovo ed ultimo esame, il 22 di maggio. Dopo varie domande espresse, su tutti i capi d'accusa, alle quali rispose sempre un no, e per lo più asciutto, vennero alla narrativa del fatto, eioè gli spiattellarono quella pazza novella, anzi quelle due. La prima, ehe lui costituto aveva detto al barbiere Mora, vicino all' hostaria detta delli sei ladri, che facesse un ontione .... et che douesse prender la detta ontione, et andar a bordegare (impiastrare); e che, in ricompensa, gli aveva dato molte doppie; e don Pietro di Saragozza, per suo ordine, aveva poi mandato il detto barbiere a riscotere altri danari dai tali e tali banchieri. Ma questa è ragionevole in paragon dell'altra; che esso Sig.r Constituto aveva fatto chiamar sulla piazza del castello Stefano Baruello, gli aveva detto: buon giorno, Sig. P Baruello ; è molto tempo che desiderano parlar con voi; e, dopo qualche altro complimento, gli aveva dato ventieinque ducatoni veneziani, e un vaso d'unguento, dicendogli ch'era di quello che si faceva in Milano, ma che non era perfetto, e bisognava prendere delli ghezzi et zatti (de' ramarri e de' rospi) et del vino bianco, e metter tutto in una pentola, et farta bollire a concio a concio (adagino adagino), acciò questi animali possino morire arrabbiati. Che un prete, qual viene nominato per Francese dal detto Baruello, e era venuto in compagnia del costituto, aveva fatto comparire uno in forma d' huomo, in habito di Pantalone, e fattolo al Baruello riconoscere per suo signore; e, scomparso elle fu, il Baruello aveva domandato al costituto chi cra colui, e quello gli aveva risposto ch' cra il diavolo; e ehe, un'altra volta, lui costituto aveva dati al Baruello degli altri danari, e promessogli di farlo tenente della sua compagnia, se l'avesse servito bene.

A questo punto, il Verri (tanto un intento sistematico può far travedere anche i più nobiti ingegni, e anche dopo che hanno veduto) conclude così: « Tale è la serie del fatto deposto contro il figlio del castellano, la quale, sobbene smenitia da lutte le altre persone esaminate (trattine i tre disgraziati Mora, Piazza e Baruello, che alla

107

violenza della tortura sacrificarono ogni verità), servi di base a un vergognosissimo reato '. - Ora, il lettore sa, e il Verri medesimo racconta etie, di questi tre, due furon mossi a mentire dalle lusinglie dell'impunità, non dalla violenza della tortura.

Sentila quell'indegnissima filiastrocca, il Padila disse: di tutti questi humaini che l'. S. mi da nominito, io non consoca dittro che il Finatta et il Tegnone (cra un sepramoune del Vedano); et tutto quello che l'. S. ha delto che il toggi in Presenso per locca di costoro; è la maggiori faltità et menitta che si trouasse nasi al mondo; nè è da credere che un Causgliero par suio hauvres, uè tratlata, nè pensatio utiline tanto inflance came è questi; et prepo l'in et aus Santa Marie, pa quest caso no cere, che ni confondano adetno; et aprevo ia Dio che farò consecre la faltità di questi humaini, et che sarà pubete al mondo tutto.



Gii replicarono, per formalità e seuza insistenza, cie ai risolvesse di dir la verità; e gl'infiamezono il decreto del senato che lo costituiva reo d'aver composto e distribuito unguento venefico, e assoldato de complici. Io mi merunigitio motto, riperse, che il Senato ny centuo a resolutione con jurnado, ecedendosi et troundosi che questa contro a resolutione con jurnado, ecedendosi et troundosi che questa contro a resolutione con jurnado.

<sup>\*</sup> Oss. S. V, in fine

sua mera impostura et faitulà, fatta non solo o we, ma alla Giustitii titessa. Come un huomo di mia qualità, che ho speso la vita in seruitio di Sua Maestà, in diffena di questo stato, nato da huomini che hamuo fatto l'intesso, hameno io da fare, ni da purnar cosa che a loro, ni a me portasse tanta nota et infamini? et torno a dire che questo è fato, et è la più grande impostura che ad huomo si) mai stata fatta.

Fa piacere il sentir l'innocenza sdegnata parlare un tat tinguaggio; ma fa orrore il ranmentarsi l'innocenza, davanti a quegli uomini stessi, spaventata, confusa, disperata, bugiarda, calunniatrice; l'innocenza imperterrita, costante, veridea, e condannata ugnalmente.

Il Padilla fu assolto, non si sa quando per l'appunto, ma sieuramente più d'un anno dopo, poiché l'ultime sue difese furono presentate nel maggio del 1632. E, certo, l'assolverlo non fu grazia; ma i gindiei, s'avvidero che, con questo, dichiaravano essi medesimi ingiuste tutte le loro condanne? giacché non crederei che ce ne siano state altre, dopo quell'assoluzione. Riconoscendo che il Padilla non aveva punto dato danari per pagar le sognate unzioni, si rammentaron degli nomini che avevan condannati per aver ricevuto danari da lui, per questo motivo? Si rammentarono d'aver detto at Mora che una tal cagione ha niù del verisimile.... che non è per hauer occasione di vendere, lui Constituto il suo elettuario, et il Commissario d'hauer modo di niù tauorare? Si rammentarono che, nell'esame seguente, persistendo lui a negarla, gli avevan detto che si troua : pure essere la verità? Che avendola negata ancora, nel confronto col Piazza, gli avevan data la tortura, perchè la confessasse, e un'altra tortura, perché la confessione estorta dalla prima diventasse valida? Che, d'allora in poi, tutto il processo era camminato su quella supposizione? Ch' era stata espressa, sottiutesa in tutte le loro interrogazioni, confermata in tutte le risposte; come la cagione finalmente scoperta e riconosciuta, come la vera, l'unica cagion del delitto del Piazza, del Mora, e poi degli altri condannati? Che la grida pubblicata, pochi giorni dopo il supplizio di que' due primi, dal gran cancelliere, col parer del senato, li diceva « arriuati a stato tale d'empietà, di tradir per danari la propria Patria? » E vedendo finalmente svanir quella cagione (giacelie nel processo non s'era mai fatto menzione d'altri danari che di quelli del Padilla), pensarono che del delitto non rimanevano altri argomenti che confessioni, ottenute nella maniera che loro sapevano, e ritrattate tra i

sacramenti e la morte? confessioni, prima in contradizion tra loro, e ormai scoperte in contradizion col falto? Assolvendo insomma, come innocente, il capo, conobbero elie avevan condannati, come complici, degl'innocenti?

Tutt' altro, almeno per quel che comparve in pubblico; il monumento e la sentenza rimasero; i padri di famiglia che la sentenza aveva condannati, rimasero infami; i figli che aveva resi così atrocemente orfani, rimasero legalmente spogliati. E in quanto a quello che sia passato nel euor de' giudici , chi può sapere a quali nuovi argomenti sia capace di resistere un inganno volontario, e già agguerrito contro l'evidenza? E dico un inganno divenuto più caro e prezioso che mai; giaechė, se prima il riconoscerti innocenti era per que' giudiei un perder l'occasione di condannare, ormai sarchbe stato un trovarsi terribilmente colpevoli; e le frodi, le violazioni della legge, che sapevano d'aver commesse, ma che volevan ereder giustificate dalla scoperta di così empi e funesti malfattori, non solo sarebbero ricomparse nel loro nudo e laido aspetto di frodi e di violazioni della legge, ma sarebbero comparse come produttrici d'un orrendo assassinio. Un inganno finalmente, mantenuto e fortificato da un'autorità sempre potente, benehé spesso fallace, e in quel caso stranamente illusoria, poietie in gran parte non era fondata elie su quella de' giudici medesimi: voglio dire l'autorità del pubblico che li proclamava sapienti, zelanti, forti, vendicatori e difensori della patria.

La colonna infame fu atlerrata nel 1778; nel 1803, fu sullo spazio rifabbricata una casa; e in quell'occasione, fu anche demolito il cavaleavia, di dove Caterina Rosa,

## L'infernal dea che alla reletta stava ",

intonó il grido della carnifelna: sieché non e' è più nulla che rammenti, ne lo spaventono effetto, ne la miscralide causa. Allo shocco di via della Vetra sul corso di porta Ticinese, la casa che fa cantonata, a sinistra di chi guarda dal corso medesimo, occupa lo spazio dov' era quella del povero Mora.

Vediamo ora, se il lettore ha la bontà di seguirei in quest'ultima ricerca, come un gindizio temerario di colei, dopo aver tanto potuto sui tribunali, abbia, per loro mezzo, regnato anche ne' libri.

<sup>\*</sup> Caro, Irad. dell' Enelde, lib. VII.

## VII.

ra i molti serittori contemporanci all'avvenimento; seegliamo il solo che mon sia oscuro, e che non n'abbia parato a seconda affatto della credenza comune, Giuseppe Ripanonti, già tante volte citato. E ci par che possa essere un esempio curioso della tirannia che un'oninion dominante esserita ssesso sulla parola di

quelli di cui non ha potuto assoggettar la mente. Non solo non nega espressamente la reità di quegl'infelici (nè, fino al Verri, ci fu chi lo facesse in uno scritto destinato al pubblico); ma pare più d' mua volta che la voglia espressamente affermare ; giacelié , parlando del primo interrogalorio del Piazza, chiama « malizia » la sua, e « avvedutezza » quella de' giudici; dice che, « con le molte contradizioni, palesava il delitto, nell'atto che voleva negarto; « del Mora dice parimenti, che, « fin che potè reggere alla tortura , negava, al solito di tutti i rei, e elle finalmente raccontò la cosa com'era: exposuit omnia cum fide. " E nello stesso tempo, cerca di fare intendere il contrario, accennando, limidamente e di fuga, qualche dubbio sulle circostanze più importanti; dirigendo, con una parola, la riflession del lettore al punto giusto; mettendo in bocea a qualche imputato parole più atte a dimostrar la sua innocenza, di quelle che aveva sapule trovar lui medesimo; mostrando finalmente quella compassione che non si prova se non per gl'innoccati. Parlando della caldaia trovata in casa del Mora, dice: « fece principalmente grand' impressione una cosa forse innocente e accidentale, del resto schifosa, e che poleva parer qualcosa di quello che si cercava. » Parlando del primo confronto, dice elie il Mora « invocava la giustizia di Dio contro una frode, contro nna maligna invenzione, contro mi'insidia nella quale si poteva far cadere qualunque innocente, » Lo chiama « sventurato padre di famiglia, che, senza saperlo, portava su quell'infansto capo l'infamia e la rovina sua e de' suoi. » Tutte le riflessioni che abbiamo esposte poco fa, e quelle di più che si posson fare, sulla contradizion manifesta tra l'assoluzion del Padilla, e la condanna degli altri, il Ripamonti le

accenna con un vocabolo: « gli untori furon puniti ciò non oslante: unctores puniti tamen. « Quanto non dice quell' avverbio, o congiunzione che sia! E aggiunge: « la città sarebbe rimasta inorridita di quella mostruosità di suppiizi, se tutto non fosse parso meno del delitto. »



Ma il luogo dove fa infender più chiaramente il suo sontimento, è dove protesta di non volerd dine. Dopo aver racenotalo vari essi di persone cadute in sospetto d'untori, sena che ne seguissero processi, a mi truvo, « diec, » a un passo difficile e periodoso, a dover di-chiarare se, oltre quelli così a torto presi per untori, io creda che ci sinno stali untori davvero. . Ne la difficolt a necese dali rincertezza della cosa, una dal non essemia lascitata la tibertà di far quello de pura si pretende da ogni serittore, cie di esparinai suoi veri serificimenti. Ché sei o dicessi che non ci furono untori, che senza ragione si va a immagiona malizia degli unonini ni chi che le puntinio di Bio, si gridorebbe subito che la storia è empia, che l'autore non rispetta una giudizio solenne. Tanto l'opiulino contraria e radicata nelle menti, un giudizio solenne. Tanto l'opiulino contraria e radicata nelle menti,

e la plebe credula al solifo, e la nobilità superha son pronti a difenderla, come quelto che possona over di più caro e di più sacro. Metersi in guerra con tanti, sarebbe un'impresa dura e inulite, e per cio, secua negare, ni affermare, ni pender più da una parte che dall'altra, mi ristringero a riferir l'opinioni altrui'. « Gii domandasse se non sarebbe stata cosa più ragionevole, come più facile, il non pariarne affatto, spipa che il Ripamonti e rasi striorigario della città; coleu mod quegli uomini, ai quali, in qualche caso, può esser comandato e proibito di seriver la storia.

Un altro istoriografo, ma in un campo più vasto, Batista Nani,



veneziano, ciec in questo caso non poteva esser condutto da nessua riguardo a dire il lalso, fin condutto a crederio dall'autorità d'un'iscrizione e d'un monumento. « Se ben veramente, « dice, « l'immaginazione del popoli, alterata dallo spavento, molte cose si figurava, ad ogni modo il delitto fu scoperto e punito, slando ancora in Milano l'iscrizioni e le memorio degli chilici abbattuti, dove que' mostri si

<sup>\*</sup> Pag. 107, 108.

congregavano.". - Chi, non conoescudo altro di quello scriitore, preadesse questo ragionamento per misura del suo giudizio, Singannerebbe di molto. In varie ambaserrie importanti, e în varie carietice domestiche, aveva avuto campo di conoser gli uomini e le cose; e dà prova nells sus storia d'esserci non volgarmante riuscito. Ma i giudici crininali, e la povera gente, quand è poca, non si riguardano come matriera progriamente della storia; sicché, non c è da maravit-gilarsi che, occorrendo al Nani di parlare incidentemente di quel fatto, non ci guardasse tanto per la minuta. Se alcuno gli avesse citata un' altra colonna, cu ni altra scolonna cu ni altra scolonna cu ni altra scolonna cu ni altra scolonna cu rota l'anta sconfitta ricevuta da' veneziani (sconfitta tanto vera, quanto il delitto di que' moutri), cerci il Nani si sarenbe messo a ridero il delitto di que' moutri), cerci il Nani si sarenbe messo a ridero il delitto di

Fa più maraviglia e 'più dispiacere il trovar lo stesso argomento e gli stessi improperi, in uno seritto d'un nomo molto più eclebre, c con gran ragione. Il Muratori, nel « Trattato del governo della peste, »



dopo avere accennato diverse storie di quel genere, « ma nessun caso, » dice, « è più rinomato di quel di Milano, ove nel contagio del 1830, furono prese parecchie persone, che confessarono un si enorme delitto, e furono aspramente giustiziate. Ne esiste tuttavia ( c l'ho

\* Nani, Mistoria veneta; parle 1, lib. VIII. Venezia, Lovisa, 1780, pag. 473.

Transitive Georgia

veduta anch'io) la funesta memoria nella Colonna infame posta ov' era la casa di quegli inumani carnellei. Il perche grande attenzion ci vuole affinché non si rinnovassero più simili esecrande scene, » E quello che, non toglie il dispiacere, ma lo muta, è il veder che la persuasione del Muratori non era così risoluta come queste sue parole. Chè, venendo poi a discorrere (e si vede che è ciò che gli preme davvero) de' mali orribili che posson nascere dal figurarsi e dal credere tali cose senza fondamento, dice: « si giunge ad imprigionar delle persone, e per forza di tormenti a cavar loro di bocca la confession di delitti ch'eglino forse non avranno mai commesso, con far poi di loro un miserabile scempio sopra i pubblici patiboli. » Non par egli che voglia alludere ai nostri disgraziati? E quello che lo fa creder di più, è che attacca subito con quelle parole che abbiam già citate nello seritto antecedente, e che, per esser poche, trascriviam qui di nuovo: « Ho trovato gente savia in Milano, che aveva buone relazioni dai loro maggiori, e non era molto persuasa che fosse vero il fatto di quegli unti velenosi, i quali si dissero sparsi per quella città . e fecero tanto strepito nella pesle del 1650 1. » Non si può, dico, fare a meno di non sospettare che il Muratori credesse piuttosto sciocche favole quelle che chiama « esecrande scene, » e (ciò che è più grave) innocenti assassinati quelli che chiama « inumani carnefici. » Sarebbe uno di que casi tristi e non rari, in cui uomini tutt'altro che inclinati a mentire, volendo levar la forza a qualche errore pernicioso, e temendo di far peggio col combatterio di fronte, hanno creduto bene di dir prima la hugia, per poter poi Insinuare la verità.

Dopo il Muratori, troviamo uno scrittore più rinomato di lul come storico, e (ciò che in un fatto di questa sorte parrebbe dover rendere il suo giudizio più degno d' osservazione di qualunque altro) storico giurreonsalto, e, cona cioce di si meclesimo, « più giureconsulto che politico \*, « Pietro Giannone. Noi però non riferireno questo giudizio, perche è troppo poco che f abbiam riferito: e quello del Nani che il lettore ha veduto poco fa, e che il Giannone ha copiato, parola per parola, citando questa volta il soo autore appiè di pagina \*.

101

<sup>1</sup> Lib. I, cap. X.

<sup>3</sup> Inloria Civile, etc. Introduzione.

S Istoria Civile, lib. XXXVI, cap. 1.

Dico: questa volta; perchè il copiarlo che ha fatto senza citarlo. è cosa degna d'esser notata, se, come credo, non lo fu aneora 1, 11 racconto, per esempio, della sollevazione della Catalogna, e della rivoluzione del Portogallo, nel 1640, è, nella storia del Giannone, trascritto da quella del Nani, per più di sette pagine in 4.º, con pochissime omissioni, o aggiunte, o variazioni, la più considerabile delle quali è d'aver diviso in capitoli e in capoversi un testo elle nello scritto originale andava tutto di seguito \*. Ma chi mai s'immaginerebbe che l'avvocato napoletano, dovendo raccontare altre sollevazioni, non di Barcellona, ne di Lisbona, ma quella di Palermo, del 1647, e quella di Napoli, contemporanea e più celebre, per la singolarità e per l'importanza degli avvenimentl, e per Masaniello, non trovasse da far meglio, ne da far più che di prendere, non i materiali, ma la cosa bell'e fatta, dall'opera del cavaliere e procurator di san Marco? Chi l'anderebbe a pensare soprattutto dopo aver lette le parole con le quali il Giannone entra in quel racconto? e son queste: « Gli avvenimenti infelici di queste rivoluzioni sono stati descritti da più autori: alcuni gli vollero far credere portentosi, e fuor del corso della natura: altri con troppo sottili minuzie distraendo i leggitori, non ne fecero rettamente concepire le vere cagioni, i disegni, il proseguimento, ed il fine: noi per eiò, seguendo gli serittori più serj e prudenti, gli ridurremo alla lor giusta e natural positura. » Eppure ognuno può vedere, facendo il confronto, come, subito dopo queste sue parole, il Giannone metta mano a quelle del Nani 5, frammischiandoci ogni tanto, e specialmente sul principio, qualcheduna delle sue, facendo qua e la qualche cambiamento, alle volte per pecessità, e nella stessa maniera che uno, il qual compri biancheria usata, leva il segno dell'antico padrone, e ci mette il suo. Così, dove il veneziano dice: «in quel regno,» il napoletano sostitulsce: « in questo regno; » dove il contemporaneo dice elle vi

<sup>8</sup> IF Paironal (Yiller Islacrum, ele., Poices Januacias) elsa come erritori dal quali (Lianzone » la precia juscia (Invece di ricorrera el documentil ordipiani), e recesa condensario schiedianciale, il Castanos, il Sommonite, il Parricho, e principalmento il Indirecto. Na laper difficio che de questi cittino del con subbiamo più controlo ricorrer chi sol) previda più che del Contanto, der quale, « se si principalmento ricorrera chi sol) previda più che del Contanto, del quale, « por la principale riposario più che del Parricho, celi sonale devone officiale con controlo della controlo della produccia della controlo della contro

<sup>2</sup> Giannone, 1st. Civ. iib. XXXVI, cap. V. e Il primo capoverso del VI. - Nanl, Hist. Von. parte I, iib. XI, pag. 621-621 dell'edizione citala.

<sup>3</sup> Glannone, Ilb. XXXVII, cap. II, III a IV. - Nani, parte II, lib. IV, pag. 146-187.

« restano le fazioni quasi che intiere, » il postero, che vi « restavano ancora le reliquie dell'antiche fazioni, » È vero che, oltre queste piccole aggiunte o variazioni, si trovano anche in quel lunghissimo squareio, come pezzi messi a rimendo, alcuni brani più estesi. che non son del Nani. Ma, cosa veramente da non credersi, son presi da un altro quasi tutti, e quasi parola per parola: è roba di Domenico Parrino \*, serittore (alla rovescia di molt'altri) oscuro, ma letto molto, e fors' anche più di quello che sperava lui medesimo, se, in Italia e fuori , è letta quanto lodata la « Storia civile del regno di Napoli, » ehe porta il nome di Pictro Giannone. Chè, senza allontanarci da que' due periodi di storia de' quali s' è fatto qui menzione, se, dopo le sollevazioni catalana e portoghese, il Giannone, trascrive dal Nani la caduta del favorito Olivares, trascrive poi dal Parrino il richiamo del duca di Medina vicere di Napoli, che ne fu la conseguenza, e i ritrovati di questo per cedere il più tardi che fosse possibile il posto al successore Enriquez de Cabrera. Dal Parrino ugualmente in gran parte, il governo di questo; e poi dall'uno e dall'altro, a intarsiatura, il governo del duca d' Arcos, per tutto quel tempo che precedette le sollevazioni di Palermo e di Napoli, e come abbiam detto, il progresso e la fine di queste, sotto il governo di D. Giovanni d'Austria. e del conte d'Oñatte. Poi dal Parrino solo, sempre a lunghi pezzi, o a pezzettini frequenti, la spedizione di quel vicerè contro Pionibino e Portolongone: poi il tentativo del duca di Guisa contro Napoli; poi la

<sup>\*</sup> Teatro eroico e politico de' governi de' vicere dei regno di Napott , ele. Napoli , 1882. Iom. 2.°; Duca d' Arcos. Il leslo del Nani carre , con pochissimi e minuit cambiamenti, come abbiam delto, per selte capoversi del Giannone, l'uilimo de' quali termina con le parole: « si richiedevano, o per supplire altrove , e per difender il regno, grandissima provvisioni. » E li enira il Parrino con le parole: « Il vicerè dura d'Arcos, irovandosi angustialo dalla necessità dei danaro, » o via via, paucis mutatis, al sollio, per due capoversi , o per mezzo elrea 11 seguente. Dopo, ritorna li Nani, e va avanti, prima solo, per un bel pezzo, poi alternato, e, per dir così, a scaccht, coi Parrino. E c'ò fino do' periodt, messi insieme bene o mata, ma con pezzi dell'uno e dell'altro. Eccone un esemplo: " Cosi in un momento s' estinse quell' incendio che minacciava l'eccidio al regno ; e ciò che apporto maggior maraviglia, fu la subita mulazione degli animi, che dalle uccisioni, da' rancori e dagli odj passarono immanitaente a planti di tenerezza , ed a teneri abbracelamenti, senza distinzione d'amici, o d'inimici: (Parrino, tom. II, pag. 421) fuorchè alouni pochi, i quatt guidati dalla mala coscienza, si solirassero colla fuga, tutti gli altri restitutti a' loro mestieri, matedicendo te confusioni passato, abbracciarono con giubilo la quiele presenie, » (Nani, parte II, IIb, IV, pag. 187 dell'ediz, cit.) Giannono, lib. XXXVII, cap. IV, secondo capoverso.

peste del 1656. Poi dal Nani la pace de' Pirenei, e dal Parrino una piccola appendice dove sono accennati gli effetti di essa nel regno di Napoli <sup>4</sup>.

Voltaire, parlando, nel «Secolo di Luigi XIV,» de tribunnii nisituiti da quel re, in Meta e in Brisas, dopo la pace di Nimega, per docidere delle sue proprie pretensioni sopra territori di stati vicini, no-mina, in una nota, il Giannone con gran lode, comerca da aspettara; ma per fangli una critica. Esco la traduzione di quella nota: « Giannone, così ecidere per la sus utile stori di Napoli, dice che questi tribunali erano stabiliti a Tournai. Staggia frequentemento negli affari che nos son det suo pesco. Dice, per ecompio, che, a Nimega, Luigi XIV fece la pace con la Svezia; e in vece questa era sua alfesta \*- Ma, lasciando da parte la lode, la eritica, in questo caso, non e dovuta al Giannore.



1 V. Giannone, lib. XXXVI, cap. VI, e ullimo; tutin ii iib. XXXVII, cbe ha sette capitoli; e il preambolo del lib. seg. — Nani, parle I, lib. XII, pag. 738; parle II , lib. III,  $|V_1 \vee III|$ . — Parrino I. II, pag. 996 e seg. t. III, pag. 1 e seg.

2 Siècle de Louis XIV; chap. XVII, Paix de Ryswick, nol. c.

il quale, come in tant' altri casi, non fece nemmen la fatica di shagliare. È vero che nel libro dell' uomo « così celebre , » si leggono queste parole: « Segui poscia la pace fra la Francia, la Svezia, l'Imperio e l'Imperadore; » (nelle quali, del rimanente, non saprei se non ci sia ambiguità piuttosto che errore); e quest'altre: « Aprirono poscia, » i francesi, « due tribunali, l'uno in Tournay, e l'altro in Metz; ed arrogandosi una giurisdizione non mai udita nel mondo sopra i principi lor vicini, fecero non solamente aggiudicare alla Francia, con titolo di dipendenze, tutto il paese che sattò loro in capriccio ne' confini della Fiandra e dell'Imperio, ma se ne posero in via di fatto in possessione, costringendo gli abitanti a riconoscere il re Cristianissimo per sovrano, prescrivendo termini, ed esercitando tutti quegli atti di signoria che sono soliti i principi di praticare co' sudditi. » Ma son parole di quel povero ignorato Parrino i, e non già stralciate da quel suo pezzo di storia, ma portate via insieme con esso: chè spesso il Giannone, in vece di star li a cogliere un frutto qua e uno là, leva l'albero addirittura, e lo trapianta nel suo giardino. Tutta, si può dire, la relazion della pace di Nimega è presa dal Parrino; come in gran parte, e con molte omissioni, ma con poche aggiunte, il viceregno in Napoli del marchese de los Veles, nel tempo del quale quella pace fu conclusa, e col quale il Parrino chiude la sua opera, e il Giannone il penultimo libro della sua. E probabilmente (stavo per dir di certo), chi si divertisse a farne il confronto intero, per tutto il periodo antecedente della dominazione spagnola in Napoli, con la quale comincia il lavoro del Parrino, troverebbe per tutto, quello che noi abbiam trovato in varie parti, e, se non m'inganno, senza veder mai citato il nome di quel tanto saccheggiato scrittore <sup>9</sup>. Così dal Sarpi, senza citarlo punto, prende il Giannone molti brani, e tutta l'orditura d'una sua digressione 3; come mi fu fatto osservare da una dotta e gentile persona. E chi sa quali altri furti non osservati di costui potrebbe sconrire chi ne facesse ricerca; ma quel tanto che

<sup>1</sup> Giannone, Itb. XXXIX, cap. ullimo, pag. 461 e 463 del l. IV, Napoli , Niccolò Naso, 1793. — Parrino, I. III, pag. 853 e 807.

<sup>8</sup> Fu poi cilato spesso appie di pagina in qualche edizione falla dopo la morte del Giannone; ma il lettore che non ne sa ailro, deve immaginarsi che sia citato come testimonto de' fatti, non come autore del testo.

<sup>3</sup> Sarpi, Discorso dell'origine, etc. dell'Uffizio dell'inquisizione; Opere varie, Reimstal (Venezia) i. 1. pag. 340. — Giangone, ist. Civ. lib. XV, cap. utilimo.

STORIA

abbiam veduto d'un tal prendere da altri serittori, non dico la sectite e l'ordine de fiattl, non dice i pissili, il rosservationi, lo spirito; name le pagine, i capitoli, i thiri, è sicuramente, in un autor famoso e lo-dato, quel che ai dice un fenomeno. Sia stala, o sterittis, o pigriari di mente, fu certamente rara, come fu raro il evezggio; ma unica la ficilità di restare, anche con tutto ció fin che resta), nu granu d'uomo. E questa circostanza, insieme con l'occasione che ce ne cava l'argomento, of faccia perdonare dal herippo lettree una digressione, lunga, per dir la verità, lu una parte accessoria d'un piè-colo seritto.

Chi non conosce il frammento del Parini sulla colonna infame? Ma chi non si maraviglierebbe di non vederne fatta menzione in questo luogo?



Ecco dunque i pochi versi di quei frammento, ne' quali il celebre poeta fa pur troppo eco alla moltitudine e all' iscriziono: Quando, tra til case e in mezzo a poche Rovine, l' til ignobil piazza apririt. Quivi remita nua colonna sorge in fra l'erbe infeconde e i assai e il lezzo. Or'nom mai non penetra, però ch'indi Genio propitio all'insubre ciltade Ogena rimore, allo gridando: Inngi, O busooi ciltadin, lungi, che il snolo Miterablie infane non s'infetti s'.

Era questa veramente l'opinion del Parini l'Non si sa ; e l'averta espressa, così affernativamente bensi, ma in verai, non ne sarebbe un argomento; perche altora era massima rievuta che i poeti avessero il privitegio di prottitar di tutte le eredenze, o vere, o false, i quali fossero atte a produrre un'impressione, o forte, o piacevole. Il privitegio i'Mantenere e riscaldar gil uomini nell'errore, un privitegio i'Ma a questo si rispondeva che un tali inconveniente non poteva unascere, perche i poeti, nessun erecleva che dicessero davvero. Non c'è cha replicare: solo può parere strano che i poeti fossero contenti del permesso e del molivo.

Venne finalmente Pictro Verri, il primo, dopo cento quarantasett' anni, ehe vide e disse chi erano stati i veri carnefici, il primo che richiese per degl'innocenti così barbaramente trucidati, e così stolidamente abborriti, una compassione, tanto più dovuta, quanto più tarda. Ma che? le sue « Osservazioni, » scritte nel 1777, non furon pubblicate che nel 1804, con altre sue opere, edite e inedite, nella raccolta degli « Scrittori elassici italiani d' economia nolitica » E l'editore rende ragione di questo ritardo, nelle « Notizie » premesse all'opere suddette. « Si eredette, » dice, « ehe l'estimazione del senato potesse restar macchiata dall'antica infamia. » Effetto comunissimo, a que' tempi, dello spirito di corpo, per il quale, ognuno, piuttosto che concedere che i suoi predecessori avessero fallato, faceva suoi anche gli spropositi che non aveva fatti. Ora un tale spirito non troverebbe l'occasione d'estendersi tanto nel passato, giacchè, in quasi tutto il continente d'Europa, i corpi son di data recente, meno pochi, meno uno soprattutto, il quale, non essendo stato istituito

<sup>\*</sup> PROCEE. HINC. PROCEE. REGO. BONG. CITES . NE. TOS . INPELIX . INPANE . SOLUE. CONNECELET

## STORIA DELLA COLONNA INFAME.

dagli uomini, non può essere ne abolito, ne surrogato. Oltre di ciò, questo spirito è combattuto e indebolito più che mal dallo spirito d'individualità: l'io si crede troppo ricco per accattar dal noi. E in questa parte, è un rimedio; Dio ci liberi di dire: in tutto.

A ogal modo, Pietro Verri non era uomo da sacrificare a un riguardo di quella sorte la manifestatione d'una verità resa importante dal credito in cui era l'errore, e più ancora dal fine a eui intendeva di faria servire; ma é era una circostanta per cui il riguardo diveniva guisto. Il padre dell'illustre seritiore era presidente de senato. Così è avvenuto più volte, che anche le buone ragioni albiàm dato aituto alle cattive, e che, per la forza dell'une e dell'altre, una verità, dopo aver tardato un bel pezzo a nascere, abbia dovuto rimanere per un attro pezzo assero.



FINE





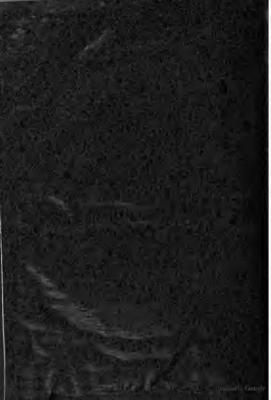



